







DELL'HISTORIA

DELLA CITTA, E REGNO

DI GIO: ANTONIO SVMMONTE

NAPOLITANO TOMOTERZO,

OVE SI DESCRIVONO LE VITE, E FATTI de'fuoi Rè Aragonesi dall'anno 1442. sino. all'anno 1500.

CON LE LORO EFFIGIE, E COL RACCONTO de Tisolati, de Magistrati, e de gli huomini illustri, che vi storirono; e di tutte l'altre cose aunenute, degne di memoria, e di lettura.





IN NAPOLI, L'ANNO SANTO M. DC. LAAV.

A spese di ANTONIO BYLIFON Labrato all'insegna della Sirena
Con licenza de' Superiori, e Primilego.

# DELLHISTORIA

### MALEA ITIA; ENE ITO DINAPOLI

MI GIO: A NTONI O-SVINGENTE

APOLITARO TOMOTEROS

TOTAL TOTAL TOTAL TRANSPORT (\$ 250 to the control of the control o

The state of the s





ALL'ILLVSTRISSIMO SIGNORE, c Padron mio Colendissimo

IL SIGNOR

# D. PIETRO VALERO

Regente di Cancellaria, e del Supremo Confeglio Collaterale di Stato in questa Città, e Regno di Napoli.



Rà le molte considerationi, per le quali io deno dedicare al Nome di V. S. Illustrifassima questo Terzo Tomo dell'Historial del Summonte; Quella mi è parsa principalissima, che trattandosi quì de gli in-

cliti Rè Aragonefi, e di quella valorofissima Natione, che fundò in Italia felicemète la Monarchia Spagnuola, non ad altro conueniua presentarsi questa Historia, che ad vn Caualiere Aragonese, e Ministro Re-

gio di tanto splendore, e qualità riguardeuoli, che qualunque leggerà il Nome del Regente D. PIE-TRO VALERO ne i primi fogli di questo libro, verrà tosto in cognitione di quanto d'ottimo hà la let. teratura, di quato di buono ha la Virtu, diquato di robu sto hà la Giusticia, di quato di generoso hano la putualità d'incontaminato Ministro, e la fedeltà di sincero Vassallo del gran Monarca Ispano, E chi non sà, che oltre le facoltà legali, nelle quali superando à granvantaggio ogni più famolo Giurista, con ammirabile prudenza gli affari più importanti maneggra, 6 moltra ancora vn'epitome di tutte le più pellegrine, e recondite eruditioni, che da maggiori letterati studiare si ponno ? come ne da chiara testimonianza la sua elegantissima libraria, la quale non inuidia à quella di Tolomeo il numero de libri, quando gli supera nella bontà. Chi da per tutto non confessa le sue rare virtu? A'chi la benignità sua non è nota ? Tutto affetto insieme, e maestà nel trattare, humano sempre in ogni negotio, ponderato in ogni attione, di sodisfattione ad ogn'vno, affabile à tutti, in modo che si suol dire da molti, anzi è voce vniuerfale, che si rendono in vn cer-.to modo appetibili le liti, quando V. S. Illustrissima nº è Giudice, per godere della bontà del suo giuditio A'chi non è noto il suo fedelissimo zelo nel reattare i negotij più rileuati del suo, e nostro gran Monarca. il difinteresse in tutte le materie ? hauendo mira à raccogliere dalle sue fatiche solo glorie, e non ricchezze, rendendosi vn viuo specchio à chiunque vuol vinere da pio e christiano Ministro. Mà doue mi trasporto

porto fuori del mio pensiero, che è di dedicare à V.S. Illustrissima quest'Opera, e non di tessere Panegirici al suo Nome, non trouandomi habilità, ne facondia. cale, che possa vguagliarsi alla grandezza delli suoi meriti, e quando pure mi conoscessi di qualche talento, chi può racchiudere in picciola conca vn Oceano? Bisogna dire con Varo Germino, che chi ardisce parlare di V.S.Illustrissima non sà la grandezza delle suc glorie, e chi non ardisce, non sà la benignità sua, nella quale io confidato con ogni più affettuosa humiltà la supplico à volersi degnare di riceuere questo mio pouero dono, picciolo fe si mira alla sua grandezza, ma grande in riguardo delle mie forze, & à volerlo difendere colla sua protettione à tutti indeficiente, auualorando insieme questa mia espressione d'ossequio, il quale mi attestarà sempre. Di V. S. Illustrissima.

.- Napoli il di primo di Maggio 1675.

Humilissimo, e deuotissimo Servitore

ANTONIO BYLIFON.

### A CHI LEGGE

A quel, che hò letto nell'Auuiso à'lettori della prima editione di questo medesimo Tomo . hauendo chiaramente compreso essere il rimanente dell'Istoria Opera Posthuma, mi'è venuro in pensie: ro notare in questo luogo il tempo della morte dell' Autore ; per lo che hò letto, e riletto molti libri, e quelli precise, che haurebbono douuto per qualche rispetto parlarne, ad ogni modo non hò potuto hauerne notitia alcuna. Mà hauendo ciò communicato con alcune persone erudite, vi è stato chi per mia buona fortuna si è trouato vn Manuscritto d'Epitaffi à diuersi Huomini illustri del Signor POMPEO SARNELLI. frà li quali essendo quello del nostro GIO: ANTO-NIO SVMMONTE, l'hò fatto quì imprimere appunto come iui scritto fi troua; Auuenga, che in esso è notato il mese, e l'anno della sua morte, che è quanto à perpetua memoria dell'Autore, & à sodisfattio-. ne de'curiosi andauo cercando, l'Epitaffio è il seguente.

Si tibi Siren

IOANNES ANTONIVS SVMMONTVS

Tut amore fuccen fus fructus dedit,
Da eius cineribus flores.

Sizanti vivi labore, eruditione, & fumptibus
Compares rediuiua;
Honoribus prosequere defunctum;
At quid dixi?
Caue intelligas

Defunctum vita, sed laboribus;

Mori etenim nequit,
Cuius nomen est immortalitate donatum.
Monumenti tenebris non obscuratur,
Qui Patrie sue monimenta
Reuocauit ad lucem.
Truculento teneri nequit horrore.
Qui syli candore est delectatus.
Immo cuius atramentum nihil habut atri,
Vepoc quo aureos posterisati mandauit characteres

Eque lucidos, ac pretiosos.
Cuius Calamus
Achillis hasta sortitus est est est est.
Dum vno, eodemque ictu
Vita dedit, & neci,

Not i oblivionem , Heroas vita. Non igitur mortuus oft , fed post labores quiescit ; Laboraret adhue ,

Si quid ad Patriacommodum E Temporis faucibus eripiendum Reliquum esfet Itèrum ergo da flores

Dum tanti Annalium scriptoris VeVrnam sloribus coronaret sloridum MART IV M destinauie ANNVS M, DC, II.

Qual Epitaffio, per effere elegantifimo, hò fatto tradurre allanostra fauella Italiana da Persona quanto amorcuole del Sig. Pompeo Sarnelli daltrettanto erudita, la quale hauendo più mira alli concetti, che alle parole,l'hà tradotto nel modo,che fiegue.

Se à te, ò Sirena,

GIOVANNI ANTONIO SVMMONTE,
Tutto fiamma per l'amor tuo, diede i frutti della fua Storia,
Dalli tu i fiori hoggi ch'è tutto cenere.

Seper la fatica, eruditione, e spesa di si grand'huomo Si dà nuouo principio alla tua vira, Honora lui hora ch'è giunto al fine.

Mà che diffi ? Guarda non intendere, ch'egli fia giunto Al fine della fua Vita, Ma delle fue fatiche.

Auuenga che non può morire chi viue nel fuo nome immortale.
Non fi può rendere ofcura colle tenebre del fepolero

La memoria di colui, che le Memorie della

La memoria di colui che le Memorie del Sua Patria hà posto in chiaro.

Non hà che fare il nero della Tomba con vno, che fi è tanto delettato del candor dello fille. Anzi il di qui inchioftro non hebbe filla di nero, Se da questo hebbe la Posterità caratteri, quanto Lucidi, aftrettanto pretiosi.

La di cui Penna su à guisa dell'hasta d'Achille, mentre che Con vncolpo medesimo seppe dare e la vita, e la morte, Questa all'oblio, e questa à gli huomini illustri.

Non è dunque morto, ma dopo tante fatiche si riposa.

Faticarebbe ancora,

Se vi susse cosa, da togliersi dalle fauci del Tempo.

Spargi dunque di nuouo fiori ; Mentre che, per coronare Di que fii la tomba d'un fi grande ferittore d'Annali, Quafi à bello findio fii definato il Mefe di Marzo Dall'Anno Mille ; feicento, e due;



### AVTORI CITATI NELL'OPERA.

A Fflitto Giurifconfulto - Agoftino di Seffa - Agoftino Giuftiniani - Alfonfo Villegas, Flos San-

ctorum .
Aliprando Caprioli , cento Capitani
Illustri .

Ammirato Famiglie.
Angelo di Costanzo.

Andrea d'Ifernia de Feudis.

Antonio Panormita -Antonio Terminio -

Antonio Boluito, scritti à penna . Antonio Zorita, Annali d'Aragona,

Antonio Galateo.

Antonino il Santo. Arnoldo Ferronio de Regibus Gal-

Autore de Commentarij .

B Artolomeo Facio
Bartolomeo Chioccarello Legitta, scritti à penna.

Benedetto Giouio, Elogij de Hommi Illustri in Armi

Berardino Corio.

Biondo .

Bruto Capece, scritti à Penna.

C Amillo Portio, congiura de Baroni. Campanile, dell'Infegne de Nobili.

Cancellaria di Capona. Cantalicio. Capitolije Prinilegij di Napoli.

Carrafa . Chioccarello Legista .

Cipriano Manente

Col'Antonio Depuice Historia An-

Colenuccio.

Tomo 3.

Cronica Francescana.

Culpiniano, vita dell'Imperador Cons

D

Dante Poeta.
Duca di Montelione, scritti à penna

Nea Siluio Epistole

C Errari.

Francesco Sansouino: Francesco Elio Marchese delle Fami-

glie Libro à penna.
Francesco Tuppo, espositione delle

Fancelco Puccio C

Francesco Puccio Orazione sunerale e Francesco Petrarca e Fracesco Contareno Commentaria de

Rebus Senensium in Etruria contra Florentinos

Frezza de Subfeudis.

G Alatco.

Glicomo Spiegello , Annotationi nel

Giacomo Antonio Ferrari Scritti à

Gio:Battifta Damiani

Gio: Battifla Boluito, Scritti à penna de Gio: Battifla Platina, Vite de Ponte-

Gio: Francesco Buscano, Memoria, Gio: Bodino, Historie.

Gio: Albino de Bello Etrusco. Gio: Villani, Cronica di Napoli.

Gio: Villani Fiorentino.
Gio: Positano.
Gio: Giouane, De varia Tarentinorum

Giouno. Gueciardini. Gudiano Paffaro, Scritti à penna. Gudio Giafolino Medico, Bagni di

Ischia

Ischia Giulio Cesare Capaccio de Viris Illustribus, & Historia Giustiniani

LI Auclero.

I Sernia Auriga de Feudisti

L Eone Officinfe.
Lodouico Domenichi, Faceti Lorenzo Scradero, Monument. Italia.

Marco Antonio de Caualieri .

Marino Frezza de Subfeudis.

Matteo d'Afflitto .

Matteo O Seluaggio, Cronica .

Matteo D'Amilion .

Metco D'Amilion .

Michel Riccio.

Pandolfo Colennuccio Pantinio Paolo Regio , Dialogo delle felicità
emilline Papiniarno Giurifconfulto Pietro Carrera Poeta Pietro Appiano , Inferiptiones totius
Mundi -

Pietro Summonte -

Pio Secon

Plinio; Polidoro Virgilio. Pomponio Mela. Porcello.

R Afaele Volaterano.

Saluatore Maffonio Difcorso delle cose dell'Aquila. Sansoumo, Historia di Casa Orsina...

Sanfouno, Hiltoria di Cafa Orfina...
Scipione Ammirato, Famiglie.
Sigiberto...
Signojo de Regno Italia.

Sigonio de Regno Italia. Simonetta, Historia Sfortiade. Solino.

Spandognino, Hiftoria de Turchi . Statuti della Religione Gierofolimitana .

Strabone -Suetonio Tranquillo de Claris Grammaticis -

Teodoro Spandognino Historia de Turchi Tristano Caracciolo de Varietate Fortuna

Tito Liuio . Tranquillo de Claris Grammaticis . T

Villegas. Vincenzo Boffo. Volaterrano.

Arasto -

7 Orita.

A V V I S O

A'chi vuol seruirsi della Tauola seguente:

Li Errori, quafi innumerabili, de'numeri, che fisono trovati nell'originale di quello Ferzo Tomo, e l'hanterlo diutio à più compositori, per inpiù presto, e tutti inseme comparire i quartro Tomi di quella Historia, haneagionato, che participasse la Copia de gli errori dell'Originale, non escendo accorto l'un Compositore della 'umeri dell'astro, ma regolatosi da quello del sun primo soglio. Cantestro e o la diligenza del Correttore (che per elAnno Santonon potè rimediarui fin dal principio ) hà di modo rinouato , & accommodato la feguente Tauola , che tal errore de numeri in neffini conto ci offende.

Poiche il primo, che è il 183 in luogo del 193 con tutti quei pochi, che leguono, non ci lono d'impedimento alcuno, perche ellendo tutte quelle pagine o ccupate dalla Bolla della Inueditura, non vi è cofa, che entri in lla Tanola; e doue poi finifee; inumeri lono ottimi.

Il Secondo, ch'è il 252, non è cola di consideratione, perche non passa due

Al Terroche è il. 48t. fino al. 44t. replicato due volte fino all'iftesso numeope che haurebbe poutto recare molta confusione, non fappendosi qual dei
due sintasse (come autuenne nell'originale) si è remediato così: Come che il
fecondo 481: con tutti i aumeri siquenti, comincia dal Sesso libro, pertoglicrevia goni constituore, à quelli del Quinto sibro si notato appresso il yeato
Libro Quinto; 28: à quelli del Sesso il. 6. con, che viene il lettore à librassi affatto da ogni errorieze può francamente feculturi sid questi Tauola.



#### TAVOLA GENERALE

A Boceto Fonte in Ifchia, fol. 457.
Abboccamento del Papa con.
Alfonfo Secondo, fol. 496, lib. 6.
Acquadia, e fuo fito, fol.
377.

Agostino Giustiniani, fol-Alarico Rè de Goti, fo-

Alarico Rè de' Goti, fo. 3324 Alessadro Sforza, fo. 377. Dà il guasto in Puglia, fo. 430: Il detto à Ti-

uoli à vifitar il Re,fol-Alfonfo Primo piglia Napoli per l'Aquedotti, fol.2. Il detto in Apfuzzo,fo.4. In Auerfa,fo.8. In Terracina, fo. 19. Nell'Aquilasfo. 24. Nella Marcasto.27. In Afcole con l'Efercito,fo. 35. Ritorna in Regno, fol.36. Gratissimo con il Duca di Milano, fol.43. Soccorre il Papa. con gente,e denari,fo.eod. Remunera alcuni fuoi benemeriti, fo.44. Infermità mortale del detto, fol-45. Confirma il Privilegio a i Seggi de i cinque, ò fei, per fedar le differenze tra loro,fo.46.Prepara l'Efercito per andar contro Francesco Sforza, fo. 50. Il detto in Napoli , 10.51. Và di persona contro il Centiglia,fo. 52. Accordo fra lui , & il Duce di Genous, fo.cod. Alledia. Cotrone, fo. 53. Affedia il Marchese di Corrone in Caranzaro, fo.54. la gente d'Arme al Duca di Mila-58. Caccia maraui lio a d Alfonso persoccorrere il Stato del Ducadi Milano, fol. 69. Soccorre Geno-Il Duca di Milano, & à romper la

cesco vada ad affalir i Nemici, fol-So- Alfonio herede del Duca di Milano, fol-81. Parte da Tiuoli per la Toscana, fol. 82. Manda Ambafeiadori à Milano, fol. 83 (Celebra l'Effequie del Duca di Milano, fol-84 Affedia Piombino, fol. 88. Efercito ordinario del detto, fol.94.Pace tra il detto Alfonfo, e Fiorentina fo.113. Splendidezza dell'ifteffo,fo. 130 Liberalita, foli 173. Si rifana... da vna fua graue infermità, con leggere Titolinio : Altriscitando il Panormita, & Enca Siluio, tentono, che fosse stato Quinto Curtio de rebut geffie Alexandri Magni, fol. 1220 Rope la guerra à Fiorentmi, fo 136. Apparecchia guerra côtra dettisfo. 137. Procura la reflicutione del B. Otone ad Arianeli, fo.141. Sollecita il foccorfo di Costantinopoli,fo. 144 Parte da Napoli per la Guerra contro Fiorentini, fol. 130. Manda Ambasciadori al Papa, fol.158. Soccorre Scanderebegh, fo. 161. Manda Ambasciadori à Calisto Terzo, fo. 172. Supplica il Papa per la Canonizzatione del Beato Vincenzo Ferrero, fo. 173. Si difpone andar di persona contre Turchi fo.182. Soccor e il Duce di Geno-10.183 Der mina ritornar à fuoi Remi,fa.180 Procura la confedeatione del Redi Castiglia, fo.191. fo. 218. Infermirà, Testaméto, Morte,e Sepoltura del fuderto,f.221.vI-

que ad 350.

Alfonfo Secondo fi parentado con il Papa, fo-483-1.6. Fatro affente del cenfo del Papa, fo-ex-Conatione di quefto, fo-eod. Profesione, fo-484-1.6. Vntione, fo-487-1.6. Monete di detto, fo-493-1.6.\* Caffello di Baia edificato da detto, fi-493. 1.6. S'abbocca con il Papa, fo-496-1.6. S'abbocca con il Papa, fo-496-1.6.

1.6. Morte del detto à fo. 501.1.6. Alfonfo figlinolo del Rè Ferdinando in Calabria,fo. Alfonfo d'Aualos in Calabria per li

Alfonfo Duca di Calabria foccorre 500.1.5. Otranto,fo.

Alfonfo Ducadi Calabria inimico del Secretario, e del Côte di Sarno, fo-

Ambasciadori Napolitani al Gran-553.1.6. Ambasciadori del Duca di Sessa al Rè

425. Ferrante,fo. Amoreuolezza del Papa con Ferran-500.1.6. te Duca di Calabria, fo.

Andrea di Capua Conte d'Altauilla, 46. fo. Andrea Maricoda Presidente del Co-

505. 15. feglio, fo. Andread Ifernia, fo. 229. 520.1.6. Andrea di Gennaro, fo-111.3: 490.1.5. Anno Santo, fo.

Antonio Gueuara Vicere di Napoli fo-

Antonio Spinello, fo-Antonio di Treccio Ambafciadore del Duca di Milano, fo-

Antonio Caldora superato d'Alfonso fo.3. E sua proprieta fo. 452. Amonio Reale, fo.

Anconio di Ceriglia Marchefe di Co-; trone carcerato, fo.484. I.5. Ottiene il suo Stato, fo. 256. Suo fine, fo.

Autonio d'Alessandro Ambasciadore del Re Ferrance Primo, fo.494- 1.5-Antonio Borgia Vescono di Valenza,

fo.10. Cardinale, fo. Antonio Cicinello, e luo Elogio, fo.

Antonio Rinaldo Otrentino, fo. 499.

Antonio Saffe Eletto del Popolo di Napolis fo-Autonello Cainano, e fue valore, fo.

Antonello Săscuerino primogenito di Roberto Principe di Salerno, fo-

Antonello di Petruccio, e sua origine fo.508.1.5. Qualità sue, fo.529. 1.5. Preuede la sua ruina per tepo, f.co.

Apparecchio di guerra di Alfonso coero Fiorentinl, fo. Aquila refa al Rè Ferrante, fo. 479.

Aquilani fi danno al Re Ferrante, fo-

Araldo Francole, fo-Arbore del Celfo,e sua natura, fo.497

Arenito Connoneuoli cerca farfi vaffallo d'Alfonfo, fo-Argento tolto dalle Chiefe da Ferra-

te Secondo, fo. Armara del Duca d'Angiò nel Porto di Napoli, fo. 252- à Sorrento 286-Armata di Mare del Rè Ferrante, fo.

Armellina moneta del Rè Ferrante

Arnaldo Sanz Castellano di Castello Nouo, fo. 234. Reintegrato nel Presidio del Castel Nouo, fo. 13. Arte della Stampa introdotta in Napoli,fo-488-1-5-

Arte da far alume trasferita nel Re-

Arte della Seta introdotta in Napoli fo.480. E stata accrescimento di d.

Artigliarie, e loro origine, fo. 497.1.6. Ascoli si rende al Re fo-Afla del Pallio confignata alla Piazza del Popolo, fo. 522-1.6. Concella

alli Nobili, fo-530.1.6. Afte canque del Pallio concesse alla Nobilisfo-Astutia del Duca di Calabria, fo-521.

Athene diftrutta da Turchi, fo. 136. Actione degna di Pio II. fo. 414.

Auocato de'Poueri, fo. 17. Aiazesso figlio di Maumer prende D lo Scettro Imperiale discacian-

done Zizimi primogenito,f-501.1.5. Bandella Gaetana Principella di Bili-534-110-5gnano, fo-Baroni del Regno priggioti, fo.5 24.1.5

Baroni giurano homaggio al Rè Fer-Bernardo Villamarino gran Ammirante,fo-111. Con l'Armata Naua-Tante fo. Baroni mandano Ambasciadori al Rè le danneggia la Riuiera di Genoua, d'Aragona, fo. Baroni mal contenti della pace tra il Bonauentura il Santo Canonizatione, Papa,e Rè Ferrante, fo. 520.1.5.Alla Cidogna, fo.co. Di nuouo insieme Buonhomo di Transo, fo. Braccio di Tito Liuio in Nap. s'obligano, fo. 521.1.5. Bartolomeo Camerario, d vero di Be-Accia di Struni, fo. newento, fo. Bartolomeo Facio mandaro dalla Red Caccia meranigliofa fatta del publica di Genoua al Rè Alfonso Rè Alfonso Primo, fo-Primo per la pace, fo-36. Suo sepol-Caggione della rinunza fatta dal Re cro,fo. Alfonso Secondo, fo. Barrolomeo Pernice, fo. Califto Terzo rompe con Rè Alfon-Bartolomeo Chioccarello, fo. 96. fo,fo.174. Inuia legati à Prencipi Battagliaera Alfonfo Primo 1 & Anper le guerre del Turco,fo. 179. Riconio Caldora, fo. pugna all'inuestitura delRè Forran-Battaglia al Garigliano, fo. te, fo. 236. Opera moite cose con-Battaglia tra Calabreft, & Alfonfo tro detto Re,fo.238. Cerca leuare d'Aualos,fo. il Piccinino dal feruicio di dereò Battaglia tra il Re Ferrante, & il Ré, fo. 241. Coronarione di Califto, Battaglia frà il Centiglia, & il Barre-Cales Città antica done folle, fo.274. Camillo de Curris Presidente del Co-Battaglia trà il Barrefe, e l'Angioini, Canne Città hora diferra, fo. 344. Battaglia di Seminara guadagnata per Canonizatione del B. Vincenzo Fer-Battaglia fra 13. Italiani, e 13. France-Canonizatione di S. Bonauentura 547-1-2-Battaglie diverse fra Scanderebegh,& Canonizacione del B. Berardino da Battiffa Platamone Vicecancelliero Carlo Ottauo parte di Napoli, fo. 5180 1.6. Fù il nono Principe, che trauadel Rè Alfonso, fo. 37.55.65. Detto an Siena fo. gliasse il Regno, fo. Beato Berardino da Siena Canoniza-Carlo figlio del Rè di Nauarra in to ad instanza del Rè Alfonso, fo-Carlo Terzo Rè di Francia in Mila-Carlo Gambatesa Conte di Campo Beatrice figlia del Re Ferrante Ifi ma-Carlo Monforte in Calabria per il turita con Mattia Re d'Vigheria · multosfo-Benedetto d'Oria alla Riviera di Ge-Carlo Pagano, e suo valore, fo. 272. Carlo Toreglia, fo. Benenenso, e sua edificatione, fo-323. Cardinal dell' Aquileia affediaco dal Sue prerogative, fo.

Cardinali creati da Papa Eugenio,

Be enguer d'Eril Gran Ammirante

|                                                                      | N.  |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                      |     |
| G E N E<br>Cardinal Morreal in Napoli, fo. 482.                      | K   |
| lıb. 6.                                                              | - , |
| Carestia estrema d'acqua in Mondra-                                  | C   |
| gone, fo. 418.<br>Carrafello Carrafa mandato dal Rè                  | C   |
| Alfonfo à Fiorentini, fo-                                            | -   |
| Cafa nella Piazza della Sellaria disfa-                              | (   |
| bricata,fo. 183.                                                     |     |
| Caltel Nouo, e Caftel dell' Ouo am-                                  |     |
| pliati dal Rè Alfonso, fo- 110.<br>Castel dell'Ouo, e sua fondatione | .0  |
| 352. Rienperato da Re Ferrante,                                      | - ( |
| fo 447.                                                              |     |
| Castel d'Ischia edificato dal Re Al-                                 |     |
| fonfo,fo. 110.                                                       | (   |
| Castell'à Mare, e sua descrittione, fo-                              | (   |
| Castel'à Marc del Vulturno, fo. 318.                                 |     |
| Castel di Baia cdificato, fo. 495.1.6.                               |     |
| Castel di legno fatto dal Re Ferrante,                               | (   |
| fo.427. Espugnato da Inimici, cod-                                   |     |
| Castiglione in Calabria preso, sac-                                  |     |
| cheggiato, & abbrugiato, fo. 2724<br>Catanzaro Città, fo. 3604       |     |
| Cecco Antonio Guindazo, fo. 137.                                     |     |
| Celano preso,e saccheggiato dal Pic-                                 |     |
| cinino,fo. 401.                                                      |     |
| Censo del Regno di Napoli ridotto                                    |     |
| Dell'Annunciata, fo. 532.1.6                                         |     |
| Cerimonia nel Castel Nouo, so. 234                                   |     |
| *Cefare Martinengo, fo. 43                                           | . 1 |
| Chiefa di S. Maria della Pace in Na                                  | -   |
| polisfo.                                                             |     |
| C hiefa di S. Gionanni de Fiorentini                                 |     |
| Chiefe di S. Pietro Apostolo in Be                                   |     |
| neuento, fo. 323                                                     |     |
| Christoforo Moro Doge di Vineggia                                    | 1 1 |
| fo. 469                                                              |     |
| Cinque Rè in trenta due mess à Na<br>poli, fo. 557-1.6               |     |
| Claudio Milano Caualier di molte                                     | ,   |
| qualità, fo-                                                         |     |
| Clente Fiume, fo. 30                                                 |     |

Cola Maria Bozzuro, fo.

Concilio di Mantona, fo-

A L E. Papa Eugenio, & il Rè Alfonto. onditioni da ponersi nella pace farta d'Italia,fo. onditioni, con quali il Rè Alfonfo accetta il Tofon d'oro, fo. onditioni della confederatione trà il. Rè Alfonso, & il Rè di Castiglia, onditioni dell'accordo con il Piccisino fo. onditioni della Pace trà il Re Ferrante, & il Principe di Taranto, foonfederationetrà il Rè Alfonfo, & il Duca di Bossina, fo. onfederatione trà il Rè Alfonso, & il Dispoto di Romannia, e della Morca,fo. onfederatione trà il Rè Alfonso, e Scanderebegh, fo. onfederatione trà il Rè di Spagna,e Lodouico Rè di Francia per l'acquisto del Regno, fo- 5351.6. Constructione della pace trà il Rè Atfonfo,e Genouefi, fo. Confaluo Fernando ricenuto in Napoli, fo-553. 1.6. Primo Vicerè del Regno di Napoli fo. eodofenza presa da Roberto Orfino, fo-330. Citta in Calabria Costantinopoli presa dal Turco,f.145 Costanza d'Auelos, fe-Contado di Celano alla Cafa Picco-Iomini, fo. Contessa di Celano & conferisce al Pa-Conte di Cocentaina al Papa, fo. 189-Conti dell' Anguillara coronati dal Papa,fo. conteglio del Re Alfonso contra.i Confeglio erà il Ducz Giouanni, e 291-Configlio di Stato del Re Alfonfo, fo-Clemenza d'Alfonso verso il Caldora Cornelio Vitignano, fo. 167. 4. 14. Coronatione della Regina d'Vnghe-Coronatione della Regina Gionanna, Conditioni della confederatione trà

to.

T A V O L A

fo. 247.1.6.
Coronat di Ferrante Primo, fo.348.
Coronatione, è più tofto creatione di Pio Secondo, fo. 247.
Coronatione di Federico Secondo , fo. 527.1.6.

Cuma rouinata dall' efalatione d'Ifchia, fo-456.

Aniele Orfino fi da 21 Rè Ferrante, fo. 354. Diomede Carrafa dà il guafto al Con-

tado di Fiorenzasfo.

Descriptione della Città di Sarno, fo.
285-

Doana nona, fo.

Domenico Capranica Cardinale, fo.

Donato Appiano Cacelliere del Duca di Milano, fo.

Donne Capuane gelofiffame defl'honoresto.

Dragonetto Bonifacio Castellano d'

Dragonetto Bonifacio Cattellano de Anerfa, fo. 44.

Drufiana forza moglie del Piccinino

Duca di Milano fi protesta con il Rè Alfonso Primo so. 32. Procura la

Attonio Primoto, 33 v. Tubertà di Troilo di Murose Pietro Brunoro, fo. 42. Intende confignar Afti al Delfino di Francia, fo. 78. Manda Ambafeiadori al Papa, fo. 241.50ccorrei I Rè Ferrante, fo. 304. Morte del Ducasfo. 81. e 401. Telfamenno fatto fo. 81. Efequie, fo.

84. Pace frà detto Duca, & il Rè Alfonfo,fo. Duca d'Vrbuno Generale del Rè Al-

Duca d'Vrbino Generale del Rè Alfonfo, fo. 138. Sua Morte, fo. 504-

Duca di Calabria parte per far guerra a Fiorentini, fo. 138. Parte da... Tofcana, fo. 497.1.5. s'ammala 491.

Duca d'Orliens fi confedera con Rè Alfonso contro sforza fo. 154-

Duca di Loreno in Italia, fo. 220. Duca d'Angio s'unua verso Napoli fo. 272. Soccorre il Duca di Sessa.

Duca Giouanni tiene al Battefimo vn Figliolo del Marzano fo.271. Pericola d'affogarfi in Mare fo.389 Ottauo Principe che trauagliasse il Regnosfo.

gno, 10.

Duca di Sora cerca la pace dal Pontefice, fo. 420. L'ottiene, fo. co. Viene all'ybidienza di Rè Ferrante.

Duchesca Palazzo del Duca di Calabria, so. 502. l. 5. Duchessa di Calabria in Milano, so.

485.hb-5.
Duello trà Italiani, e Francesi, fo-

Duello trà Italiani, e Francoli, fo. 542. lib.6.

Ffigie di Rè Alfonso,e di Ferrante Primo fo. 503.1.6. Eletti di Napoli fo. 512.1.66 Elettione de gl'Eletti di Napoli fo.

531. l. 6. Electione di Nicolo V. Pontefice fo-76.

Elogio di Matteo di Capotta fo. 308-Elogio di Roberto Sanseuerino fo-

Emanuele Appiano Signor di Piombino fo. Entrata del Duca di Calabria in Napoli fo. 165.

Epigramma del Panormita in morre di Camillo Caracciolo fo. 275.

Epi Rola del Rè Ferrante à Pio Sco-

Epistola del Duca di Calabria à Papa Sitto Terzo fo. Ercole d'Este si ribella dal Rè Ferran-

tc fo. 2777-Errico d'Aragona eletto Arciuefcouo di Saragofa 189. Marchele d'Irace fo. 486. 1. 5. Filio naturale del Rè fo. 496. 1. 5. Morte d' Errico fo.

497. 1. 5. Elequie di D. Pietro fratello del Rè

Alfonfo fo.

Esequiè celebrate in Napoli per la
morte del Rè di Castiglia fo. 165.

Esercito ordinario del Rè Alfonso

Primo fo.

Escretto del Duca di Calabria appe-

41-

BENERALE

flato in Tofeant fo.

Efercio Ecclefaffico vinto con quel
di Rè Ferrante fo.

Efercio del Papa in Arpino fo. 420.

Efercio del Rè Ferrante contro gli
Aquillani fo.

Eficità nella Marca fo.
Eguenio Papa legitima il Duca di
Calabria per la foccessione del Reegno fo.

48-

F
Abritio Mafcambruno fo. 329.
Famiglia Sanfeuerina, e fua origine fo.
Famiglia di Tranfo fo.
Famiglia Pifcicella, e fua origine fo.

Famiglia de' Nobilissimi di Salernosfo.

Famiglia di Tocco in Beniuento fo-

327.
Famiglia Pagana fo.
Famiglia Lóbarda in Troia fo.
Famiglia Cofera, fo.
Famiglia Mafcambruna fo.
Famiglia Mafcambruna fo.
Famiglia Genefi nobili venute in
Napoli con Rè Alfonto fo.
Pamiglia Gette del Regno fo.
327.

Fatto d'Armi tra Giacomo Piccinino, Alessandro Sforza, e Federico d' Vrbino fo. Federico Imperadore in Roma fo 126

Federico le ritira ad Ischia so 536.1.6. Risolutione di detto so eo In Francia so cod-

cta 10, 60d.
Federico Secondo nafeira fo... 135, Federico di Atagona Principe di Squillace fo... 505, les Federico Criuelli fo... 505, les Federico Criuelli fo... 333. Felice Antipapa viene all'obedienza dell'ontefice fo... 111.
Felice Orfino Pajncipe di, Saltero 1286, ritora alla diutorione del RèFerrante fo. 286. Contetti, Nola fo.

Ferdinado figlio di Leonora figlia di Pletro Quarto Rè d'Aragona fore. Ferante d'Aragona Duca di Calabria for 8-Riccie dal Padre l'Infegne Tomo 3.

del Ducaro di Calabria cod Manda Ambasciadori al Papa per l'Inuestitura del Regno fo. 234-239, 241. Scrine di mono al Pontence fo. 243 In Calabria fo.272. Napoli fo. 276. Entra à Sarno con le genti, fo. 288. Scende in Puglia, 8 iui fa progrelli fo. 335. Affediato in Barletta fo. 345. In Napoli 352. Soccorre il Castel di Trani, fo. 355. Ricupera Sarno, fo. 368. Battaglia con il Duca Giouanni à Troia fo.378. Vittoriofo ritorna a Napoli, to. 393. Leua l'assedio da Mondragone, fo. 420. In Puglia, fo. 439. In Tarato, fo 446. Assedia il Guasto con molta perdita de'fuoi, fo. 450. In Apruzzo, fo. 464. Ausfa il Duca di Milano della morte del Piccinino, fo.468. Fapace con molti Prencipi, fo.487. 1. 5. Va in Roma, e fi ammala, fo. 400. 1.5. Và in Miglionico per la pace, fo.512.1.5. Cerca difunire i Baroni, conginrati fo 517.1.5. Da speranza al Conte di Sarno di far feco paretado, fo. 517. l. 5. Si prepara alla guerra contro i Baroni, fo. 518. 1. 5. Disfa i Baroni, fo.

Disfa i Baroni, fo. 522-1-5, Ferrante Secondo ad Ifebiasfoi 513, lib.6. Ricupera Napoli, fo.519 l.6. Morte di dettosto.523. Sua fepoleara, fo.

Ferrance Gucuara Conte di Belcafro
fo. 484.1.5
Ferrance Quadra Regio Configliero,
fo. 263.
Fefte in Napoli, fo. 462.

Feite in Napolisto.

\*\*filippo Diaca di Borgogna manda di

\*folon d'oro ad Alfonfo, fo. 7t.

Fiorentini abzano le bandiere di krancia fo. 140. Procurano la venuta di

\*Rentro in Regno fo 145. Sono in

\*dilto diacon Rentro fo 255. Sono in

\*dilto diacon Rentro fo 255. Con.

\*cludono madare per accordo al Re

\*Alfonfo, fo. ma. Prentrono vun (\*faleora di detto Resfo.

\*75.

Forgua fid al Re Ferrance, fo. 384.

Pogliano li restde al Duca di Carbria fo. Foiano prefa da Fiorensini fo. 152.

| 117                     | A 100                     |
|-------------------------|---------------------------|
| TAVO                    | LA                        |
| i in poter del Co-      | to fo-                    |
| 354-                    | Gabriele Meraniglia fo.   |
| gno confignate à Ca-    | Gaeta affediata dal Duca  |
| onesi fo. 118.          | giò fo.                   |
| Centiglia fo. 484.      | Galeazzo Padone carcerat  |
| refe to. 362.           | ne del Rè Alfonio fo.     |
| gona nafce fo. 334.     | Galeazzo da Crema fo.     |
| Izo Gran Contesta-      | Galere armate da Venetia  |
| ca d' Andria fo. 494.1. | za del Centiglia fo-      |
| del S.C.fo. 474.        | Galcotto Baldascino Caua  |
| cerca pacificarfi con   | liano,e suo valore fo.90. |
| ano fo.27. Cerca la     | te dal Campo Angioino     |
| ni molt' instanza del   | Galipoli prefa da Venetia |
| - 112. Diviene Duca     | Galzerano Richisens fo-   |
| cod                     | Galzerano de Toreglia C   |
| Prefetto di Roma        | tore de Baiuoli fo-       |
| i Gravina fo. 229.0     | Gaspare Borgia Cardinal   |
|                         | di Napoli fo.             |
| ino si rende al Picci-  | Gare tra Nobili, ePopular |
| 308.                    | Garha Cauaniglia Conte    |
|                         |                           |

Francesco d'Aqu nino to-

Fancesco Siscara fo.21. 24. Conte d' Aiello fo.

Francesco Sanseuerino disobedisce al Rè fo.

Fortezza di Tran ftriota fo. Fortezze del Res

talani, & Arag Fine d'Antonio (

Finedi Mafe Bar Francesco d'Aras Francesco del Ba

bile fo-477. Du

5. Configliero Francesco Storza

> il Duca di Mil protettione co

di Milano fo. Francesco Orsino

fo.23. Conte d

Francesco Barbanaria Imbasciadore del Duca di Milano fo-

Francesco Piccinino rotto, e preso da Francesco Sforza fo.49.E mandato dal Conte Sforza al Duca di Milano fo-

Francesco Dezpuch fo. Francesco di Capua Conte d'Altanilla fo.

Francesco della Ratta Conte di Caserta fo cod-Francesco Pandone Conte di Venafra,

& Signor di Prata fo. Francesco de Pietri Dottor delle Leg

El fo. Francesco Elio Marchese fo-Francesco Coppola fo. 509.1.5. Francesco Contareno fo-Francesco Visballo Regio Tesoriere

493.1.6. Fuga della Principessa di Bisignano 535-1-5-

Abriele del Balzo Orlino Con-I te di Venosa fo-45.50. Gapriele Curiale Signor di Sorren-

44. Gente d'Armi del Duca di Milano rotte da Venetiani fo. Giacomo Piccinino le ribella dal Rè

Gio. d'An-

to per ordi-

u ad instan-

gliere Sici-

c 356.Par-

ni f.506.1.5.

e e Vicere

fo.529.1.6. li Troiz fo-

Ferrante fo. 267. Entra nell' Apruz zo fo. 305. In Calabria fo.354. In-464-Giacomo della Ratta Arcinescono di

Beneuento fo. Giacomo Carrafa , & fua opera nel

Giacomo di Costanzo Canagliere di gran valore fo. 146-Giacomo Caracciolo Sindico di Na-

Giacomo Sanazaro. Auo di Giacomo nostro Poeta f: 413. Sua morte f. 540 1. 6. suo sepolero, e Cappella, fo. co. Giacomo di Monte Agano fo-Giacomo di Turfona fo-Giacomo della Marca hora Beato be-

nefica la Città dell'Aquila fo. 479. Viene in Napoli, e predice la venuta de Turchi ad Otrantofo. 490.1.5. & 491. 1.5. Suo transito fo. 492.1.5 . Suo sepolero fo. cod. Inferitione f. 403.1.9-

S. Gianuario Vescono di Beneueto, e Protettore di Napoli fo-Giglio Ifola Prefa dal Re Alfonfo fo.

Gio-

RALE.

io Galcazzo Sforza Duca di Milano fo. 493. lib. 5. Sua morte, fo. 498. ios Giacomo Baratto Medico, fo. ₹67. € \$39.1.6. sio: Giacomo Summonte Filosofo, e Medico, fo. 338. & 536.1.5. Gin: Antonio Carrafa Dottor delle leggi Vicecancelliero del Rè Ferrante Primo,fo. \$25.1.5 Gio: Battifta Grimaldi à Cofenza Gio: Battifta Orfino Gran Maeftro di Rodinfo. Gio: Battifta Mascambruno, fo. 329. Gio: Filippo Fiesco Conte di Lauagna, & Ammirante di Genoua, Gio: Tomale Mercadante, fo. Gio: Colla, e sua Famiglia in Francia,fo.268. Fideliffimo dell'Angioino,fo. Gio: Pazzaglio,fo. 314. Gio: Noce ribelle d'Alfonso, fo. 54. Gio: Ventimiglia, fo. 3. Marchefe d'Irace, fo.46. Sue prodezze, fo. 361. Gio: Balbo Gran Smiscalco del Duca di Milano, fo. Gio: Olzina Secretario del Rè Alfon-Gio: Miroballo Cauagliere Napolino. fo. Gio:Poo Ammiraglio di Re Ferrante 458. Gio: Sforza fugge nella Marca, fo. 3. Gio: di liria, fo. Gio: Guthimergo Inuentor della-Stampa, fo. 489-1 5. Gio: Torella, fo. Gio: d'Aragona, fo. 496.1.5. G10: Spadafora, fo. 362. Gio: d'Angiò nell'Isola d'Ischia, fo. 439-447-460-Gio: Pontano Configliere, e Secretatto del Rè , e Commissario del Campo, fo. 440. Secretario di Federico Secondo, fo. 510. lib.6. Sua morte, fo.524. Sua Cappella, f.225. Giouanna di Celano nobiliffima Si-

gnora,fo-

Giouanna d'Aragona Seconda moglie del Re Ferrante Primo in Napoli, Giorgio Castrioto detto Scandarebegh foccorre il Rè Ferrate, fo-345. Giorgio d'Annone, fo. Giorgio d'Alemagna Conte di Pulcino.fo. Giostre in Napoli, fo. 46.59. 135. Giliperto Monpensiero, fo. 518.1.6. Giulio Acquauina viene dalla parte Reale, fo. 446. Duca d'Atri reintegrato nel Stato, fo. Giuftiria esemplare nel Mercato di Napoli d'vn Caualiere Caracciolo, 539.1.6. Giudici della Vicaria, fo. Giulio Giasolino Medicosso. Giulio Cesare Capaccio Secretario della Città di Napoli, fo. 107. Goglielmo Ruffo, fo. Goglielmo Frosina di Catanzaro Dettor delle leggi Reggente di Vicaria, fo. 523.1.6. Goglielmo Ramondo di Moncada Gran Siniscalco di Sicilia, fo. 45. Gran Maestro di Rodi in Napoli, fo. Gratie concesse à Napoletani, fo. 510. Gratie, e Privilegii di Bareli, fo-446. Gratitudine del Re Ferrante verso li figli di Buonhomo di Transo, foglio 404. fo.

457.

Gregorio Ottaue Pontefice, fo. 32%. Gregorio Decimoterzo Pontefice 42 I. Gregorio Pignatello, fo-

Gregorio Coreglia Catalano, fo.278. Grimoaldo, o Romoaldo Re d'Italia. Gualto fatto da i Soldati Reali in quel

di Teano, fo.

401.

Ettorre Fieramolca Capouano, 542.545.547.& 550.lib.6. Hippolita Maria Sforza figlia del Du.

ca di Milano Duchessa di Calabisa

423.

| A |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

in Roma, fo. 471. In Napoli, foglio 483-1.5. Sua morte, fo. 538: Suafepoltura, fo. end. Honorato Gaerano Conte di Fondi, Giran Protonotario del Regno di

Napoli, fo. 77.95. 316. Horto del Conte, fo. 504-1.6.

Ano di Campofregolo Doge di Genoua,fo.

I Conginrati alzano l'Infegne del Papa, fo. 17.1.5. Il Rè di Spagna, e Francia fi dinido-

no il Regno di Napoli, fo-535. 1.6. Il Rè Ferrante leua l'affedio da Mondragone, fo. 429.

Il Duca d'Angio foccorre il Duca di Sella, fo.425. Verso Napoli, fo. 29.

Il Rè Ferrante và in Miglionico per la pace, fo.

Il Rè Ferrante dà speranza al Conte di Sarno di far seco parentado, so-

11 Rè cerca disunire i Baroni conginrati, fo. \$17.1.15.

Il Papa cerca agiuto à Venetiani per la conquista del Regno, fo. 518.1-5.

Il Principe di Salerno parte dal Regno,fo. 521.15

Il Conte di Sarno, & il Secretario con figli primogeniti, fo. 523.1.5. Il Popolo di Napoli fa il Carro trio-

fale al Rè Alfonfo I.fo. 6.

Il Duca di Milano fi protesta con Al-

fonso, fo. 32. Il Centiglia con la moglie à Napoli.

Il Marchese di Cotrone 378. Con la moglie si rendono ad Alfonio, so-

Il Cardinale dell' Aquileia affedia dal Conte Francesco, fo.

Il Conte Francesco con molt' instanza cerca la protettione d'Alfonso;

Il Duca d'Vrbino General d'Alfonfosfo.

Il Papa manda Legari per tutt' Italia per la lega contro il Turco, fo-148-Il Duca d'Orliens si confedera con-

Alfonso contro Sforza for 13 25 11 Il Turco va opprimendo la Servia.

fo.

H Poprificato di Califto Terro pre-

Il Pontificato di Callito Terzo predetto da S. Vicenzo Ferrero fo.

Il Duca di Lorena in Italia fo. 220. Il Duca di Milano manda Ambalcia-

dori al Papa fo. 244.

Il Principe di Taranto comincia di romperfi con Rè-Ferrante f. 255-

Il Duca Giouanni pericola d'affogarfi in mare. 459. tiene al Battefimo vn figliolo del Marzano fo. 273-

Il Rê Ferrante in Calabria for 272-Il Marchefe di Cotrone, & il Contudi Nicaltro alla diuotione del Re

Il Marchefe di Cotrone al Rè Ferran-

Impresa del Rè Alfonso fo. 95.
Impresa del Duca di Calabria fo. 510.
I. 5. Impresa del Rè Ferrante. 449.

Indico di Gueuara Marchefe del Vafio Conte d'Ariano, e di Potenza, e Gran Sinufcalco fol. 44. Con l'Efercito del Rè alla volta di Tofcana

fo. Indico d'Aualos Marchefe dil Pefcara fo. 44. Camerlengo del Regno fo.

485. l. 5. Indico Lopes Capitan Spagnolo fo.

Indulto generale del Rè Alfonso per i Popoli, & Vniuersità del Regno fo. 64. Infermità mortale d'Alfonso fo. 45.

Inganno del Rè al Conte di Sarno fo. 523. 1.5. Ingresso de gl'Ambasciadori del Rè di

Castiglia in Napoli so. 186. Innocentio Ottauo Pontefice so. 506.l.

Innocentio Papa pacificato col, Rè Ferrante fo. 533.1.5.

Inferittione fopra la Porta del Caltello dell'Ouo fo. 353. Infegne di Giouanne d'Angiò,e sua

morte fo. 273. Infegne della Famiglia Pagana to 272.

In-

GE'NE'RALE

Inflanza del Procuratore Fiscale contro li Congiurati fo. 526/15.

Ifabella di Chiaromonte moglie del Duca di Calabria, viene in Napoli fo. 59: Sua morre fo. 405. Sua fe-

poltura fo. co. Ifabella Borgia forella di Cali

Ifabella Borgia forella di Califto Terzo fo.

Isabella Duchessa di Milano nasce so-

Ifabella Regina di Napoli , Donna molto dinota, religiofa fo 462 fua morte.

Habella d'Aragona parte di Mulano, viene a Napoli fo-499, l-6. Suamorce fo-538-Sua fepolitura fo cod. Ifchia, fino fito 3 e Doti fo-456. Suo. Monte fo-cod. Aboceto fonte d'Ifchia fo-387, Prefa da Alcilandro Sforza fo-538. Refaal Ré Ferrante fo-462. Federico fi ritira al Ifchia fo-364.66 Ferrante Secondo

ad Ifchia fo. 513.1.6.

T 'Armara del Rè Alfonso prende

Lancia di Christo Signor Nostro con-

dotta in Roma fo. 510.6 511.1.6. Latino Orfino Cardinale Legato del Papa in Regno fo. 248.

Lega tra il Duca di Milano, Venetiani, Fiorentini, e Bolognesi so. 30. Leone di Gennaro Capitano dell'A-

quila fo. 480. Leonello da Este Marchefe di Ferra-

Leonora d'Aragona Duchessa di Ferrara fo.487 d. 5. In Napoli 493. 1.5.

Le pioggie fon caufa di lenar l'afficio da Mondragone fo: Lettere del Rè Alfonfo à Califlo Ter-

zo fo. 179. Lettera del Rè Ferrante al Papa fo.

Lettera del Rè Ferrante al Papa fo-

Lettera del Rè Ferrance al Duca di Milano, & a diuerfi Potentati d'Italia fo.

Lettera del Rè Ferrance per prouede-

re la Vicaria di Giudici fo- 505-l-5

Lettera del Principe di Taranto à Scandarebegh fo. 347-Liberalità del Rè Alfonso fo. 133-Lodonico Scaranpo vardinale fo. 20-Lodonico XI- Rè di Francia dinotif-

Lodouico XI. Re di Francia diuorifici fimo di S. Bernardino fo.
Lodouico XII. Rè di Fracia f.533-l.6

Lodouico XII. Rè di Frâcia f.533.1.6 Sua confederatione con Rè di Spagna per l'acquifto del Regno di Napoli fo. 535.1.6.

Lodouico Sforza Duca di Bari, fo. 498-1-5. Chiama Carlo Rè di Fracia per l'acquicto di Nap. fo. 496-16. Legitimamente pretende il Stato di

Legitimamente pretende il Stato di Milano fo. 497. I. 6. Perche fuffe chiamato il Moro fo. co.

Lodouico XII-Re di Francia X.Principe che tranagliaffe il Regno di Napoli fo. 555.1.6.

Lonardo Tocco Canagliere Napolitano, & Despoto dell'Arte fo-154-Lopes Sciences fo-

Lorenzo Valla huomo infigne nelle lettere fo 509. l-5. Luca Sanfenerino, e fua rotta à Cofenza fo 355. E fatto Principe di Bi-

fignano fo.
Luca Tozzolo Romano Prefidento
del Sacro Configlio fo. 492. l. 5.
Lucarano firende al Re Alfonfo fo.

53-Lucreria d'Alagni 115-fingge in Schiauonia fo. 443-

Lucreria figlia del Rè rimaritata fo. 337-l. 5 Lucullo fo.

Luiggi Gonzaga Marchefe di Mantona Generale in Lobardia fo. 94. Luiggi Carrafa Principe di Stigliano

fo, 319. Luiggi di Ricchifens Conte di Triueto fo. 483.1.5.

Luigi Niquesa Giudice della Vicaria e poi Consigliero so. 79. Luiggi Derpuch. 79. In Nauarra so.

Luigi Antinoro Nobile Figrentino

M Agnanimità di Alfonfo Primo Mal

| 1 A Y                                 | ULA                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Mal Francele, to. 528.1.6.            | Mase Barrese Siciliano, fo. 350      |
| Marco di Cremona rintuzza l'Ini-      | Ad Atri, fo.357. Sue qualità, foi    |
| mico, fo. 428.                        | 362. Sua superbia, e suo fine, fo    |
| Marco della Ratta, fo 257.e 268.      | eod.                                 |
| Marc' Antonio de Ponte Regente        | Matteo Malferito Pottor delle legg   |
| Marc Antonio de l'onte Regent         | france Manetho , effor delle legg    |
| di Cancellaria, Vice Pronotario       | fo. 29. Si manda dal Re Alfonio      |
| del Regno, Presidente del Conse-      | Fiorentini, fo. 72                   |
| gliosfo.                              | Matteo Palmiero,                     |
| Marc Antonio de' Caualieri , fo. 184. | Matteo d'Afflitto Giurisconsulto, fo |
| 321 <del>-</del>                      | 95.                                  |
| Marchele di Cotrone alla dinotione    | Mattee Salnaggio, fo.                |
| del Rè, fo. 378. Scriue al Rè Fer-    | Matteo di Capua Conte di Palena      |
| rante, fo. eod. Con la moglie fi ren- | fo-43.1.1.54                         |
| de al Rè Alfonso, fo. 544             | Melfi,e fua descrittione, fo. 380    |
| Marc'Antonio Fioda Vescouo d'If-      | Metro ò vero Metauro Fiume, fo. 3    |
|                                       | Michele de Petri Gran Giuriscon      |
| chiasfo.                              |                                      |
| Margharita Marzana maritata in Gre-   | fulto,e Viceprotonotario del Re      |
| cia,fo. 480.l.s.                      | gno, fo. 541                         |
| Maria primogenita d'Alfonso, fo. 59.  | Milano manda Legati ad Alfonio       |
| Maria d'Aragona Duchessa di Mila-     | chiedendogli la fua protettion       |
| no.fo.252. Morte di detta, to. 212.   | fo. 87                               |
| Marino Boffa Vicere di Calabria,      | Milanesi deliberano reggersi da se-  |
| fo. 52.                               | stessi, fo. 84                       |
| Marino Caracciolo Conte di S. An-     | Mignano Castello della Famiglia.     |
| gelo,fo.                              | della Ratta,fo.                      |
| Marino Curiale Conte di Terranona,    | Moglie,e figli del Rè Alfonfo Secon  |
|                                       | do fo                                |
|                                       | Monafferio di Monte Cafino restaura  |
| Marino Marzano ordifce tradimento     |                                      |
| al Re Ferrante, fo. 279. Procura la   | to,fo. 422                           |
| pace, fo. 438                         | Monete di Ferrante Primo fo. 335     |
| Matrimonio tra Caterina Vrsina,       | Moneta del Re Ferrante detta Coro    |
| Giulio Acquauiua,fo. 183.             | nati dell'Angelo,fo. 331             |
| Marrimonio trà Maria figliuola del    | Moneta Alfonsina, fo. 338            |
| Re Ferdinande, & Antonio Picco-       | Moneta di Federico Secondo, fo.527   |
| lomini complito, for 365.             | lib.6.                               |
| Matrimonio trà Federico Duca d'Au-    | Moneta di Alfonfo fecondo fo 402.L   |
| filia, e Donna Eleonora di Porto-     | Mondragone allediata dal Rè, fo. 413 |
| gallo,fo. 118.                        | 477                                  |
| Marrimonio del Duca di Calabria       | Monte d'Ifchia, fo.                  |
| con Isabella di Chiaramonte, fo.46.   | Monte Vesuuio, fo.                   |
| con Habella di Chiaramonte, ibia      | Monfignor d'Obegni, fo.516.16-530    |
| Matrimonio trà Margherita di Chia-    |                                      |
| ramonte co Don Antonio Vintemi-       | lib.6                                |
| glia,fo.                              | Montignor Cirillo, fo. 24. 245       |
| Matrimonio trà Leonora seconda fi-    | Morte di Nicolò Piccinino, fo. 4     |
| gliad'Alfonfo, e Marino Marzano       | Morte di Maria, & Eleonora forell    |
| fo. 59.                               | del Re Alfonso, fo.                  |
| Matrimonio fra Alfonso, & il Duca     |                                      |
| di Milano, fo. 178.                   | gro fo.                              |
| Martino Diaz in Sicilia per l'armata  |                                      |
|                                       | Morte del Duca di Sora, fo. end.     |
| realezto.                             | Mor-                                 |
|                                       | Mot-                                 |

GENERALE

Morte di Nicolò V. fo.

Morte di Garzia Cauaniglia, fo. 140Morte di Leonello da Effesfo. 142Morte di Galeotto Baldaffino, fo. 91

Morte del Duca di Milano, fo. 471493-lib 5.

Moste di Viro Pifanello, fo. 557-l.6.
Moste di Papa Eugenio IV. fo. 75.
Morte di Rinaldo Pifcicello Cardinale, & Arciuefcouo di Napoli, fo.

237-

Morte di Giouanni Piscicello, so. 374. Morte di Ottone Terzo Imperatore, fo. 324. Morte di Plinio Veronese, so. 320.

Morte di trè fratelli Vrsini, so. 183. Morte del Rè Alfonso I. so. 221. Morte di Bartolomeo Facio, so. 224. Morte di Ramondo Orsno Principe

di Salerno, fo-

Morte di Califto Terzo,fo. 246 Morte d'Orso Orsino Conte di Nola,fo. 497.l.5.

Morte di Camillo Caracciolo, fo. 275 Morte di Gio: d'Aragona, fo. 497. 1.5. Morte di Carlo Monforte fo. 271. Morte di Maumetto Secondo Impe-

Morre della Regina Maria moglie del

Rè Alfonfo I. fo. 252.

Morte d'Enrico figliuolo del Rè, fo.

596.1.5.
Motte di Nicolò Tosto, fo. 274Motte di Simonetto di Campo SamPiedro, fo. 289

Morte di D. Errico fratello del Rè

Morte di Roberto Santeuerino Principe di Salerno, fo. 490.1 5. Morte della Duchessa di Milano, fo. 486.1.5.

Morte di Papa Paolo Secondo, foglio 487.1.5.

487.1.5. Morte di Pio Secondo, fo. 469 Morte di Gizcomo Piccinino, fo. 465.

467.e 468.
morte di Cofmo di Medici, fo. 464
morte di Gio: d'Angiò, fo. 450
morte del Secretario del Corre di
Satro-fo. 5281.5.

Morte di Filippo Coppola figlio del Conte di Sarno, fo. 555, 16. morte di Alfonfo Marchefe di Pefcara, fo. 520-16.

Morte del Duca d'Andria y fo. 505.

morte di Ferrante I. 249. morte di Luca Tozzolo, foglio 505.

lib.5. morte di Giacomo Sannazaro, fo. 540.

lib.6. Morte di Gio: Pontano, foglio 524.

lib. 6.
Morte d'vn Canalier Caracciolo giu-

fitiato al mercato di Nap. fo. 539. lib. 6. 613. morte di Saluatore Santa Fede Pro-

tochirurgo del Regno, fo. 505-1.5-Morte d'Hipblira figlia della Ducheffa di Milano, fo. 538-1-6morte d'Indico d'Aualos, fo. 507-1-5-

morte d'Indico d'Aualos, fo. 507, 1-5, morte d'Ifabella Duchella di Milano, fo. morte di D. Carlo figliuolo del Rè,

fo. 525.1.5. Morte di Giliberto Monpensiero, fo.

Morte del Duca d'Vrbino, fo-504-l-5.
Morte di Ferrante Secondo, fo-523lib.6.

Morre del Cardinel d'Aragona, foglio

morte di Carlo VIII. fo. 518.1.6. Morte del Gran Sinifcalco, fogl. 520. lib.5.

Morte di Zizimi fratello del Gran-Turco, fo. 511.lib.6morte di Pirro del Balzo Gran Con-

testabilese Principe d'Aleamura

Morte di Rè Alfonto Secondo, fo.501 Morte di Sulto IV. fo. 21. 506.1.5. Morte del piccol Francesco Sforzza, fo. 499. lib.6.

Morte di Gio: Galeazzo Duca di Milano, fo. 498-lib.6-

Morte d'Autonio Spinello, fo. 422 Morte del Principe di Taramo, foglio 493.

morte d'Indico di Guentra Conte

d'Asiano, foi to 1 A V O I. A

d'Asiano, foi to 1 A V O I. A

d'Asiano, foi to 1 A A V O I. A

d'Asiano, foi to 1 A A V O I. A

Motre del Giorgio Caffriora fougles. 1-5

Motro del Principe di Salemo foi 1 A A V O II. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O II. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O II. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A Seca foi 1 A Seca foi 1 A Seca foi 1 A Napoli prefa da Francefi foi 1 A V O II. A

Marchi prefa da Francefi foi 1 A V O II. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A Seca foi 1 A Seca foi 1 A V O II. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A Seca foi 1 A Seca foi 1 A V O II. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O II. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O II. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O II. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O II. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

Motro del Principe di Salemo foi 1 A V O III. A

M

A Apoli prefa da Francefi fo. 376.
16. Napoleran giurano homaggio al Ré Alfonfo fo.
20.
Napoleone Orimo nel Contado di
Celano fo.
Nafeimento di Leonorda Arragona.
16.
114.
Natura dell'Armellino fo.
16.
Negro ponte prefo di Birchi 386.1-5.
Nicolo Clangioffo fegato viuo fol.
220.

Nicolo Tofto Capitan di Calabrefi ribelli fo. Nicolò V. Papa,e fito Elogio fo. 76. Nicolo Piccinino affedia Fano fo.48. Capitan generale di Santa Chiefa, edel Re Alfonfo fo.27. In Milan

fo.49. Sua morte, e Pompe funera-

Nomantichise moderni d'alcuni Eno ghi di Terrra di Lanoro fo. 413. Nozzetra il Principe di Capoua, & Hipolita Sforza, etra Sforza Maria, & Eleonova d'Aragona fo.182.

ria, & Eleonora d'Aragona fo.182. Nozze della fighola del Rè Alfocio Secondo fo. 482.l. 6.

Dio de Barefi verfoi Caldori fo. 447. Olmiero Carrafa Arcinefeono di Napoli fo.273. Cardinale fo.476. Prefidente del Sacro Configlio fo.474.

Oattone del Principe di Salerno di D.Federico fo. 514.1-5. Oratione d'Hettorre Ferramosca Ca-

puano alli Compagni fo. 545-l.6. Ordine della Canalcara delli Tredeci Italiani verfo il Campo fo.545-l.6. Ordine della Canalcara delli Tredeci F: ancoli verfo il Campo fo.546-l.6. Origine del nome del Contado di Molife fo. 414. Origine della Famiglia Sanfeuerina

Origine della Sampa fo. 488. I. 5.
Origine del Tribunale dell'Arte della Seta fo: 481. J. 5.

Origine del Tribunale del Configlio della Città di Lecce fo. Orfo Orfino Conte di Nola giura fe-

Orío Orímo Conte di Nola giura fedeltà al Rè Ferrante fo. 352. All' obedienza del Rè fo. Otranto preso da Turchi fo. 499-1.5.

P Ace conclusa con gli Baroni fo.

Pace conclusa era'il Papa, e Rè Ferrante fo.52045. Conditioni di detta Pace fo.cod.

Pace concluía tra Rê Ferrante, e Marino Marzano con promissione da parentado fo. 439.

Palazzo d'vn Caualiero Caracciolo disfabricato fo. 539.1.6-

Palazzo d'Orfo Orfino , hora Santa-Maria del Rifugio fo. 498-1.5. Palazzo nerla piazza della Sellaria-

disfabricato fo.
Palazzo del Duca di Calabria, Duchesca fo.
502-1-5.

Papa Innocentio si pacifica con Rè Ferrante so. 533.4.5. Papa cerca aiuto à Venetiani per la

conquista del Regno fo. 5-19-1-5.
Parlamento di Federico d'Aragonacon Carlo Ottauo fo. 514-1-6.
Parlamento tra Alesandro Sforza, 82

il Piccinino fo. 437.
Parole del Conte di Sarno à fuoi fi-

Parole di Pio Secondo al Popolo dopò il Concilio to. 261.

Parole di Roberto Orlino à fuoi Soldati fo.

Parole di Giouanne Coffa al Rè fo. 384. Dello stesso al Papa fo. 395. Parole del Piccinino ad Alessando

Sforza fo. 4.1-Parole d' Aleffandro Sforza à finoi Compagni fo. 433.

Paro-

GENERALE Parole d'Hetterre Fieramosca Capeuano à fuoi Compagni fo. \$45.1.6. Pascale Diaz Carlon Castellano del Castello nouo fo.450. Conte d'Alife fo. 423.1.5. Persone ingrate al ReAlfonso fo-353. Persone letterate appò Alfonso fo.95. Persone Illustri di Beneuento fo.328. Peste in Napoli fo.238.448.498.lib.5. Pefte nell'Aquila fo.344.e 435. Riaccela in detta Città fo.

Petricone Caracciolo Conte di Burgenza fo.

Piccinino molto ben veduto dal Duca di Milano suo Socero fo-464. Prende Acquanina fo-254.

Pier Giouanni Cantelmo Duca di So-216. Pietro d'Aragona suo sepolero fo.60.

Pietro Summonte Napolitano fo.551. Pio Secondo. 79. 90. reuoca la scom-

munica di Califto fo. 248. Piogge grandi fon causa di leuare l'assedio dà Mondragone fo.

Poggio reale luogo delittiofo fo. 502. 1. 5. c. 504. 1. 6.

Pietro Nauarro Gran Guerriere fo-553.1.6. Pietro Cardona fo.

Pontecorbo Castello preso dall'Esercito Ecclesiastico fo.

Possa Senese Soldato valoroso del Rè Ferrante fo. 437. Ferito, e preso fo.

Prerogatiue della Città diBeneuento Prencipi al Concilio di Mantoua fo-

Principe di Bifignano ricupera lo Sta-536.1.5. Principe di Salerno parte dal Regno

fo-453. In Roma fo. 454. Ribellato fo. 286. Principe di Taranto comincia à rom-

perficon il Rè Ferrante fo. Prinileggij della Città di Capoua fo.

Tomo 3.

Parole del Barrefe à suos soldati fo. Prinilegy della Città dell' Aquila. Priuslegii della Città di Lecce fo.45 ?.

> Priudegij di Cetarefi fo. 519.1.5. Procello de Baroni posto in Stampa... 534-1-50

Processione del Corpo di Christo fo-521.1.6.

Procida Ilola fo. Prodezza, e virtù della Regina Isabella fo.

Professione d'Alfonso fo. 484-1.6. Progresso della Gente del Papa con-

tro i Ribelli del Re Ferrante fo. 418.

Progresso della Guerra trà il Rè Ferrante,e Giouan d'Angio fo. Progressi dell'Esercito del Papa nell'Apruzzo fo. 339.

Progresii di Giacomo Piccinino fo.

Progressi d'Antonio Piccolomini fo.

Prouerbio fo. Pronisione del Rè Alfonso fo.400.1.6. Pugna fierifima trà il Rè Ferrante,

gl'Angioini à Sarno fo. Valità di Ferrante Duca di Calabria fo.

Qualità di Marino Marzano Qualità di Antoniello di Petruccio fo-529.1.5 Molto rempo inanzi preuede la fua roina fo-cod.

Afzele Adorno Duce di Genoua fo. Raggione della rendita delli Stati fatta all'Acquauiua, & al Centiglia fa.

Raggionamento di Papa Pio al Concistoro de Cardinali fo.

Raimo de Pietri Seniore, & Iuniore Giurisconsulti fo. 541.8 542.1.50 Raimondo d'Ortaffa Catalano fo. 69. Vicerè nell'Albania fo-Rainaldo Piscicello Cardinale fo.

166. Rainaldo Orano Signor di Piombino fo.70

| ATAV                                   | OLA                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| fo. 70.                                | Santo Seuero fi rende al Re fo. 385.                       |
| Regente della Vicaria fo. 17.          | Santo Bonauentura Canonizato fo.                           |
| Rè di Spagna, e Francia fi dividono il | 503.1.5.                                                   |
| Regno di Napoli fo. \$35.1.6.          | Santo Solio fo. 503.1.6.                                   |
| Religgiosa militia qual fusse fo. 301. | Santo Lonardo à Chiaia fo. 534-1.5.                        |
| Renato ritorna in Francia fo-4-In Ita- | San Seuerino fo. 503.1.6.                                  |
|                                        | Salerno preso da Roberto Sanscueri-                        |
| Chiamato dal Papa all' acquifto del    | no fo. 354.                                                |
| Regno fo-                              | Saluator eSantafede Protochirurgo                          |
| Ribellione de Baroni fo. 266, 277.     | del Regno fo. 167. Splendidezza del                        |
| Ribellioni dinerfe de Popoli fo. 271.  | Re Alfonia fo.                                             |
| Rimmeratione delli due Antonii Oc-     | Scafato fo.                                                |
| cifori del Principe di Taranto fo.     | Scanderebegh faccheggia il Terrico-                        |
| 444                                    | io del Principe di Taranto foi 34%.                        |
| Risolutione del RèFederico f.536.1.6.  | Libera la Città di Trani dà inimici                        |
| Risposta del Rè al Cossa fo. 385.      | fo.eod.Sue battaglie con il Piccini-                       |
| Risposta del Papa al Cossa fo. 395.    | no fo. 254.                                                |
| Rifposta de Baroni fo. 526.1.5.        | Scaramuccia tra Alfonfo, & Aleffan-                        |
| Risposta di D.Federico à Baroni so.    | dro Sforza · fo. 34                                        |
| 5 16.1.5.                              | Scipione Pandone Conte di Vena -                           |
| Risposta di Scanderbegh al Principe    | fra fo. 484-1-5                                            |
| di Teranto fo. 348.                    | Secretario Carcerato, e confusió gran-                     |
| Roberto Sanseuerino fo.33. Principe    | de fo. 523.1.5                                             |
| di Salerno fo.404. Gran Ammiran-       | Seggio del Popolo di Napoli diroc-                         |
| te del Regno fo-477-486.l.s. Valo-     | cato fo-                                                   |
| roso Capitano fo.428. Roberto San-     | Semonino Guilino fo. 31                                    |
| feuerino terzo Principe di Salemo      | Semonetto dà Campo S. Pietro gion-                         |
| nasce fo- 507.1.5.                     | to con l' Efercito del Papa fo. 284                        |
| Roberto Orfino ferito à morte fo.438.  | Senefi danno il passo al Rè Alfonso                        |
| Rocca Bernalda firende à Rè Alfon-     | fo. 86                                                     |
| fo fo. 53.                             | Sentenza bella del Rè Alfonso fo.60                        |
| Rocca Goglielma Castello fo. 422.      | Sentenza bella fo. 313                                     |
| Rodi assediata da Turchi fo. 498.li.s. | Seutenza data contra i Congiurati fo                       |
| Roggiero Origlia,e sua morte fo.362.   | 526.1.5.                                                   |
| Roggerone Acerociamuro Conte di        | Sentenza publicata contra i delinquen                      |
| Celano fo. 477.                        |                                                            |
| Romoaldo . Re di Italia, fo. 323.      | Sentenza del Rè Federico in portar i<br>Pallio fo. 532-1-6 |
| Romori in Milano dopò la morte del     | Pallio fo. 532.1.6                                         |
| Duca fo. 82.                           | Sepolero del B. Giacomo della Mar                          |
| Rotta d'Alfonso Duca di Calabria à     | C3 fo. 492                                                 |
| Velletro fo- 519.1.5.                  | Sepolero di Bartolomeo Facio fo. 37                        |
| Rotta del Duca di Sella fo. 424.       | Sepolero, & effigie di Galeazzo Pan                        |
| Rotta del Rè Ferrante in Sarno f. 289  | donefo. 258                                                |
| Rotta del Centiglia fo. 360-           | Sepolero d'Antonio d'Aiello fo. 444                        |
| Rotta di Mase Barese fo- 370.          | Sepolero di Bocmondo in Canosa so                          |
| Rouma dell'Arcinesconado di Napo-      | 366-                                                       |
| li , e della Chiefa di Santo Dome-     | Sepolero di D. Pietro d'Aragona fo                         |
| Dico fo. S 212                         | 60-                                                        |
| C Anto Angelo del Monte Gargano        | Sepolero di Giacomo Sannazaro fo                           |
| D preso dal Re Ferrante so: 337.       | 540,660                                                    |
|                                        | Sems?                                                      |

Sepol-

| GENE                                                                       | R    |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| Sepolere di Giouanni Poo.fo. 461.                                          | Ter  |
| Sepolero di Couella Ruffa fo. 64.                                          | F    |
| Sepolero di Gio. Pontano fo. 524.1.5.                                      | Ter  |
| Sepolero di Pietro di Martino Scul-                                        | Ter  |
| tore fo. 14.                                                               | Teft |
| Sepolero d'Hippolita figlia della Da-                                      | 8    |
| chessa di Milano fo. 538.1.6.<br>Sepolero d'Isabella Duchessa di Mi-       | The  |
|                                                                            | . e  |
| lano fo. co.                                                               | Tito |
| Sifto Quarto Papa for 487.1-3.                                             | Tita |
| Sisto Quarto Papa fo. 487.1.5. Soccesseri d'Antonio Guidano F. 445.        | Tol  |
| Soccorso del Pontesice al Rè Ferran-                                       | Tor  |
|                                                                            | M    |
| Soccorso al Toreglia fo. 334.                                              | Tor  |
| Soldati presi nella rotta del Duca di                                      | Tra  |
| Seffa fo. 424.                                                             | . de |
| Solleuamento nel Regno per la ve-                                          | Tra  |
| nuta di Gio-1'Angiò fo- 276.                                               | F    |
| Solleuamento di Terracina fo. 313.                                         | Tra  |
| Sofpettioni trà il Re Alfonio , & il                                       | \$   |
| Principe di Taranto fo. 65.                                                | _ d  |
| Sponfalitio nel Seggio di Capuana                                          | Tra  |
| fo. 481.l.5.                                                               | - D  |
| Sponsalitio della Regina Giouanna d'                                       | Tra  |
| Aragona fo. 495.1.5.<br>Stampa in Roma, & in Vineggia fo.                  | Tra  |
| 480.1.5.                                                                   | AIL  |
| Stati di Beneuento fo. 322.                                                | Tri  |
| Statuti della Religgione Gierofoli-                                        | 1    |
| mirana fo. 483.1.5.                                                        | - 1  |
| Stefano Herceo Duca di Bollina fo.                                         | Tri  |
| 38-                                                                        |      |
| Strada della Duchesca fo. 503.                                             | Tro  |
| Strataggemma di Gio-d'Angio, e del                                         | fo   |
| Marzano fo. 414.                                                           | Tro  |
| Stratagema del Duca di Seffa fo- 427.                                      | _ A  |
| Stratagemma di Mase Barese so. 358.<br>Sulmona assediata dal Piccinino so. | Tre  |
|                                                                            | Tur  |
| Sulmona ricade al Rè per la morte                                          | Tu   |
| del Piccinino to-                                                          | Tu   |
| Superbia di Mase Barese so- 362.                                           | t    |
| T                                                                          | Ī    |
| TEmpio del Monte di Santo An-                                              | 10   |
| 1 gelo fo- 338-                                                            | V    |
| Teramo preso da Marreo di Capona                                           | V    |

Termini del Regno di Napoli fo-413-

Terra di Lauoro Prima Provincia

del Regno di Napoli fo-

e de Caldori occupate da Re errante fd. al. racina,e sua descrittione fo. 314. remoto in Napoli fo. 211.e 420e amento del Duca di Milano foe odoro Spandongnino fo. 499.1.50 Liuio , o suo braccio in Napoli olo del Duca di Calabria fo. 477. fa comprata dal Papa fe. nase Paleologo Dispoto dellaorea fo. re del Greco fo. dimento ordito dentro l' Esercito I Rè Alfonso contra d'etso fo.34. dimento del Marzano contra ilRè errante foni assediata, e presa dal Piccinino . 354. Fortezza di Trani in poter el Castriota fo.eo. nsito del B. Giouanni da Capistrao fottato di pace trà il Malatesta, & il iccinino fo. ttato della pace vniuerfale d'Ita-Bano Caracciolo fo. opertino fo-

464

319.

260.

401-414. uol vedere il Corpo del Piccini-469-484-15. flano di Chiaramonte Conte di iano Caracciolo Conte di Melfi 45.66. ilo di Muro à seruiggi del Rè

Ifonfo fo. nto Finme fonulto del Popolo di Napoli fo-

co opprimendo la Seruia fo- 164. to lo Stato del Principe di Tarano fidà al Rè Ferrante con il fuo 443.

Ada presa da Antonio Olzina fo-140. Presa da Fiorentini fo. 157. Valor grande d'vn foldato Ethiope 410. Valle Gaudina hoggi stretto d'Arpaia fo-

Veno-

Venosa presa, e saccheggiata fo.269. Veneziani authori di far venire i Turchi in Regno fo-499.1.5. Vito Pifanello Secretario di Federi-

co.II.fo.527-lib.6.Suz Morte f.557. Vittoria d'Alfonfo d'Aualos contrai Villani Calabrefi fo-

Vittoria Nauale del Ricchilens fo-

461.391. Vna mula parcortice vn Cauallo, 264. Vn Francese abbattuto fo. 547.1.6. 548-1.6. Va Francese priggione fo. Vintione d'Alfonso Secondo fo. 483.

484 485.1.6.

scimento fo. Voto di Carlo Ottano fo. Voto primo del Carrafa contro i Baroni Ribelli fo. Voti dell'altri tutti conformi al Car-

rafa fo.codem Vianza delle donne Napoletane nelle visite de Luoghi pij in andar velate fo-

535-1.5. 7 Izimi fratello dello Gran Turco fo.510-1.6 Suz Morte fo.511 1.6. Zorone primo Duca di Benenento for

Volturno Fiume in Capoua, e fuo na- Zuffatra Nibbi, e Corui fo.

Il Fine della Tauola.





## DELL' HISTORIA

DELLA CITTA, E REGNO

DI NAPOLI.

LIBRO V.

Di Alfonso di Aragona Primo di questo nome XVIII. Re di Napoli, e di Sicilia. Cap. I.



E ben le gloriose attioni del magnanimo Re Alfonso Primo, son state descritte da tanti, e sì Illustri Autori, che han celebrato con le lor polite penne i suoi famosi gesti, degni d' eterna memoria, & che perciò più degno di biasmo sarò reputato, che di lode,por mano col basso, e ruuido mio stile ad intonar all' orecchie di

cui questi mici scritti leggerà, l'istesso, che da altri con dolce modo è stato esplicato; non mi sgomentarà tutta voltail suono di così sonore trombe, ch'io non facci il mio debito ingegnandomi d'imitar l'industriosa Ape, che dal succo de'più foaui fiori forma la sua dolce opra; così io raccogliedo da'più pregiati Scrittori delle fue grad'opre le più fegnalate,ne formarò vn' epilogo garreggiando con quelli al me-

Tomo 3.

#### DELL' HISTORIA DI NAPOLI

figlio di Leonora figliadi Pietro 4. Rè di Aragona. Taraffo,

plior modo, che saprò, e supplirà l'affetto, à quel che manca l'effetto. Alfonfo dunque detto primo nel Regno di Napo-Ferdinando li, e di Sicilia primogenito di Ferdinando primo di tal nome, Rè di Aragona, e di Sicilia ( come il Tarasso ) estendo flato adottato dalla Regina Giouanna seconda, creato Duca di Calabria, e declarato successor del Regno fù nel 1421. con pompa riceuuto in Napoli,e se ben per alcune disferenze già referite nell'anno 1423. fu della filiatione prinato no dimeno fi mantenne nella possessione del Castel nuono, con quel dell' ouo; Morta poi la Regina, essendo bona parte del Regno da Renato competitore occupata; ritornato Alfonfo alla ricuperation di quello, dopò molti fatti d'armi. con spargimeto di sangue, il sabato à 2. di Giugno del 1442. piglio Napoli per gli aquedotti, nel cui modo 905. anni innanzi era flata da Bellifario presa . Nel seguente di à hora di vespro volendo entrare nella Citta, smontò nella Chiesa di S. Maria del Carmelo, e volendo riconoscer il miracolo

Alfonso pi-glia Napoli per gli ac -quedotti.

Fra Gregorio Pignasello.

del Crocifisto, ne dimandò à Fra Gregorio Pignatello all' hora Priore di quel Connento, e volfe, che D. Indaco d' Auolos sù per una scala salisse per vedere se'l collo di quella imagine era fano, e riferitoli di sì fiffando gli occhi nella pietra della bombarda, che fù tirata, vi dimorò vn gran pezzo orando, e piangendo auanti il Crocifisso; alzatosi poi , volfe veder il luogo oue fu morto,e sepolto Corradino,e riuolto à circostanti, disse, Corradino fu degnissimo Principe; e prefo dal Prior combiato, caualco con realissima pompa per la Città honorato, e riuerito da tutti, riducendosi indi al Castel di Capuana.

Il lunedì à 4. del medefimo, fi conferì nella Chiefa Maggiore accompagnato con gran follennità, e pompa dal Baronaggio (come nel 15.libro de gli Annali d'Aragona al capo 9. nota il Zorita) oue dagli Eletti de i Seggi di Montagna, Porto, e Porta noua, gli fu giurato homaggio, & appresso da gli altri dell' altre piazze (secondo il solito) col

maggior trionfo, che già mai fatto fusse.

Napolitani giurano homaggio al Re Alfonso. Facio.

Zorita.

Nel giorno seguente (secondo il Facio) haunto aniso. che Giouanni Sforza fratello del Conte Francesco, insieme con Antonio Caldora, che teneano le parti di Renato, s'erano mossi d'Apruzzo col l'esercito verso Napoli, egli subito

canal-

LIBRO V.

caualcò, & intrè di se ritrouò à Carpenone, Castello del Contado di Triuento, e l'hebbe à parri da Antonio Reale, Antonio fratello di latte del Caldora: il Conte Francesco stando nel- Real .... la Marca d'Ancona, hauendo inteso, che Napoli hauea mutato dominio, richiamò il fratello, parendogli meglio difender le cose proprie, che l'altrui; Antonio, per dimostrare, che non temeua, accomodò le genti à guifa di battaglia à Pescolanciano, luogo poco distante da Carpenone, il che veduto da Alfonfo, ordinò anch'egli il suo esercito, e metre alenni diceuano, che per esserno i nemici di maggior numero, no si douca cobattere, il Rè richiese Giouanni Vintemiglia, Vintemiglia, Caualiero Siciliano del suo parere, il quale dubitando dell' esito, persuadeua al Re à ritrarsi co sua Corte à Venasri, ouero in Capua, e lasciasse cobatter l'essercito, e gli rispose, che'l fuo confeglio non era per la vittoria, poiche nella battaglia la persona del Rè vale per una gran parte, e però sarebbe stato troppo diminuir l'effercito con la sua presenza, e conseguentemente hauer meno speranza della vittoria, e ciò detto, velocemente si mosse verso l' inimico ; il Caldora dubirando, che li Sforzeschi non l'abbandonassero, per esserno stati richiamati dal Conte Francesco, vsci nel Campo al Battaglia combattere,e facendofi valorofiffimo fatto d'armi dall'yn'e & Antonio l'altra parte, il Caldora fenza molta fatica, pose in rotta l'an-Caldora. tiguardia, ch' era de' Catalani, e Siciliani, ma dalla parte dou' era il Rè col fiore de i Baroni del Regno, e col Conte Giacomo Piccinino, gli fù fatta gran resistenza, e combattedofi gagliardamente trà ambedue le parti: Paolo di Sangro, Paolo di Sail quale nell'effercito del Caldera era il primo d' autorità, e gro viene fortezza (nó si sa però qual ne fusse la cagione) voltò l'ar-dalla parte mi contro il Caldora, e passò dalla parte di Alfonso con, d' Alfonso. buon numero de foldati, di modo, ch'il Caldora dopò hauer tranagliato molto, resto vinto, e prigione, & il suo effercito Caldora suin tal modo diffipato, che pochi restorono, che morti, o pri- perato da gioni non fustero, e Giouanni Sforza con 15. canalli in vn. Alfonfo. di, & vna notte si ritrouò suora del Regno nella Marca di Giouanni Ancona . Di questa vittoria sà anco mentione Agostino di Sforza sug-Sessa nel libro de Prophanitate, oue asserma, che di quella Marca. fù cagione la ribellione del Sangro. Alfonfo dopò la vit- Agoftino di coria, volendo dimostrare la solita sua clemenza, e genero- Sessa,

Gionanni

#### DELL' HISTORIA DI NAPOLI

Alfonso verfo il Caldo. 12.

Clemenza di sità d' animo verso i prigioni, se sè condur auanti il Caldora, il qual chiedendogli del fuo error perdono, non folo glie lo concesse, ma anco gli restitui tutti i Castelli, e luoghi, ch'egli reneua come herede del padre, e della preda, e facoltà, che pur era in copia, altro non volle, che vn sol becchiero di cristallo, portandosi con tutti gli altri prigioni cortesemente, penetrò poi con le vittoriole armi nel paese de' Mar-

Alfonso nell'Apruzzo.

стадо.

fi, e Peligni, hor detto Apruzzo Vltra, riducendo que popoli alla fua vbidienza; onde fin hoggidì fi vede nella prima Chicsa all' entrare della Città di Lanciano il suo ritratto in tauola dipinto à cauallo, fugando i nemici, con vn motto à torno, con queste parole, Parcere subjectis, & debel-Motto nella lare superbos: volgendosi poi nella Puglia, à fin, che in quel-Città di Lale Terre non restatte seintilla di guerra fermato l'esfercito à Manfredonia l'ottenne; finalmente prese Troia con altri luoghi, che stauano all' vbedienza di Sforza, passando à rinfrancarsi à Bari, trà tanto Renato, che (come si disse) era andato à trouar il Papa in Fiorenza, non hauendo hauuto da

Renato ritorna inFracia.

quello altro, che promesse diffidato di poter disender il Castel nuono, essendosi poco inanzi resa la forrezza di S. Eramo, diede ordine à Giouanni Cossa di farne il rendimento, & egli per via di mare ritornò in Francia, ordinando ne i capi della restitutione, si pagasse ad Antonio Caluo suo Castellano vna certa somma di denari, che gli hauea improntati, e si perdonasse à Giorgio d'Alemagna, ad Ottino Caracciolo, à Giouanni Cossa,& à tutti i seguaci, e parteggiani fuoi.

Chiefa di S. Maria della poli,

Hauendo in cotal modo posto fine Alsonso à silunga guerra, e ridotto in quiete il Regno, gli parue per memoria e dificar in Napoli vna Chiefa, e dedicarla alla Gloriofa Ver gine Madre di Dio, fotto il titolo di Santa Maria della Pace di Na- Pace appresso lo Spedale dell' Annuntiata, nel loco detto Campo vecchio, e la diede à Frati dell' Ordine Militare di Santa Maria della Mercè di Spagna, ordinati à chieder elemosine per la liberatione de' poueri cattiui dalle mani d' infedeli, del che appare prinileggio registrato nella Regia-Cancellaria con fimili parole, difforme dal Costanzo, il qual vuole, che Alfonso nel testamento l'ordinasse.

Coftanzo.

Alphonfus Dei gratia Rex Aragonum, Sicilia Citra, & VI-

tra pharum, Mierufalem, & Valentia, Vingaria, Maioricarum, Sardinia, & Corfica, Comes Barchinonia, Dux Athenarum, & Neopatria, acctiam Comes Rossilionis, & Ceritania, &c. Vninersis, & singulis officialibus, & subditis nostris majoribus, & minoribus quocumque nomine censeantur, eorumque locumtenentibus, presentibus, & futuris, Ecclesiasticis, & facularibus vbilibet in nostris ditione, atque dominio, & signanter in boc noftro citra pharum Sicilia Regno constitutis, & constituendis ad quem, feu quos, praseutes pernenerint, & fuerint quomodolibet prasentate, gloriam nostram, & bonam voluntatem. Maiores nostri compatientes afilifis Christianis apud barbaras nationes captis, captinitatifque Ordinem Beate Marie de Mercede in Cinitate Bardina prinum statuerunt, ipsique ordini, boc est sub quibus Vicariis, Prioribus, & Fratribus, authoritatem, & licentiam contulerunt, vt astricti fidelibus libere pias eleemofynas peterent in redemptionem Captinorum Christianorum (ne fidem nostram catholicam abnegent ) in periculo positorum pro maiori parte connertendas; nam etiam aligna pars ipsarum eleemosynarum in conuer-Sationem, augumentationem, & commoda dicti Ordinis Solent connerti. Creuit postea ordo iste mirabilis per varias Orbis Terrarum partes, propagatusque adeò, qui iam vbique ferè sunt ipso ordine, qui consimiles elecmos ynas petunt; Nos igitur maiorum noftrorum vestigis inharentes vnum Monasterium cius ordinis inhoc Regno, in quo nullum erat, apud Cinitatem Neapolitanam. in Campo veteri , vbi prinfqua Cinitatem ipfam Neapolis adepti fuissemus castrametatieramus, construi fecimus, cui Santta Maria de Pace de Mercede est inditum nomen; vt izitur Monasterium. ipsum, magis, ac magis in dies crescat ad opus illud nouum redemptionis Captinorum Christianorum apud barbaras nationes, exequendum vobis, & vestrum singulis prasentium serie de certa no-Ara scientia, & expresse dicimus, & mandamus, sub iure. & indignationis nostra incursum, panag; mille untiarum auri à vobis, & vestrum singulis (si secus seceritis) inremisibiliter habendarum nostrarum arario applicandarum, quarum Vicario, Priori, & Fratribus dicli Monastarij Sancta Maria de Pace, suisque Procuratoribus, quod vobis constiterit legitimos Procuratores esse prasentibus, & futuris, eleemosynas pradictas petentibus, seu de catero petituris, fi & quoties opus fuerit, & eritis requifiti omne auxilium, consilium, & fauorem impendatis, maxime ad serepan-

dum quosdam falsos procuratores, qui (ve audinimus) cum literis nostris fauoralibus vadunt per Regnum consimiles eleemosynas ausritando, & faciendum etiamque quicquid per illos male quafitum fuerit, iftis qui erunt veri, & legitimi procuratores Santte Maria de Pace tradatur , literis ipsis nostris fauorabilibus , quas ferie cum prasenti renocamus in aliquo non obstantibus. Hoctamen intelligimus de his dicere, qui sub hoc pratextu eleemofynas perunt absque aliquo legitimo titulo Generalis, seu alicuius ex aliis Vicaris, feu Prioribus ordinis supradicti, & non contraueniatis aliqua ratione, vel caufa si gratiam nostram caram habetis iramque, & indignationem nostram, ac panam pradictam cupitis enitare. Fer has tamen literas non mandamus, vt eleemofynam erogetis , boc enim voluntarium est , & vnufquifque inxta conscientiam fuam ad hoc pium opus manus fuas extendat adiutrices. In cuius rei testimonium prasentes fieri iussimus magno Maiestatis nostro sigillo impendenti munitas, quas post oportunam inspectionem singulis vicibus restitui volumus prasentanti. Datum in Terra nofira Baroli die 13. mensis Decembris 6. Indit. Anno à Nativitate Domini millesimo quatricentesimo, quadragesimo secundo. Regnorum nostrorum vigesimo septimo , buius verò Regni Sicilia citra. pharum anno offano. Alphonfus Rex. Dominus Rex mandanis mihi Ioanni Olzina. Regift. in Cancellaria penès Cancellarium. Extat sigillum cera rubea impensum cum cordulis serici.

\$443.

Il Popolo di Napoli si il Carro triofale al Rè Alfonso.

Giuliano Passaro. LIBRO V.

cio, baftando folo nominare i Capitani delle Piazze, quali fono li seguenti.

Matteo di Valente Capitano della Piazza di Forcella, ri-

schote da 58.cittadini docati 312.

Pascale Manco Capitano della Piazza di S. Giorgio, da 34. cittadini docati 88.

Rinaldo Abbate Capitano della Piazza di S. Martino, Don Pierro, al presente aggregara con Capuana da 30. suoi

cittadini docati 108.

Giouani della Fragola Capitano della Piazza di S. Tomalo, al presente aggregata con Capuana da 12. suoi cittadini cocati 18.

Carduccio Semercada Capitano della Piazza di S. Apostolo, hora vnita con Capuana, da 19. suoi cirtadini doca-

1130.

Giacomo d'Orta Capitano della Piazza di Santa Maria Donnaromata (hora Nido) da 15. suoi cittadini doca-11 27.

Ciantiello Passaro Capitano della Piazza di S. Maria Maggiore da 21. suoi tittadini docari 33.

Agostino Ciprano Capitano della Piazza di San Pietro Martire da 20. suoi cittadini docari 38.

Rienzo Figliola Capitano della Piazza di Porto da 59.

suoi cittadini docati 162.2.10.

Antonello Caputo Capitano della Piazza del Mercato, da 74. cittadini docati 218.

Francesco di Rosa Capitano della Piazza di S. Giouanni à mare, da 34. suoi cittadini docati 130.

Saluatore d' Auitabolo Capitano della Piazza della Rua Berbina (hora detta Spetiaria antica) da 29. suoi cittadini docati69.

Gionanni Miraballo Capitano della Piazza dell'Armieri. da 37. suoi cittadini esigge docati 200.

Giacomo Lettieri Capitano della Piazza della Sellaria, da 21. suoi cittadini docati 183. 2. 10.

Buotto Bocciero Capitano della Piazza della Loggia, 'da

39. cittadini docati 40.

Melchionne de Chiardullo Capitano della Piazza della Scalesia, e Pellettieri, da 23 cittadini docati 103.

Gio-

I togli q, 10, 11.

Garte. Gogna attendere Ne chiamate, le Guali Jono State

osposte

Alfonso in Auersa. Zorita.

Magnanimi-

Antonio Pa-

Giuliano Paftaro. 8 DELL' HIS TORIA DI NAPOLI Giouanni d' Alessandro Capitano della Piazza di S. Ca-

terina Spina corona, da 18. suoi cittadini docati 87.

Angelillo della Fratta Capitano di Somma Piazza, e pozzo bianco, da 26. suoi cittadini, docati 12.2.10.

Anello di Palma Capitano della Piazza del Mercato vecchio, e Solito, da 15. fuoi cittadini docati 17.

Giacomo Buotto Capitano della Porta di S.Gennaro, esi-

ge da 12. cittadini docati 16.

Di questa somma il regimento di essa Vniuersità, ne se far vn belliffimo carro indorato con quattro tuote, tirato da quattro canalli bianchi guarniti di velluto cremofino, ricamato di oro, & con briglie anche di oro, & vn Palio di broccato riccio con le bandarnole ornate dell'infegne dell' Vniuertità del Popolo, e del Rè, con molte imprese, il qual veniua sostenuto da 24. aste indorate, e douendo entrar per la porta del Mercato, ferono per maggior trionfo spianare trenta canne delle mura, e tra tanto, che si preparauano gli arnefi, il Rè da Beneuento passò in Auersa, one per alcuni di si trattenne. A 26. di Febraro poi (sccondo il Zorita) canalcando verso Napoli, si fermò nell'Abbadia di S. Antonio al Borgo di Capuana, e nella seguente matina, che sù il martedì ad hore quindeci, appresentatosi alla Chiesa Carmelitana fua denotiffima, accompagnato dal Baronaggio, prima, che al trionfal carro ascendesse, mostrar volse la suafolita magnanimità nel premiare, & honorar quelli, che fedelmente nella guerra l'haucan fernito ( come scriue il Panormita) e tra gli altri creò Marchese di Pescara Bernardo Gasparo d'Aquino, figliuolo di Francesco Conte di Loreto, e di Giannella del Borgo, per la fedeltà paterna : tel Duca. di Sora Nicolò Cantelmo Conte d'Aluito:fe Conte d'Oriolo Alfonso Cardona: confirmò il Contado di Venafri à Fracesco Pandone, Giouanni Sanseucrino Conte di Tursi, Francesco Sanseuerino Conte di Matera, Americo Sanseuerino Conte di Capaccio, il Passaro vi aggiunge Marino Coriale di Sorrento Conte di Terranoua, e Marino d'Alagno Conte di Bocchianico, ornando anco molti altri del cingolo militare, asceso poi nel superbo carro, s' intese in quel punto maraniglioso rimbombo di bombarde, sonar di trombe, risonante voci gridando, Viua il Rè Don Alfonso, indi po-



LIBRO V. huic Ædi piæ oblata, a Diuo Alphonfo Rege in equestrem ad Sacri Ordine, & ab Ecclesia hoc Sepulchro pro se, ac posteris suis donarimeruit, MCCCCLXX.

A 28. di Febraro Giouedì (come ne i Capitoli, e Priui- Parlamanto leggi della Città filegge) il Rè fè connocar in Napoli il ge- generale. neral parlamento nel Conuento di S. Lorenzo in vn luogo. detro il Capitolo, oue asceso in sedia tra due banchi à i suoi Capitoli, e piedi sedi D. Ferrante di Aragona suo figliuol naturale; nel Pruilleggi. destro banco ordinataméte sederono Gio. Antonio del Bal-20 Orfino Prencipe di Taranto Gran Contestabile del Regno, Gio. Antonio Marzano Duca di Sessa Gran Ammirante, Honorato Gaetano Côte di Fundi, e di Morcone Loghoteta, e Protonotario: al finistro sederono Ramondo Orfino Prencipe di Salerno, e Conte di Nola Gran Giustiriero. Francesco di Aquino Conte di Loreto, e Satriano Gran Camerario, Vrfino Orfino Gran Cancelliero, & in vn scabello à i piedi fede Francesco Zurlo Conte di Nocera, e di Montoro Gran Siniscalco, ne i luoghi più bassi stauano ordinatamente questi Baroni, Antonio Sanseuerino Duca di San. Marco, Francesco Ortino Conte di Granina, e Presetto di Roma, Troiano Caracciolo Duca di Melfi, Nicolò Cantelmo Duca di Sora, Antonio Centiglia Marchese di Cotrone, Bernardo Gasparo d'Aquino Marchese di Pescara, Gio. Antonio Orfino Conte di Tagliacozzo, Giouanni Sanseuerino Conte di Marfico, e di Sanseuerino, Guglielmo di Sanframondo Conte di Cerreto, Battista Caracciolo Conte di Ghiraci, Antonio Caldora Conte di Triuento, Errico di Gueuara Conte di Ariano, Alfonfo di Cardona Conte di Reggio, Americo Sanfeuerino Conte di Capaccio, Francesco Sanseuerino Conte di Lauro, Perdicasso Barrile Côte di Montedorifi-Francesco Pandone Conte di Venafri, Leonello Acciloccia Muro Conte di Celano, Marino Caracciolo Conte di Sant'Angelo, Nicolò Orfino Conte di Popolo, Petricone Caracciolo Conte di Burgenza, Gio. della Rath Conte di Caferta, Luiggi Camponello Conte di Montorio, Luigei

Luiggi di Capua Conte d'Altauilla, Corrado d'Acquanina Conte di S. Valentino, Gio. Antonio Manieri, Gio. Cola di Giamuilla, Ramondo Caldora, Giacomo della Leoneffa, Luca Sanscuerino, Luiggi di Gesualdo, Antonello della Rath, Luiggi di Capua milite, Errico della Leonessa, Antonio Spinello, Carlo di Campobascio, Marino Bosta Dortor di Leggi, Giacomo Gaetano milite, Antonio Dentice milite, Cola di Sanframondo, Vgo Sanfeuerino milite, Giacomo Zurlo, Gio.della Noce, Vincilao Sanfeuerino, Antonio di Fusco Signor di Muro milite, Altobello, e Michele Sanfeuerini, Serio di Monteforte, Gio, d' Effidio, Col' Antonio Aclozia muro, Francesco Caracciolo milite, Matteo di Serino, Col'Antonio Zurlo, D. Pietro d'Aragona, come afferto Procuratore, Garsia Cabaniglia Conte di Troia, Ramodo d' Annecchino milite, Cola Gasparo, Teseo Morano. Matteo Stendardo milite Conte di Girace, e come afferto procuratore, Giorgio Caracciolo milite, Tomafo di Lauria, Marchetto Attendolo delli Conti di Cotignola, Melchionne di S. Mango milite, Giacomo d'Aquino, Efau Ruffo procurator afferto del Conte d'Arena, Giacomo di Sangro milite, Nicola d' Annecchino, Giacomo della Valua Ciarletta Caracciolo milite, Galaffo di Tarfia, Gio.d'Afcanio Signor di Maida, Algiasi di Tocco, Pietro Iacobo di Montefalcone Joffredo di Galluccio, Andrea d' Euoli, Antonio d'Euoli suo padre, Cola di Campobascio per lo Conte di Campobascio suo padre, Pietro Cozza milite, Antonello di Sorrento, Goglielmo della Marra, Amelio di Sinerchia, Landulfo Marramaldo, Leone di S. Agapito, Gio. Carestia milite, Moncello Arcamone, per se,e per Lconello, Antonio di Castellono, Giacomo Missanello milite, Fuschino Attendolo , Notar Goglielmo di S. Mauro procuratore afferto, Nicola Matteo di Porta Barone di S. Mauro, Olino Attendolo, Michele Sanfenerino procuratore afferto, Filippo Sanfeuerino, Margaritone Caracciolo, Giordano dello Tufo, Francesco Gesualdo, Bartolomeo Galluccio, & Antonio Gefualdo.

In questo parlamento propose il Re, che hauendo per la Diuina Gratia liberato il Regno dall' altrui tirannide, per mantenerlo in pace, e disenderlo da chi cercasse turbaslo delli.

sto nella reale, & eminente seggia guarnita di velluto cremesino, ricamato di oro (colori delle insegne della Cirtà) gli fù collocata nel capo la corona di oro tutta gemmata (come il Ferrari) oltre di sei altre corone poste auanti i Antonio Fer fuoi piedi foura due coscini di broccato, significati gli sei altri suoi Regni, cioè Aragona, Sicilia, Valenza, Maiorica, Sardegna, e Corfica; nella catena, ch' egli hauea nel collo pendea vn rilucente carbonchio di grandissimo prezzo. posto nel mezo d' vna rosa di pretiosi rubini composta; Nell' entrar della muraglia, il Re fù incontrato da Ga- Gafparo di fparo di Diano Arciuescouo della Città, accompagnato Diano Arcida tutto il Clero, con le Reliquie de' Santi Protettori, e nescono di cominciato à mouersi il Trionfo, s' inuiò prima la gene- Napoli, ral processione del Clero, cantando lodi, e versi sacri; feguia poscia il conserto delle trombe con gran numero de' gentilhuomini, così del paese, come forastieri; dopò ne veniua la Natione Fiorentina, la quale comparue conbelliffime inuentioni, percioche menaua feco molti con. habiti ricchiffimi; Il primo rapresentaua la Fortuna, & altri le Virtà Teologali, e Morali, e poi altri, che rappresentauano li dodici Imperadori Romani, che andauano ramentando le lodi del Rè, anteponendolo à i loro gesti; dopò questi, con bellissimo ordine veniua la Natione. Catalana, dimostrando Guerre, e Vittorie di nemici, celebrando la magnanimità, costanza, e clemenza del Re; caualcarono dopò gli Eletti della Città sei Nobili, & vn del Popolo tutti vestiti di scarlato; seguina appresso il cauallo del Rè, ch'era vna chinea bianca guarnita di oro. e feta, il cui freno era portato da due fuoi fauoriti, intorno al quale erano circa trenta staffieri vestiti della librea reale di drappo verde, facciato di velluto nero, dopò con alquanto internallo venina il Trionfal Carro tirato da quattro bianchissimi caualli, dalla cui destra, e sinistra andauano ventiquattro giouani delle sei piazze della Città, cioè venti Nobili, e quattro del popolo, sostenendo le dorate afti del ricco Pallio, le cui ventilanti banderuole rendean belliffima vifta à riguardanti: andaua il Rè con venerabil Maestà assiso, mostrando giocondissimo volto, dando à chi'l miraua grandissimo contento; dopò il Car-

Tomo 3.

Giacomo

#### DELL' HISTORIA DI NAPOLI ro seguiuano gli Vfficiali supremi, i Prencipi, e i Baroni:

percioche essendo ordinato, che andassero avanti il Carro, il Prencipe di Taranto ricusò, dicendo al Maestro di ceremonie, che non volena andare one eran molti, i quali eran stati nella guerra superati, e che à lui parte del Trionfo conueniua, per hauer hauuto gran parte nella Vitroria; ció dal Rè inteso, ordinò, che tutti i Baroni dopò lui venissero, e da questo il Prencipe sudetto cominciò à viuer dubioso col Rè, suspettando la sua alterigia; appresso continuorno i Baroni in questa guisa: andaua prima D. Ferrance figlipolo del Re insieme col Prencipe di Taranto Gran Contestabile, alla cui destra giua il Gran-Precedenza Giustitiero, & alla finistra Abranio Ambasciadore del Rè , intorno à quali erano venti staffieri di D. Ferrante vestiti di drappo impagliato con fascie di velluto cremefino, dopò veniua il Gran Ammirante con il Gran Proconotario alla destra, e Pietro Trotto Ambasciadore del Duca di Milano alla finistra, appo de quali comparina il Gran Camerario in mezo al Gran Siniscalco, & al Gran Cancelliero, dopò alcun interuallo veniua Antonio Sanseuerino Duca di S. Marco, Troiano Caracciolo Ducadi Melfi, Antonio Centiglia Marchese di Cotrone, & il Conte Giacomo Piccinino figliuolo del fortissimo Nicolò; dopò questi seguiuano à trè,& à quattro, quarantadue Titolati, e Primati del Regno, con cento altri Baroni, & appresso gran numero di degnissimi Prelati, con moltitudine di gentilhuomini, & honorate persone; & vltimamete vna numerosa turba d' ogni sorte de genti, che si giudicò non esser nella Città rimasta persona veruna; le sommita,e fenestre delle case,e palaggi, portici delle piazze, e porte dell'istesse case eran tanto folte di huomini, e donne, che porgea gran merauiglia il vederli. V scito il Trionfo dall' ampio del Mercato, passò per la Chiesa di S. Eligio, e per S. Giouanni à mare, e poi per la Rua Robertina, e gionto alla strada, hor detta Banchi vecchi, sù con vniuerfal piacere mirato, il fuolo della strada era couerto de frondi, e fiori,le fenestre,e balconi ornatissimi di tappeti, e panni di feta, & oro, le botteghe degli Orefici di gioie, di collane, di pretiose gemme, vasi d' argento con dinerse

de i fette a Vffici del Re vache inventioni, da oue ascesi nella piazza d egli Armieri fi viddero bei fundaghi di mercadati pieni di drappi, così di oro, come di seta, e di lana, con nuovo apparato de panni di razza, e di seta con gran numero di donzelle adorne, che co incredibil allegrezza giubilando ballauano, e dopò, ch' alquanto il Re fermossi intermesso il ballo,e suono, tutte quelle in atto di riuerenza venerorho Sua Maestà, come Signore, e difensore della pudicitia loro, il simile facendo gli huomini, applaudedolo, come conferuator della lor vita, e beni; indi peruenuto al Seggio di Porto, lo ritrouò fimilmente apparato,e da donzelle occupato, che l'istesso ballare co suoni, e canti offeruauano, e l'ifteffe riuereze riceunte, afcefe à quel di Nido, il qual era più ornato del primo, e secondo; & hauuta la fimil veneratione, & applauso,s'inuiò verso quel di Montagna, ou'hebbe duplicata cogratulatione d'huomini, e donne: gionto poi all' Arcivescouato, discese dal superbo carro,& entrato nel tempio, lo ritrouò ricchissimamete apparato, & hauendo con humiltà grande orato, & attribuito alla Divina Macstà la lode, la vittoria, e la gloria del Trioso con la benedittione dell'Arciuescouo, si parti, hauedoui prima ornato molti gentilhuomini del cingolo militare, tra Antonio Pae quali fu Giannotto Riccio (fecondo il Panormita) indi par- normita. tito si conferì nel Seggio di Capuana, oue ritrouò apparato già mai il più bello veduto, si per l' ornamento delle tapezzarie, come per la vaghezza delle donne, e generofità de Caualieri;quiui ancora con maggior cogratulatione riceuuto discese per il vico delli Bagni,e passò auanti la Chiesa di S. Agostino (secondo il Passaro) domicilio del Regimento del Popolo, oue ritrouato marauigliofo apparato, có fimil ve- Pafearo. neratione descedendo alla Porta dell'Appennino, al Castello di Capnana (essendo l'hora tarda) si condusse. Il Carro per memoria del Triófo, fu posto in alto sù la porta della Chiesa di S.Lorenzo dalla parte di dentro, que l'habbiamo veduto sin dall'anno 1580. che hauendo poi i Frati di quel Conuento riformata la Chiesa, no solo tolsero via molti antichi sepolchri, ma anco questa bella, & antica memoria, che per conseruarla l'hò fatta essemplare da vn'antica figura,qual si conserua appresso del Sig. Marc'Antonio de Caualieri, perfona oltre la facoltà legale, adorna di diuerse altre scienze, e belle lettre.

Ginliana

Marco Agtouio de



deliberana, che stabilito si fusse vn lecito pagamento, per ritener genti d'armi per le difensioni di quello, alliora tutti i Baroni s' alzorno in piedi, & in lor nome il Gran Protonotario inginocchiatoseli prima auanti, lo ringratiò per le tante fatiche sofferte per la liberation del Regno, e diffe esfer cosa conueniente, anzi necessaria, & honorata soccorrer la Maestà Sua, e costituirli vn' annuo pagamento per lafua mensa, & hauuta licenza di poter raggionar insieme, & concluder quel che far si doueua, il Protonotario con gli altri ritiratesi da parte, trattorno di dar al Rè carlini diece per fuogo, da pagarfi ogn' anno per tutto il Regno, con che douesse dar ogni anno ancora per ciascheduno soculare vn tomolo di sale, e leuar ogni colletta, e pagamento, e li fuoghi del Regno non fusser obligati à pagar altro, che carlini dieci per vn tomolo di fale, non includendo in di fuogo , e esti gli suoghi de i Clerici, e così sù concluso, e questo è il fale, pagamento, che à nostri tempi volgarmente vien detto de fuochi, e sali; e fatta ral'offerta al Rè, alcune gratie gli chiefero, il che inteso, con allegro volto disse à sodisfation loro volergli dar rifposta.

Il Sabato poi à 2. di Marzo (tutti nell'istesso luogo', col medemo ordine conuocati ) il Rè accetto l' offerta, e concesse le gratie, che dimandate gli furono (come si legge nel fudetto libro nel 12. capo ) aggiungendo di più per bencficio del Regno, e de poueri vn stabilimento di dar publica vdienza in tutti i Venerdì à pouere, e miserabili persone, ministrargli giustitia, per agiuto de'quali constituì vn Dottor de leggi per Auuocato, con annua provisione da farseli per la Regia Camera: ordinò, che nella Gran Corte della Vicaria affister douessero in luogo del Gran Giustitiero cotinuamente vn Regente, che con quattro Dottorià tutti la Regete del-Giustitia ministrassero con queste parole : Qui quidem Re- la Vicaria. gens, & quatuor Iureperiti certa, & determinata habeant fala- Giudici delria , seu gagia , super emolumentis dicta Vicaria ; nec quicquam\_ la Vicaria, a partibus litigantibus directe, vel indirecte, extorquere, petere, aut recipere babeant, sub pana mortisconfiscationis bonorim. (E più) quod dilli Regens, & quatuor Iureperiti iuramentun. prastent ad Deum, & Santia Euangelia, quod dittam Iustia tiam Unicuique cam petenti recte, & debite in omnibus, &

Tomo 3.

Pagamente

Auocato de

per

per omnia administrabunt, omni sepositio odio, & amore, seclusifque indebitis dilationibus, alioque quocumq; eam inficiente Essendo tutto ciò con sodisfatione del Baronaggio inte-

respectu.

fo, supplicarono Sua Maestà restasse conteta concederli per suo primogenito, successor futuro, & herede del Reame Don Ferrante di Aragona suo figliuolo, có darli il titolo di Duca di Calabria, e farlo giurare futuro Rè, del che rimasto contento Alfonso, si tosto con giubilo grande 1). Ferrante declarato Duca di Calabria erede e fuccessor del Padre,nel Reame di Sicilia Citra pharum, e fii da gli V fficiali,e Baroni fudetti accettato per lor Signore, e Luogotenente Generale, e succedente Rè, e gli giurarono homaggio, e ligio di sedeltà, ore, o manibus, del che sù fatto publico istromento per Giouanni Olziua Secretario, e Notaro del Rè,

che il tutto fi caua dal libro fudetto de Capitoli. Nel feguente giorno, che fù la Domenica à 3. dell'istesso,

il Rè con il figliuolo dal Baronaggio accompagnato, conferitofi nella Chiefa delle Monache di S.Ligorio, dopò celebrata la Messa follenne con bellissime ceremonie, diede à Don Ferrante l'infegne del Ducato di Calabria, ponendoli il cerchio d'oro nel capo, e la spada guarnita di gioie nella man destra, confirmandolo Duca di Calabria e suo succespadre l'infe- for nel Regno facendone celebrare publico istromento. A i 9. poiche fù il seguente Sabato dell' istesso, ritornò il Rè nel luogo di S. Lorenzo con il Baronaggio, oue terminò il parlamento, raffermando quanto si era fatto, e concluso,

e concesse à beneficio de' Baroni, e Regno altre gratie, sin-

come il tutto dal predetto libro de i Prinileggi, e Capitoli fiscorge.

Il di appresso, per fegno della comun allegrezza si cominciorono bellissime feste, e giostre, quali durorono per spatio de molti giorni, & hauendo reintegrato il Rè nel presidio del Castel nuovo Arnaldo Sanz (come l'Ammirato) vsò con tutti la clemenza, e liberalità, perdonando alli nemici, & efaltando i fuoi fedeli con Stati, e Titoli (come fi dirà) per la cui caggione i Titolati del Regno in questo tempo crebbero al doppio.

Compite le cose predette se ne staua il Rè molto conten-

D. Ferrante di Aragona Duca di Calabria.

D. Ferrante di Aragona riceue dal gne del Ducato di Calabria

Sanz reintegrato nel presidio del Caftel nuoto, & allegro, quando tutti li Potentati d'Italia' mandorno à rallegrarsi seco della sua selice Vittoria, e glorioso Trionfo, fuor che Papa Eugenio, il quale hauea sentito dispiacer grande della rouina di Renato; onde con l'occasione di tanta allegrezza, conclufe ad istanza del Duca di Milano il matrimonio trà Leonello da Este Marchese di Ferrara.e Maria sua figlipola sorella del Duca di Calabria, il qual su poi nel mese di Luglio eseguito, come si dirà.

Leonello da Efte Marthe fe di Ferra-12. Zorita.

Nel seguente mese d'Aprile di quest'anno (scriue il Zorita) che successe vna nouità, che diede al Re molto disgusto, e fu, che Giacomo Piccinino figliuolo di Nicolò, del quale il Rè facea molta stima, e staua à suo soldo in Puglia; v[c] da Trani come fuggendo, & in manco tempo di hore quattordice si ritrouo fuora del Regno, il che venuto all' orecchie del Rè inuiò vn Canaliero suo creato, che ritornasse la gente di guerra, che staua sotto la sua condotta à Nicolò suo padre, e li mandò à dire, che staua molto marauigliato di quella nouità, e moto di suo figlio, dimostrò à questa imbasciara Nicolò molto risentirsi, e dolersi del Re, dicendo, che lui era stato causa di farli hauer il Regno, che faria anco caggione di farglielo perdere, poiche hauendoli promesso dar D. Maria sua figlia per moglie à detto fuo figlio, l' hauea poi cafara col Marchese Leonello di Ferrara, ne li volse dar Capua, ne Auersa, ne tante migliaia di scudi, che gli doueua del suo soldo, che molto ben meritaua;ma questo disdegno durò poco, atteso considerando il Piccinino, che tal matrimonio s' era effettuato ad instanza del Duca di Milano, ei dallà à pochi di venne à Terracina, Terracina, oue si ritrouaua il Rè, e visitatolo, su da quello con molto Nicolò Pichonore riceuuto, e fù gran ministro à consertare la molta cinino a Ter fretta confederatione, & amicitia, che segui poi trà il Pa- racina, pa, e'l Rè, e stati trè giorni insieme, il Piccinino ritornò in Toscanella dou' era il suo esercito, & il Re ritorno in Gaeta, il quale hauendo sin' à questo tempo trattenuta la prattica de la concordia, che fi era trattata trà esso, & Amodeo Duca di Sanoia (chiamato Felice, intrufo dal Zorita) che diuenuto Eremita nel 1439. fù dal Concilio di Basilea. che ordinò Papa Martino V.oue no volse andar Felice creato Antipapa contro Eugenio vero Pontefice, & si facea

chiamare Papa Felice IV. appresso del quale dimorana vn firo Ambasciadore, e Secretario chiamato Luiggi Cescases, il quale à 6. del detto mese (stando il Rè in Napoli) l'auisò, che Felice l'hauea offerto in nome di Sua Maestà la confirmatione, che se li domandaua dell' adottione l'hauea fatta la Regina Giouanna, & hauea anco offertogli oltre di ciò ducento mila docati di oro ; Il Rè per hauer vna honesta scusa di ricusar questo partito (tenendo molto auanti la prattica di riconciliarsi co Eugenio vero Pontefice per me-D. Antonio zo di Don Antonio Borgia Vescouo di Valenza, che poi su Cardinale, poiche hauca gran bisogno di lui, non solo per stabilimento di pace, e quiete, ma per ottenere l'inuesticura del Regno per il Duca di Calabria) domandaua, che quel dinaro se li desse in vna paga, e si obligaua dal canto suo di pigliare à suo carrico la protettione, e difesa del patrimonio, e terre della Chiesa in sua vita, e dopò sua morte la prenderia D. Ferrante suo figlio, e si contentaua di pigliar la Città di Terracina, ch'è del patrimonio di quellaper la summa di trecentomila docati di camera in parte de la paga, che diceua douerfegli, nella quale era cascato il Patriarca Vitellesco, quando gli ruppe la tregua, poiche fù con conditione, che douesse hauer Terracina, sin che susse sodisfatto di detta pena, per lo che dicea il Rè, che complendosi ciò per Felice era contento in suo nome, e de suoi fratelli di prestarli l' obedienza, & inuiare suoi Ambasciadori al Concilio, e li Prelati de suoi Regni, & haueria fatto instanza, che il medesimo facessero il Re di Castiglia, & il Duca di Milano; e perciò non intendea obligarfi à quello, e che si confederaria esso, e suoi fratelli con la Casa di Sanoia.

Borgia Ve--Icouo diValenza,

Lodonico Scarampo Cardinale,

In questo tempo, che il trattato della concordia col Papa Eugenio staua in questi termini ritrouandosi in Siena il Papa à 5. del detto mese hauca già data potestà à Lodouico Scarampo Padouano Patriarca d' Aquileia Cardinal di S. Lorenzo in Damaso suo Camerlengo, huomo di gran spirito, con cui solea egli conferir tutti i negotij importati, che Pace tra firmasse la concordia col Rè in molta stretta consederatiorefice, & Al- ne, & amicitia, & perciò venuto costui à Terracina, oue si ritrouò il Rè à 14. di Giugno di detto anno l'effettuò, beche

Eugenio Pófonfo I.

haueffe

hauesse già il Rè vn poco prima stando in Napoli à 7. di Maggio inuiato Francesco Siscara suo Cameriero, e del suo Francesco Confeglio (i cui posteri poi per merto di virtà, e del valo- Siscara, re fur Conte di Ayello in Calabria ) per dar parte al Duca di Milano delle conditioni di quella confederatione, che

furono le seguenti.

Conditioni

Se firmò, che fusse ferma, & continua pace tra 'l Papa, il della confe-Re, e suo stato con dimenticanza perpetua de tutte l'ingiu- deratione. rie. & offese passare,e con rimessione di quelle,il Rè lo rico- tra Papa Eunobbe per se,e suoi Regni per vnico, e vero, e non dubioso genio, & Rè Pastore Vniuersale di S. Chiesa, e che come à tale le daria. Alsouso. l'obedienza, e che non perturbaria nelli suoi stati la libertà Ecclesiastica: promise il legato, che il Papa daria al Rè l'inuestitura del Regno con la confirma dell' adottione, & arrogatione, che la Regina Giouanna hauea concesso al Rè, e con clausola, che non l'ostasse hauer' acquistato conl'armi il Regno; se dauano al Rè in nome della Chiesa le Città di Beneuento, e Terracina in gouerno per tutto il tepo di sua vita, e per il medesimo tempo lasciaua il Rè al Papa la Città Ducale Acumuli, e la Leonessa, hauendo da seruire sei galere del Rè al Papa per sei mesi in la guerra contro il Turco, e per recuperare la Città, e fortezze, che tenea il Conte Francesco Sforza occupate nella Marca, s'hauessero da inuiare quattromila Soldati à cauallo, e mille à piede; hauea ancora da coceder il Papa la Bulla de legitimatione per D. Ferrante suo figlio, e che fusse habilitato per l'inuestitura, con che esso, e suoi heredi potessero succeder' al Regno. Al censo, che hauca da pagar il Rè per l'inuestitura, s'hauessero da escomputare le spele, che si facessero nelle sei galere, e nella gente d'arme, che douean andare alla Marca. Se declarò, che se daria il gouerno delle Città di Beneuento, e Terracina à D. Ferrante, & suoi successori perpetuamente, & dell' istesso modo la Chiesa hauesse in gouerno la Città Ducale, Acumuli, e la Leonessa, & in questa concordia interuennero con il legato solamente Alfonso de Co- Alfonso de uarruuias famoso Giurista, Protonotario Apostolico, e Gio- Couarruuanni Olzina Secretario del Re. Concesse il Papa l' inuesti- wias, tura del Regno, residendo in Siena à 15. di Luglio,e sù fundata, perche hauea ventidue anni, che il Rè tenea conti-

nua guerra per la raggione, che pretendea tenere nel Regno, e che vitimamente hanea conquistato con l'armi la Città di Napoli, e li Baroni, Città, e Popoli del Regno l' haucano riceunto per loro Rè naturale, e Signore; l'haueano riconosciuto per tale, l'haucano dato obedieza, e prestatoli il giuramento solito di fedeltà, e così speraua tenerlo pacificamente dallà anante, riconoscea il supremo dominio di quello dalla Chiefa, e per queste cause il [Papa le concedea i' inuestitura per esto, e snoi heredi mascoli perpetuamente, & in suo nome al sudetto Alfonso Couarruuias, suo Ambasciadore, ponendo il Papa il suo anello in mano di quello. Se declarò nell' inuestitura, che s' al tempo della morte del Re non lasciasse figlio legitimo, recaderia il Regno alla Chiefa;poiche se obligò a parte il legato, che procuraria co effetto, che segueria la legitimatione per D. Ferrante suo figlio, & se declararia per habile, e capace alla succession del Regno ello, e suoi successori, e finalmente nell' inuestitura s' appofero tutte le conditioni, che furono appofte in quella, che fu concessa al Rè Carlo Primo, con il censo anco di otto milia onze di oro di peso del Regno, che s' hauea da pagare ogni anno nella felta di S. Pietro, e Paolo nel mese di Giugno, declarando il Papa, che li Baroni, e Popoli del Regno godessero la libertà, franchezza, e priuileggi, che goderono à tempo del Rè Guglielmo il Secondo. Hebbeper rata poi il Pontefice la Bulla della confirmatione dell' adortione della Regina Giouanna, per la successione del Regno in Roma à 13. di Decembre di quest' anno 1443. da qui auanti hebb' il Re, Amadeo intruso nel Pontificato per mimico della Chiefa, e Scismatico: tutto ciò nota il Zorita foggiungendo, che ritornato il Rè in Gaeta dopo d'hauer firmata la concordia con il Cardinal d' Aquilea, vennero Pietro di Monferrato Camariero del Duca di Milano, e Semonino Guilino suo Secretario, notificado al Re in nome del Duca, che il Conte Francesco Sforza ingrato de i benefici riceunti hauendoli data per moglie con il Contado di Cremona, Bianca Maria sua figliuola, l' era diuenuto nemico(hauendo il Sforza preso occasione della nimicitia dalli fauori, ch' il Duca faceua al Piccinino ) e perciò pre-

gana il Rè volesse far opra cacciarlo dalla Marca. Il Rè

rispose

Zorita

rispose, ch' era suo debito compiacer' al Duca, al qual' era obbligatissimo, e però douessero riferirgli, che douesse star fermo in quel proposito, che poi sarebbe vergogna nel mezo della guerra lasciar l'impresa, e li soggiunie anco, che mandando in esecutione i suoi buoni consegli, & auertimeti, hauea concluso, e firmata la pace, e buona concordiacol Pontefice Eugenio per mezo del fudetto Cardinale; l'auisò anco, che s'era visto in Terracina con Nicolò Piccinino, e s'erano divisi in buono accordo tra esti, ciò disse il Rè con questa generalità, perche conoscendo la conditione del Duca, stana pur dubioso, che ancor, che godesse di perfeguire Francesco Sforza suo genero, non però di quel, che toccava al Papa, defiana vederlo discacciato dalla Marca, o che li prinati,e Cofiglieri del Duca lo denerteriano di porsi à quell'impresa,& al meglio del tempo poi gli saria il Duca in questo contrario.

Licentiati gli Ambasciadori, il Rè mandò Francesco Orfino Prefetto di Roma con il Vescouo di Vrgel à dar l'obe- Orfino Predienza al Papa,e certificarlo, che in tutto il rimanente di sua fetto di Rovita, in pace, & in guerra hauria fatto conoscer al mondo la fua offeruanza verfo la Sede Apostolica, & che lui in perfona volcua andar alla guerra della Marca: Il Papa hauuto ciò molto caro, per conoscer il buon' animo del Rè, ne madò gli Ambasciadori contenti di quanto chiederono.

A 25. di Giugno, standò il Rè in pronto di partirsi da. Gaeta per l' impresa della Marca, vi arrinò vn' Ambasciadore del Duce di Genoua, estrettamente lo richiese di tregua, con fperanza, & offerta, ch' in quello mezo fi trattaria dore del Dud'alcuna buona concordia, e dopò alcune prattiche, che ce di Genopassorno tra !' Ambasciadore, & alcuni del Conseglio del ua in Gaeta Rè, se gli diè risposta, che auanti ogn'altra cosa volca il Rè se li delle certa somma de danari, che si leuò à certi suoi ministri dentro di Genoua, quando essi si ribellorno dal Duca, e questo lui dicea per non esasperarli dalla prattica. dell'accordo, giudicando, che se quello ritornasse disconsidato de la tregua, ò pace, facilmente si disponeriano Genouesi à consederarsi con Venetiani, e Fiorentini, e con il Conte Francesco Sforza; perciò con il parere del Duca di Milano veniua il Re à concederli la tregua di vn' anno con

Francesco

Ambascia al Re Alfon-

certe conditioni, e volca, che in quella desse il Duca non solo il suo consenso, ma anco come principale giontamente, con esso vi si firmasse, e per mostrar anco, e dara di ntender à Genouesi, che in tutto era vna istessa cosa, e con lontà con il Duca, e perciò andasse in Genoua Francesco Siscara per l'ordine, che li desse il Duca.

Francesco Siscara.

> In questo tempo D. Ramondo Boyl, ch' era Vicerè in Apruzzo, e stana con compagnia di gente d'armi contro del Conte Francesco Sforza, per instanzia grande, che gli fe il Conte vn di furono à vista insieme, ciò inteso dal Rè, ordinò à D. Ramondo, che dopò l' accordo fatto col legato, non si fosse più con il Conte veduto, anzi con ogni sollecitudine tenesse ben pronisto quella Prouincia, acciò si potesse in quella il suo essercito sostentare, & hauendo il Rè prefo l'impresa d' andar di persona contro il Conte, quantunque non fusse obligato per l'accordo fatto, e tenesse vn canto eccellente, e valoroso Capitano come Nicolò Piccinino tuttauolta deliberatofi di guerreggiar nella Marca con intento di conquistarla, e restituirla alla Chiesa vnì vn'esercito di diecemila foldati tanto ben' in ordine, quanto era necessario, e si ricercaua, e si risolse far la via del Mazzone, (luogo trà Capua, & Auersa) oue coadunate tutte le sue genti s'auniò verso l'Aquila,& arriuatoni, su con gran festa

Alfonfo nell' Aquila. Antonio Caponfice.

riceuuto da Antonio Camponifeo, huomo di gran valore, e per fona principale in quella Città. Nè qui è da tacerfi il modo, col quale vi fusse Alfonso riceuuto, e perciò lo referirò cò le parole di Monsignor Ci-

Monfignor Cirillo,

"rillo negli annali di essa Città. Alsonso veduta la fuga.

di Renato seza por induggio si volto da despignar le Cit
tà rimaste riducendole à sua diuotione, & ad chiquer le

reliquie della guerra, e correndo per le Pronincie tutte

venne nell' Apruzzo petridur la Città dell' Aquila à sua

diuotione; se tenea l' Aquila per minacci, & ostinatione

de patriali di Renato contra di lui, & egli venutoni con

l'esercito in persona si presento nel Contado, oue andor
no all'obedieza sua i Popoli di S.Benedetto, e S.Pio, Col
sle Pietro, Nauelli, e Batigiano, prese egli l'alloggiamen

to in S. Demetrio, oue fece pratrica di ridurre alla diuo-

,, tione sua tutto il Contado, & il primo giorno d' Agosto

del

LIBRO

del 1443, condusse tutte le sue genti à Fagnano, egli " diede vn'impetuolo affalto, col quale non hauedo fat-» to effetto alcuno, ò per souerchio sdegno, ò come si fusse, mentre che alcuni deputati del Popolo pratticauan " l'accordo, fece romper il muro da quella parte, oue il Castello non era guardato, e vi drizzo le genti, douc » rimafero feriti, e morti molti, & hanendo deliberato » d' espugnarlo senza curarsi della perdita delle sue genti lo combatte con tanta offinatione, ch'al fine l'ottene.clo fece dar à facco. & occisione, e poi porui fuoco. » Non firestaua in tanto di pratticar strettamente l' accordo per la Città, la quale teneuan i Camponeschi perRenato, e vi s'aspettaua d'horain hora Nicolò Piccinino, ch'éra con le sue genti in questo tempo in Foli-" gno, delle cui venuta si temena; Il Rè dopò d'hauer di-" frutto Fagnano, non seguitò oltre, ne attese alle cose » dell'Aquila,ma siritirò in Capistrano,doue da vnGiacomo di Turfona, che con due suoi figli s'era fuggito à Turfona. lui,gli fil dimostrato, che la moglie di Antonuccio Ca- Autonuccio » ponesco si ritrouaua con tutte le sue robbe in Tocco, e che quando hauesse fatta prigione la donna con quei beni Antonuccio per rihauerla haurebbe oprato, che l' Aquila fusse ritornata à sua dinotione; Il Re, à cui piacque il confeglio, andò ad accamparfi à Tocco,

Fagnano è polto a facco. & 2 toco da Alfonio.

Caponelco.

Alberico di Rojano.

subito l'ottenne insieme con la donna, e le robbe de' Camponeschi, e ritiratosi in Value, gli surono da gli Aquilani mandati Ambasciadori, per pratticar l' accordo, ma Giacomo di Turfona, & Alberino di Roiano nemici à Caponeschi dissuasero al Rè l'accordo, e gli diceano, che non douesse capitulare co la Città accordo alcuno, imperoche, esclusi i Camponeschi, e quei de lor fattione haurebbe haunto la Città in poter suo, dispostone à suo modo; Questo conseglio dauano essi per lor disegno, perche esclusi, che fustero i Camponeschi, haurebbono essi hauuto il primo luogo frà Cittadini apprello il Rè, co tutto ciò dopo molte prattiche inanzi, & indietro fù il di8.d'Agosto del medesimo anno conchiuso l'accordo, & Alfonso nell' Aquila entrò con quattro mila caualli, e due mila fanti, hauedo per D prima Temo3.

Adfellentra nell' Aquilane

,, prima fatto da yn Colonnello di due mila pedoni pigliar la piazza, e dal resto delle genti occupare tutti i " Capi delle strade, e le piazze delle Chiese, e metter le guardie nel Palazzo, & inanzi le case de Camponeschi, e nel far riuerenza alla Chiefa del Vescouato non volle sopra di lui Baldacchino, nè si combattesse secondo l'vsanza sospettoso di qualche tumulto; Fatto c'hebbe oratione nella Chiesa, rimontò à cauallo, e se ne passò fuor della Città per la porta Lauareta, no volendo habitare nella Città per molta instanza, che ne gli fusio fatta, che già non s' era perdonato à nissuna sorte di spesa, e di spledido apparato per honorarlo,e se n'andò ad alloggiar la notte in San Vettorino, hauendo le fue gentitutte all'intorno; in questo modo hebbe il Rè , Alfonso l' Aquila, non poco acquisto per il sicuro do-

" minio del Regno.

A 13. poi del detto mese se n' andò col Campo vicino Ciuità Reale, & ordinò al Cardinal di Vic, che staua insieme con Felice Antipapa, che desestisse dalla prattica, che s' era trattata per mezo del Cescases suo Secretario, e di là fù à poner il suo stendardo alla Valle di Sangro. A 21. poi del mese istesso giunse in Castello di Sangro vn Cancelliero del ConteFrancesco, chiamato Tesco, che veniua mandaro al Rè, con il quale gli offeriua la fua total fè, e sicurtà, se'l Rè volca riceuerlo in sua gratia, e benenolenza; però come che 'l Rè molto tempo prima sapea, che di simili prattiche, e messaggieri, il Conte si promettea gran speranze non solamente à se, ma à tutti suoi cofederati della Marca, ordinò, che quel Cancelliero non gli andasse dauanti, nè li diè luogo, che li parlasse, & inpresenza del Vescouo di Spoleto Commissario Apostolico, di Senfio, e Gio. Nono di Crema Cancellieri di Nicolò Piccinino, lo mandò ad auuertire, che non li daria audienza, rimouendo affatto ogni prattica di Messaggieri trà esso, & il Conte, e stando già in ordine per commetterli la guerra, finche restituisse le Terre', che tenea occupare alla Chiefa nella Marca, & à lui nelli confini del Regno,e della Marca, ch'erano Teramo, Ciuitella, & altre.

Di tutto ciò die il Re auiso al Duca di Milano, &

inuiò suoi Ambasciadori à Venetia, perche notificassero à quella Republica la concordia, che hauea col Papa stabilita, e sapesse, che in breue tempo s'indrizzaria contro il Conte, e suoi fautori, arrivando poi ne' confini della Marca, vi ritrouò Nicolò Piccinino, à cui hauca dato il Nicolà Piccognome d'Aragona, & era Capitan Generale di S. Chiela, e suo; e gionti gli eserciti, entrò con prestezza nella Marca, inuiando auanti Giouani di Liria con la maggior parte della sua fanteria, passò à Norcia per riuedersi col Piccinino, e dar ordine ad incontrarfi in Campo con la persona del Conte, il quale stana alloggiato con tutta la fua gente d' arme trà Tolentino, e Sanfeuerino, vicino il fiume Potenza, e stando vna giornata distante, có animo di dar la battaglia la notte auanti fenza fuon di trombe, Potenza fig. il Conte leuò il suo Campo, e ritornò molto all' infretta indictro per la via di Esi, ritirandosi per vscir dalla Marca: e vedendosi in ciò molto oppresso,e(per quel si è detto) escluso da ogni speranza di riconciliarsi col Rè, si risolse pacificarsi col Duca di Milano suo socero; onde co- Mulano, minciossi ad escusar con quello, dicendogli, che se lui era partito dal suo seruitio, su ciò più presto ambitione, che mal animo hauesse contro di lui hauuto, e per questo se non volca aggiutarlo per demeriti fuoi, il douca fare per la sicurtà di tutta Italia, perche hauendo fatta esperienza della fortuna, e valore del Rè, e delle sue genti, giudicaua, che spenta la militia Sforzesca, congiungendosi il Rè col Piccinino, si sarebbe fatto Signore d'Italia, il che così douea tenere, che hauesse nell'animo, poiche non v'era da pensare, che vn Rè di tanti Regni si fusse di persona mosfo per far feruigio al Papa, non esfendo ne' Capitoli della pace tenuto, se non mandar parte dell'esercito. Queste parole hebbero tata forza nell'animo mutabile, e fospettoso del Duca, che deliberò mandar subito Ambasciadori al Rè, che da quella guerra desister volcsie, e nel mede- Ambasciamo tempo l'inuio Giouanni di Baldazone prima,e dopo dori del Du-Pier Cotta,e Gionanni Balbo (fin come il Simonetta nel- ca di Milano la sua Sfortiade) significandoli, che'l Conte Francesco suo al Rè Alfogenero s'era ridotto à buon'accordo, & intelligenza con ello, promettendo di esfergli buono, & obediente figlio, e

cinino Capitan generale di S. Chiefa. e del Rè Alfonfo. Alfonso entra nella Marca. Giouanni di Liria. Francesco. Sforza cerca pacificarfi col Duca de

Simonetta.

perciò l'hauea in sua gratia, e sotto la sua protettione, e difesa rimesso, con proposito, che senz' altra conditione potesse maggiormente attendere alla ricuperatione del fuo stato, certificando il Rè, che se non hauesse il Conte preso quel partito, hauria trattato distruggerlo in tutto per allora, e per sempre, e con ciò lo richiedea, e pregaua, che volesse trattar il Conte da figlio, e seruidore, e l'intento era, che non volea, ch'il Côte fusse vincitore, ne vinto; ciò intefo dal Rèstenendo il Campo vicino à Belforte à 19.d' Agosto dimostrò grande ammiratione, scriuedoli tanto precifa, & espressamente d'vn negotio tanto grade,e che tanto importana alla Chicfa, al Stato di esso Duca, & à suoi,nè gli dichiarana nissuna delle conditioni di quell'accordo particolarmente; tanto più, che intendea ciò procurarsi con consulta, & espresso cosentimento della lega de i Potentati d'Italia, per cuitar il pericolo, che gli fouraftaua,e dopoi configliarfi col tempo, come altre volte fatto haueano, stante poi il gran soccorso di gente, e di danari inniatoli da essa lega : parea perciò al Rè cofa molto strana, che non li manifestasse il Duca, come haueano da rimaner le cose col Conte per li luoghi, che tenea nel Regno à coufini della Marca, e la medema imprefa di essa, poiche col consiglio, e consenso del Duca s'era vnito col Pontefice, e promessoli d'agiutarlo nella ricuperatione di quella, & altre Terre della Chiesa, oltre l'esfer stato tante volte richiesto per diuerse lettere,& imbasciate dal Duca, che andato fusse in offesa del Conte:considerana di più, che quando il Duca inuiò quel suo Mesfaggiero già staua col suo Campo nel cotorno di Camarino insieme col Piccinino, e tenea il negotio nell' vltimo termine d'andar à ritronar il Conte done stana alloggiato tra Sanseuerino, e Tolentino, se non fusse partito quella mattina con prestezza per la via di Esi, da oue si dicea hauer pigliata la strada di Fano; se deliberò al fine il Rè accelerar la guerra, & acquistò la Città di Racanati, col fuo Contado, Macerati, Sanfeucrino col Contado, Monticulo, Monte Melone, il Monte, S. Maria in Caffiano, Monte Lupone, Montesano, Morro de Valle, Mont'Vlmo, Montefano, Apignano, Monteminiaco, Ciuitanoua, Monte FiliLIBROV.

trano, Stafuli, Lapiro, Matelica, Cinguli, e la Serra del Cóte, questi luoghi, tenendoui il campo il Re vicino, nel fine del mele d'Agosto si reser subito, sperando in breue tempo di far l'istesso de gli altri della Marca; anzi si ridussero al servitio, e suo soldo Pietro Brunoro, e Fiasco per altro Pietro Brunome detto Pietro Birasio Capitani del Conte,& offersero, ch'appresso al medemo soldo sariano venuti Giouani Tolentino, & Antonio Triuultio, per esserno tutte le loro genti, e caualli in Ofmo presi, ou' eran stati in difesa, elfendo quella Città e Cittadini alla obedienza Ecclesiastica ridotti . Tenendo dunque il Rè in tanti pochi di inquesto stato l'impresa determinò inuiar da quel luogo Matteo Malferito Dottor di Leggi, persona del suo Con- MatteoMalfeglio al Duca di Milano, acciò li desie à conoscere quanto mal pensiero era il suo di ritrarsi da quell'impresa, oue- tor di leggi. ro sopersedere in esta, e quanto vtil cosa era ad esto, e suo Stato toglier la Marca al Conte, poiche co questo perdea la riputatione, e se gli leuaua il potere, essendo quello lor commune inimico; per valore, & attriuimento del quale ciascheduno d'essi hauea riceuuto molta molestia, e molto ben sapea il Duca, come s' era godernato in quel che toccaua all' honore, e flato d'ambidue, offerse di più il Re, che se'l Conte volea effet huomo del Duca, e far quel debito, ch' ad vn buon genero spettaua, e sottomettersegli con altra obedienza, del modo hauea fatto per il passato, e feguir altre coditioni, e leggi di pace, in questo caso gli piaceria intender tutti i particolari della reconciliatione rrà l'vno, e l'altro, e come anco s'hauriano da rassettare. le cose tra'l Re, e'l Conte, e che sicurtà tener se possea di quel che dal Conte si promettesse: però se lui volea refar con la lega (fecondo credea) era affai meglio, che fe li fuffe tolta la Marca, e confeguentemente fe li mancaffe in tutto la possanza, e l'orgoglio, che tenea; pregaua anco frettamente per mezo di questo Ambasciadore al Duca, che non si dimostrasse tanto vario nelle sue deliberationi, e confegli, ma fteffe costante in quel proposito, perche fperaua, ch'in breue tempo conosceria questo eseguirse. in molto vtile fuo, del Papa, e del Rè. Staua frà questo mezo il Conte ne' confini della Romagna con tal propo-

noro, e Pietro Birafio al feruitio del Re Alfonfo.

ferito Dot-

diMu ro ai ferui-

tonfo.

elefiastica, oltre il Contado di Camerino, Vrbino, e Cagli (com'è detto) con quel di Recanati, Macerata, e Sanseuerino, si riduste à servigi suoi Troilo di Muro, ch'era casato con vna sorella del Côte per parte di madre, questo ingi del Rè Al-

Clete fiame.

Lega tra 'l Duca di Milano Vene -tiani, Fioretini, e Bologuesi.

sieme col Brunoro sudetto auati che 'l Re partifie di Napoli, se gli eran offerti di passar à suoi seruigi per oprad' Innico di Gueuara, e perciò stando in Gaera à 24. di Giugno gli mandò il faluocondotto, acciò li Capitani, e Gouernatori delle Terre del Papa gli lasciassero liberamente passare. In questo essendo Giouan Tolentino, & Antonio di Triuultio có mille caualli rotti (com'è detto) per quelli d' Ofmo, e presi stando in difesa di quel luogo, con breuità s' acquistò dal Rè quanto vi era tra' fiume Clente,e la Potenza sin' alla Città di Fermo,e se n'andò à poner il Campo sopra Ricca contrada. (Et in vero cosa degna di meraniglia fù il considerare, ch'il Duca di Milano, il quale per tanto corso di tempo andò procurado non solo d'humiliar la superbia del Conte Fracesco Sforza suo genero, imperòche dimostrò desiderare di disfarlo del tutto,e distruggerlo affatto, e con grande instanza procurò, ch' il Rè ciò prendesse à suo carico, e vedendo poi, che il Rè staua in punto di finirlo, cercò il rimedio, di doue li segui maggior autorità,e grandezza, quantunque il Re ne riusci con la sua impresa di conquistar la Marca vsurpata da quello, e che si ritrouaua suora del dominio della Chiefa.) Or vedendo il Duca, ch'il Rè no hauea intentione di defffer dall'impresa, che cominciata hauca,e dubitado anche della fua potenza,e ch'andana fouerchiamente acquistando forze nello stato d'Italia, si sforzò far di modo fi stat ilisse vna ferma,e stretta lega,e confederatione trà esso, e la Signoria di Venetia, le Communità di Fiorenza, e Bologna, per conferuatione, e difesa de loro stati.

DELL' HISTORIA DI NAPOLI fito, che se non li conuenisse aspettar il Re, sarebbe forzato seguir il camino di quella, ò di Rauenna, e dimorando il Re nel suo Campo verso li 30. d' Agosto, con deliberatione di continuar la guerra, e perseguir il Conte, fin che del tutto l'hauesse discacciato dalla Marca, attendendo à ridur l'altre Città, e Contadi di quella parte per forza d'armi, e parte anco per buona volontà all'obedienza ec-

flati.con certo foccorfo di gente, e dinaro, dall'una parte, e l'altra de cinque mila caualli, e mille fanti, dichiarado in quella, che per quanto li Venetiani, e Fiorentini haucan'offerto d'inuiare tre mila caualli, e mille fanti in fanore del Conte Francesco, e di Sigismondo Malatesta, il Duca frà certo tempo mandasse simil quantità di gente, che continuamente stesse in fauor del Conte nella Marca nel Patrimonio di S. Pietro, nel Ducato di Spoleti, & in-Todi. E questo per tanto tempo quando stellero le genti de' Venetiani, e Fiorentini in campo, e se quelli accrescessero il numero della gente d' arme il Duca douesse mandarne altrettante sin'alla summa de i cinque mila caualli, e mille fanti. Questa confederatione si stabili, e publicò in Cremona, e si prohibiua il potersi nominare per confederato, ò raccomandato alcuno che fusse costituito inmaggior dignità di effi; onde ne il Re, ne il Papa poteano effer compresi nella lega : concluso ciò tanto fuor di quella speranza, che'l Papa, e'l Rè teneuano del Duca, fit subito strettamente richiesto il Rè da parte del Duca, che in tutti modi defister donesse da progressi, & impresa della Marca contro del Conte, aggiongendo, che raccordar si douea, di quel ch' intorno à questo in Gaeta promesso hauea à Semonino Guilino, esortadolo ch'osseruar Guilino. douesse sopra ciò i Capitoli dell' accordo trà essi firmato;riferiua quel Semonino vn ragionameto, che passò in Gaera tra'l Re,& esso,nel quale affermaua, che'l Re hauea promesso, che ad ogni richiesta del Duca, e per vn minimo suo Messaggiero si saria ritratto di far guerra, & offender à suo genero, e faria quel ch'il Côte hauesse voluto in effer auisato, che fuste accomodato col Duca, e che stelse in sua buona gratia. Intese questa richiesta il Re(ritrouandofi col fuo campo à 3. di Settebre in Rocca cotrada dopò d' hauerseli reso Fabriano ) inuiò subito al Duca-Giouani della Noce suo Mariscalco (da noi detto Mastro di Capo)e Matteo Malferito suoi Ambasciadori, giustifi- Alfonso dal cadofi co quello in modo tale, come hauria fatto co suo Duca di Mipadre, che in nessun modo esso faria andato in persona al- lano. l'impresa della Marca,ne ad offender il Conte, se non per la grande inftaza,e follecitato da eslo Duca, per il che lui fi moffe

Semonine

si mosse ad esser più facile, e liberale, che forsi no saria stato nel prometter in quell' accordo, che firmò col Papa di profeguire quell'impresa,e così non possea con buona riputatione defister da quella, ne li faria honore con le geti lasciarla così facilmente: e se'l Semonino ben si raccordaua, e volea con fedeltà riferire, & intieraméte quel che passò con lui in Gaeta, ciò altro no era, che sempre, che'l Conte gli restituisse i luoghi, e terre da lui occupate nel Regno à i confini della Marca, e fusse ben ficuro diesso, che non li faria in nessun tempo inimico, di buona voglia cessaria da qualsiuoglia impresa contro di quello, có che fusse buon figlio del Duca, e stesse con esso vnito; Concludea finalmente, che nell'accordo, c'hauea firmato col Duca nel Campo fopra Tocco nel Settembre dell' anno paffaro, non staua obligato in nissun caso à ridur in sua gratia il Conte se far non lo volesse, essendo questo in sno arbitrio, e perciò gli dicea, che se'l Duca voleua, ch'alzasse la mano dall' impresa, e ritornasse nel Regno, facesse di modo, ch'il Papa ce l'ordinasse, perche mancar no possea à quel, che gli hauea promesso, e fusse anco certificato come resteria col Conte per quello, che li tenea nel Regno occupato, e della ficurtà, che d'affignar gli hauea di non intrometterfi già mai nelle cose diquello, nè cotro d'esso; però il Duca non contentandosi di giustificationi tanto manifeste, e certe, mandò di nuono Giorgio d'Annone à far yn protesto al Re, nel qual si dicea, che non facendo quello, che lui gli chiedea in lasciar di procedere più oltre all'offesa del Conte suo genero, poiche staua del tutto con effo coformato, e ridotto s'cra à sua diuotione, e gratia, el'hauca in sua protettione come proprio figlio accettato, altro dir non possea, se non ch' il Re non attendea quel che gli hauea promesso,e tenea occasione di pensare, che men l'hauria d' attender quel che di più hauea da feguire, poiche tampoco gli rispondea in quel, che'l Duca desiana più ch' ogn'altra cosa, & à cui il Rè era obligato: Protestaua perciò costui, che perseuerando nel contrario di quel che'l Duca gli hauea richiesto, merauigliar non si douea, se faria publico à ciascheduno, ch' il Rè gli mancaua del fuo debito in non attenderli quel che prometfo

gli

Il Duca di Milano fi petesta col Rè Alsonso,

gli hauea, e che cercheria forma de proueder à fatti suoi p ficurtà del suo stato nel meglior modo, che potesse, vedendo ch'il Rè gli venea meno di quel che douca. Replicana à offo il Rè, affermando, che per l'accordo sudetto, che se fermò quando lui stana accampato sopra Tocco,non era obligato di ridur in sua gratia il Conte in nissun caso, se non lo voleffe fare, però l' era lecito receuerlo in gratia, volendo riconciliarli con suo socero, & obedirlo, e quel ch'ini si confertò, non fù ad altro fine, se non ch' il Re non lo potena ridurre, essendo nemico del Duca, acció poi nó hauesse occasone di difenderlo, e fauorirlo cotro di lui medemo, e considerandofi ciò come fi douea, il Duca non diria, nè publicaria quel che non fusse lecito, & honesto, e che deviatie dalla verità, perch'il Rè tenea buon costume d'osseruare quel, clie promettea, e non fè mai il contrario, per questo pregaua, e richiedea al Duca, che non volesse più dire, ne affermar simili parole contenute in quel protesto, perche saria necesfario sodisfar in ciò per suo honore, e per sua giustissima difefa, e per sua maggior giustificatione tenédo il suo campo contra Rocca Contrada à 9. di Settembre diede particolar fodisfatione à Gabriel Meraniglia, à Giorgio d' An- Gabriel Menone, & à Federico Criuelli, che si ritrouorno gionti, facen- rauiglia. do in questo inftanza in nome del Duca: dichiarandoli di più, che la sua intentione non possea esser nè maggiore, nè minore col Duca come da figlio verso padre; e persistendo uelliin questo dimorò sopra l'istessa Rocca Contrada per alcuni dì, atte fo speraua il Piccinino, ch'in breue tempo quella se li renderia,nella cui difesa vi si trouaua detro Roberto Sanse- Roberto Sauerino,ne potendofi ottenere fe non per vn lango affedio,e feuerino. per mancamento d'acqua,il Rè leuò di là il campo,e l'andò à poner vicino il fiume Metro, da gl'antichi detto Metauro, Metro, ouer e là si fe forte cinque miglia distante da Fano, doue si era ritirato il Conte Francesco, acquistando tuttania quel contado : e stando assediato il Conte in Fano, il Duca di Milano mandò di nuono Giovanni Balbo fuo Gran Sinifcalco, Pietro Cotta Secretario Ambasciadori al Re, perseuerando nella medema richiefta, ch'il Rè lasciasse di perseguir al Cote; questi andorno prima dal Conte in Fano, e poi venero ad esponer l'imbasciata al Rc, e non solamente proposero, che rio dei Duca deli-Tomo Z.

Giorgio d' Annone. Federico Cri

Metauro fiu-Giouani Bal bo gran Sinifcalco del Duca di Mi-Jano. Pietro Cotta Secreta-di Milano.

desifteffe de far guerra al Conte, ma che anche fi trattaffe tregua con Genoueii, la quale autoro molto il Rè per quel che spettaua ad esto, e due mesi di più, à fin che con maggior comodità trattarfi potefie delle conditioni dell'accordo, con che entraffero nella tregua quei della famiglia Fregofa. Soggiunsero di più, che li suoi pensieri, e quelli di Nicolò Piccinino non confegueriano quel che defiauano, minacciandoli che ritronariano altri monti, & altre altezze, più di quelli della Marca,e che s' il Rè non consentisse à sue proteste, e richieste, se moueria contro d'esso tutta la Lombardia(& in vero non conueniua altra risposta, all'altiera. proposta, & imbasciata del Rè, riferita dal Zorita) à queste parole s'alterò aspramente il Rè, e s'aggrauò grandemente di questi minacci, che se gli faceano, presupponendo, ch'egli penfasse di pigliar l'armi contro d'ello, e del suo stato. Onde spedi subito questi Ambasciadori dal Campo, che lui tenea al Metauro à 17. di Settembre, e scriffe al Duca, che si merauigliaua si fosse dismenticato di quella fede,e credito, che con molta raggione hausa concetto d' ello come padre, e che mosso il Duca,e confidato nelle forze,e speranze de suoi nemici facelle poco conto della fua fede, ch'era molto integra, e non si possea rompere; certificando, ch'in ogni tempo trattarebbe con effo, come di raggion' era, ch' vn figlio trattasse con vn padre, che molto l'amasse (tiri veramente gratiofi, e di fauio, com' era Alfonfo) Dal Metauro fi parti poi,& andò ad accamparsi vicino à Cornaldo, doue si fermò à 19. di Settembre; indi patlando per lo Contado d'Efi, e d'Ofmo si posò sopra Fermo, & aunicinadosi alle mura di quella Città Alesiandro Sforza fratello del Conte, vsci con gran furia ad assaltar il campo, imaginandosi, che senz'ordine andasse,& attaccandosi vna gran scaramuccia, sù dentro suspinto con danno notabile de suoi ; andò dopò il Rè, col suo esercito vnito con quello della Chiesa ad accamparsi vicino al Castello, che chiamano delle Palme detro la Marc', doue arriuò à 3.d'Ottobre,e di là passò à Marano, one

Scaramuccia tra Alfonfo. & Alefsandro Sforzi.

20 00

Zorita.

ordito detro l'efercito del Re Alfonso

successe vna gran nouità, che su tale. Non vedendo il Conte Francesco speranza alcuna di posser resister al Rè, estendos rinchiuso in Fano, e fortificato al meglio, che possette le cotro di esso Caftelle, che li restauano, ch'erano Fermo, Ascoli, Rocca,

Con-

Contrada, e Fano, tenne tal tratto con Trolio de Muro fuo cognato, e có Pietro Brunoro, che teneano quattromila foldati nell'Esercito Reale, che se li ribellassero contro, di maniera, che facessero alcuna segnalata esecutione contro della fua persona, e del suo escreito, e sù di tal modo, che s'hebbe per cofa molto certa di esser quelli passati al Campo del Rè con questo fine; stando dunque il Re sopra Fermo, furono intercette alcune lettre del Conte dirette à questi Capitani, nelle quali forinea, che quanto prima efeguissero quel che staua trà essi trattato; quello tradimento essendo di tal modo scouerro, suron gli Capitani subito presi, e carcerati, e ... condotti in Napoli;però quel che del tratto fi publicò, era, ch'haueano d'ammazzar il Rè, & il Principe di Tarato, e pofto in rorta l'esercito, il Conte, & Alessandro Sforza haueano da entrar nel Regno. Il Simonetta nella sua Sfortiade Simonetta e scriue', che quel mandar di lettre del Conte à i sudetti, fù stratagemma di Francesco Sforza, per vendicarsi della lor ribellione, e per porli in suspetto,e difturbare quel, ch'il Rè intendea contro d' esso. Bartolomeo Facio, che si ritrouò nel Campo, à tempo, che furon presi, dice, che menati furono nel Castello di Xariua, il che vien confirmato dal Corio, che là sterono diec' anni priggioni, e così si ritroua in certe lettre del Rè, c'hauea determinato d' inuiarle à suoi Regni di Ponente;per le quali si dichiara, che s'hebbe per certo hauerno intentato di commetter il tradimento, del quale furono incolpati, comunque ciò fia, hebbero molta poco pena, ò fia vero l'vno,ò l'altro lor fallo. Di Marano venn'il Rè in trè giornate in Ascoli, e pose il campo vn miglio distante l'elercito. con intentione di combatter quel luogo, però il tempo non permile, che ciò si mandasse in effetto, & havendo lasciato in la Marca Nicolò Piccinino con l'efercito della Chicfa per opporsi, che non passassero le genti d' arme de Venctiani, e Fiorentini à giuntarfe col Conte, passò il Tronto, e re- Troto fume cupero Teramo, e Ciuitella, ch' il Conte hauca preso in. Gio. Anto-Apruzzo, e reparti le sue genti d' arme per le stanze, e la- nio Vrino sciando in difesa delle Terre conquistare Gio. Antonio Vrfino Conte di Tagliacozzo, Paolo di Sangro, e Giacomo di Mont' Agano, fe ne ritornò in Regno, hauendo guada- gro. gnaco gloria non folo di valorofo Principe, ma d'eccellentiffimo

Alfenso in Afcoli cun

Conte di Tagliscozgo. Paolo di Si-Giacomo di

Mot'Agano.

Alfonso ri-torna in Re-240.

tissimo Capitano:non cessò per questo di prottedere di soccorso de genti al Piccinino con otto galere, che stauano al porto di Fermo, e discorreano per tutta la costera della Marca, e con tal soccorso si sostento quella Prouincia nell' obedienza della Chiesa vigilando alla discsa di quella il Marchefe di Giraci Caracciolo, Don Ramondo Buyllo, e Cefare Martinengo, acció l'impresa andasse sempre continuando. Tutto cio vdendo il Duca di Milano, mai cellana di richieder il Rè con le sue ordinarie imbasciate soura quel che toccaua à questa guerra, & per vitimo l'inuiò Donato d'Ap-Appiano ca- piano suo Cancelliero, battendo l'istesso, il quale inteso dal celliero del Re, fù subito da quello spedito nella Città di Sulmona à 8. Duca di Mi- di Nouembre, fignificando al Duca, che presto li manderia vn de suoi Ambasciadori à fin che gli fusse molto nora la sua intentione, & animo, e così all' incontro gli piaceria inten-

der quella del Duca, acciò poteffe corrispondere à quel che doueua per suo honore, certificandolo, che per molta instaza, che facessero i suoi nemici in turbar l'animo suo, e per persuasione de quelli si fusse sdegnato, esso opraria sempre il suo douere, ancor c' hauesse da prouedere à resister à qual siuoglia forza, ò molestia, che si procurasse contro d'esto, es contra il suo stato; pur intenderia, che nel Stato, e Terre del

lano.

Zorita.

Duca non fe li faria gianiai offesa alcuna; anzi in quello le teneria ogni buon rispetto come figlio. Frà questo mezo, & anco prima oprò il Rè per suoi Ambasciadori col Redi Castiglia, & altre molte cole graui per stabilimento de' suoi Regni,e Stati (come fegue il Zorita) ma perche l'intention mia,e di non trattar d'altro, che delle cose seguite nel Regno, e per l'Italia, e di cole spettantino à quello però ne rimetto per quelle il Lettore,à quel Scrittore,il quale diffusamente, e con buon ordine n'hà trattato.

Pace tra Altonfo, e Genopeli. Bartolomeo Faciomadato dalla Repub. di Genous al Rè Alfonfo Per

la pacce

Se pratticò diuerse volte ad instanza della comunità di Genoua particolarmente per parte de Fregofi, & Adorni, ch' eran potenti, e principali in quella Signoria de stabilire certa, e ferma concordia, e pace col Re, e per tal caufas' autorò la tregua; della quale di fopra si fè mentione, e sopra ciò hauca inuiato quella Republica al Rè, stando nell'impresa della Marca Bartolomeo Facio, ch' era Genouese molto grato, & accetto al Rè, col quale hauea confidenza

grande

grande per le cofe del fuo frato, persona molto insigne in lettere,e famoso Oratore, al quale frà gli altri si deue hauer -molt' obligo hauendo lasciata inalzata la memoria di questo Principe in opra di molta eleganza, come degno Autore: però la buona gratia, che ottenne appresso vn gran Rè, & altri, che l' hanno hauuto rispetto in vita, & in morte (poiche tanti graui Autori han fatto di quello honoratissime mentioni nell'opre loro) no la possette ottenere appresfo d'alcuni altri, attefo rinouandofi la Chiefa di Santa Maria Maggiore di Napoli, doue fotto il primo fcalino presso l' altar maggiore staua sepolto, con vna picciola memoria in marmo, con queste breui, ma graui parole.

Sepolero di Bartolomes Facio,

# Bartholomeus Facius Historicus egregius, hic fitus est.

Non meritò, che vi rimanesse, che non sò per qual causa ne fusse tolta con molto disgusto mio, e d'altri, che se ne ramaricorno, onde quel che non possette da questi ottenere,lo farà la mia penna in ristorarlo in queste carte, e veramente à chi'l rimosse se le potrebbe dire quel che si ritrouò scritto dentro l' arcula di Semiramide rivolta da Alessandro Magno per veder se vi suste oro, trattandolo da quel ch' era.

Hora ritornando all'historia, nominò il Rè, perche trattassero delle conditioni dell' accordo Don Lopes Scimenes - d' Vrrea, Battista Platamone suo Vicecancelliero, e Giouanni Olzina Secretario: madò quella Signoria gli suoi Amba- tamone Visciadori al Re, che furono Battista de Gohano, e Battista Lomellino, con li quali se consertò vna nuona, e molto stretta cofederatione, pla cui recognitione promisero, ch'ogni anno la Signoria presenteria vna fonte di oro, ò vna coppa in segno d'honore, e recognitione di vera diuotione, e beneuolenza, & hauea da esser il largo del Vaso per trauerso de due palmi de la canna di Napoli, e d'oro puro, durante sua vita, se stabili questa confederatione nel Castel Nouo di Napoli à 7. d' Aprile del 1444. la causa però, che stimolò Genouesi à questa parte, sù (com' il Giustiniani) che ritrouandofi quella Republica in gran sospetto, a timore d'Alfonso,

Den Lopes Scimenes. Battifta Place căcelliero del Re Al-Gio. Olzina Secretario del Rè Al--

Agostino Giuftiniani.

Rafaele Adorno Duce di Genouz. per le cofe paffate, effendo Duce Rafaele Adorno fe armate tre nauili contro Catalani, de' quali fe Capitano Guglielmo Marruffo con due Configlieri Filippo Grimaldo, e Geronimo Fornari, ma perche il Genuefato era grauemente molefiato da Gio. Antonio Fifico, che gli hauta colto Recco, e Potto Fino con altre terre deliberono quietarfi con Alfonfo, e fermar pace non tanto honoreuole per quella Republica, quanto comoda à que tremp i, perche mediante quella, il Nauili poffeano con ficurta nauigare, e i trafichi de' mercadanti rimaneano in piedi, e la Città di vittouaglia abbondaua.

Auanti ciò nel medemo luogo, di Febraro del detto anno

Confederasione tra il Rè Alfonfo, e'l Duca di

Stefano Her ceo Duca di Bossina. il Conte Giorgio, & il Conte Paolo Ambasciadori di Stefano Herced Duca di Boffina, ftabilirono vna ftretta confederatione tra'l Re, e quel Principe, ch' era vn gran Signore nella Boffina, doue Macometto primo di questo nome Imperadore de Turchi fundò vn gran Regno, e pose in quel lo Rè,e s'estende sin alla Prouincia, che l'antichi chiamorno Meica, la qual confinaua con la Pannonia, & arriuaua fin al Ponto Eufino, discorrendo per il Danubio, prendendo il fuo principio da oue il lago s' vnisce con quel fiume. Il Re Alfonso afficurò la persona di quel Duca, de suoi figli, es fuddiri per venir à fuoi Regni, e resider in quelli, e l'offerfe , ch' in caso, ch' alcun Principe del suo paese li moueste guerra, in tal cafo gli daria fauore,& agiuro, come suo proprio stato: il Duca accettaua il Re, come suo maggior Protettore, e difensore, e si dana al Rè con suoi Contadi, Terre, e Castelli, ch' era vno de' grandi Stati dell' Imperio Greco, e s'obligana di servir al Re in tempo di guerra con mille canalli all' vso d' Italia con il soldo, ch' il Rè pagana, ch' era à raggione di otto docati il mese per lancia, e che per il soldo di vn' anno inuiaria subito trentadue mila docatich' era la summa del foldo de i mille caualli, e così continuaria fin che la guerra durasse, e stando il Rè in pace, gli promettea pagar ogn' anno il tributo, che render folca al gran Turco, eli romperia anche guerra à sue spese conqualfiuoglia Principe, ò Signoria ad ogni richiesta del Rè, e così la continuaria finch' altra cosa ordinasse. Era questo Principe tanto potente, che nell' antiche memorie fi ritroua hauer

hauer vnito esercito de venticinque mila combattenti.

Frà tanto, dal tempo, ch' il Re fu in Campo nella Marca sopra Ascoli, per le nouità successe in Italia hauea delliberato mandar al Duca di Milano vn'imbasciata, però aspetrando da vua parce Gionanni della Noce,e Matteo Malferito fuoi Ambalciadori, quali fi ritrouauano in Milano mandati dal Rè (come di soura è detto) per intender meglio l'intention del Duca, e dall' altra per saper frà quello me-20 la volontà del Pontefice, in quel che toccaua à conformarfe il Rè col Duca, sì anco per poter meglio conoscer alcuni motiui, quali si publicavano d'inclinarsi il Papa, il Duca, e quei de la lega ad vna prattica di stabilire vna general pace in Italia, e perció si trattava di mandar i suoi Ambasciadori ad vn certo luogo. Sopersedì in tanto il Re di risponder al Duca intorno à quel che Giouanni Balbo, e Pieero Cotta, suoi Ambasciadori gli haucano proposto, hauendoli sommariamente risposto tenendo il Campo vicino al Metauro, e perciò volendoli dar compita sodissatione fingolarmente, e declararli la fua incentione, e fini; gl' inuiò da Napoli à 20. di Marzo di quest' anno Ferrero Ram del suo Conseglio, e suo Prothonotario, il qual gionto in Milano in publica audienza con quei del suo conseglio li Alsono al Alsono al raggionò in questo modo. Che quantunque il Rè fusse sta- Duca di Mi to, e molto richiesto, e sollecieato per alcuni in diuerle lano. maniere per deuiarlo dal suo buon proposito di tener il Duca, e suo stato come se fusie suo padre, non lo haucano possuto giamai ottenere, però era verità, che stando nella. Marca, intele non senza sua grand'ammiratione, ch'il Duca fenza consulta, nè consentimento, anzi mostrando (secondo dicea ) alcun dubio del Rè procedì p mezo de suoi Ambasciadori à sar ferma lega, e consederatione contro d'esso con la Signoria di Venetia, e comunità, di Fiorenza, e Bologna, già in Cremona publicara: di tal modo, ch'il Rè non porea eller compreso in quella ; dicea di pin, ch'il Duca hauea in ciò mancato alla confederatione, e concordia ch'era trà'l Rè, & esso, nella quale espressamente se prohibiua, che niuno d' essi confederar si potesse con nissun Principe, ne Signoria, ne far pace, ne tregua fenza confentimento, ne voluntà d' ambe le parti; affirmaua perciò, ch' in questo si vedea

Ferrero

vedea chiaramente, ch'il Duca così nella reconciliatione che fè del Conte Francesco Sforza suo genero (entrando il Re nella Marca) come nella lega, e confederatione, che fe con Genouefi, ch'erano fuoi comuni inimici, & vltimamente in quella nuona lega, che fermò con Venetiani, e Fiorentini,hauea proceduro fenza consulta, e consenso del Re,onde non possea risoluersi come hauea da gouernarsi con esso, ne che fusse quel che veramente volea, ò non volea nelli negotij d'Italia, il che era cosa, che molta pena l'apportana. e molto dubioso, e sospeso lo tenea, considerando, che per lungo corso di tempo l'hauea dato ad intender il Duca per mezo de'diuerfi Ambasciadori, che'l suo volere era, che s'attendesse à distrugger il Conte Francesco, perche maggiormente poi potesse ottener' il Duca,quel che de'suoi nemici defiaua : Dopò questo era feguito, che dimenticata la fè, la diuotione, e buona voluntà, che le tenea il Rè, e sconfidandofi di quel che non douca, s'era con Venetiani, e Fiorentini confederato; mostrando in tutto voler fauorire. & agiutar' il Conte insieme con quelli, & era chiarissimo, che l'hauca mandato parte de fua gente d'arme, e l'andana foccorrendo sempre di quel che potez, che staua molto di ciò alterato il Rè, nè sapea,nè intender polsca, che si susse quel ch'il Duca da lui volea, considerando, che tutto quello, ch'il Rè trauagliaua, era con fine dell' agumento del stato del Duca, pensando, e desiderando de farli vn singolar piacere. fecondo hauca molto tempo defiato, per poterli reftituire il beneficio grande, che da esso hauea ricenuto, e l'incaricaua, che molto certo star possea, che se mille volte il Duca,per persuasione di qualsiuoglia, deliberasse in tutto sdegnarsi col Re, non perciò giamai in nessun tempo l'offenderianel suo stato; anzi li faria sempre riuerenza, e l'estimaria com' à padre; però poich' il Duca hauea determinato di mandar quelle sue genti contro al Rè, lo peggio, ch'in tal cafo intendea fare, era defendersi con ogni suo potere, e sforzarsi de farnele tornar con poc' honore, però tutta via bramana saper dal Duca, per poter meglio compiacerli, e contentarlo, e per non discrepar da esto se possibil fuste, qual' era la sua intentione, così à rispetto del Papa; e del Conte, come de Venetiani, Fiorentini, & anco de GenoGenoues; perche se pur era sua voluntà, che le cose del Conte se componessero col Papa, seria di ciò molto conrento il Re, con che non li restasse nissun luogo nella Marca, nè in Campagna di Roma,nè che in quei luoghi residesfe; poiche confiderate le cose passate, non staua ben' al Rè tenerlo vicino', & in quel caso volea, che li desse bastante ficurtà, ch' in nessun tempo stando esso presente, ò absente, offendefie in fuo stato ad alcuno; ma quando il Duca si perfuadesse à desiar la pace d'Italia, e volesse, che di là auanti ciascheduno si hauesse da contentare de suoi limiti, di quefto il Re feria ranto contento, quanto li potesse esser mai, & entraria in quella confederatione per la difesa del stato di ciascheduno, con che tutti s' hauessero da vnire, e giontamente procedessero contro quello, che prima si desmandaffe dalla conventione . Dicea di più l'Ambasciadore in. nome del Rè, che sapea molto ben Iddio, che per quello toccaua al suo interesse, non intendea intromettersi in conquiftar cofa alcuna in Italia per fuo vtile, come che già ftana contento d'hauer acquistato il Regno con l'armi, e che null' altra parte d' Italia l' incitana ad alcun desiderio, e che quel ch' hauea fatto l'anno patfato fuora del Regno, fà per compiacer al Sommo Pontefice, ad inftanza del Ducaperche procedelle contro al Conte Francesco, & anco per altro suo interesse per non voler vicino vn tal inimico. così anco credendo, che per tal camino potria occorrer occasione di poter sar vn gran beneficio al Duca, al suo ftato, & honore, di modo tale, chel' hauria parso sodisfar all' obligo li tenca. Conclus' al fine, che non era altro il desiderio del Rè, se non dare, e fundare vna volta secura pace, e tranquillità nel Regno per tutte le parti, e ritornarlo più presto che potesse à suoi Regni, e Terre; attento che hauea vndici anni, che staua fuora di quelli. Dimandò inoltre l'Ambasciadore, che s'altra era l'intention secreta del Duca manifestarla volesse al Re per quella strada, che meglior gli pareffe, perche fi possibil fuffe, ch' aggiutarlo poteffe, e compiacerli in quella, lo faria come per suo proprio padre; e douea confiderar, e creder, che tenea voluntà di far per effo , e fuo Stato, quel che non farebbe per qualfinoglia persona del mondo, e che non recuseria d' eseguirlo, Tomo 3. quanto

DELL' HISTORIA DI NAPOLI quanto honestamente potesse per sicurtà, e riposo dell' ani-

mo suo; ma se pur per alcuna suggestione, o suspetto, che fusse persuaso al Duca del Rè, ò del suo Stato nelli farri d' Italia li paresse, ò credesse, che non se douea , ò possea fidare del Rè, & in qualfinoglia fuccesso hauesse deliberato di volerui effer auuersario, & inimico, (il che seria al Re 10pra modo graue, e molesto, quanto esfer potria) non credesse perciò, che li seria mai inimico, nè faria cosa, la qual fusse contr'il suo Stato, & honore, nè offenderlo in qualsiuoglia modo nelle sue Terre, però in tal caso non gli susse molesto se il Rè prouedea con gli amici, e consederati suoi à quel che conuenina di fare per sua difensione, & anco per l' offesa di tutte quelle genti, che tentassero d' andar contro d' effo, ò volessero imprender cos' alcuna; perche speraua in Dio, e nella sua giusta,e sana intentione, che le faria ritornar con lor pentimento di esserui venuti. Et in conclusione gli disse l' Ambasciadore, che comunque susse considerando il Rè tutto ciò conoscea di restar libero di tutte le leghe. & oblighi; ch' eran tra effi, e che non era necessaria altra causa; però per final complimento, e perche le genti se vedesiero per l'auuenire alcuna differenza, ò altro effetto di esfi, non potessero perfuaderse d'altra maniera, che di quella doueano, nè dar à nissuno di essi maggior carrico di quello vi era. Notificaua in oltre al Duca, che la confederatione, e lega, ch' era trà effi, & tutte l'altre promesse, & oblighi giurati, e firmati li renunciaua, e reuocaua, come se non fussero giurati, ne firmati; e che dall' hora auanti fusse lecito al Re, e permesso non ostante quelle leghe prouedere à suoi negotii, con chi, e come li stelle bene, e piacesse. Ha-Il Duca di uea fatto anco il Duca per diuerse imbasciate instanza grand' al Re, ch' à sua contemplatione, e per compiacerli ordinasse fussero liberati da priggione Troilo di Muro, Pietro Brunoro, con molta merauiglia del Rè, considerando la gran malignità, ch' intentorno contro la sua perfona, non mirando all' honore, e buon trattamento fattogli dal Rè, e ch' intendea continuamente farg'i, come si fussero li più principali Baroni, e creati, che teneste . Onde dicea il Re, ch' il Duca non douca riceuer dispiacere, ne

sdegno, che non l'hauesse liberati, ma merauigliarsi più pre-

fto

Milano procura la liber tà di Treilo di Muro, e Pietro Bru-MOTO.

fto, che l'hauesse sin'all' hora saluata la vita, slante che continuamente, e de di in di fe gl' eran discouerti, e manifestati maggior indicij, e più violente prefuntioni de lo lor mal proposito, e crudel intentione, aggiungea il Re, chenon douea credere, ne sperar il Duca, che quelli potessero già mai in nessun tempo oprar cosa, che fusse in servitio, buon successo suo, ne del Duca, del quale in tempo de la lor libertà fi dimostrariano molto mal contenti, e così credea, che questa instanza si facea con artificio, e persuasione di persone, che in questo tenean alcuna intelligenza conil Conte, il qual forse col tempo dispiaceria al Duca ; e per l'inconuenienti, che seguiuano de communicatione hauca ordinato si portassero in alcuna Città de suoi Regni de Ponenteje perch' il Duca hauea scritto, che desiaua solamente la lor libertà, per saper da essi alcuni tratti, e negoti del Conre, gli fii detto, che sempre, che si mandasse persona per tal' effecto fe li daria luogo, che fe li potelle raggionare. Desider aua tanto il Rè reintegrarsi in gratia del Duca, Il Rè Alfobche diede ordine à questo suo Ambasciadore, ch' in secreta audienza li manifestasse, ch' il beneficio, ch'esto segnalaua, e pensaua far al Duca, era non solamente aggiutarlo, e fauotirlo à farli ricuperare quel che da i suoi vicini gl' crastato tolto, ma ch'acquistasse tal parte in Italia, che degnamente hauesse potuto hauer titolo, e corona di Rè di Lombardia, e ch' in quello persisteria sempre fin che lo vedesse con effetto complito s' il Duca l'hautsie per accetto, e perscuerar volesse conesso in vera amistà, qual sperar si douea trà figlio, e padre; nel che procedì con tanto generoso animo di gratitudine, che quantunque vi fusie per il Conte Francesco tanto esprello suo inimico, interiormente sempre li guardò quel rispetto, & assettione, che l' hauea destinato, & al fine conoscendo il Duca quella singolar virtù, che nel petto del Rè splendea; li corrispose con vero amore, e pietà paterna, nel tempo di sua morte.

fo gratiffino col Duca di Milano.

Nel medemo tempo inuio il Rè gran soccorso di gente, e danari al Pontefice per Cefare Martinengo, per complir l'impesa della Marca, e passando questa gente per il Tronto affali quelli d' Ascoli, e Fermo, e le Castelle, che stauano à dinotione del Conte, che perciò non li restana done rac-

Il Re Alfonfo foccorre il Papa di gente,e danari. Cefare Martinengo.

DELL' HISTORIA DI NAPOLI cogliersi, ne di done li venisse soccorso, eccetto che da Ve-

netia, e Schiauonia.

Alfonfo remunera al-cuni fuoi be nemeriti.

Don Indico di Gueuara Marchefe del Vafto , Conte di Ariano , e di Potenga, Gran Sinifvalco.

d' Aualos Marchefe di Pelcara... Ammirato. Sanfouino. Fracesco Fiscale Conte d' Ayello. Don Garlia Cananiglia Troia.

Dragonetto Bonifacio Caftellano d'Auerfa. Terminio. mile Caua-lier di gran lode,

Or ritrouandofi Alfonso in tal tempo alquanto quieto in Napoli,e spronato dal desiderio d'ingradire alcuni Cavalieri tuoi benemeriti, e quelli precise, da quali era stato fedelmête feruito, e che di Spagna l'haucan feguito:fè molte remunerationi, oltre quelle di sopra mentionate; Onde dono il Marchesato del Vasto, con il Contado d' Ariano, e di Potenza à Don Indico di Gueuara con l' officio anche di gran Siniscalco, vacato per la morte di Francesco Zurlo. Fè Marchele di Pescara Don Indico d' Aualos, fratello di madre del Guenara, dandogli per moglie Antonella vnica figlia di Bernardo Gasparo d' Aquino si detto Signor di quel Stato, e di Beatrice Gaetana forella di I-lonorato Conte di Fundi (come nota l' Ammirato) e volse la predetta Antonella nel contracr il matrimonio per patto Don Indico espresso (secondo il Sansouino ) che gli successori nel Stato di Casa d'Aquino si douessero denominare Auoli d' Aquino: Coppia veramete honorata, e cariffimà non solo ai Rè Alfonso, ma à tutti gli altri Rè suoi successori per la fedeltà, e valor delle armi. Dicde anco il Contado d'Ayello in Calabria à Francesco Siscale Caualiero Aragonese. A Don Garfia Cauaniglia conferi il Contado di Troia con altre Terre. A Dragonetto Bonifacio del Seggio di Portanoua donò la Caftellania d'Auerfa, li feudi di Centora, con l'of-Conte di ficio in Napoli di Giustitiero delli Scolari, quale à tempo de Romaniera detro, Prefettus Annona. Ch'era d'hauer cura di quei, che in ciò commettessero fraudi (come nota il Terminio ) à Carlo Mormile del medemo Seggio Caualiero di molta lode, e fedeltà dono vn beneficio reale in Salerno detto la Badia di S. Pietro di rendita di docati mille Carlo Mor- l'anno con poteftà, ch'egli, e snoi successori lo potessero conferire(come l'iftesso Autor soggiunge) Ad vn Canaliero dello stesso Seggio della famiglia Moccia; cocede gratiofamente l'vsficio di Mastro Portolano della Città, e poi cofermato da padre à figlio (come l' Autor sudetto) dalla qual famiglia è fin' ad hoggi posseduto (come accennammo nel fettimo capo del primo libro di questa nostra Historia.)Fè restituire da Troiano Caracciolo figliolo di Sergianni il ConLIBROV.

Contado di Venosa à Gabriello del Balso Vrsino, & à Troiano concesse il titolo del Contado di Melsi (come il Marchefe.) Hauea dato anche per prima à Gabriello Curiale da Surrento suo creato da fanciullo molte Terre, facendolo di più Signor della sua Patria, ma perhe non pote gode- racciolo Core la liberalità del suo Rè, poiche auanti che compisse l'età te di Mela. de 19. anni, morì con dispiacer grande d'Alfonso, che perciò da lui (come nota il Panormita) gli faron composti i seguenti versi, che si leggono nel suo Sepolero nella Chiesa di Monte Oliueto.

Qui fuit Alphonsi quondam pars maxima Regis, Gabriel, bac modica contumulatur humo.

Per questo se all'hora venir da Surrento Marino Curiale fratello di Gabriello, e gli dono il Contado di Terranoua

con altre Terre, come si accennò di sopra. Hauea per l'adietro commesso il Reà D. Guglielmo Ra- di Terranomondo de Monea da gra Sinifcalco dell'Ifola di Sicilia, che si conserisse in Francia, e come si susse suo pensiero trattalse di marrimonio trà D. Ferrante d'Aragona suo figlio, Duca di Calabria, & vna delle figlie del Rè Carlo di Francia, ch' eran quattro, dichiarado l'amore ch'esso tenca à suo figlio, Siniscalco di e che l'hauca fatto giurar per li trè stati del Regno durate Sicilia, sua vita, come à primogenito, e Signore, e dopo morte per Re; quello segui stando il Re in Pozzuolo à 24. del mese di Gennaro 1444. auuéne che prima che D. Guglielmo passafse in Fracia, sopragiunse al Rè vna tanto graue infermità, e fu tato vicino al fin di sua vita, che se publicò per morto à 5. del mese d'Aprile, per il che su tanto romore in Napoli, che l'Aragonesi, e Caralani andauano saluado per le castelle i loro mobili, e secodo afferma vn' Autor del Regno, molti Baroni haucan già pensato di sar nouità, ò per il sì, ò per il nò. Antonio Caldora ridusse in Apruzzo Restaino suo siglio, & il Principe di Taranto con molta prestezza si conferi in Puglia, ma in sei giorni alleuiata l' infermità fiì suora d'ogni pericolo, e cessorno le speranze, e i timori insieme di tutti, conobbe all' hora il Rè la poca costanza de Baroni , e quanto poco fidar si potea dell' animo di quei del Regno, quantunque diede ad intender il contrario:

Gabriello del Balzo. Vrfino Côte di Venofa. Troiano Ca-Francesco

Elio Mar-

Gabriello Curiale Si-gnor di Surrento. Panormiss.

Marino Curiale Conte D. Guglielmo Ramon-

do de Moncada Gran

1444.

Informit mortale del Re Alionfo

onde

46 DELL' HISTORIA DI NAPOLI onde per lasciar più confirmata la succession di quello nel

Matrimonio del Duca di Calabria co Isabella di Chiaramonte\_4.1 Triftano di Chias omite Conte di Co

pertino.

Tomaso Paleologo difooto della Morea.

Gioftre di Napoli. Matrimonio tra Margartta di Chiaromonte con Vintemighta. D. Gio. Vintemiglia Marchele di Giraci.

II Re Alfonfo confirma il primilegio à i Seggi de i cinque, ò fei per fedar le differenge trà loto.

Duca di Calabria suo figlio, mutò pensiero del matrimonio sudetto, e tratto di farli far parentado col Principe di Taranto, ch'era tanto gran Signore, e tenea anco parte nel Regno, e li diè per moglie Isabella di Chiaromonte, che fù figlia di Tristano gran prinato del Re Giacomo della Marcia Conte di Copertino in Terra d'Otranto, e di Caterina Vrfina forella del Principe d' altra linea di quella della moglie del Rè Ladislao; onde hà visto il Regno due donne di questa samiglia Regine, la prima di Regina satta pri-Andrea di uata, e data per moglie ad Andrea di Capua Conte d' Al-Capua conte tauilla (come si diffe) l' altra di prinata fatta Regina : l' ald' Altauilla, tra forella d' Isabella trattò il Principe suo Zio nel medemo anno cafarla con Tomafo Paleologo dispoto della Morea, fratello de Costantino Imperadore de Costantinopoli, ch' era per succedere in quell' Imperio, per questo sponsalitio si feron gran feste, e giostre in Napoli, e nel medesimo anno fi casò Margherita l'altra forella con D. Antonio Vintemiglia, figlio maggiore di D. Giouanni Marchese di Giraci in Sicilia; e l'altra, che fù Sancia fù Duchessa d'Andria, moglie di Francesco del Palzo Duca d'Andria. Erala Duchessa di Calabria vna molto Eccellente Principessa, o D. Antonio come si possea desiderare per il Rè per il fine, che lui tenea. di lasciar ben fundata la succession del Regno à suo figlio, e da all'hora avanti si tolse del tutto il sospetto al Principe, ch' era tale (secondo afferma il medefinio Autore) ch'ogni volta, ch'andana à veder il Rè, credean le genti, che doucffe restar carcerato, al che daua occasione la sua poca coftanza.

In quest' anno, e mese di Maggio del 1444. Il Re Alfonfo confirmò, e di nuouo concelle il privilegio altre volte conferito alle Piazze, e Seggi di Napoli, che quando occorre qualche differenza trà gentil'huonini, e Caualieri di dette Piazze, gl' altri di maggior età di quelle, detti comunemente, li cinque, e sei, postano, e debbiano accordare, e finire dette differenze tra quelli, per euitar gl' odij, rancori, e scandali, che succeder ne potriano, sincome appare per il prinilegio, che si soggiunge, il quale stà in offermanza.

'Alphonfus, &c. V'ninerfis, & fingulis prafentes litteras infpe-Et uris tam prafentibus, quam futuris, tunc fidelium animos ad noftra fidei conftantiam, atque persenerantiam fernentius animamus cum gratias eis , etiam per pradecessores nostros factas obsernari decretum adimplemus, confirmationisque munimine roboramus sand per magnificos viros Marcum Filium Marinum Andrianum Carrafam, Antonium Macedonium Simeonem Mocciam, & Landulphum Mayum nostra Cinitatis Neapolis, milites , & platearum einsdem Cinitatis ad bunc effectum Specialiter deputatos fideles nostros dilectos fuit Maiestati nostra humiliter supplicatum, vt cum olim per bona memoria Regem Robertum concesse fuerint nobilibus earundem platearum nonnulla gratia: inter quas dicti deputati prasentanerunt Maiestati nostræ capitulum, quod fequitur infrafcriptum. Quod rancores, & odia cum innotuerint vigere inter aliquos alicuius platea Cinitatis pradicta, pronecti, & comunes amici illius platea interponant fe quaterus dictum odium non procedat exteriorem actum iniurio-Sum; dignaremur eisdem dictum Capitulum, inxtatenorem dicta Regia concessionis gratiosius confirmare, & in quantum opus est de nono concedere, eo maxime quia distum capitulum quamquam fuerit continud inuiolabiliter obsernatum, & tempore Regina Ioanna ad petitionem nobilium virorum Maczei Franci, Antonii Pulderici, Tuczilli Vulcani, Cicci de Ligorio, & Petri de Venato, totaliter, & de nouo confirmatum fuit tamen mensibus elapsis per nonnullos nostros Officiales, & pracise per Indices nostra Magnæ Curiæ Vicaria in controuersiam positum pro simplici Ritxa habita inter Philippum Caracciolum Sedilis Plates Capuana, & Ioannem Brancatium de Platea Nidi , ctiam quod inrixa pradicta nullus exterior actus iniuriosus internenerit; Nos habita Super pramissis nostri Concily deliberatione matura intendentes, quod promissa per Maiestatem dieti Regis Roberti, & confirmata per dictam Reginam Ioannam pradecessores nostros inniolabiliter, & firmiter obseruentur, ac sperantes exinde venire posse fructuosum Dei seruitium, volentes cum eis gratiase azere eisdem Nobilibus Platearum ditta Civitatis nostra Neapolis gratiam pradi-Ham tenore presentium de certa nostra scientia gratiosius confirmamus, ratificamus, & approbamus, iuxta formam, @ tenorene diffi Capituli, necnon in quantum opus eft de nouo concedimus, & donamus, & propterea Capitaneo nostro Neapolis Indicibus di-Ete

Ete noftra Magna Curia Vicaria, Officialibus noftris corundem tenore prasentium de dicta certa nostra scientia districte mandamus , & pracipimus , quatenus formam diffi Capituli , & concessionis, & presentium nostrarum confirmationis, & de nous concessionis per eos dilizenter attento in omnibus inuiolabiliter obsecuent, & observari faciant, & procurent; nullam super obsernantia, & consequutione dicti Capituli inferentes, aut inferri permittentes noustatem, controuerfram, aut interpretationem, fi habent gratiam noftram caram, & fi noftra ira, & indignationis incurfum, & panam mille untiarum nostro Erario inremisibiliter exoluendarum cupiunt enitare aubuscumque commissionibus, ordinationibus, probibitionibus, suspensionibus, literis, cedulis, mandatis, decretationibus, & quibusuis alus presentibus forte contrariis nullatenus obstituris; in cuius rei testimonium prasentes literas exinde fieri, & magno pendenti noftro figillo inff.mus comuniri. Datum in Castro nouo Neap. die xii. mensis Maii septima indict. Anno Domini Millesimo, Quadrigentesimo, Quadragefimo quarto: buius nostri citrà Farum Sicilia Regnianno decimo, aliorum verò Regnorum anno vigefimo offano. Rex Alphonfus. Dominus Rex mandanit mihi Francisco Martorelli. In tecunia 2, fol. CXIII. à ter. Concordat cum supradicto originali Registro, quod confernatur in Regia Cancellaria, meliori collatione semper salua. Lelius Tagliania Regius Scriba regi-Peri.

Locus Sigilli.

Papa Eugenio legitima il Duca di Calabria, p la fuccession del Regno.

Inquesto medemo anno à 15.di Giugno concesse il Pontesse al Duca di Calabria la legitimatione, per posser succedere nel Regno, quantunque volse, che le Bulle dell' inuestitura del Regno, e del al legitimatione non semanifestassero per tutt' il tempo, che lui viuesse, e si tenesse secto l'accordo firmato tra 11 Rè, è di 12 catinal d'Aquileia in Terracina, nè si consignorno le bulle al Rè sin' all' anno seguente, e di questo si se solo l'accordo di mano dell' Abbate dis, Paolo di Roma.

Nicolò Piccinino alle-dia Fano.

Tenca assediato in questo tempo Nicolò Piccinino Capitan Generale della Chiesta con l'esercito del Papa, e del Rè Fano luogo molto principale, e forte in la Marca, e molto rinserrato, e ristretto il Conte Francesco, e se l'in-

uia-

mana ordinario foccorfo di gente dal Regno, con l'armata. delle Galere, ch' il Rè tenea 'in quelle costere; e così anco perseuerauano quelli della lega nel dar fauore al Conte in. quella impresa con gran confederatione. Successe, che per la diversità, e contradittione trà il Rè, & il Duca di Milano sopra questa guerra, volendo il Duca difender, e fauorir suo Genero, che prima tenea per dichiarato inimico, per confirmarli in opinione Nicolò Piccinino gran auuer- Nicolò Pica fario del Conte, con tutti quelli della parte Braccesca, cinino inandò in Milano, e lasciò il carrico dell' esercito à France- Milano, sco Piccinino suo figlio; ciò saputo dal Conte, cominciò à ricuperar l'animo, e tentò d'aunalerse dell'occasione, vedendo quell' efercito priuo del Capitano, & ostarli vn. gionane mal prattico ne' maneggi di guerra; onde venuti alle mani, il Conte con poca difficultà ruppe il Piccinino con tutto l'efercito, e restò preso in suo podere: rotto, e prequesta sinistra nuoua intesa da Nicolò suo padre in Mi- soda Franlano, per l'estremo dolore, gli souragiunse vn' acutistima cesco Sforza infermità, per la qual vsci di vita; Non si ferono in quel tempo à persona veruna tanto honore d'esequie, come MortediNiquelle, ch' il Duca ordinò farsi al Piccinino, come ad vno delli più fegnalati, & eccellenti Capitani de suoi tempi; lo fè perciò portare sedendo in vna sedia, sì per rapresentar rali di Nicequella viuezza, e grandezza di spirito, c' hebbe in vn cor- lo Piccinine po piccolo, si che come segnalato huomo dopò morte staua in piedi, per esterno state molto grande le virtu di tal Capitano, che senza dubio alcuno trapassaua tutti gl' Italiani, anzi fù tenuto per maggior di Braccio suo maestro, dalla scola del quale vsci tanto valoroso. E tutte due furon nemici di Sforza, del Conte Francesco suo figliuolo, e di tutta la parte Sforzesca, in lode del quale cantò Benedetto Giouio il giouane questo bel Sonetto nelli Elogij degl'huo- Gionio. mini Illustri in armi.

colò Picci-Pope fune-

Chi potrà mai de le tue lodi dire De la Virtu de le Città difese, E da le forze tue domate, e prese, Che d' alta gloria ogn' hor si fan fiorire.

Tomo 3.

Chi

10 Chi fia che'l tuo valor non lodi, e ammire, Che già mostrasti in cant' Illustri imprese Quando timore, & allegrezza prefe Italia di sc folo, e del suo ardire.

> Ma ogn' vn di noi di meraniglia è pieno, Come à tal pefo, à così gran fatica Si picciol corpo non venisse meno?

Et vine pur ancor memoria antica Di Tideo, che fu tale, e pofe il freno Spesso à la gente à lui nemica, e fiera.

Francesco Piccinino mandato dal Cente Sforga al Duca di Milano."

fo prepara l' Elergico p andar cotto Francesco Sforza.

Dopò la morte di Nicolò, il Conte liberò subito Francesco suo figlio, e l'inuiò al Duca di Milano, & ando discorrendo tutta la Marca paffando infin' al Tronto, e tratto d' accomodarfe con Engenio Pontefice; il Rè ciò intendedo, ordino fubito, che si ponesse il suo Efercito in ordine per andare in persona contro il Conte, & vsci alla fontana Il Realfon- del Popolo, che Spagnoti chiamorno del Coppo, vicino Tiano, per vnir in quel luogo le sue genti già ch' il Conte andaua ricuperando molti lueghi, che s'eran per il Rè restituiti alla Chiefa, e trà gl' altri Baroni chiamati per seruir al Rè in questa guerra, fu D. Antonio Centiglia figlio di D. Gilberto, e di Costanza Vintimiglia Contessa di Golisano in Sicilia : Oreflo Caualiero nella guerra paffata franco il Rè occupato in Terra di Lauoro, ridusse la maggior parte di Calabria à sua vbedienza, ponendo genti di presidio in Cosenza, e luoghi più importanti di quella Provincia, nel che oprò fegnalato feruitio al Rè, e guadagnò molta ripu-

D. Antonie tatione ; onde n' hebbe da quello molte Terre in Calabria, Centiglia e ne su fatto Vicere. Desiderando il Re esaltar in Regno Vicere di Ca la famiglia d'Aualos; alla qual' era molt' obligato (per calabria, gione, che Don Rodorico d' Auglos Contestabile di Casti-

glia, e Conte di Ribandeo, per fauorir le parti di Don Enrico, e Don Giouanni d'Aragona suoi fratelli, che possedeuano Stati in Castiglia, caduto in disgratia del suo Rè, sià pris o del Stato, e dell' vfficio di Contestabile, e perciò due fuoi f.gli Indico, & Alfonfo s' accostorno con il Rè) pensò

dunque

dunque dar per moglie ad Indico, Errichetta Ruffa vnica figlia di Nicolò Ruffo, che fu ribello di Ladislao, procreara con Margarita di Poiliers pobilissima Francese, la qual possedeua il Marchesato di Cotrona, il Contado di Catanzaro con alcun' altre Terre in Calabria, il qual Stato (come fi ditte) fii dopò concesso à Pietro Paolo di Viterbo, e dopò da Luigi Terzo d'Angiò restituito à Nicolo (come l'Ammirato nella Famiglia Caracciola ) nel quale Errichetta successe. Scrisse perciò il Rè al Centiglia Vicerè di Calabria. ch' il matrimonio trattaffe; coffui andato à Catanzaro, e visto la donna effer bellissima, e Signora di tanto Stato. conforme al prouerbio, prima charitas, &c. trattò il matrimonio per se, e bench' al Rè dispiacerne giudicasse, fidato alli seruigi fattoli, non crede, che'l Rè per delitto l'hauesse à tenere, e saputolo, se ben lo tenne per offesa grande, volse per all'hora dissimulatio: Or essendo costui chiamato à questa impresa, se ne veniua con trecento caualli à ritrouar il Rè, con speranza di placarlo del mal concetto humore, gionto à Capua, fù dal Marchese di Giraci fratello di fua madre auisato, che non venisse, perche li sarebbe. tronca la testa; costui letta la lettra, si volto à suoi Capitani, dicendo, che'l Rè gli comandava, che ritornasse in Calabria per alcuni sospetti, che hauena, e volgendo in dietro con celerità, arriuò nel suo Stato, fortifico Cotrone, co - La la -Catanzaro, sperando ch'il Rè per sodistar al Papa, sarebbe andato alla Marca, il che intefo dal Rè, mando buona parte delle sue genti con D. Lopez Scimenes,e Garsia de Cabaniglia, ch'andasse ad vnirsi con D.Ramondo Buyl, ch'andaua raccogliendo le sue genti ad Atri per difesa della Marca (ma Peruggini hauendoli da dar il passo, e fanore come sudditi della Chiesa se giuntorno có Fiorentini, e li serono tutta la resistenza, e danno, che potessero) scusandosi no hanerui polluto andar di persona per alcuni monimenti nella Pronincia di Calabria, e risoluto bassar l'orgoglio del Cériglia, mandò in sua persecutione Paolo di Sangro, & altri Paolo di Sacapi di squadra con mille caualli, e non possendo giungerlo, deliberò fopersedere nell' impresa. E ritrouandosi in Tiuoli à 14. di Agosto, di là ritornò col campo per Pafferano, e Castelluccio, & entrò in Napoli, oue all'yltimo

Ammirate.

gro perfegue il Centiglia. Alfonfo in Napeli.

Calabria.

Marino Bof- del detto, ordinò à Paolo di Sangro, & à Marino Boffa Vifa Vicere di cere, e Luogotenente in Calabria, ch' andassero à mouer guerra alla Città di Cotrone, e contro le Castelle, che tenea il Centiglia, si del Marchesato di Cotrone, come d' altri, de quali s'era fatto Signore, e ne prendesser'il dominio, come conficati per la disobedienza, per non hauer voluto pagar quel, che douea per la raggione de' fuochi, e perche prese certe saline, che pertenean al Rè, non credendo, che passasse più auanti la sua baldanza, ne segui da questo, ch' il Marchele con parole, e con opre scouerse l'animo suo, perche scrisse al Rè, con molta inconvenienza dicendoli, ch' hauea guadagnato con fue mani quelle Caftelle, con fue genti, e con gran pericolo di fua vita, e quel c' hauca con l'armi conquistato, con l'istesse le difenderia sin'alla morte; Sdegnossi di ciò talmente il Rè, che deliberò d' andare di persona contro di quello, onde ordinò le sue genti in Tarsia fona contr'il à 7. di Settébre, & à 20. giunse in Gabiniano, (dal che si fà manifesto quanto gli Autori del Regno habbian scritto diuerso questo fatto ) e prosequend' il camino per Calabria, da Gabiniano paísò à fermar il Campo in Casal Nuouo, e stando ivià 26, del sudetto, fermò certo accordo con Gabriele Adorno Duce di Genoua, e con Barnaba dell' istessa fonfo,e'l Du famiglia Capitano di quella Signoria, e con quelli di quece di Geno- sta fattione. Questi seguendo lor ordinarij moti, e pendentie ciuili, che trà effi teneano, offersero quant'il Re deside-

rar possea, se le lor promesse hauester hauuta fermezza,perche promiscro di darli la Signoria di quella Città,e del suo Stato, e che prestarian l'homaggio, e giuramento di fedeltà, sin come lo costumauano di far à i Rè di Francia, e di quel modo, ch' all'hora lo tenea il Duca di Milano, e ch'alzariano le bandiere d'Aragona, e così lo giurorono, di cofignarli le fortezze,e Castelli frà due mefi,& il Rè l'hauria confignato in Siena trenta mila docati, tenendo per ben impiegato questo dinaro per conseruar quella parte in sua diuotione,e feruitio, quando quelli non potessero complir tato come li prometteano. Da Casal Nuouo passò il Rè à poner il Campo vicino Clusa, doue si ritroud à 19. di Ottobre, e continuando il suo camino per la guerra contro li

To và di per-Centiglia. Errore degl' Autori del Regno.

824

luoghi, e Castelli si teneano per il Marchese, li primi à qua-

li fi die l'affalto, furon Lucerano, e Rocca Bernalda, e quel- Locerano, e li refi , pafso à Belcaftro , doue subito su ricenuto da quelli Rocca Berdel luogo. Di là à 22. di Nouembre inuiò Don Francesco Bilaberto Centiglia al Marchese ad offerirli, che l'afficuraua della vita, e di prigione, ne dichiararlo per traditore fe ponesse sua persona in poter del Rè, con che stesse detenuto fin che complisse le conditioni, con le quali lo riceueria in gratia. La prima era, che confignar douea il Castello, e Torre di Belcastro il medesimo di, che si presentatio auanti al Re; e due di dopò la Città, e Castello di Catan-22ro, doue il Marchese s' era rinchiuso con la Marchesa. fua moglie, e con tutto il reforo, per esser luogo di sua natura force. Nel di seguente hauea da render la Città,e Castella di Corrone, e la Torre, e luogo de Castelli, & il Castello di Crepacore, e dopo consignate queste Città, Castelli, e Fortezze, hauea da consignarli quella di Tropea, e cosi hauca d'andar confignando l' altri luoghi: Però oftinato più che mai il Marchese nella sua ribellione, e cosidato nell'incerto, e lotano loccorso, qual speraua per la Città di Corrone dalla Republica di Venetia, con quale lui tenea intelligenza, s'andaua trattenendo con gran temerità; onde fù necessario al Rè soperseder ofta guerra (per ester la maggior asprezza dell'Inuerno)sin' alla Primauera del seguente anno. Seguirono molte attioni e prouifioni del Rè Alfonso in questo mezo per le differenze de' suoi fratelli in Ispagna col Rè di Castiglia riferite à pieno dall'Autore, ch'io seguito, ma come che non è mia intentione d' vscir dal Regno,e d'Italia, doue la maggior parte del répo dimoro; peiò duq; per quelle ne rimetto il Lettore all'Autor predetto. E ritornando all'impresa contro il Marchese, come non giouorno con quello le promesse, che gli fec' il Rè per mezo del suo parente per deniarlo da tanto disperato proposito di difendersi da lui, ch'era andato in persona à farli guerra;pose Il Re Alsol'assedio in Cotrone sin'al mese di Gennaro del 1445. tene- so affedia. do il Capo contro il Castello di quella Città, e stado in questo spedi Francesco Barbauaria Imbasciadore del Duca di Milano, che fè grad'instaza col Rè, ch'alzasse la mano dalla persecutione contro il Centiglia; escusandos, che no possea corrisponder al desiderio, e richiesta del Duca, senza pre- di Milano,

don al Rè Alfonfo.

1445. Cotrone. Franceico

Barbauaria Imbalciado. re del Duca

DELL' HISTORIA DI NAPOLI giudicio de suoi amici, grand' offesa dell' honestà, e gran.

Il Re Alfonso affedia il Marchese di Cotrone in Catanzaro.

Il Marchefe di Cotrone co la moglie fi rédono al Re Alfonso.

Il Centiglia con la moglie in Na-poli.

Gio: della\_ Noce ribello d' Alfonfo.

dispregio del suo honore. Hauca anch'inniato il Duca vn' Galezezo altro Caualiero di fua cafa, chiamato Galeazzo da Crema, da Crema... domandandoli foccorfo de genti, perch' il Conte Francesco minacciaua d'andar in Lombardia à farli guerra, & il Re l'offerse, che lo mandaria per quel tempo, ch' il Duca lo defiderana. Hauca già guadagnato il Re Cotrone, & il Castello, ch' era molto forte, s'era già posto in difesa; onde si se padrone di tutto quel Stato, & allediò il Marchele in Caranzaro, e quantunque molte volte s'offeritle volerfeli rendere per accordo, il Renon lo volfe già mai accettare, e lo strinsetanto, ch' egli, e la Marchesa segli resero. Aggiungono li Scrittori del Regno, ch' audorno a buttalfegli à piedi infieme co i figli, e lui con la fune al collo proswato gli chièse perdono de suoi misfatti; & il Re rispondendoli, gli difle merauigliarfi, che con un differuigio haueffe meriteuolmente à perder tutti i ferciggi per innanzi fatti, e ch' il disobedir al Re, è tanto, quanto icuargli la corona di testa; e ben che meritalle eller punito di persona, pur gli lasciò tutti i suoi beni mobili, togliendoli solamente lo Stato. Il Marchese dimostrando ricener il turto à gratia, baciò i piedi à Sua Maestà, e per suo ordine venne con la moglie in Napoli, ma non potendo foffrir la vita-

priuata, fuggi in Venetia, pigliando foldo da quella Signoria, e poi dal Duca di Milano, militando hor con l'vno, & hor con l'altro con honorate conditioni fin che visse il Re; di questa ribellione essendo stato consapeuole Giouanni della Noce Capitano Lombardo, c' haueua militato fotto sui, & hauca parte nell'acquisto di Calabria, che perciò il Rè l'hauea dato in remunerazione Renda con quattro Castelle, il Rè di ciò chiarito, lo sè carcerare, e conuitto lo condennò à morte, ma à prieghi del sudetto Francesco Barbauaria gli tolse solo le Terre, e perdonò la vita. Tal che nel Centiglia hebbe fine in Regno il titolo di Marchese di Cottone, che fù il secondo dopo quel di Pescara, eretti dal Re Ladislao, concesso à Nicolò Russo (sin come appare dalli Registri di Ladislao 1390. l. A. fol. 37. e 38. 14. indict. & eiuldem A: l. B. fol. 21. e 23.) il qual fii padre di quella Marchefa, e benche ne fuse dopò prinato per

la fua

la sua ribellione nondimeno gli sù da Luigi Terzo d'Angiò restituito (com'è detto:) ma io non vedo per qual ragione ne poteffe effer prinata la Marchefa, effendo quelto flato sua dote, e non del marito, se però non sù complice di quello, nè vedo come si possa accoppiare questo fatto del Re Alfonso, con quel che di lui lasciò scritto il Panormita al Panormita; fecondo libro de diffis, & fallis Alphonfi. Ch' essendo alcuna volta ripreso da chi possea farlo, ch'egli era troppo mite, e piaceuole verso i suoi sudditi, fendo che molte volte anche à quelli, che l'hauean fortemente offeso solea perdonare, i ispondesie, ch'egli più tosto volea con la sua clemen-23, e mansuetudine molti conservare, che pochi distruggere con la scuerità, & altroue scrisse, che l'istesso solea dire, che que' Prencipi, che non amano la giustitia, li pareuano fimili à quelli, che cadono di mal di Luna, poich' essendo folo la materia dell' anima la giustitia, per la qual si và all' altra vita, che resta à Prencipi togliendoseli la giustitia, ch' è quasi nutrimento della vita, e cibo i ma essendo stato tenuto per Rè giusto, s' hà da creder, che con molta raggione haueffe tolto lo Stato al Marchefe, & alla moglie, poiche l'istesso Panormita scrisse di lui, che aquercito da vn suo amico, che non fusse cosi rigido à tristi, e delinquéti vafsalli, poiche questi con la beneuolenza, e clemenza, più che con la seuerità se possean riuocar à ben viuere, egli rispose, che douea pensare, che alle prinate ingiurie il Precipe douea esser facile à perdonare, ma in quelle, che toccauano al publico esser necessario dimostrarsi seuero; inmodo però, che non il delinquente, ma il delitto folo si dimostri punirsi.

S' era al medesimo tempo deliberato ad instanza del Papa di concluderfi erà Prencipi, e Potentati d' Italia vna pace vniuersale, e s'accordorno s' inuiassero in Roma loro Don Beren-Ambasciadori, onde tenendo il Rè il Campo sopra Cotto- guer d' Eril na à 27. di Gennaro di quest' anno, mando per suoi Amba- Ammirante sciadori Don Berenguer d'Eril Ammirante d'Aragona, d'Aragona, Battiffa Platamone fuo Vicecancelliero al Papa, & al Coltamoe V. legio de Cardinali, e per prima hauca spedito Scimen Pe- cecancellieres de Coreglia al Papa, acciò ordinasse, che li mandasse ro del Rè in elecutione tutto quel, che staua accordato, e stabilito Alfonso.

Trattato del la pace vniperfale d' I-

trà il Rè, & il Cardinal Camberlengo per l' accordo fatto in Terracina, perch' il Papa volfe, che quello stesse secreto, e non se li confignassero le bulle dell'inuestitura, e legitimatione di Don Ferrante Duca di Calabria suo figlio, finch'il Rè facesse giuramento, che non si publicariano in vita d'esfo Eugenio. Dopò nel Campo, ch'il Rè tenne vicino la fontana del Chiuppo nel mese di Luglio dell' anno passato reflò determinato, ch'il Papa subito facesse espedir le bulle,e se confignassero al sudetto Scimen Peres,e che fusser per esfo,e suoi heredi mascoli, che succedessero per linea diretta, ò in difetto di quelli li trafuerfali, & in la forma comune,e consueta con la data dell'istesso mese, secondo le portaua ordinate il Scimenes: Erafi confertato in Tereacina, che non ostante le clausole, e giuramento contenute nella. bollafi douesser espedir à parte altre bolle, per le quali il Rè fusse assoluto, & in tutto libero dal giuramento, contento nella bolla, e de la paga del censo ogn'anno, ch'eras di vinte mila oncie, perche nell' accordo di Terracina sudetto si confertò, che fusse di quindici mila docati ogn'anno, incominciando à correr il censo dal tempo, che la bolla si concesse,e pretendea il Rè, s' escomputassero in sodissatione delle spese, che per esso si ferono in seruitio della Chicfa, e del Papa nell'impresa della Marca, sin ranto che fusse sodisfatto di quella spesa, e che per yn'altra parte se li rimettessero cinquanta mila marche d'Esterlinghi, moneta di Catalogna, & il feruitio militare di mille, e ducento Caualli, contenuto in la bolla. Per l'accordo in Beneuento s' eran concesse al Rè (come stà riferito) li Vicariati di Beneuento, e Terracina, e pretendea, che tenendofi confideratione alli gran trauagli, e spese, c' hauea sostenuto per seruitio della Chiesa, ponendo in pericolo sua persona, e Regni fe li dessero per suoi successori, & in ciò insisteua, ma per publicarsi in questo tempo, ch' il Papa volca conceder à Luigi Delfino di Francia il feudo della Città d' Auignone, e del Contado di Venexin, & al Conte Francesco Sforza quel della Marca : offerina il Rè Alfonso di ritornar à prender di nuono l'impresa di liberar la Marca dalla suggettione dou' era ritornata del Conte, e conquistarla per la Chiefa, s'il Papa gli donafse ogn' anno cento cinquanta mila

mila ducati, come donaua à Nicolò Piccinino, e come che nell' inuestitura se notaua la persona del Rè d' impressione. e di tirannia, e delli scandali, che da ciò eran seguiti nella prima impresa del Regno, e parea intendersi, che per timo. re, e per li scandali, che si temea seguirsi, se li concedea l'inucstitura, e non per suoi meriti : Pretese il Rè, che come causa più decente, & honesta se douea poner nel Proemio della bolla la vera relatione, del ch'era passato, cioè che patendo la Regina Giouanna grand'oppressione, e torza, inniò al Rè diuersi Ambasciadori, acciòche come à Cattolico Principe, pietofo, e vicino, tenesse per bene di soccorrerla, e liberarla da tanta calamità, promettendoli d'adottarlo per figlio, e successor del Regno dopò sua morte, e che compatendo egli con gran pietà la sua afflittione, passò co fua armata, & esercito al Regno, e poderosamente pose la Regina in sua liberta; che dopoi d'hauerlo adottato per siglio, fu cofirmata l'arrogatione per Papa Martino, com'era publico, e notorio, e di ciò tenea certa notitia Papa Eugenio, e per il caso inopinato della morte del Cardinal di S. Angelo, fi fresse la bolla di quella confirmazione, e per tal causa domandaua il Rè auant' ogn'altra cosa, ch' il Papa confirmaffe l' adottione della Regina, acciò teneffe la fua fermezza d'all'hora, e per maggior cautela di nuouo inuestiffe il Rè di quel Regno, per morte della Regina, ò di qualfiuoglia altra persona, ò per qualfiuoglia causa che vacasse, non oftante, ch'il Rè hauesse coquistato il Regno co l'armi, tenendo confideratione à li suoi meriti gradi verso la persona del Papa,e della Chiesa; Di più di questo hauea tenuto il Rè suoi Ambasciadori nel Concilio di Basilea, e dopò di hauerlo mutato Eugenio à Ferrara, l'inuiò di nuouo, & obedi li ordini di quella Congregatione, come l'altri Prencipi, e del medesimo modo eran rimasti l' Ambasciadori dell' Imperadore in Basilea, de li Rè di Francia, di Castiglia, e del Duca di Milano. Dimadaua perciò, che tutti quelli de'suoi Regni, ch'haueuan iui affistito durante la scisma, fin' al tempo dell'accordo di Terracina fusser reputati per escusati, poiche in vna inuestitura concessa alla Regina Giouanna firi ferbauano tutti i ftatuti, e decreti del Concilio di Coflanza, e nella Concordia di Costanza, si riserbò tutto quel, Tomo 3.

che s'era ordinato, e disposto per Benedetto, essendosi hauuto per Sommo Pontefice in sua obedienza, e perciò pretendea il Rè, che s'osseruassero le conditioni stabilite per il Concilio di Basilea, poiche su Concilio vniuersale, al qual obedirono quasi tutti i Prencipi di christianità, segnalatamente durando ancor fin'à questo tépo; domandaua anch'il Rè, che si togliesse dall'investitura il servitio, che s'hauea da far al Papa con gente di guerra, poiche bastaua il censo d' otto mila encie, ch'era groffa fumma, hauendo maggiormente recuperato con fua persona la maggior parte della Marca, la qual stana tirannizzata tanto tempo per li ribelli della Chiefa, e tenendosi anco consideratione à quel ch'hauea seruito nel Concilio di Costanza, & in fine à questo di Bafilea, poi ch'appartandofi da quello s'era vnito col Papa in tempo di tanta turbulenza, confirmando lo stato, e la pace, che si speraua dalla Chiesa: pretendea finalmete il Rè, che per la concessione di quest' inuestitura non se causasse pregiudicio alla raggione, ch' in qualfiuoglia maniera gli spettaua nel Regno, come staua dichiarato nell'inuestitura de la Regina Giouanna, perche di questo ado li rimanean falue le raggioni, che spettauan alla Regina Gionanna in virtù dell' adottione : Concorse il Papa in tutto quello si gli supplicaua, saluo il censo dell' ottomila oncie, & il seruitio militare, conforme all' antica innestitura di Carlo Primo ; & in questo fii gran ministro D. Antonio Borgia Vescouo di Valenza (di cui si è soura detto ) creato Cardinale l'anno precedente, il quale nel Concilio di Basilea si segnalò in procurar l'vnione della Chiefa, e fù molto stimato per le sue lettere. Ordinò il Papa all'Abbate di S. Paolo, che riceuesse il giuramento di fedeltà contenuto nell'inuestitura del Rè.

Alfosfo inmia la gente d'arm al Duca di Milano per il Marchese di Ferrara,

In questo medesimo tempo died ordine il Rê, che Leonello da Este Marchese di Ferrara suo genero (di cui di sopra si se mentione) conducesse al Duca di Milano le compagnie de genti d'arme, che l'inuiaua, perche già che l'Duca i ritornaua à voler sar guerra al Conte Francesco Sforza suo genero, dopò ch' eran ritornate cose sue in tanta prosperità, ch'era diunuto padrone d buona parte della Marca, era conuenuto, ch'il Marchese lo soccorresse di due mila ranalli, e s'vnissero con i quattro mila del Re, e con quelli il Marche se facesse la via di Romagna, per sar guerra al Conte; questo fegui in Foggia à 22. d' Aprile . E detenendosi il Rè per quelli di in quelle parti, ando ad vn monte connicino,e fe vna fegnalatistima caccia, la maggiore, che se vidde Caccia main que' tepi, perche ordino se parassero le reti in tanto spa- rauigliofa. tio de monti, e boschi, che si rinserrò la caccia per spatio di fatta da Altrenta miglia, & ammazzorono incredibil numero d'animali filucitri . L'Historici del Regno non fauno nisiuna metione di questa figliuola del Rè, moglie del Marchese di Ferrara; però fu nominata Maria primogenita del Re, e Leonello, conforme all'ordine di Nicolò suo padre defonto ha- del Rè Aluea mandato ad alleuare appresso del Re, Ercole, e Sigif- sonso. mondo, suoi fratelli per lato del padre, che l' hebbe molto cari, e gli tratto conforme alla chiarezza del lor fangue, & à la stima in che era stato il padre col Rè nel fine della vita di quello, per il che segui, che Leonello s'intrinsecò maggiormente con Aragonesi, e madò in Regno Agostino Villa gentil' huomo Ferrarefe, allieno del Marchefe suo padre, il quale riduffe à fine il matrimonio in virtit del mandato che tenea, e ciò fegui circa il fine di Luglio del 1443. ficome nota il Pigna nel settimo libro della sua Historia.

Hauea inuiato il Re in la Primauera di questo anno Scimen Peres de Coreglia nella Città di Lecce con vna grancompagnia de Baroni, e Caualieri di questo Regno, per sposare con procura del Duca di Calabria suo figlio Ma- chiaromôte, damma Isabella de Chiaromote (di cui foura si disse)il qua- moglie del le la condusse à Taranto, da oue poi dal Principe suo Zio, su splendidamente accompagnata, e passati per Venosa, di cui era Duca Gabriele Vrfino, anche zio di quella, fù con real popa in Napoli condotta, e nella maggior Chiefa sposata Vefino Duca à 30.di Maggio 1445. (secodo il Zorita) quiui fatto gradis- di Venosa. fino apparato per la festa, furon fatte bellistime gioftre, che Zorita. durorono molti di, oue giostrò trà gl'altri Restaino Caldora, figliuolo di Antonio, & il padre serui di coppa alla Du- Matrimonio chessa nella mesa,e perch'il Duca di Sessa pareggiana di po- trà Leonora renza col Précipe, volédo ancora có esso stringer paretado, seconda fidiede à Marino Marzano vnico suo figliuolo, Leonora, sc- glia d'Alfonconda figliola del Rè, e forella del Duca di Calabria, dan- fo, e Marino doli

Maria primogenita

Agostino Villa Ferra.

Pigna.

Ifabella di Duca di Calabria, viene in Napoli. Gioftre in\_

Marzano,

doli in dote il Prencipato di Rossano, e Contado di Mone alco, con altre terre di Calabria (secondo l' Ammirato.) Appena eran finite di celebrar le feste di questi sponsali-

ordino l'efequie dell'Infante D. Pietro fuo fratello quattro

tij , che successe il detto di quel Sauio , Extrema gandii luctus MortediMaoccupat, attefo vennero anifi della morte di Maria, e di Leoria,e Leononora forelle d' Alfonso, l'vna Regina di Spagna, e l'altra di ra forella del Portogallo, per la cui occasione, ritronadosi il Rè in lutto. Re Alfonfo.

Ammirato.

Elequie di Don Pietro fratello del

Re Alfonfo. Paffaro.

Terminie,

anni innanzi morto(come si disse)e sii con pompose esequie trasferito dal Castello dell' Quo nella Chiesa di S. Pietro Martire, il cui corpo fil poreato in vna cascia couerra di vna cortina di velluto lauorato à tronconi, e fu fostenuta. (secondo il Passaro) da Francesco Pandono Conte di Venafri, Americo Sanfeuerino Conte di Capaccio, Alfonfo Car-

dona Conte di Regio, Garfia Cananiglia Conte di Troja. Restaino Caldora, Giacomo di Sangro, Algiasi di Tocco, & Andrea d' Euoli, e menere quello era per collocarsi nella tribuna della Chiefa, fù auertito il Re (come il Terminio) che non conueniua star in quel luogo altro sepolero, stadoui all'hora quello di casa di Costanzo, e dimandando il Re di chi fuse il Sepolcro, gli fù risposto esfer di Cristosoro di Costanzo Gran Siniscalco à tempo di Giouanna Prima, il

fonfo,

Gentega bel- qual fù fundator di quella tribuna: rispos'il Re, Effendo cota del Re Al- sa mala ad un Principe far ingiustitia à viui, molto peggio serà farla d morti. Fù dunque il corpo dell'Infante collocato in. vna cascia couerta di broccato, e posto nella detta tribuna all'incontro del Sepolcro del Gran Siniscalco, oue sin'hoggi si legge la seguente inscrittione.

Sepolero di Don Pietro d'Arazona,

Petri Aragonei Principis strenui, Regis Alphonsi fratris, qui ni mors ei Illustrem vitæ cursum interrumpisset, fraternam gloriam facilè adequasset. ò fatum quo bona paruulo conduntur. Obijt M.CCCC.XXXIX.dic XVIII.Octobris IIII. indict.

In pro-

In processo di tempo poi gli su fatto nuovo Sepolcro in fieme con il corpo della Regina Isabella di Chiaromonte,

come nel fuo luogo diremo.

Di là à pochi di soprauenne al Rè vn' altra noua della Morte di D. morte dell' Infante Don Enrico suo fratello, che su per lui la peggiore, c'hebbe in sua vita, così per l'amor grande, che gli portana per il valore, e forze di fua persona, che sù de i segnalati Caualieri, c' hebbe la casa Reale di Castiglia, come anco per turbarfi in tanti modi la pace, e quiete di que' Regni, e per accascar in giorni di tante allegrezze la mo-

moria della morte di tai fratelli. Hauea già deliberato il Rè di ritornare all'impresa della Marca con sua persona, mentre si guerreggiana in quella per il Patriarca d'Aquileia Cameriero del Papa, e per Don Giouanni Vintemiglia Marchese di Giraci, con la gete del Papa, e del Regno. E mosso col suo esercito à 11. di Otto- Alfons con bre di quest' anno, giunse nella Città d'Atri; ma consideran. l'esercito in do poi, che gli successi delle guerre sono communi alle par- Atriti, ancor che per il passato hauesse hauuto fermo proposito di componer i suoi negotij in Italia il meglio potesse, per posser poi attender alle cose di Castiglia, e benche frà quefto mezo gli futiero fopragionti alcuni imbarazzi dentro, e fuora del Regno, furon nondimeno tutti rimediati, tenendo il Regno in pacifico stato, nè gli restaua altro impedimento, fe non quello del Conte Francesco Sforza, contro del quale hauca inuiata gran parte di sua gente nella Marca sudetta da quello occupata, con fermo proposito di ricuperarla vn' altra volta, e restituirla alla Chiefa, con speranza di poter molto presto finire quell' impresa; tanto più che Ascoli, & Offida, & molt' altre groffe terre stauano già ridotte all' vbbidienza del Papa, e quelle particolarmente, le quali eran più vicine, e confinauan col Regno. Ma passato più auante, gli parue ritornar in Atri, oue si trattenne sin'al principio di Nonembre. Questo ritorno del Re, diede molto mal'animo al Duca, perche desideraua per alcuni fini, che lo moueano, che quella guerra si finisse per il Rè, il quale di tutte le sue cose li daua particolar coto, come obligato in feguir il suo parere; si escusò perciò con quello, che ritorno, non perche no tenesse voluntà di complir l'impre-

Enrico fra-tello del Rê Alfonfo.

fa,e profeguirla fin'alla vittoria, già ch' era partito dal Regno, con intentione d'entrar in persona nella Marca, quantunque non fus'obligato:ma perche li negotij della guerra tengono necessità d' eseguirsi per chi l' intende, e conoscendo che non era accettato il suo consiglio, e considerando anche, che le cose s'ordinanano più tosto per voluntà, che per raggione, e con parer de tali, che non solamente non le iapeuano: ma meno l'intendeuano, & à gliertori ne i negotij dell'arme subito segue la pena, volse aunenturare più presto le sue genti, che la persona: mouendosi anco per molte occasioni, che per non discomponerse nella Scrittura non referi. Diceali di più che l'hauer volto in dietro, fù negotio forzoso per il mancamento, che sù nel suo campo di vittouaglie, e ch'essendo all'hora tal tempo, ch'era il principio di Nouembre intendea partirsi per la via di Napoli, perche da quell' altra parte da la auanti non si possea far effetto alcuno, e che per efeguir i negotij della Marca, quelli ch' ivi ftauano eran poderofi, e bastanti, secondo la buona dispositione, in cui confidana le cose dell'impresa. Parea al Re, ch'in questo tempo il Duca non douea attender ad altra cosa, che fostener quella gente, che tenea nella Marca per la conferuatione di quel che s'era guadagnato, & in offesa del che staua in potere del comune inimico, perche non se tenea per manco inimico il Conte Francesco del Duca di quel ch' era del Papa,e del Rè; con tutto ciò gli dicea, che se doueua ponet in ordine, & apparecchiarsi per la certa,e presta vscita. in campo per la Primauera si quel che restasse da farsi prefto finir se potesse, con proposito che non se perdesse l'estate" seguente come la passara, & affermaua, che con questa intétione se partiua d'Atri, apparecchiandosi per attender da fua parte con ogni follicitudine à profeguir quell' impresa. Però il Duca grandemente faceua instanza, e sollicitana il Rè à finirla, e trà l'altre cose proponea, che l'Intruso(Felice Antipapa suderto) hauca promesso à Venetiani, & à quelli, che perseuerauano nella lega con quella Republica de darli cento mila docati per questo inuerno,e quelli l'offeriuano di ponerlo dentro Bologna, ò Pisa, e darli obedienza, e ciò pareua al Duca di gran difturbo per l'impresa della Marca, e finalmente affirmaua, che quelli stessi procurauano d' in-

durre il Rè Renato in Italia: ma il Rè, che volca integramite sodisfar at Duca si dichiarò più apertaméte con esso per mezo di Don Indico d'Analos, che fiana in Milano, & era à lui molto caro, e principale nel suo conseglio, com' era nel medefuno tempo D. Indico di Gucuara Conte d' Ariano, fa. D. Indico di cendogli intendere, ch'hanedo esso accettato l'impresa del- Gueuara la Marca contro il Conte Fracesco, fù da molti aussato, ch'il riano, Papa, & il Cardinal Camberlengo teneano secreta prattica col medefimo Conte, e seppe anco, che Federico di Monte Feltro Conte d'Vrbino hauea confultato col Papa fe li defle licenza per accomodarfe col Duca di Milano, e che li rispofe, che non volea, ma fi bene col Conte Francesco, e che ciò fu la causa, che'l Conte di Vrbino seguisse il camino del Cote Francesco, e volendo più tosto errare in non facilmente credere, che leggiermente dar fede à quel che l'era detto, non fi curò proleguire lo che hauea cominciato; & essendo arrivato in Apruzzo, e preso Ascoli, e cossgnatolo alla Chiefa dopò d'hauer fatto entrare parte della gente di quella in la Marca, mai volfero romper la guerra al Conte, ne contro le Terre, che se teneano per quello ancor ch' il Rè l'inniasse à richiedergli ; e per questo si persero molte buone occasioni,& effetti, ch'in quel mezo ottener si posseano; onde dicea il Rè, che per veder il modo, che si tenea, era costretto dat qualche credito, al che si gli era auuertito, e dopò ch'il Cardinal fù con esto, restorno conformi in cerro mezo, dal qual subito deuid, e pigliò altra strada. Auuertedo poi il Rè d'in uiar le sue genti per prouar doue riusceriano tai negotii, quantunque fusse il fior delle genti, che tenea, non le volsero raccogliere, & offerendosi il Marchese di Giraci di passar con questa gente à piedi, & à cauallo, e giuntarsi con quella del Duca, e di Sigismondo Malatesta, e con Giacopo di Caiuano; che si fusse seguito, sarebbe stato causa d'ottener pre-Ro, e sicuramente la vitroria, però mai il Cardinale volse affentirui, dicendo, che'l Marchese lo facea per ritornariene subito, e considerando tutte queste cose il Rè, volse pria far l'esperienza della verità di questo fatto, con risico de sue genti, e di sua persona. Tal che vniti poi il Cardinale, il Marchese di Giraci con lor eserciti, e con Sigismondo sudetto, Italiano Forli,e'l Caiuano con le compagnie de genti d' ar-

Conte d' A-

me della Chiesa ricuperorno la maggior parte delle terre della Marca, hauendole poste sotto l' vbidienza Ecclesiastica. Giunse il Re à Venafri à 15. di Nonembre, e di là con-Cirillo negli tinuò il suo camino per Napoli, que attese con sommo flu-Annali deldio (secondo Monsignor Cirillo negli Annali dell' Aquila) l'Aquila. ad estinguer alcune reliquie rimaste delle passare ribellioni, Indulto gee s'ottene da esio indulto generale per tutti i Popoli,&Wninerale del uersità del Regno di qualunque particolare, ò general de-Re Alfonfo per i popoli, litto, ò ribellione commessa nelle guerre passate, ordinando & Vniuerlità in oltre, che tutti i pagamenti fatti da i popoli à Renato se del Regno. ponessero à conto suo da Tesorieri. Alla Città dell'Aquila. Il ReAlfonconfermò tutti i Privileggi de i Rè paffati, e fece restituirli fo conferma alcune Castelle da lui ad altri conceduti senza pagamento r Privileggi della Città alcuno, e gli Ambasciadori di quella non hebbero repulsa dell'Aquila. alcuna di quanto li supplicorno in nome della lor Città.

Morte di In quelto medemo tempo morì Couella Ruffo Contessa d'Altomonte, e Duchessa di Sessa, e sii portata à sepellire in detta Terra in Calabria nella Chiefa di S. Domenico de Frati Predicatori in vna Sepoltura nel piano di quella, oue

fi legge la feguente inscrittione.

Sepolero di Couella Ruffa.

Couella

Ruffa.

Ex veterum claro Rufforum germine nata Regibus, & nostris illustri sanguine mixta, Quam tenuit caram Regina Ioanna Secunda Rugerij quondam, comitisq; potentis, & vxor, Et Sancti Marci Dux, cuius filius extat Virtutum comitata choris comitissa Cubella Marmoreo hoc tegit, annorú plena sepulchro, Iulius hanc carpfit sole feruente Leone.

Fù Couella Ruffa forella cugina del Rè Carlo III. (come si disse nel discorso di Giouanna Prima,e sù maritata con-Rugiero Săfeuerino Conte di Tricarico, del quale nell'anno 1433. rimase vedoua, con vn figliuolo chiamato Antonio (come l'Ammirato nelle famiglie) questo s'intitulo Duca di S.Marco, Côte di Tricarico, e di Altomote come suo padre.

Ammirato.

Nell'ifteffo tépo có l'occasione del matrimonio del Ducadi Calabria, haucdo il Prencipe di Taranto otrenuto da fina
Macfià la corermatione della Città di Bari có facultà di poter effrahere dal Regno quel che piaciuto gli fuffe, dal checaunau molè vitle con notabil danno dell'intrate Regie, ccome gran Cotefiabile efigeua cento mila ducati l'anno de
pagament ificali per paghe delle genti d'arme; Conofciuco
dalRe ch'egli no teneua le géti con quell'ordine, che si couniusa, e s'imbor fauza la margior parte del dinaro, cominciò
à iarli trattener il pagaméto, del che il Principe tenutosi offefo, mètre vitte il Re sépre l'vn dell'attro si suppetto di che
aquedurosi il Duca di Calabria, dell'estrò d'allora rouinarlo.

aunedurofi il Duca di Calabria, deliberò d'allora rouinarlo. Successe poi l'anno 1446 nel quale essedo già finita l'impresa della Marca, godendo il Rè della pacifica possessione del Regno p procurar la pace Vniuerfale d'Italia, hauea inniato (noi Ambasciadori al Papa, quali surono D. Bereguer d'Eril Ammirante d'Aragona, e Battiffa Platamone suo Secretario(li cui giardini, e luoghi di delitie dieron nome al luogo detto volgarmete Chiatamone) partirono costoro di Napoli nel fine del mese di Marzo, e l'inniò il Rè p copiacer al Papa, il qual staua molto fatigato de la continua guerra nel stato della Chiesa dopò tati anni di dissetione p tutta la Christianità, p la qual causa ancor il Papa inuiò al Rè Alsofo de Couarrunias (di cui si fè di soura mentione) legista famofo, Protonotario Apostolico, e suo Cómissario, e lo richie fe co inftaza grade madaffe i fudi Ambafciadori nella Città di Siena p ritrouarfi co quelli, che la s'eran vniti per trattat de'mezi della pace, e cocordia vniperfale d'Italia. Per il che madò il Rè à Siena Platamone sudetto. Intédea di più il Rè che tutta Italia staua prota à pace, & à guerra, e considerádo il pericolo nel quale stanan le cose del Papa p causa del Côte Fracesco, ritrouaua ch'il medesimo Potchee era gllo si facea maggior guerra, talche prouidde fubito d'inuiarlidue mila caualli, e cinquecero Soldari à piedi, ch'andorno per la via di Roma, ponendofi in ordine altri mille caualli, e Soldati, che haucan d'andare per la strada d'Abbruzzo, e trà tanto il Rè ordinò si mettessero in ponto l'altre sue genti con proposito d'vscir in campo di persona, e porsi in aicun tuon luogo per aspettar la risposta del Duca di Milano Tomo 3.

Suspettioni trà il RcAlfonso, & il Principe di Taranto,

1446.
Il ReAlfonfo procura\_
la pace vniberfale d'Italia.
D. Beréguer
d'ErilAmmi
rante d'Ara,
gona.
Battifla Platamone Secretario del
Rè Alfonfo j

per sapere la sua voluntà : Tutto ciò segui à 9. d'Aprile; A 17.poi di Maggio confultò col Papa Alfonfo de Couarru-· uias fudetto fe s'hauca da romper la guerra contro Fiorentini, perche in quet cafo faria contento attender all'imprefa della Marca, e che la fina gente profeguette la guerra contro quelli, e benche si futle mosta prattica della pace generale, rechiedea pur al Papa che facelle far la necellaria promifione per la guerra per raffrenare la mala intentione del Conte Francesco, e de suoi fautori Venetiani, e Fiorentini, e se pareste se li doueste moner guerra si desse licenza al Rè di fargliela non ostante il giuramento dell'inuesitura. Maperche staua incerto del che s'effettuaria, hauea ordinato se ponessero in ordine tutte le cose necessarie per la guerra, perche non conformandole in quel che toccaua alla pace generale de i Prencipi, e Potentati d'Italia fi ritrouaffe benprouisto, & in ordine contro nemici suoi, del Papa,e di chi'l Troizno volelle offendere . Per questo hauca inuiaro Troiano Caracciclo Duca di Melfi, Ccfare Martinengo, Manno Barrile, e Sancio Caniglia per la via della Marca con lor compagnie de genti d'arme con ordine di seguir per Generale Francesco Piccinino, e star à quel ch'ordinasse. La condutta di questi quattro Capitani eran ottocento lancie,e s'era già cominciato à pagar la mità del foldo (che fe chiamaua prestanza)à tre mila lancie di gente d'arme del Regno, e comando che frà breue spatio si desse il compimento, acciò

l'altro di dopò la festa di S. Giorgio potesse vscir in campo con diece mila canalli. S'inuiorno anco à Francesco Piccinino diece mila ducati con ordine che trà pochi di se l'inuiasse il compimento di 50. mila . Non hauea il Rè accettato la Bolla dell'inuestitura del Regno di questa parte, ch'è detta Citra il Faro, ch'il Papa l'hauca inuiato per il sudetto Alfonfo de Conarrunias per rifpetto di quel che pretendes che s'hauca da riformar in quella ( come di fopra accennamino) & infiftea fempre supplicando al Para haucile per bene di concederglilo . Dimandaua di più à lua Santità gli piacefie che entre le cose ordinate nel Concilio di Basilea dal tempo che prestò l'obedienza à quello fin che comandò

Caracciolo Ducza di Me la.

> s'offernatte l'indifferenza qualunque fustero, attento che in quel tempo non s'era data l'obedienza per esto ad Eugenio Pon-

Pontefice fuffero approuate,e teneflero fua forza, e vigore. Perche si come s'ordinarono, e stabilirono in quel tempo si celebraua quel Concilio eran quali per tutti i Prencipi della Chriftianità tolerate, & ammesse, così anco cra cosa giusta che per raggione dell'vtilità publica, e per la bona tede haueflero valore;maggiormente confiderando, che per ordine, e comandamento delRè tutti i suoi sudditi, e Vassalli kebbero ricorfo à quel Concilio, come Congregotione ch'esercitaua, e tenea in quel tempo l'amministratione de tutte le raggioni, e iurisdittioni Pontificie, per vigore della suspensione che si se d'esso Bugenio recenuta per il Rè, poi che nella concordia stabilità nel Concilio de Costantia & referuorno per patto espresso tutte le cose, che furono ordinate per Benedetto in sua obedienza, però in quanto alle altre ordinate anche nel Concilio di Basilea dopò dell'indifferenza, che s'otdinò offeruare per il Re fin al tempo dell'accordo che si stabili trà'l Pontefice Eugenio e'l Re in-Terracinale lettere, o gratie impetrate per qualfinoglia causa così del Papa come del Concilio che s'ottenuero con licenza del Re prevaleffero all'altre concedute fenza fua licenza tenendo conderazione che dopo la traffatione d'Eugenio dal Concilio de Bafilea alla Città di Ferrara , l'Antbasciadori dell'Imperadore, e del Rò di Francia; Castiglia, e del Duca di Milano rimasero in Basilea, oue residerono molti Vatfalli de' Re finche s'aggiuntò tol Papa, se trattò ancor altro per l'Imbasciadori col Papa, che non spetta al Regno, e percio refto direferirlo . Arrino Battifta Plata- Battifta Plat mone à Siena, e referi à quelli che s'eran vniti in nome de i tamone in. Prencipi, e Potentati d'Italia per pratticar sopra la pace vniuerfale la bona, e vera intentione che'l Re tenea in quella,e le cause che l'induceano à questo, ch'era la rechiesta, e grand'inflanza ch'il Papa gli facea sopra il medemo, & il deliderio che tenca di viner in pace, poiche Iddio l'hauea fat-o gravia ch'hauesse acquistato il Regno di Sicilia di quà del Fato, che li spettana di giustitia, e che non tenca intentrope de passar più anante del che li comienina per sustentar quel Regno in bona concordia, e per effer partecipe di canto beneficio, come li sperana seguire della pace vniuerfal d'Italia, & all'vitimo perche feguendo quella, lasciando

Conditione da porsi nella pace vniuerfal d'Ita. lia .

il Regno inquieto intedea d'andar à visitar gli altri suoi Re gni, e Terre. Le principal coditioni che vi si doueano ponere fuffero, che si facesse prima vniuersalmente esta pace trà tutti i Prencipi d'Italia per beneficio,e quiete di quella, e per consernatione de gli stati di ciascheduno. Che contro di quelli niffuno intentalle cofa alcuna,e quando s'imprendefse à richiesta sola della parte inginriata, & offesa tutti i copresi nella pace fusier obligati di proceder contro l' offensore. Di più volea il Rè ch' il Conte Francesco restirvisse integramente la Marca d'Ancona, e le terre della Chicfa, che in quelle tenea tirannicamente occupate. Restituisse anche à lui Ciuitella,e l'altre fortezze, e terre che tenea nel Regno pertinenti al dominio di quello, poi che senza queste restitutioni non possea nè effertuarsi ne durar la pace, e con quelle era contento il Rè de firmarla. Però era cosa molto certa, che quantunque il Rè desiderasse grandemente la pace vninerfale d'Italia per tener le cose del Regno in pacifico stazo, come stauano quelle del Regno d'Aragona, tutto il suo pensiero fusie di stabilir le cote di Castiglia, di modo che no fi turbaffe quel flato per la tirannia di quei che tenean cura delle persone del Rè di Castiglia, c del Principe D. Enrico fuo figliolo, ch'eran due Caualieri, i quali ancorche arriuaffero con l'autorità che teneano con que'Prencipi à tener gran stato surono causa de porli in disturbo ; Però solo il Duca di Milano era bastante ad occupar il Rè in vna continoua guerra per le pendentie ordinarie, che tenea in Lombardia, e nella Marca col Conte Francesco suo genero. E come che questa guerra era continoua, & il Rè entraua inquella si per quel che toccaua alla difesa del stato della Chie sa come per ester obligato à quel che conueniua per il Duca di Milano da esso stimato come suo padre, mai perciò gli mancò occasione di guerra, ò nella Marca ò nella Lombardia,e cosi era cosa vana il pensar che potesse volgersi alico cose di Castiglia, di modo che desistesse da quelle d'Italia. Gente d'ar- Mentre fi staua in quelto successe nel mese d'Ottobre di ofto me del Du- anno che la gente d'arme del Duca di Milano la qualfla a ca di Milano nel territorio di Cremona fii rotta da quella de Venetiani, rotta da ve- ed era tal la conditione del Duca, che per diuertir i fuoi nemici per altra parte che per la Marca (poiche quella flaua-

netiani .

già à carrico della Chiefa,e del Rè ) cercaua di perfuaderli che pigliaffe l'impresa de soggiogare la Città, e Communita di Genoua con quella parte che lo richiedea. Intendedo il Re quato ciò contrario fusse per la cocordia vninersale, che si proponea per li stati d'Italia, che si procuraua per il Papa e per sua parte per il beneficio della Christianità, s'escusò colDuca dicendo che già ben sapea quanto era abborrito il nome del dominio de i Rè d'Aragona, e de la natione Catalana in quella Città ; e perciò era da confiderare quanto più faria odiofo s'effo accertatfe quella impresa, ond'era negotio che se douea molto ben poderare, però per lo che coueniua per foccorfo del fuo fiaro inuiana a Milano D. Indico d' Aualos per dar ordine in quello come nel suo proprio. Sta na il Re in questo tempo in pace col Duce di Genoua,e con quella Città (come si disse) anzi l'hauea inuiato vn poco prima alcune galere, perche fteffero à fuo ordine in flla riuiera per defension sua, e di tutto quel stato, e vi eran di più alcune compagnie de Soldati Aragonesi detro di quella mandategli dal Rè, capitano de' quali era vu Caualiero Catalano chiamato Ramondo d'Ortaffa. E perche hebbe noua il Rè, che le genti de Venetiani haueuano guadaguato il Contado d' Ortaffa. di Cremona,e stauano in tanta alterigia che passauano di- Catalano, fcorrendo per la Lombardia, e per la via di Milano senzaniuna refistenza; Ordinò se ponesse in ordine il suo esercito per soccorrer lo stato del Duca, quello segui ritrouandosi il Re in Napoli à 11. di Ottobre . I Venetiani per la Vittoria correr lo fla ottenuta contro del Duca deuenuti Signori del Contado di to del Duca Cremona, non restauano di venir fin'alle porte di Milano, di Milano, credendo anche di diuenir padroni di quella Città col fanore della parte Guelfa, che flaua dentro. Il Rè che tenea. à core le cose del Duca come le proprie con tutta la celerita possibile ordind prepararfi il suo esercito per vscir inpersona al soccorso : E fra tanto l'hauca inuiato Don Indico d'At alos suo gran priuato, significandoli che nonpensaua consolario con altro, perche sapea bene che'l suo valore era tale, che in esso ne auuersa ne prospera fortuna facea mutanza alcuna , ma le voleua far nota la fuavolontà, e mostrarii l'esecutione di quella in suo aiuto, & In offesa de' loro comuni inimici , Onde mando prima.

Ramonde

Alfonfo prepara l'efera cito per foc-

di Piombi-

il Rè con prestezza grande auanti mille, e cinquecento huomini d'arme, e scrisse al Papa che trà lor doi fi desse con-Ranaldo Or dutta à Ranaldo Orfino perche rompesse la guerra infino Signor Tofcana,e fusse ad vnirse col Duca come quello ordinaste ( era Ranaldo Signor di Pionibino ) Con questo ordinò ancho se ponessero in ordine quindeci Galere, le quali furono subico armate con l'altre che tenca, anzi s'apparecchiarono altre quindice acciò se futtero state necessarie s'armasiero appresio. Poiche con nissuna forza si potea. meglio diuertir la potenza de Venetiani, che vitendo ad offenderli per le lor costere,e per terra ferma . Auerti anco il Duca, che le gli parelle che tal foccorso non battasse, gl'inuiaria fibito il Duca di Calabria suo figlio con tutta la gente che tenea, & ello era per rimaner nel Regno, perche con l'assenza sua non se daria tanto buon ricapito al che restaua da farse, e quando ciò ne anco bastase l'efferina la fua persona per esponerla ad ogni pericolo per esto, e suo stato, affai più che per il suo . E per l'istesso D. Indico lo te consapeuole di tutti questi, ed altri suoi pensieri, e delliberationi . Però qui è da notare che tutto il tempo che duro l'acquifto del Regno non s'impote mai fussidio sopra à Cherici, & ancor ch' Eugenio per l'impresa della Marca in. vno anno soccorresse al Rè con cento quaranta mila durati, tutta volta affermana il Rè che quel medesimo anno hauea speso ottocento mila ducati, e la maggior parte surono per seruitio del Papa, onde si guadagno la Marca di modo che non rimafero fei terre in poter de gli nemici , e con il buon ricapito anco di Nicelo Picinino . Però quelli che per ello rimalero in difesa di quella Provincia si portorno talmente, che la perfero quafi tutta, rimanendoli folamente cerre poche terre, le quali si sariano già perse, se non ordinaua il Rè de rinforzarse di gente,e se sosteneano con la speranza che possendo quello vicir in campo le soccorreria con sue forze, onde subito che segui il tempo idonco, vicendo il Rè col suo efercito ricupero Ascoli, e dopo tutta la Marca; che non si tenea per l'inimico altro ch'vna sol Terra. Oltre di ciò essendo poco prima di questo tempo tranagliato di modo il Papa che staua in termine di perder Roma, e darfi in poter de suoi nemici il Rè lo soccorse con-

groffa

ere da fomma di gente,e di danari, con la quale posseua cacciar dalle terre l'echhafice i suoi nemici , e passar poi a conquistar quelle de gli anuerfari : Ma in questo tempo fi mutaron le cose in vari modi ; percioche la gente del Duca di Milano era stara sbarattata, e rotta nel Cremonese da Ven trani, & il Conte Francesco tenea assediato nel Territo io d'Arimine il Cardinal d'Aquileia con le genti della d'Aquileia Chie fa, e quella del Regno che staua con esso . Dall'altra parre il Duca di Genoua, e tutta quella Signoria fi trouaua- cefco. no in gran pericolo pereffer arrivato nella lor riviera Benedetto d'Oria con cinque Naui, e per la dinotione ch'era d'Oria alla dentro la Città, flaua in termine d'effer gran moto in quel- riviera di lo flato. Tutto ciò auuenne di modo, che in vua stessa fetti- Genous con mana hebb'il Re Messaggieri del Papa, del Duca di Milano, e della Comunità di Genoua, con quali li domandanano con : stanza grande che gli soccorresse. Ciò inteso inuiò su- Alfonse socbito in Genor a oltre le Galere che vi teneua) due galere, corre la Cited vna galeotra con dinari per condur genti, oltre anche il di Genedelli 1502-huomini d'arme, ch'inuiò in Milano, Si pose in ua. ordine il Re al a mità d'Ottobre con cinque mila caualle per dar foccorfo al Cardinal Camberlengo, & al Duca di Milano, e perch'era da alcuni calonniato che toglieua quel dinaro del suffidio, scrisse perciò à i Cardinali suoi amici che giudical eto fi tal dinaro era mal impiegato, e quelli che ce a paffioi el infamagano miraffero fe le guadagnava alla canola . Vedendo poi che le cose del Duca di Milano s'andauan ponendo in termine molto stretto si parti di Na- Alfonso parpoli per caminar verso la Romagna, e se fermò col suo ca- te di Napoli. po nel luogo detto la Selua vicino a Prefenzano de Terra-

Il Cardinat affediato dal

Hauea inuiato Filippo Duca di Borgogna al Re vn Ca-ualiero di fua cafa, e fuo Cameriero chiamato Gilberto de ca di Borgo-la Noij Signor di Vulernal, e de Froncienes (de la qual cafa gna mandafon flati li Prencipi di Sulmona pochi anni sono chinta in il Toson d'o. Regno con molto danno del publico, poi ch'eran buoni Si- ro al Rè Algnori, e bene meriti del Popolo ) con la collana de Tofon, fonfo. d'oro al Rè com'eletto, e nominato per fratello, e compagno di quell'ordine de Canalleria che'l Duca hauena inftituito. Onde il Rel'accetto con molta so lennità, però con-

Conditioni con le quali il Re Alfonfo accetta il Tofon d'oro alcune conditioni. Prima volse, che per rispetto de la sva degnità fusic esento da portar detta collana ogni di, se non li piacesse, ma che la portaria il di della Domenica, e che s'alcuno Caualiero di quell'ordine fusse preso ritrouandofe in servitio d'altro Principe contro d'esso, e fusse in suo potere non fusic obligato à liberarlo, poiche non era ginho che tal Canaliero godesse del prinilegio ch'esso non volcaoffernare,e fe feruaffero li loro honori, e stati, faluandofi la preminenza, che se douea al Rè, e'l Duca. Si dichiarò che s'in alcun tempo il Duca di Borgogna si confederasse con il Duca d'Anciò, ò tenendo detto d'Angiò guerra col Rè, ed il Duca di Borgogna l'aggiutasse in questo caso susse lecito al Rè restituirli la collana, & vscire dal suo ordine, e far guerra al Duca.l'inuiò il Rè con le medefime condizioni la sua divisa de la stola, à giarra, e ciò segui ritrovandosi nel duo padiglione che tenea nel fudetto luogo di Presenzano à 13.di Nouembre . Portaua anco commissione quel Caualiero de dire al Rè da parte del Duca, che de bona volontà fe intrometteria ad accordar le differenze ch'eran tra'l Rè e l'infante D. Pietro di Portogallo, che come cosa non frettante al Regno la lasciò in dietro . Si trattenne il Rè in quel bosco sin'à 15, del detto mese, e di là inuio à richieder il Duca di Milano che in nissuna maniera volesse pigliar accordo con Venetiani, e Fiorentini nè col Conte Francesco, perche se lo facesse saria di gran bassamento, & affronto del Cardinal d'Aquilcia, & anco del Papa, il quale era infligato ogni di da quelli, onde intendendo lo lor accordo, esso anco se confertaria, e cefferebbe dalla fua impresa ch'hanea preso per soccorrer al Duca, perche da quello hauca da seguire necessariamente gran danno al stato del Papa, del Duca, suo. Hauendo il Rè delliberato per qualsiuoglia manera romper la guerra contro quelle Signorie cosi per mare, come per terra,e già in questo tempo l'hauea rotta per mare, ancor che fi ritrouò sprouisto d'armata nel Golso di Venetia, perche parte fen'inuiò à Genoua per sostener quello stato,e parte flaua in Leuante, e l'altra parte negli suoi Regni di Ponente, per il che hauca ordinato che se venissero ad vnire per profeguire quella guerra . Ogni di s'andaua vnendo più gente per l'impresa ch'il Rè preparaua di soc-

Alfonfo fi
prepara per
andar à foccorrer il Du
cz di Milano, & a romper la guerra cotro Venetiani, Fiorentini,

correr il Duca, ancor che dellero alcuna dilatione à quella. le gran piogge, che fopragiunfero. Parti quello medefinio dì il Re dal bosco sudetto per la via di Potecoruo,e di là inuiò ad animar il Cardinal d'Aquileia, & auuertirlo, che stesse in difesa in luogo forte, e sicuro, e per cosa del mondo no imprendesse la battaglia contro il Conte Francesco, per molto che li fusie configliato. L'esortò anco, che per qualsivoglia accordo, ch'il Duca di Milano facesse, non macasse d'animo, ne prendeffe altro partito contro l'inimici, perche già s'int endea ch'il Duca trattaua di ridur il Conte in sua obedieza, vedendose molto oppresso nella guerra, che li faceuano i Veneziani. Da Pontecoruo diede il Rè ordine à D. Indico d' A nolos, che dicesse al Duca di Milano, ch' era cotento di seguir la volunta,e conseglio del Duca, in accertar il dominio di Genoua, però che sua intetione era di sopersedere in all' impresa per i casi seguiti, & oprar secodo la sua deliberatione, perche in questo tempo i nemici del Duca haneuan pasfato l' Ada, e come che'l fuo defiderio fempre fù d'attender al fuo foccorfo,e fin' à questo di,ch'eran li 26.di Novembre haueua fatto quanto li fii possibile con il mal tempo occorfo, e ch'ogni di continuaua di grand' acque, resistea pur nel suo proposito di passar con sua persona à difender le cose del Duca. Da Pontecorno passò il Rè à poner il campo vicino à Ceperano, luogo dello Stato della Chiesa à 8. di Decembre. Perciò che parte di fua gente staua già in Lombardia, e parte era rimalta in difensione del Stato di Sigismondo Malatesta, che non si possette assicurare tanto presto. E così il Rè s'andana trattenendo, essendo necessario crescer di forze, di modo come conueniua alla sua dignità, e riputatione. Pose in questo tutta la diligenza, che si richiedena come si susse per la discsa del Regno, hauendoui d'assiftere con la fua perfona, e non se tratteniua per altro, che per aspetar le suc genti, e che le acque, e neui cessassero, che furon causa, che lo tenessero trà boschi rinserrato. Deliberò perciò di passar vicino Roma, per consultar col Papa alcune cose di quell' impresa, battendo sempre per vna via , e per l'altra, che la pace vniuerfal d' Italia ti concludeffe, ò pur continuar la guerra, nel che poteffe. Stette in Ceperano fin agli 11. di Decembre, e di là passò Tomo 3.

Fiorentini concludono mandar per accordo al Rè Alfonfo.

3447-

Carrafello Carrafa, e... Matteo Malferito mandati dal Rè Alfonfo a... Fiorenzini.

al bosco di Ceruara vicino Anagni. I Fiorentini intendendo, ch' il Rè continuaua il suo camino più auanti conclufero di mandargli Ambafciadori per mouer prattica d' accordo. Parea al Rè, che faria molto à propolito, potendo hauer dalla parte fua, del Papa, e del Duca di Milano Fiorentini, & appartarli da Venetiani, e dal Conte Francesco, onde ordino, che D. Indico d'Aualos lo communicasse col Duca, fegui questo à 21. di Decembre, e si detenne in quel bosco per alcuno di. Fè poi la festa di Natale di quest' anno, che precede al 1447, nel padiglione, che fè poner in questo bosco vicino Anagni ; E perche Lconello d' Este suo genero non volse dar il passo alla gente, ch' il Papa, & esso inuiauano in foccorfo del Duca di Milano, riceuì di ciò molto disgusto, e perciò mandò à richiederlo, che non lo prohibitle, poich' era obligato al Papa come suo Vicario, ed à esso tenedolo in luogo di figlio, ciò su à 27. di questo mese; Il dì seguente poi inuiò Carrafello Carrafa, e Matteo Malferito à la Signoria di Fiorenza, (questo è quel Carrafello, che insieme co l'altro Gio: Battista sopranominato Malitia della ftella famiglia, portorno in grandezza questa cafa,e si vede il suo Sepolcro à la Naua della Chiesa di S. Domenico di Napoli mezo rouinato, che potria rifarfi, e per memoria de posteri, e per pietà di tanto progenitore) acciò procurassero di ridurla à la confederatione del Papa, e del Rè, per desuiarli dalla lega, che teneano con Venetiani, e col Conte Francesco . L' Ambasciadori riferirono à quel Senato quanto il Rè l'hauea conscruato, però agumentara la bona. & antica amistà, che trà li Rè suoi predecessori, e quella comunità, e che di gran tempo à dietro quella Signoria fecreta, & apertamente hanea trauagliato in dar impedimento in tutte le cose, che possette viuendo Giacopo Caldora, al quale dierono denari per impedir il Rè nell'imprefa del Regno; De la medefima manera dierno fauore al Cote Francesco, qual ben sapeuano esser stato sempre nimico publico della Chiefa, occupado la Marca, & altri luoghi del patrimonio di quella,e del Re, inuiadoli di più de la prouifione ordinaria ogn'anno, la gête di quella Comunità, quado la volfe, e no offante, che nel tépo passato essi gioti con Venetiani hauesseroccupata Bologna, & altre terre della Chicfa.

Chiefa, fi che all' ora fimilmente con quelli haucan rotta la guerra al Duca di Milano, assaltaron il suo Stato, e perseuerauano in quell' impresa. Perciò cercando il Rè proseguire fua buona, & antica amicitia fin'al fine, non possendo mancare al Duca per la lega, e confederatione, che trà esli era, li richiedea, che detiltefsero di far qualfiuoglia offefa nel fuo stato, e gli restituifsero le Terre,e Castelle, che l'haucan colte dopò che si cominciò questa nuona guerra, perche se venissero in questo con presta esecutione, conosceriano, che renea cerca voluntà non folo di conferuare la buona, & anrica amicitia trà essi, ma anco dal suo canto agumentarla. Eran pochi di,ch'vna galcotta del Re,che andaua alla volta di Genoua con altre due galere reali, arrivando à Ligorno consfortuna fu assaltata dalle fuste de Fiorentini, che staua- prédono vna no in quel porto, e ferirono molti, che andauano in quella, galeotta del troncando anche le dita della mano à quel che tenea la badiera reale,& il padi one della galeotta ferito,e posto in prigione. Et ancor che il Re l'inuiasse à richieder, che gli restituissero la galcotta con le genti, & si sodisfacessero li dani, poiche non eraentrata in quel porto per danneggiare, maper ripararfi da la fortuna del mare. Onde e per raggion. delle genti, e per termini d'ospitalità, ancor che fussero stati nimici, arrivando al porto doueuan esser sicuri, e non riceuer danno almeno per vn di. Stana quella Signoria tanto vnita con Venetiani, e col Conte Francesco, che non se pore, ne s'hebbe speranza di poterla ridurre all' amicitia, e concordia della Chiefa,e del Rè, se non con tutti due gionramente.Li di prima, avanti de la festa della Natività, haueua il Papa creato Cardinale l' Arcinescono di Milano, el'Abbate di S. Paolo, facendone due altri fecretamente, quali furono Tomaso di Sarzana Vescono di Bologna (che trà nochi di poi fù eletto Sommo Pontefice,e succelsor del medefimo Eugenio) e Don Giovani de Caravatcial elevo Vescouo di Piacenza, ch'era fattura del Contestabile de Casiiglia D. Aluaro de Luna, del che receni il Rè molto difguflo. Pochi di dopò morì il Papa, che fù à 23. di Febraro. E ritronadofi paísato il Re coi fuo campo à Tiuoli à 24. del Papa Eugemedefimo inuio luoi Ambalciadori al Collegio de Cardi- nio Quarto. nali ad efortarli, e rechiederli, che nell' elettione dell' vni-

Fiorentini Re Alfonso.

Cardinali creati da. Papa Euge-

Morte di

Ambasciado ri del ReAI. fonfo al Collegio de'Car

dinali. fonfo Acila creatione del Potchce.

uerfal Paftore della Chiefa hauefsero principalmente riguardo al scruitio di Dio . & al buon stato della Chiefa. L'Ambasciadori surono Marino Caracciolo Conte di Sant' Angelo, Gio: Antonio Vrfino, Garfia Cauaniglia Conte di Troia, e Carrafello Carrafa; Nè restaro di riferire vn particolare degno di memoria, per dimostrar la grandezza. Attomagna- dell' animo di questo Rè, & è quel che nota il Panormita nimo d' Al- nel secondo libro Dedictis, & factis Alphons. Che trattandosi in questo tempo l'elettione del nuouo Pontefice, molti così del Collegio de' Cardinali, come altri, à chi importaua questa elettione vennero al Rè in Tiuoli, etutti l' of-Panormita. fersero, che s' esso il comandana, hanriano eletto vn Pontefice à sua voglia. Gli sù intrepidamente risposto dal Rè, che quegli eleggessero per Pontefice persona, la qual più habile, idonca, e fufficiente gli parefse. Per gouernar vna

> machina tanto grande, e portar su le spalle vn carrico di ranto peso, e più con tutto ciò seruir a Dio . E che perciò da sua parte l'offerea distarsi in Tiuoli tutto quel tempo, per afficurarli il Campo, & il tempo dell' elettione, e da persona del mondo potessero esser perturbati, nè molestati in cofa alcuna, come che stauano le cose d'Italia in. tanto disturbo, e guerre, non solo nelli confini, ma anco

Elettione Pontefice.

nelle medefime Terre della Chiefa. Vi fu dunque vna grau di Nicolò V, conformità nel Collegio, el' elettione fii fatta il secondo dì, ch' entrorno nel Conclaue à 6, di Marzo, e vi fù eletto il Cardinal di Bologna sudetto, chiamato pochi di auanti Macfiro Tomafo da Sarzana perfona di vita eccellente, & esemplare, il quale resisti quanto possette alla sua assuntione, affermando effer indegno di giungere à quella dignità, e fu chiamato Nicolo Quinto. E perche la virtù, & eccellenza di tal Pontefice insieme con la buona fortuna (atteso in vn' anno diuenne Vescouo, Cardinale, e Papa,) ò pur providentia di Dio, non ritenne la penna di Bartolomeo Facio Illustre Scrittore de suoi tempi à comendar-

Facio.

scritti leggerà per imitarlo. Fù egli figliuolo di Ser Gia-Nicolà v. no di Sarzana (picciolo Castello della Liguria) Medico, Pontefice, e huomo veramente da bene, e dandosi di buon' animo suo elogio. allo findio delle sacre lettere in Siena, & in Bologna, in-

lo, meno ritenerà la mia nel racordarlo à chi questi mici

breue

breue tempo per la dispositione, e prontezza dell'ingegno, e per vna tenace memoria, ne diuenne eccellente Filoso, e Teologo; onde molti anni publicamente in que'studij legi queste due scienze. Era oltre di ciò adorno de' buoni, e piacenoli costumi, e per questo meritò d'esfer caro amico a Nicolò Vescouo, e Cardinal di Bologna giustissimo huomo; E perche egli si portò nobilmente nell' administratione dell' V fficio da lui datogli, fu dopò la fua morte da Papa Eugenio eletto Vescouo di quella Città à prieghi, & inrercessione di tutto il popolo di Bologna. Mandato poi Nuntio in Vngheria, & hauendo iui secondo la mente del Pontefice sostenuto quel carrico con molto suo honore, essendo al ritorno ancora per camino, ottenne il Cardinalato. Indi morto Eugenio con vniuersal consenso de' tutti i Cardinali peruenne al Papato, i quali honori confegui egli con infinita merauiglia del mondo (com'è detto) nello spatio di vn' anno. Or intesa dal Rè la elettione del nuouo Pontefice con molto suo piacere à 7. di Marzo da Tiuoli, Ambasciado doue lui staua col campo. Inuiò snoi Ambasciadori à darli rid Alsonso obedienza da sua parre. Furon costoro Honorato Gaetano gran Protonotario Conte di Fundi, Don Guglien Ramon- dienga, do de Moncada, Carlo Gambatesa Conte di Campobasso, e Marino Caracciolo. Questi furon con ogni honore rice- Gaetano gra unti dal Pontefice; il quale si per il defiderio di veder vna Protonotapace vniuerfal d'Italia, sì anche per compiacer al Rè, man-rio,e Conte do à tutte le potenze di quella, che inuiattero à Ferrara per- Carlo Gamsone, che di ciò trattallero; laonde il Papa vi mando il Car- batela Cote dinal Morinense Francese, & il Rè Carrafello Carrasa, o di Campo-Matteo Malferito.

Per la morte del Pontefice Eugenio mutandofi lo stato delle co se da vn Papa tanto guerriero, à vn' altro desioso di pace, ò per vedersi il Duca di Milano molto oppresso dalla el Duca di guerra, che li facean Venetiani, e Fiorentini deliberò di ri- Milano col ceuer in sua gratia il Conte Francesco suo genero, & il Re Conte Franancor che li fuste stato molto importuno, e terribile auuer- celco Sforza fario, no lo volse però tener per più nimico di quel che'l Du ca permetteria. Onde si cócordo tal fatto stado in Tiuoli dopò la morte d' Eugenio con gli Ambasciadori del Duca, có darli la codutta di Generale in nome d'abidue pil beneficio

al Pontefice à daili obe-

Honorato di Fundi. baffo.

Pace tra il Re Alfonfo.

## DELL' HISTORIA DI NAPOLI della Chiefa, & in offefa, e danno de Venetiani, e Fiorentini

Sforga a Tinoli a vifi -taril Re.

mate da Venetiani ad in stanza del Centiglia.

lofo comuni nimici, ciò feguì à 2 di Marzo, nel cui tempo Alessandro Sforza Conte di Cotignola, e di Pesaro venne & Alessandro far riuerenza al Re à Tinoli, in nome del Conte Francesco fuo fratello,e, Federigo de Montefeltro Conte d'Vrbino, che stauano già col Duca di Milano confederati. Furono questi riceunti dal Re insieme con loro stati sotto la sua protettione, però procuraua con il nuouo Pontefice, che non lasciasse al Conte le Terre, e Caffelle, che se hauca vsurpato nella Marca, ne li desse li Vicariati franchi come lui pretendea. Intese nel medesimo tempo il Re, ch'in Venetia s'armanano alcune galere,& era fama publica, che ciò si facea ad instanza di D.Antonio Centiglia,e Vintemiglia di foura mentionato, che fu Marchese di Cotrone. E perche se dubitò, che non affalissero le Terre di Calabria, e danneggiassero quelle marine, e particolarmente quella di Cotrone, il Vicere di quella Prouincia prouidde subito, che si fortificassero Co-

trone, e le Castelle di quel Stato.

11 Duea di Milano intende confignar Afti al Delfino di Francia.

Si detenne il Re in Tinoli tutto questo trempo, per esfer quel luogo molto comodo al comunicare col Papa le cofe, che s'offerinano, per meglio incaminar il negotio della pace d'Italia, e per star più vicino de Venetiani, e Fiorentini in caso di qua siuoglia rompimeto. Quini hebbe auiso, ch'il Duca di Milano stana determinato di consignar la Città d' Afti à Luigi Delfino di Francia, e visto quanto ciò fusse danoso per lo Stato del Rè,e quanto pericoloso per tutte sue imprese, auuerti al Duca dell'inconvenieti, che di ciò seguir poteano, esoreandolo, che considerasse, che s'il Delfiuo hauelle Afti in quel ponto intétaria di mouer guerra alla Città di Genoua, il che al Duca, ed al Rè faria di gran danno, maggiormente venendosi à perder quella Città, e sua riviera,ne era da credere, che vedendo Francesi tener libera vna tal entrata in Lobardia se cotentassero d'Asti solo, e no diftedesser le mani, vedendo cost buona dispositione al dipiù, perche non si sapea, che Francesi entrassero in Italia, se non per male,e dano di quella, & in Lobardia il Duca no pofica tenere buon fernitio da Francefi,& Aragonefi;poiche maggior guerra saria quella, che fariano tra essi, che contro li nemici, e però faria ftato necessario, che l'vna parte delie

LIBRO V.

luogo all'altra. Giunfe il Rè ad auuertir al Duca, che in fua mano faria l'elegger quel che più l'aggradisse, però no offate ciò dando esso la Città d' Asti à Francesi, era necessario, che Genouesi facesser di due cose l'vna, ò che s' accordasser con Francefi, ò rompissero guerra, e si s'accordasser, conueniua al Re far guerra à Genouesi in qualsiuoglia di queste due vie, & essendo per questo impacciato potria men poco soccorrer à le cose del Duca. Q esto su flando in Tiuoli a 12.di Maggio. E ne segui, che subito il Duca li domandò co molto instanza l'inuiaste persona de la maggior confideza, che teneffe appresso d'esso, enel suo Conseglio, & intendedo, che'l Duca non cercaua quello fenza qualche gra caufa, inuio Fra Luigi Dezpuch Claucro de Montesa (che il Facio chiama Poggio per non posser dire nella lingua latina Dez- P. Luigi Dez puch, e così anco lo chiama Pio 2.nel libro de dillis, & falles puch. Alphonfi con errore ) à chi il Rè remettina in tutto i maggiori negotij del suo stato, ch'era tanto suo priuato, che nissun' altra persona vi possea andare, à cui il Re più confidasse,nè che meglio lo seruisse tanto grande era il suo valore,e prudenza (morfe pochi anni sono in Napoli Fracesco Dezpuch descendete di costui, ò dell'istessa famiglia mio amico Dezpuch. Caualiero no mé di buon giudicio, e valore, che quello suo predecessore; Zio del meritissimo Giudice di Vicaria il Signor Luigi di Niquesa, che ben presto spero vederlo Consigliero come Rodorigo fuo padre mol i anni fono pafsato Luigi di Nià miglior vita, ò in alto supremo grado.) Al gingere di que- quela Giudia fto Cavaliero, gli discouerse subito il suo animo il Duca, ce della Vich'era di confignar al Re tutto il suo stato, e che stesse sotto il suo gouerno, riserbandose le Castelle di Milano, e Pauia, e che la gente di guerra le giurasse fedeltà, e se ponesse intutto fotto il gouerno, ordine, e dispositione del Rè, & esso nominalse persona per lo reggimento delle cose del suo stato, e così affisti in suo nome Luigi Saseuerino in quel carrico, succedendogli poi subito in quello Luigi Dezpuch. Quefo LuigiSafenerino (fecodo io auerto) è di Regno, e forfi qllo, che in tempo di Ladislao perfe li ffati di Mileto, e di Belcastro, poiche de'successori de Leonello, che allignorno in. Milano no ritropo alcuno di tal nome.) Staua nel medefimo tempo in Milano con la gente d' arme del Re D. Ramondo

Pio 2. 1

Francesco

Buillo

D. Rimondo Buijl in Milano.

Iano di Cipo Fregolo Duce di Ge-

ne della pace tra Alfofo, e Geno-

Il R& Alfonfo vuole che'l Conte Francesco vada ad alsa lir i nimici-

Buijllo Vicerè d'Apruzzo, e questo Caualiero per ordine del Rè hauea procurato di deuiar il Duca dal cofignar Asti al Delfino di Francia. In questo stesso tempo Iano de Campo Fregoso Duce di Genoua,e quella communità cofirmorono la pace, che teneano col Rè, e stabilirono trà essi nuoue conditioni per tener il Rè à sua mano quella Città, il Duce, e tutta la casa de Fregosi, qual consederatione era più firet-Cofirmatio- ta di quella, che hauca tenuta col Duce passato. In tal tempo ancora ordinò il Rè, che'l Conte Francesco andasse con ogni celerità ad assaltar i nimici, di maniera, che conoscessero, che l'eran superiori, ordinando anche à suoi Commisfarij D.Ramondo Buijl, e Pietro Monferrato, ch'eran in Lobardia, che lo seguissero in tutto quello susse necessario. Ha uea pagato il Rela maggior parte di fua gente, e defideraua, che'l Conte prima che passasse anante vscisse ad incontrare i nemici; per lo che toccaua al beneficio comune, suo, e del Duca, acció che quando il Rè arrivasse, & hauesse alcuna buona occasione di eseguire qualche cosa cotro à Fiorentini, non fusse disturbato dal Conte, perche s' intendea, che tenesse alcuna intelligenza, e prattica secretamente con essi. In questo se passò tutto il mese di Maggio, e Giugno, nel cui tempo Carrafello Carrafa, e Matteo Malferito, col Cardinal Morinenfe, e gli Ambafciadori del Duca di Milano trattauano sopra del particolare della vniuersal pace in Ferrara: e vi ritrouauano gran difficultà nel fodisfare i dani, ch' il Rè, & il Duca haueuan riceunti in quella guerra, che ruppero Venetiani, e Fiorentini contro il Duca togliedoli parte del suo Stato, solo per l'occasione d'hauer il Rè, e'l Duca aggiutato, e fauorito la Chiefa, à riennerar lo che l'era flato occupato. Frà questo mezo Luigi Despuch, che (come si disse) andò al Duca di Milano, saputa la voluntà di quello, ritorno dal Rè in Tiuoli, venendoni anche da parte del Duca Luigi Cefcafes, per il quale il Duca dichiarò al Rè, auisancolo che sua deliberatione era, che tuttavia douelse prender à fuo carrico il gouerno del fuo Stato, e della gente di guerra. Ciò inteso dal Rè ritornò ad inuiar al Duca il Dezpuch (questa vltima andata di questo Caualiero fù à 11. del mese d'Agosto) significandoli che pensando continuamente à quel che toccana al fuo honore, e flato, no meno

che al proprio, cofiderando che l'efercito de Venetiani s'era leuato dal campo di Lecho , e ch' il Conte Francesco hanea confignato Hiefi, e s'era partito, e ch' egli era per partirfi presto da Tinoli, saria stato causa di prosperar molto i suoi negotij, e daria molto disfauore à gli nimici, dicea perciò il Re, che li pareua che' I Duca douesse lopersedere per quel tempo di darli quel gouerno, per il dubio che temea non. fusie causa di disgusto al Conte,il quale speraua estergli successore nel stato. Perche pigliando ailora il Rè la possessione di quello, e della gente di guerra , non faria altro, che dargli ad intendere, ch'era già priuo della fperanza d'hauer cofa alcuna del che speraua . E questo lo potea indutre in. tanta disperatione, che facilmente prenderia partito co gli nimici, o almeno si retardaria in proseguir la guerra, e desiderar ottemer la vittoria. E qualfiuoglia di ciò era per rifultare in gran danno del Duca, e del fuo flato; gli commife anco gli diceffe, non fe marauigliaffe fe per prima non l'hauea auisaro di queste raggioni, perche considerando ora il pericolo, in cui fi ritrouaua lo stato del Duca , non volea., che penfasse che lo facea per poca affettione, che li tenesse; o per dubio della potenza delli nimici lasciana di prender quel carrico, e ch' il suspetto di ciò non fusse causa de fargli pigliar altro partito dannoso al suo stato, & honore, ma non perche non vedetle, che quel che adesso li parca era il miglior partito di non far nouità veruna per nonesasperar il Conte Francesco. L'ordino finalmente il Rè, che s'il Duca era di questo parere, pigliasse bona licenza, e se ne tornasse, & in cafo che in tutti modi perseuerasse, che prendesse quel gouerno, ch' efeguisse quel ch'il Duca ordinaile. In questa deliberatione del Rè successe, ch' il Duca passò all' altra vita frà due dì, che segui à 13. d' Agosto, & vn di avante se il fuo test amento renocando tutti li altri, c hauca ordinato.e. lasciò per raggione, e titolo d'institutione à Bianca Maria fua vnica figlia legitimata moglie del Conte Fracesco Sforza Visconte Cremona col suo distretto, Territorio, e iurifdittione, e tutta la raggione, che li competea in quel stato, le fue gioie, e recamera. In tutte l'altre Città, Terre, e Caftelle, di quel ftato così feudali, come allodiali, & in tutti del Duca di l'altri beni, e raggioni inflituì berede vuiuerfale il Screnif- Milano.

Morte del Duca di Milano.

Teffamento del Duca di Milano.

Il ReAlfon-

simo Re Alfonso d' Aragona; il quale stimana in luogo di figlio, e comandana ad Antonello de Serarico Castellano del Castello de Porta Gioue di Milano, & à Francesco de Landriano suo Camariero, à Domenico Feresino, & à Gio. Matteo Butricella fuoi Secretarij, à Broccardo Perfico, à Bo nifacio de Belengiero suoi familiari, & à tutti li suoi Capirani,e gente d'armi, à Castellani, & Osficiali, che ponessero in esecutione questa sua vitima volunta, & in tutto obediffero al Re,& à suoi Ambascia Jori, Ministri, e Commissarij, fenza nisfuna eccettione, con tatti li supplementi,e forze, che se possean ordinare, testificò il testamento Giacopo Rechetto Secretario del Duca nel Castello de Porta Gioue in preseza del Conte Antonello de Seratico Castellano del Castello figlio di Gabriele, de Francesco de Ladriano suo Camaricro figlio di Bartolomeo, e di molt'altri testimoni. No faprei certo giudicare in vn fatto tanto grande come questo, qual fii maggior grandezza d'animo, ò quello del Duca in voler lasciare vn tal successore nel suo stato per poner in quello vn' equale competitore al Conte Francesco, il quale il Duca tenea per indegno, che gli succedesse, sol che il Re, è la cafa di Francia. O pur quella del Re d'Aragona, che con animo tanto grande, e generofo configliaua al Duca, che prouedesse à la conseruatione di quel stato, come più conueniua al suo honore, e riputatione; conoscendo la diuisione delle parti, e l'odio, che comunemente se tenca alla natione Catalana; fotto nome della quale se comprendeano tutti quelli della Corona d' Aragona. In questo sù tanto il moto in Milano per la morte del Duca tra quelli, che chiamauan Bracceschi, e quelli nominati Sforzeschi, che tutto il Popolo si pose in armeje Don Ramondo Buijl, ch'era iui per il Re fu aftretto à ritirarfi al Caffello di Porta Giout. E tutte le sue genri turon distrutte. Con questa nnoua il Re, ch' era flato otto mefi in Tiuoli, parti fubito per la via di Toscana, per dar animo à Milanesi suoi parteggiani, e dubitădo se seguir douesse la via di Toscana, ò di Lobardia, inniò à chiamar D.Scimen Peres de Coreglia Côte de Cocétaina, Matteo de Posciade, e Giouanni Olzina, per lasciarglil'ordine, che tener si douca in sua asseza nel gouerno del Regno,

chieran principali della fua natione, & hauenan da rimane-

Romori in Milano dopò la morte del Duca. Popolo di Milano préde le armi-

Alfonso parte da Tiuoli per la Tosca para-

re nel

re nel Configlio del Duca di Calabria fuo figlio. Fermo poi il fuo campo vicino a Pafferano del Territorio di Roma as 25 di Agosto. In questa turbulenza del stato di Milano, mosfoli con gran furia il Cote Francesco à prender la possessione di quello, hebbe gran cotradittione, e refistenza da quelli, ch' eran dalla parte contraria,e del Popolo di quella Città, non tanto per non coplire la volontà del Duca, effendo notorio, che haucan lasciato herede, e successore il Re, quanto con proposeo de ponersi in libertà, & vscire dalla suggettione di qualfinoglia Prencipe, per lo che penforno d'annalerfi de Venetiani, e Fiorentini. Però il Duce di Genoua subito corfe ad offerirfe al Re, e fu de i primi, che l'auisorno della morte del Duca. Cominciò il Re à trattar per via de negotio,e de minacci, che conuennero per ridur le Città,e popoli di quel stato à sua divotione s'hanesse possito: ma cosicerando quanto importana tener prima agginstate le cose del Regno, godendo in sua possessione del frutto delle victorie passate con gran prudenza deseni di proseguir la sua giustitia per via di nuona guerra, e conquista come hauca da seguire, tanto più che in quella l' haueano da ester contrarij molti inimici,non folo il Papa, e tutti i Prencipi d'Italia seza eccettion di nessuno, ma anco l' Imperadore, & il Re di Fracia, come contro à vn Prencipe, ch'aspiraua alla Monarchia, & ad occupare il Reame d'Italia, come parea che douea esfer tenendo il Regno di Sicilia dell' vna, e l'altra parte del Faro, s'hauesse anco la Signoria de Lobardia, maggiormente, che l'affettione che portana al'e cose di Castiglia, ed à no lasciar de ponere la mano nel gouerno di quella, come fua propria natural patria, el' imprese del Rè di Nauarra suo fratello lo divertivano d' haver ad intétare vn fatto tato grande. Ne furon anche di ciò picciola parte li regali folo della Città di Napoli, che hauriano possuto far domestico, & ammansare qualfinoglia Prencipe per molto valorofo, e guerriero che fulle; quanto maggiormente possette oprar lo la persona del Re Altonso, ch'era in età tanto declinara a vecchiaia,e ch'hauea paffato tanti trauagli,e petico- Alfonfomali per mare,e per terra.

Nell'vitimo d' Agosto tenne il Rè campo vicino à Castellaccia, e di là inuiò fuoi Ambasciadori all' Vniuersità della

da Amba-fcia lori alla Città di Milane.

Città di Milano, e furono Carrafello Carrafa, Guini Fores Barzazio, Luigi Despuch, e Matteo Malferito; Questi giontamére con D. Ramondo Buijl dissero à quelli del gouerno della Città, ch' il Rè hauendo saputo la morte del Duca di Milano, il qual effo tenea in luogo di padre s'era di ciò mol to ramaricato, e molto più per no hauer poffuto dimostrar in sua vita tanto compitamente, quanto hauria desiderato il grande amore, che tenea non solamente alla persona del Duca, ma anco al suo stato per la prattica, che nel tempo passato hebbe in quella Città, e per li serniggi, che da essi hauca riceunto che perciò tenendo informatione, che'l Duca l'hauea lasciato suo herede,e successore l'inuiaua à quella communità, per notificarli come l'intentione del Re circa quello era procedere con lor bona gratia, & offrirsi apparecchiato ad agiutarli(fe ad effi piaceffe) contro quelli, che volessero turbare il beneficio, e pacifico stato di quella Città,e di Lombardia. Dichiararono di più, ch'il Re hauea saputo, che D. Ramondo Buill, e la gente d'arme, ch'era stata inuiara in soccorso del Duca furon retenuti, esfendoli anche tolte l'arme, e caualli, e beni per ordine di quella Vniuer fità, che staua meranigliaco, poiche p raggione d'ospitalità quella gente douea effer ficura, ancorche fuste trà intedeli, e non douea riccuer danno niffuno, tanto più quanto cra cosa certa, che si inuiata in lor agiuto, e soccorso. Era questa imbasciaria con principal fine, che procurasse hauer il testamento del Duca, e sapere quel che ordinò in suo fine. Passò Milaneli de- fra questo mezo il Re à poner il Campo à Monte polo, doue liberano reg à 2. di Settembre intefe, che Milanefi haueuano deliberato reggerfi per Popolo, e Comunità, e di là fù à potfi vicino al fiume Farfo.In quello i Venetiani no contentandofi de loro limiti haueuan occupato alcuni luoghi, ch'eran stati del Du ca di Milano, quali il Rè pretendea li fpettauano per l'heredità,e con cfli s'vnirono i Fiorentini, & in tal modo s'incominciò del tutto à turbarsi la prattica mossa de procurar la pace d'Italia. Tenendo il Rè il campo vicino à Farfa inuiò D. Scimen Peres de Coreglia, e Gionanni Olzina suo Secretario al Papa, per hauer alcuna fomma de denari, per pagar la gente d'arme, che tenea in la Marca Sigifmondo Malateffa. Et egli con reale magnificenza celebro l'esequie

gerfi da le ftesfi.

Alfonfo ce. lebra l'efequie delDuca diMilano.

del

LIBRO V.

del Duca come hauesse potuto fate per la memoria del Rè fuo padre. Di Farfa passò ananti con l'esercito, & entrò nel territorio di Siena, e fermò il Reale vicino à Sarciano nella mità d'Ottobre, que vennero gli Ambasciadori Sanesi à raccomandarli quel Contado, à quali non folo diede grara dori Sane vdienza, acquetandogli, ma anco mandò à quella Commu- mandati al nita Battifta Platamone,e Luigi Dezpuch, fignificandoli, che Re Alfonfo, con essa tenea buona amicitia, e che non era andato in Tofcana, con animo di far ingiuria, ò danno alcuno, ma folo per indurre Fiorentini alla pace, e far riuocare le lor genti dall'assedio di Milano,e di là s'incominciò à dichiarare,che hauedo conquistato per gratia di Nostro Signore il Regno, che li fpettaua di giuftitia, contentandofi di quella parte d'Italia, non intendea intricarfi ad altra impresa, se non quanto conuenisse alla pace vniuerfale, la qual esso haueua diuerse volte offerto così à Veneriani, come à Fiorentini, & ad altri, e che per diuerfe vie era ftata da quelli differita, e ticulata in tal modo, ch' essendo successa la morte del Duca di Milano, inniò à chiamare l'Ambasciadore de Fiorentini. che saua in Roma, e l'offerse di voler tenere bona pace con effi, considerando, che per la morte del Duca staua in sua libertà , e poffea fare quel che gli piaceffe ; però frà breui di risposero, ch'essi stauano in lega con la Signoria di Venetia, e non posseano, nè volcano entrar in prattica alcuna senza. quella, e cosi ricuforno la pace. Oltre di ciò i Venetiani hauendo fatta dimostratione metre viuca il Duca, che la guerra, ch'effi facenano era per defenderfi da effo. Effendo morto si sforzorono d'occupar tutta la Lombardia, dicedo che hauea da effer robba,e spoglia de vincitori. Perciò defiderando il Rela pace vniuerfale d'Italia, era andato per la strada di Toscana, tanto per fermarla con Fiorentini fe la volessero de buona volonta, come non volendola per riportar vittoria d'essi, e reprimer l'insolenza de Venetiani, e difturbar il lor penfiero d'acquiftar la Lombardia, attelo ftaua ben certo, che Venetiani, e Fiorentini s'hauenano già diuiso in mente loro tutta l'Italia. Dimandò perciò il Rea Senesi per mezo de suoi Ambasciadori, che li dessero il passo per lor stato, e vittouaglia per mezo del suo dinaro, perluadendoli, che nó credeffero, che ciò fi gli chiedesfe, perche

voletic

#### DELL' HISTORIA DI NA POLI volette rompergli la pace, perche in tal caso si contenteria. che così anco dellero il pallo, e vittouaglia à la gente deFio-

rentini, come alla sua nelle lor Terre. Onde i Senesi anvore-

Seneli dáno il passo ad Alfonfo, . 7 3

nolmête gli diero il passo libero come li su domandato. Da Sarciano cotinuò il camino, e fù à poner campo à Turrita, doue dimorò sin' à 22. di Ottobre, indi se n'andò à poner il reale à Campo Petroso per la mità di Nouembre, con fine d'incominciar la guerra per lo Stato di Piobino, per auualersi in quell'impresa della sua armata di mare cotro à Fiorentini,e perche la maggior necessità, che se dubitana era il mancamento della vittouaglia, ordinò, che se prouedesse da Sicilia, e si conducesse al porto di Piombino, e su à poner campo contro del Monte Castello, e s'incomincio à cobattere à 22. del mese di Nouembre, e come che staua con riso-

Il Conte Francesco vuole accordarf col Re nel flaro di Milano.

lutione di far la guerra contro Fiorentini, come più vicini, & il Conte Francesco hauesse posto mezi di ridurse ad accordo col Rè, se non lo disturbasse ne la successione del stato di Milano, il Re discendea in quello, con che il Conte restasfe suo vassallo per raggione di quel stato, e per lo Contado di Pauia,e li fus' obligato al servitio militare all'vsanza del Regno, con che anco fusse tenuto di far guerra à Venetiani, & a tutti i nemici del Rè, e defenderlo contro l'istessi Venetiani sin' ad acquistar le Città , e Terre di Brescia , & il Bresciano, Bergamo, & il Bergamasco, Verona, Vicenza, Padoua, Triuiggi, e la Marca Triuiggiana, ch'il Rè pretendea per esto. Offerea all'incontro il Re d'aggiutar il Conte con due mila caualli, e mille fanti, e procuraria di condurre al fuo scruigio per Capitani di gente d' arme il Conte Luigi del Vermo, e Guido Antonio Signor di Faenza, Carlo Gonfaga, & Aftore di Faenza, e per questa prattica fu inuiato per il Re al Conte Francesco Luigi Derpuch dal Campo, che tensa. contra Monte Castello,e con Milancsi s'intetorno altri partiti d' accordi, però questi cercauano sempre di liberarii da la Signoria del Rè,e del Conte Francesco. La guerra s'incomincio à farsinel Stato di Fiorenza suriosamente combattendosi le Castelle, e fortezze, ponendo à sacco i luoghi del Territorio di Volterra. · Tenne il Rè campo vicino al bosco di Castiglione de la

Pefcara nel fine di quest' anno, & in la festa della Natività

nel principio dell'anno 1448 vi pose l'assedio, e se li rese co altre Castelle, e di là si risolse di ritornar cotro Ranaldo Vrfino Signor di Piombino, cotro del quale haucua determina to far guerra per l'intelligenza, che tenea con Fiorentini. In questo mezo la Città, e Comunità di Milano hebbe ricorfo La Città di al Rè, che le riccuesse in sua protettione, estando con l'eser- milano macito in Tofcana l'inuiorno li loro Ambasciadori, che surono Alfoso, chie-Giouanni Homodeo, e Giacopo Triunltio, fermo con effi la dendoli la cofederatione; che domandauano, e dimostrò molt'affettio- sua protetne de disponerse à procurar la conservatione de la lor liber- tione. ta, come se componessero le differenze, che tenea co'Fiorentini, al che inclinaua per inuiar più presto il soccorso à Milano. Desiderana quella Città, ch'il Rè passasse con tutte le fue forze fin' alle parti di Padoua perche si facesse la guerra in Lobardia, e per quello era necessaria vn'eccessiua spesa, p softener vn'efercito tato poderoso di terra, e di mare, com' era quello, che seco coducea. Offersero quelli Ambasciadori al Re alcune cose, ch'eran più tosto vane, che d'vtile, per so-Rener quell'impresa, com'era ch'in segno d'amore, e singolar diuozione volcan portare l' arme del Re à quartieri con la de la loro comunità, e dar al Rè ogn'anno in sua vita certo duono. Il Re hebbe piacere d'accertar la lor offerta, & efser difesore,e protettore della lor libertà, prededo quel nome Si trattò percio, che quella Città cofiderado la tata fpefa, che si preparana al Rè per difeia della lor libertà, & in offesa delli nimici corribuessero in vna picciola parte piltepo, che duralie la guerra per terra, ch'erano diece mila docati d' oro ogni mese, e con ciò era contento de partirsi frà quindici di co tutto l' elercito, e cotinuar il camino fin' alli capi di Padoua, co che tutto quello, che acquistasse da quella parte dell'Adda sin'alla Città di Venetia particolarmete Padoua, Viceza, Verona, e Triniggi co tutte fue Terre, e Caftelle, equel che li fulle vicino rimanessero fotto il dominio del Re,e dall'Adda fin'à Milano, Brescia, Bergamo, Lodi, Geradada, e tutte l'altre Terre, e Castelle, che tencano Venetiani dall'Adda fin'à Milano fusscro della Communità di Milano. Con queltolfi despedirono l'Ambasciadori dal Campo, ch'il Re tenne vicino al Baresso d' Acquauina à 21. di Marzo, e se la guerra per tutta la Primauera in Toscana, e nel

da legati ad

mese di Maggio, e Giugno tenne il Reale vicino l'Abbadia Alisso alle- del Fango, e de Campiglia, & andò à poner il Campo condia Piobino. tro Piombino nel principio del mese di Luglio,e di la inuid Petruccio di Siena e Pietro Nugnes Capo de Vacca, per dar ordine, ch' il Capo fusse prouisto di vittonaglia da lo stato di Siena per l'impresa presa contro Rinaldo Vrsino Signor di Piombino, il quale (hauendo deliberato il Rè d' andar col suo esercito à Campiglia) procurò, che l'esercito de'Fiorentini venille à Piombino, & offerse di raccoglierlo, e darli vittouaglia per tutto il suo stato. Fù il Rè anisato di questo per via de' medefimi nimici, perche da là à due dì, ch' il Rè fu nel Campo fopra Piombino la gente de' Fiorentini vene à Loreto, & iui raccolta. Hauendo dato ad intender à Fiorentini, che la Communità di Siena non daria vittouaglia all'esercito del Rè se intendesse, che esso stana vnito con la Comunità di Fiorenza. Et cra, che s'il Rè non pigliana quefla impresa per l'vna viasò per l'altra Piombino se dana inpoter de Fiorentini con altri luoghi, che occupauano gran parte della marina. Et intendea il Rè, che stando fotto il suo dominio, possea meglio difendere, e conservare lo stato, e libertà di Siena. E per dar esempio à quelli, ch'imprendessero contro di esso simile contradittione deliberò di prender in fua mano quell' impresa ancor, che Fiorentini si ssoszorno con tutta la lor possanza di soccorrer Ranaldo Vrsino. Pretendea il Rè dalli Senesi, che già che non li dauano vittouaglia, che tampoco la dessero à Fiorentini . Ma li contrarij,& inimici del Rè li danano ad intendere, che procurana, che Groffetto,e Telamone fe le rebellassero, & ogni di li poneuano nuoui timori del Rè, vedendolo tanto vicino. Se accordo nel medefimotépo d'inuiare in foccorfo deMilanefi quat tromila caualli, e passò per tal effetto, auati il Conte Carlo con li mille. (Era quelto Conte dell' Illustre famiglia in Regno di Gabatesa, come ch'hoggi sia speta, e sù di molto valore)e tenea prouisto, ch'il Sig. di Forli andasse co l'altra par te (che morfe in que' di.) L'efercito d' inimici in tanto venne,accostandosi a Piombino, nel cui porto il Rètenea l' armara, ch'era di dicce galere di quelle, che chiamano in quefto tempo fottili, quattro galere groffe, e cinque naui, che la minore passava settecento some, e l'arrinorno del ReLIBRO V.

ino di Valentia,e de Catalogna alcune compagnie de bale-Arieri. Stando il campo de' Fiorentini vicino a Campiglia, inuiorno à Porto Baratto quattro galeazze con vittouaglia per fornire lo lor campo; & il Rè ordinò, che vicifiero con- L'Armata. tro d'effi sci galere,& vna galeotta,e trè naui picciole,che le seguissero à posta del sole vn poco più alto del Porto Baratto assaltorno le galeazze, e fu tra essi vn gagliardo com- re de Fiorebartimento, & auati di due hore guadagnorno quei del Rè tinta due galeazze,e l'altre soprauenendo la notte,e rinfrescando il vento se possero in saluo con la maggior parte della gente morta, e ferita, faluandofi in Ligorno, dandoli la caccia le galere del Re. E perche l'altre le possero à sacco mano, non ti possette tanto presto raccoglier la gente, il di seguente andorno fopra le galeazze, e rimborchiandole per poppa, entrorno con quelle nel porto di Piombino, es' impadronirno dell'Isola del Giglio. Hauedo determinato il Re d'v- Giglio Isola scire con parte dell'esercito per trouar i nemici doue tencan tolta da Alil campo, lasciando l'altra parte nel reale, esti la notte feguete lenorno il campo, e ritornorno per lo camino, che hauean tenuto, & inuiorno i carriaggi per la via della montagna. Il Martedi à 10. di Settembre fi die l'affalto à Piombinos, e non fi pollette sfoszare, stando il campo molto diminuito, perche trattenendofi in quel luogo tutta l'eftade, fopragiunfe in quella gran pestilenza, e tè tanto danno ne la gente, che fù forzato leuarfi dall'affedio, come fuffe flato firperato dall'inimico, e ciò fegui alla mità del mefe. A 17. poi dello stesso se ritrouò col campo vicino Castiglione de Pescara, e là si trattenne a'cuni di,e passò per quel di Siena a poner il stendardo vicino alla Cidogna nel principio d' Ortobre, da oue inuio Don Scimen Peres de Coreglia Conte di Cocentaino, e Giouani Miraballo Canaliero Napolita- Giouani Mino(dal quale discende il Marchese di Bricigliano, ch'hoggi ratello Caviue con nome di honorato Signore ) al Duca di Calabria valiero Nafuo figlio, perche l'inuiaffe l'armata in Ciuità Vecchia. Da polit. la Cedogna poi arriuò in Cività Vecchia alla mità d'Ottobre, di là per mare peruene co mal tepo in Gaeta, el'esercito se n'andò per terra. Si segnalorno molto in questa guerra in varie occasioni D.Pietro di Cardona, D.Beregario d'Eril, e D. Berenga-Galcotto Baldasino Siciliano de la Città di Catania, che fù rio d'Eral Tomo 3.

del Re A1fonso préde

D. Pietro di

GaleottoBal dafino, Caualiero Siciliano, e suo valore,

Pio II.

vno delli più fegnalati Caualieri in valore, e forze in quel tempo. Furono le forze, e valore di questo Caualiero merauigliose, e molto lodate da tutte le nationi, nelle quali ananzò alli più robusti, e valorosi soldati, e Capitani, che fegnalorno nelle guerre d'Italia, così combattendo a piedi, come à cauallo, senza mai ritrouar nissuno, che volesse combatter eon effo, che non fusie vinto. Le sue prodezze non s' incariscono come dell' a'tri del suo tempo, se non dell' eccellenti Caualieri', che latiorno per molti fecoli immortal memoria d' essi. E per non defraudarlo di quanto se g'i deue, non lascerò di riferire quel che Pio II. Pontefice di quelto valorofiffimo Capitano ferifie nella fua Europa con l'istesse sue parole: In eo pralio (parla di questa di Piombino) multorum virtus enituit, inter quos duo Autoni, alter Fuxanus, alter Caudola ad muros pariter valentes inter cateros pugnare fortiter animaduersi sunt, sed omnibus pralatus est Galeatius Baldasinus natione Siculus, qui ter muri fastivio apprabenfo, qua prius tormenta disiccerant conatus est oppidum. erruere. Caterum ferne, tis aque, vinag; calcis, que inter arma ingesta vbi ad corpus penetranerat perurebat artus, vi deterritus. granique faxi iclu, cum renulfa aggeris parte deturbatus eft. Fuit autem Galeatius flatura, qua mediocrem excederet , robuftis , ac teretibus membris, corporis magnitudinem vires respondebant, lucta, ictu, faltuque nulli hominum ceffit, membrorum robori par animus erat, equo, ac pede in asta bellator acerrimus, armatura graui armatus, galeatufque humi ftans, sinistra fellam, dextra\_ aftam equaftram tenens , firenuo faltu , grandi ftatura equm infiliebat, singulari sertamine quater praliatus, bis in Italia, bis in Gallia transalpina totics victor enast; à tribus hostium equitibus eo ipfo Florenlino bello peritus, Vnum ex his gladij copulo semi necem equo decuffis, alium citato equo medium amplexus è fella. extractum, bumi ftranit, tertium cubito graniter percussum in\_ fugam vertit. Tanta porrò modeftia, ve nunquam is se de se, vel rogantibus amitis diceret, vita cultu, morumque elegantia omnibus gratus, dilectusque. Molte maggiori attioni di quest' huomo valorofo racconta Matteo feluaggio Catanefe invna sua Cronica, intitolata Opus pulchrum, &c. stampata

in Venetia l'anno 1542, che per attender alla breuita, non

Matteo fel--

referisco, dirò solo, ch'egli scriue, che morse naturalmente

in la patria, esfendo Barone de Martini.

l'haucano.

Stando il Rè col campo vicino à Cinità Vecchia à 11. d'Ottobre fù auisato da Luiggi Dezpuch de lo Stato di Lombardia, eli feriffe, che li rincrescea, che haueste leuato il campo da Piombino, e non hauesse participato della vittoria, che haucan ottenuto i Milanefi: Il Re lo confold , dicendogli , che non se spantasse , e susse certo , che più fon le cofe, che spantano, che quelle che condannano, ch' cra tuo ordinario prouerbio, e lo certifico, ch' esso perseuera- del Re Alria in aggiutare i Milanefi, & approvare la lega, che hauca fonfo. concluia con effi, e non mutaria nissuna cosa, ne seguiria altro camino, con che l'ofseruafsero quel che promefso

Morte diGaleottaBalda-

Prouerbie

Particolare del Stato di Piombine. Pio II.

Non mi pare di lasciar indierro vn particolare degno di faperfi per la rarità del caso descritto da Pio II.nel luogo di fopra citato prima, ch'Io paffi auanti notando l'illuftri attioni di quelto nobiliffimo Rè(se ben dall'Autor sudetto no raggionaco distintamente, per non hauer vsata diligenza, e vilto l'autentiche, e publiche scritture da me riconosciute) ch'è la raggione, ch'egli, e suoi successori ténero nel stato di Pionibino, che s'è controuerfa, e tutta via fi controuerte, e per il che pochi anni sono il Vicerè del Regno inuiò à sequestrarlo, e tenerlo in nome di Sua Macsa, seguendo particolarmente per esser protettore della nobilissima Cala Appiana vtile Signora di quel Stato, e del Stato medemo ; la quale per esser flata sepre congionta in affettione, paretela, e protettione de i Rè d' Aragona, e suoi successori, ch' han dominato quello Regno, ne dirò conforme à tempi alcune cofe. Percio si de sapere, che dop ò la partita del Re di Piobino per la pestilenza, che giunse nel campo (come s'è detto) e per la careflia del viuere, non molto dopò Rinaldo Vrfino ingiustamente con l'aggiuto di Faola Colona madre di Caterina Appiana, figlia di Gherardo Leonardo Signor di Fióbino, e moglie di detto Rinaldo s'era fatto Signore di detto Stato, toccando per raggione del fideicomiflo di Gherardo ad Emanuele, e non à Caterina, che veniua esclusa dal testameto paterno, e chiamato à quello dopò la morte del fecodo lacor o scaa figlioli marchi; or de nella pace, che fegui co il Re. l'ioreneaux atri Porentatiffi accordato, che Rinaldo

Pio II.

desse al Rè per tributo ogn' anno vn vaso d'oro de scudi 500. quale fu pagato per più anni. Morto Rinaldo Caterina, inuiò Oratori al Re, supplicandolo à non darli tranaglio per li misfatti del marito, che lei fegueria pagarli il tributo, e prestaria ogni obedienza, del che rimase il Re contento. Dali à poco morse anco Caterina, per il che sù chiamato da Cittadini di quel luogo Emanuele sudetto legitimo Signore, & vlcimo figlio di Giacopo, che fù Signore di Pifa, e di Piombino, padre anche di Gherardo, che vendette Pifa à Gio. Galcazzo Duca di Milano, e se ritenne Piombino, l'Ifola dell'Elba, e suo stato, ch'il tutto segui con l'assenso dell'Imperadore Vincislao, chiamato core di Piobino. Hora ritrouandosi Emanuele perseguitato da la Cognata, da Caterina fua nipote, e da Gambacoiti, attefe frà questo mezo all' esercitio della guerra, doue non acquistò nè troppo nome, nè hauere, e se ritrouaua in Troia Città del Regno in Capitanata, doue staua casato con Cilia de Giudici nobile di quella Città, de la quale hebbe il terzo Giacopo, che li successe nel stato, & vn' altro dell' istesso nome. che fù Vescouo di Grauina. Pio II. & il Facio vogliono, che i Cittadini di Piombino seguita la morte di Caterina, ricordeuoli del buon trattamento de suoi predecessori, ch' à quella legitimamente spettaua quel stato l'inuiassero per lor Ambasciadori à chiamare sin' à Troia, e ch' egli quafi rifuegliato da vn fonno, abbracciasse col fauore, & agiuto del Rè, fandoli l'homaggio, e prestandoli il giuramento de pagarli ogn' anno il tributo del vaso d' oro sudetto questo fauore di Fortuna, o per dir meglio delle Providenza di Dio quando men vi pensaua. Altri vogliono, ch' hauendo Emanuele intefa la morte del fecondo Iacopo, e che Rinaldo fudetto hauca occupato lo flato tento con aggiuti di Baldaccio d' Angiari di scacciare l' Vrlino, e non riufcedoli, il medefimo fe attre volte con l'aggiuto de Sencsi, ne anco effendoli ciò riuscito s' andasse trattenendo vicino lo flato aspettado l'occasione, che segui. Morti Rinaldo,e Caterina, chiamato dal Popolo, fii introdotto, & accettato per Signore, il che è tenuto per più certo, poiche à 20. di Febraro del 1451. morfe Caterina, & il feguente giorno Emanuele fu chiamato, eletto, e riconosciuto per Signore di Piombino. Di là à pochi di poi vennero la moglie,e figlinoli in Piombino, e ne fu fatta gran festa. Gouernò li suoi popoli amoreuolmente, e su sempre carissimo al Re Alfonso, e morto, resto suo successore Iacopo terzo suo figliuolo, del quale, e d'altri farò à suoi tempi mentione nell'historia, per chiarezza della verità.

Hor gionto Alfonfo in Napoli, trouò, che poco innanzi Isabella sua Nora hauca partoriro vu figliolo, che su chiamato Alfonso; il Passaro riferisce esser nato à 4.di Nouembre il lunedì nello spuntar del Sole, e ch' in quella notte apparue nell' aria vn trauo infocato (presagio certo della terribilità, ch' hauea da esser in lui.) I Napolitani per l'allegrezza del ritorno del Rè,e per il nascimento del nipote, ferono gran fegni di giubilo,e frà gli altri si congrego gran. numero de'Signozi, e Caualieri, i quali di notte, e con torce accese nelle mani cavalcarono per la Città, e poi entrati nel Castello, con alte voci si congratulauano dell' allegreza del

Rè, e del Duca. Or doppo ch'il Re inuio il soccorso de genti d'arme in Milano, le procurò foftener la Città di Parma, perche ftelfe per la Citrà , e Signoria di Milano , e si pose in quella Città per ordine del Re, & in sua difensione con alcune compagnie d'huomini à canallo, & à piedi del Regna. Il Conte Carlo di Campobasso, e dimorando il Conte in quella Città, l'ordinò il Rè nel fine di Febraro 1449. ch' andasse a giuntarsi col suo Vicere, che tenea in Lombardia, per far guerra contro del Conte Francesco Sforza,e stando allora. molto accesa, il Cardinal Patriarca d' Aquileia andò à visitar il Rè per ordine del Papa, e s'incontrarono nel Castello di Traierro, one insieme s'accordarono il Re, & il Cardinale in nome della Città, e Signoria di Milano, e del Confeglio generale di 900, che raprefentanano quella communità. Ch' il Rè a sue spese suss' obligato di prendere a fuo carico la difefa, e mantenimento di quella communità Milanefi, contro qualfinoglia fuo nemico, e mantenerli in libertà, così anco tutte le Città, e Castelle, che tenca in questo tempo, e conquistar tutto quello, che stana vsurpato di quel dominio per il Conte Francesco. . Pigliò à suo carrico de procurare, che la Città di Pauia, e sua Cittadella,

Alfonio Secodo nasco Pallaro

1447-

Il Cardinal d' Aquileia vilitaAlfon-

Accordo era Alfonfore

le Castelle, e Fortezze, che stauano in potere del Conte, co de suoi si conquistatse. Li Milanesi haucano da tener à lor foldo tre mila caualli, e due mila fanti per tutto il tempo, che duraste la guerra, e s'obligauano de pagar al Rè ogni anno cento mila docati. Ciò feguì a 25. di Marzo, e nell'iftefso tempo trattaua d' accordarsi con la Republica di Venetia, sopra di che inuiò di Napoli à 8. d' Aprile il sudetto Luigi Dezpuch Clauero de Montesa,e Matteo Malferito, intendendo, che'l Duce, e quella Republica tencan buona, sana intentione, che si procurasse la pace, e traquillità d'Italia;però tutto ciò sì coditione, che la Comunità di Milano interuenisse in quella practica, e suoi Ambasciadori in suo nome. Dichiarò anco il Rè, che la sua intentione era, che la Città di Parma rimanesse in liberea, così come stana avanti fuffe occupara dal Conte Francesco. E si riuocasse vn certo Jus de cinq; per ceto imposto sopra le mercantie de' Caralani, e Siciliani per certa represaglia. Dopò questo come che LuigiGoza- la guerra staua molto accesa in Lombardia,e le compagnie ga Marche- de genti d'armi, ch' il Rè inuiaua per lo soccorso dello stale di Manto-ua Generale to di Milano andauano crescendo, il Rè creò Luogorenente

in Lombar generale in Lombardia Luiggi Gonzaga Marchefe di Mandia.

nesi nobili venute in\_ Regno con

toua, che segui a to. di Giugno. E nel medemo tempo D. Indico d'Aualos parti Capitan generale dell'armata de'Naui Famiglie Se- del Regno dal Porto di Napoli, per far guerra à Venetiani, & à Genouesi per via di leuante, e costa di Barberia. Venero col Rè Alfonso in Regno con l'occasione di que-

il Re Alfon. Ita guerra molti gentil' huomini Senefi, che militato haueano lotto di lui,e fra gli altri i Tolomei, Salinbene, Malauolta, Ruffaldi, Piccolomini, e di Tomaso, i quali surono tutti dal Rè premiati con doni, e magistrati, e precise Luigi di Tomafo, ch'eleffe per fua flanza la Città di Capua, come nel regiliro Com. 1. Alfon. Duc. Calab. & Vic. General, fol. 154. anno 1459.

Efercitie ordinario del Rè Alfonso.

Incominciana il Rè in questo tempo à goder la gloriade le passate vittorie, ed alcun riposo, e regale, à capo di tante fatiche, e trauagli, cli hauea patito tanti anni, come fù necessario nell' acquisso del Regno per mare, e per terra. Era perciò il fuo ordinario efercitio impiegato alla caccia d':nturali volatili, e filucfiri, delettandofi anche molto, effenLIBROV.

do fopragionto dall'età, del ftudio delle bone lettere nella cognitione de la grandezza dell'Imperio Romano, de sue imprese, e vittorie, tenendo ordinaria lettione (come not ... Persone keil Pontano nel libro de Principe) de' Autori più eccellenti, terate apche le lasciorno scritte, comunicandole poi con huomini Alfonso. d'eloquenza, e dottrina, che per tal effetto tenne appresso di se Bartolomeo Facio, Lorenzo Valla, Trapezuntio Greco, Aurispa Siciliano, & Antonio di Bologna, detto il Panormita (il quale in età prouetta se casò, e morse in Napoli, sepolto in la Chiesa di San Domenico, li cui posteri godeno hoggi ne la Piazza di Nilo, Nido volgarmente detto) canandone da quelli il perfetto modo di vinere à se per finente', che perciò solea chiamar i libri (come scriue il sudetto Panormita) Optimos Consiliarios, perche questi non poteuano dar configlio, ne parere per passioni humane, maben alla libera dimostrare quel tanto, che per ben publico de Stato del farsi debbia; e perciò era solito portar per impresa un libro Re Alfonso. aperto, come sin hoggi si vede nella sala Reale del Castello nuouo à man destra sopra la porta di quella, volendo inferite, che conueniua molto nel gouerno l'hauer cognitione delle buone arti, la qual s' acquista col continuo legger de' libri. Nelle cose anco di Stato della guerra, e del suo volto. gouerno affifica con molti del suo conseglio, che furono Gio: Antoniò Vrsino del Balzo Principe in Taranto (il cui volto si vede in marmo di mezo rilieuo in vn Tondo dentro del Palazzo del Duca di Grauina, già che di tanta sua notario del grandezza, & ampiffimo fato non ne rimane hoggi altra Regno. memoria: esempio grande de la volubilità de le cose humane) Luigi Dezpuch sudetto, Honorato Gaetano Contes di Fundi, e Gran Protonota: io del Regno, Giorgio d'Alemagna Conte di Pultino,i cni posteri son hoggi poco men, Petricane ch' estinti, Petricone Caracciolo Conte di Burgenza, Ma- Caracciolo rino Caracciolo Conte di S. Angelo, e Gisberto Dezfar, côte di Burmolto poco numero appetto di quelli, che son hoggi appresso del Vicerè. Ercile il Rè Alfonso il Tribunale, che sin racciolo Cohoggi dura del Sacro Confeglio di Capuana (così era detto te di S. Anil Palazzo de la Vicaria) per le cause dell'appellationi, che gelo. s'interponeno. E se ben per quel che si legge in più luogh del Regio Archinio, que fi fà mentione del Sacro Confeglio

preffo delRe

Panormita de dictis . & factis lib. g. Impresa del Re Alfonfo.

Confeglio Gio. Anto-nio Vrfino del Balzo principe di Taranto, e Honorato Gaerano Cote di Fundi. e gra proto-Giorgio di Alemagna Cote di Pulgenza. Marino Ca-

e de Regij Configlieri à prima vista pare che questo Tribunale hauesse hauuto più alto principio, e per la prima pramatica fotto il titolo, De officio Sacri Confilii nel libro delle Pramatiche (ch' è di maggior difficoltà in questo particolare) dimostra che sia originato dal Re Ferranee figliuolo d'Alfonso, e non dal padre. Tutta volta è dottamente supe rata da Bartolomeo Chioccarello, giouane di molto giuditio, e dottrina, oltre la sua profession di legge in vn suo libro, o trattato De Origine, Institutione, & Prerogatiuis Sacri Confilii Neapolitani; che ben presto spero, che vscirà in luce con molta sodisfattione, e piacere de'dotti, doue esattaméte, con vere raggioni chiarifce, che quando nell'Archinio fi legge de Configlio, e Configlieri Regij, s'intende de' Giudici della Gran Corte, e Corte Vicaria, due Tribunali diuerfi vniti similmente in vno dal Rè Alfonso, e che la Pramatica predetta ò è apocrifa,e formata da poco tempo in quà da persona poco intendente de gli andamenti del Regno, ò che sia errore de gli impressori, che hauendo voluto nominar il padre han detto Ferrante il figlio, il che si scorge manifestamente da quel che raggiona de' predecessori suoi Rè d' Aragona; il che non può intendersi di Ferrante, il quale non fù mai Rè d'Aragona, se non di questo Regno, per il che necessariamente deue dire, & intendersi d' Alfonso, che si Rè di quel Regno, e non di Ferrante, e che ciò sia vero, oltre Michel Ric- l'autorità di Michel Riccio, e di Matreo d' Afflitto Consiglieri, & Autori profiimi ad Alfonfo, l'vn de' quali al 4.lib. de Revibus Meapolitanis, così scrive: Alphonsus autem non modo, exactam, fed etiam quam Magistratus in posterum putabat exalluros, temere profundebat: reddendi inre adeo studiosus, vt CONCILIVM CONSTITVERIT, quò omnes appellarent

> ex toto fuo Regno, cui prafecit Episcopem Valentia, qui postca Nicolao Quinto Successit, & Califtus est appellatus, cum prius ad Vicaria Tribunal, alsof que minores Rezni Indices confugere cogeventur, & inde ius petere. Afflitto nella decisione 291. num. 3. così dice: Sic fuit sententiatum in Sacro Confilio tempore im-

Matteod' Af Sitto.

Chioccaret-

lo.

mortalis memoria Regis Alphonfi Primi de Aragonia tempore quo prasidebat Episcopus Valentia, qui postea fuit Papa Califlus Tertius. Potrei addure Marino Frezza, & altri, che teftificano questa verità: Ma basteria per tutti l'istesso Rè, che lo dice

11 T L I B R O V. 1 77 97

lo dice nel prinilegio, che le ad Honorato Gaztano suderco Conte de Fundi di Protonotario, il quale in quel tempo affistea, de era anche proposto a questo tribunale di questo respore,

A Lobonfus, &c. Magnifico vivo Honorato Gaetano Locum-A tenence, & Prothonotario Regni noftri Sicilia, &c. Sugerente culmini noftro tua probata fidei puritate, que enidenter nos longana experientia docuit, vigilantis tua deligentia fludio, quam nobis diuturna connerfatio clarius patefecit, nouiter perfonam tuam, no pramia sequestrentur meritis, non indiene Locumtenente, & Prothonocaviatus titulo nostra excellentia insigniuit. Verum ve potins, & securius pradictum exercere possis officium, quo tibi quod feellet ad ipfum fit potius manifeftum, prefenti duxinnus annellenda pagina, qua ad te prafati officy ratione decernimus pertinere. Et quidem ad, ipfum tuum officium fpeffare nonevis recipere petitiones omnes de his , qua fapiunt expeditam iuftitiam, vel fint de communi forma, & ad officium tuum foellant facias fieri litteras non expellata audientia infrascripta. Si zerò ad aliorum spectarent officium millas illas expediendas per cos . Reliqua antem petitiones legantur quolibet die Dominico in domo Cancellary , diebus autem Luna , & Mercurii in Hofpitio Regio in fala vbi comedit tinellum, vel in alio loco conuenienti, & in petitionum ipfarum lellura fint profentes diebus cifdem Cancellarius, Prothonotarius, Magister Instituarius -vel eins locumtenens cum Indicibus, Procuratoribus, & Patronis Fisci, ac actorim Notari, Magistri Rationales, & illi de Notariis Cancellaria, C rationum, qui absque aliorum negotiorum impedimenta poterunt interesse; Nec non alu de CONSILIO REGIO, qui ibi effe poterunt ; in ipfa autem lectura Prothonotarius recipiat petitiones, ad officium (uum spellantes; Magifiri Rationales ad officium fuum fpellantes, & Magifter Inflitiarins , ac Indices, qua ad officium fuum fpettauerint; & corum finguli faciant c'eipfis literas Regias, que in ipfa lellura fuerint ordinata mittendas ad Cancellariam (ub ficillis corum. Et fi in pradictis diebus Luna, & Mercuru, quibus petitiones, legentur in Hospitio Regis ex aliqua inflanti , velnecefiaria , aut veili caufa super aliquibus ex petitionibus ipsis Dominum Regem viderint consulendum, Cancellarius, & Prothonocarius, velaly de CONSILIO pro parte Tomo :

reliquorum ibi prafentium vadant ad ipfum, & exponent huinfmodi negotia, que emergent terminanda, deinde prout ipfe duxerit ordinandum flat; illas verò petitiones , que funt de Gratia , qui intererit recipiat de manu Cancellari, & fummatim feribat inuno titulo, quam affignas in manibus Regis; quas quidem petitiomes de gratia Dominus Rex audiet quolibet die veneris fecret, prasentibus illis, quos voluerit interesse, & ve petitiones ipsa per illos, ad quorum officium pertinet facilius, & melius babeantur scribatur in eis à tergo in ipsa lectura officium, ad quod spectant. Et si quando aliqui ex Officialibus ipsis prasentes in lestura non. efsent. Prothonotarius mittat lub ligillo suo absentibus pertinentes ad eos. Datum in Caftro noue Cinitatis noftra Ncapolis. Dies 23. mensis Nouembris quarta indictionis anno à Nativitate Domini 1450. Regnig; noftri buius Sicilia citra Pharum anno XVI. altorum verò Regnorum nostrorum XXXVI. Rex Alphonsus. Dominus Rea mandauit mihi Arnaldo Fenolleda, & vidit cam N. A. Locumtenens Magni Camerary, & P. Regu patrimony conferuator. Registrata in Camera penes Cancellarium in Regiftro XVII. Not. per Gilfortem penes Magnum Camerarium\_.

Si fa ciò fimilmente manifello dall' Editto, ouero Pramatica del detto Re, che và in ottauo intitulato. Incipiam Pragmatica, leges, & confluttiones, &c. Stampato in Napoli del 18, 24. ch' incomincia Edictum Pantima Gloriof fimi, & Dini Alobomi Revis eminentifimi,

A Lphonsus Dei Gratia Rex Aragonum, Sicilia citra, & volra Pharum, Valentia, Hierusalem Vingaria, Maioricarum, Sardinia, Cossica, Comes Barchiong, Dux Athenavum, & Neopatria, a cetiam Comes Rossilianis, insuper Illusti Ferdinando de Aragonia Duci Calabria carissimo situo, & Locumtenenti Nostro Prassidenti in nostro REGIO CONSI-LIO. Nec non Illustribus, & C. Sotto Ladata in nostris falicibus Castris propè pentimam die 2 mensis Angusti, indictionis 1454.

Dalche chiaramente fivede, che questo Tribunale del Sacro Conseglio sù fundato dal Re Alsonso Primo, per l'appellationi, che s'haueano da igrerponere dal TribunaLIBRO V.

le de la Vicaria, & altri. Anzi feriue Gio. Battiffa Bolui - Gio. Battiffa to persona molto dotta, che passò à miglior vita pochi an- Boluito. ni fono in vn breue discorso latino , che fe di quello Tribunale, che s' appellaua anco à questo de decreti, e sentenze de la Regia Camera anticamente. E perche in ella , oltres il Protonotario, Prefidente, e Configlieri, vi furono ance gli Affistenti per tutto il tempo delli Rè Aragonesi, & ance del Re Cattolico Ferrante Auo materno d'immortal memoria dell' Imporador Carlo V. credo, che non farà difcaro connumerare per Catalogo così l' Affiltenti, come li Presidenti di questo Tribunale fin' al presente tempo, che Noi scriuemo, poiche di ciò non occorrerà altroue far mentione, e de i Protonotarij, e Conseglieri; me ne rimetterò à quel che n' hà scritto sì la bona memoria del non. mai à bastanza lodato il Dottor Pietro Vincenti Regio Archiuario delli libri de la Zeccha, due anni fono pallato a miglior vita, con danno vniuerfale dell' antichicà; & il fudetto Chioccarello.

Pietro VIA-

E perciò dico, che gli Affiftenti del Confeglio à tempo

del Re Alfonso furono. Ferrante suo primogenito Duca di Calabria, il quale come s' è visto per l'Editto di sopra detto, vien chiamato col nome de Presidente.

Il secondo Honorato Gaetano Conte de Fundi Protono-

tario del Regno.

Il terzo Marino Caracciolo Conte de Santo Angelo, fratelfo di Ser Giano Duca di Venoia, e Conte d' Auellino.

Il quarzo Petricone Caracciolo Conte de Burgenfa. Il quinto Giorgio d'Alemagna Conte de Pulcino à tem-

po del Rè Ferrante Primo.

Orso Orsino Duca d' Ascoli Conte de Nola, e de la Tripalda.

Giouanni d' Aragona Cardinale figliuolo del Rè.

Francesco del Balzo Duca d'Andria.

Francesco Carrafa Conte di Ruuo, padre d'Oliniero, Arciuescono di Napoli, e Cardinale Honorato, e Pietro Bernardino Gaetani Protonotarij, l' vn Conte de Fundi, l'altro di Morcone al tempo d' Alfonso Secondo , de

Ferrante Secondo, e Federico.

Ludouico d'Aragona, nepote, e Cardinal di Santa-

Ferrante d'Aragona Duca de Montalto, figliuolo naturale del Rè Ferrante Primo, al tempo de Ludouico duodecimo Rè di Francia, dopò la diuitione del Regno col Rè Cattolico.

Giouanni de Nicolao Gran Cancelliere del Regno, enel tempo del Rè Cattolico, e dell'Imperadore.

Ferrante de Toledo gran Protonotario.

Quei, che han retto il Sacro Confeglio col nome de Presi-

dente, e Viceprotonotarij sono gli infrascritti, cioè

Alfonfo Borgia Valentiano, e Vescouo d'esta Città dal 1441, sinà 10. di Giugno 1444, che sì creato Cardinale del titolo di Santi Quattro Coronati, e poi su Pontessee, detto Calisto Terzo.

In loco del quale fà eletto dal Rè Alfonfo, 'Caspare de-Diano Arcinescono di Napoli, cone si legge nel secondo quinternione della Regia Camera sol. 19. à tergo, de la nobilissima famiglia del quale se ragiona dissilamente dall' Ammirato, e visse sin all'anno 1449, inclusiue, il che sù occulto al Boluito.

L' anno poi 1450. il Rè Alfonfo rifotmò questo Tribunale, come si tegge nel privilegio de Nicolò Cantelmo de-Napoli, Duca de Sora, nel quale à 13. d' Aprile 1455, dela 13. Inditt. nella Torre del Greco, Nicolò si creato Configliero Regio, è ordinario del detto Sacro Configlio con annua provissone de detto Sacro Configlio con annua provissone de la cata inille, il che si riferisci en vaaltro privilegio sotto il di 5. d' Aprile de la 15. inditt. l'anno 1452.al Registro del 1451. 52. 53. sol. 139. à tergo p. F. de la B.

In questo tempo non leggo ne Affistente, ne Presidente del Sacro Conseglio. Per ou el 1451. Leggo Arnaldo Rogiero de Pallas Patriarca Alessandrino Vescou d' Vrgel, Cancelliero, e Presidente del Sacro Conseglio, con sette. Consegliori, tra qualiti primo è il sudetto Nicoló Cancelmo, es' agumenta il numero de Consiglieri da quattro abette, sin come si leggi in von alettera sertita dal Re al detro Vescou à 30. di Gennaro 1451. de la 15. inditt. à sono le consegui de la consegui de la consegui de la consegui del consegui de la co

gli 150, pare perciò che viuasin' all' anno 1454, inclassue, (costus trasseri il Tribunal predetro, il qual li reggeua primo nel Castel nuono, e poi nel Palazzo, che fid i Carlo Primo appresso l'Incoronata nella casa de Pappacodi al Segio di Porto, in processo poi di tempo essendo questo Tribunale trasserito nel Casultro di Santa Chiara, la casa predetta si dal Re Terrante Secondo donata al Duca Fabritio Colonna, com' il Terminio; che perciò sin'à nostri tempi sil la porta di quella si scorgono l'insegne di dette Famiglie.

Nell' anno poi 1455, in vna sententia lata nel Sacro Cófeglio à 12, di Maggio inditt, 3, si notano per affishenti il Conte di Pulcino, & il Conte di Butgensa, e per Presidente Roderico de Falco Spagnuolo; il che meno si noto al

Bolnito.

Nel 1457. Ritrono Prefidente del Sacro Confeglio Arnaldo Ruggiero de Pallas Patriarca Alessandrino, e Vefeno d'Vrgel, à 28. d'Aprile de la 5. inditt. il che come proceda non hò possuco offetuare, saluo che essendo forse chiamato in Roma per lo Patriarcato susse si la luocletto il Falco, e poi ritornato, li susse si atto restituito il luogo di Presidente.

Nel 1459. Dopò la morte del Rè Alfonfo ritrouo Prefidente del Confeglio Giouanni Ruicz Spagnolo Conte de Cocentaina, fin come appare per vna ientenza del detto Tribunale laza a 26. di Febraro 1459. à la 7. inditt. confei Configlieri deferitti in quella, come nella Banca de-Mondelli, il che fi fimilimente occolto al Boluito; par che-

visse questo Presidente sin à Settembre 1465.

Perche à 4. Ottobre del detto anno fivedeno sentente del Tribunale con la sottoscrittione del Cardinale Oliuiero Carrasa Arciuescouo di Napoli, con la sottoscrittione anco de 10. Consiglieri, consta, ch'à quel tempo stà agumentato il numero de Consiglieri da sette à diece, costriuea questo Cardinale il suo nome con vu O. solamente, come si vede per molti processi nel Sacro Conseglio. vi si leggono anco in quelle per assistent del Tribunale Pillustrissimos, Reuerendissimo Don Giouanni d'Aragona Protonotario, e Cardinale sigliuolo del Rè, & il fidetro

Conte de Fundi Protonotario,e v'interniene per Configlie. roje Viceprotonotario Luca Tozzulo Romano.

Ritenne questo carrico il Cardinale per tutto l' anno 1469. perche dopò lui, leggo nelle sentenze del Configlio notato Renerendissimus, & Illustrissimus D. Ioannes de Aragonia Generalis Locumtenens, col Conte sudetto, Luogotenente, e Protonotario, che commette le cause à Configlieri con Valentino Clauer e Luca Tozzulo alternatim Protonorarii. e per Affificate Fracesco del Balzo Duca d'Andria, e Gran Comestabulo sin' all' anno 1472, nel qual anno poi leggo per affistente il suderto Don Giouanni d' Aragona Protonotario Apostolico, figliuolo, e Luogotenente generale del Rè, e Luca Tozzulo Viceprotonotario, il quale efercitò l'officio sin' al mese di Marzo 1480. Orso Orsino Duca d'Ascoli, Conte de Nola, e de la Tripalda, & il sudetto Cote de Fundi Protonotario sin' all' anno 1469. ch' il Duca andò con Alfonso Duca di Calabria à la guerra contro Fiorentini,e se parti da Napoli à 7. di Giugno del detto an-Gio. Albiao no, come riferisce Giouanni Albino nel suo libro de bello

Paffaro.

Etrusco sol. 12.e notò anco Giuliano Passaro. Da questo tempo sin'all'anno 1485, leggo in molti processi esser retto il Conseglio da Antonio d' Alesandro Napolitano Nobile, e Caualiere de la piazza di Porto, il quale creato dal Rè Viceprotonotario del mese d'Aprile del detto anno, nel quale rimane sin nel mese di Nouembre dell' istesso, e ripiglia l' officio predetto Luca Tozzolo; al qual tempo offeruo effer agumentato il numero de' Configlieri fin' à quindici; indi fin'all'anno 1487 leggo effer retto il Confeglio da Pietro Berardino Gaerano d' Aragonia Conte di Morcone Protonotario figliuolo d' Honorato fudetto, Conte de Fundi, per esser stato Antonio d'Alessandro mandato dal Rè Oratore in Roma al Sommo Pontefice Innocentio Ottauo per le controuersie decorse, tra'l Rè, & il Pontefice. D'indi fin'all' anno 1495. effer retto da Antonio d'Alessandro, & da Andrea Mariconda Nobile, e Caualiero de la Piazza de Capuana Viceprotonotario per l'affenza dell'Alefandro.

D'indi sin'à Febraro 1405. Andrea Mariconda esercito l'efficio de Viceprotonogario fin' à Decembre 1493. che Antonio d' Alefandro ritornò, e dopò anco per l' affenza. dell' Alefandro.

In quest'anno à 21. di Febraro il Re Carlo Ottauo Francese occupó Napoli, & il Regno (come se dirà ) e quello tenne per sei mesi, nel qual tempo tutti gli Officiali de gli Rè Aragonesi furono discacciati, come riferisce Arnoldo Ferronio Burdegalense Regio Consegliero nel suo primo libro de i Re Francesi, e dal medesimo surono eletti nell' amministratione del Sacro Conseglio li seguenti.

Giouanni Rabot Francesc Amministratore dell' Officio

di Protonotario.

Giouanni Fleardo Francese Reggente la Regia Cancel-

Antonio d'Alesandro sudetto Viceprotonotario.

Andrea Mariconda Configliero.

Antonio de Gennaro Napolirano. Geronimo Sper' in Deo Napolitano.

Carlo de Ruggiero Salernitano.

Antonio Baldassimo Catalano.

Antonio de Cappellis de Teano.

Gio. Battista Brancatio Napolitano.

Francesco de Maximis.

Berardino de Monti de Capua,e

Benedetto de Adamo Francese.

E nel medefimo anno à 7. di Luglio Napoli, & il Regno fù recuperato dal Re Ferrante Secondo figliuolo d' Alfonso Secondo, il quale reflitui tutti gli Officiali deposti, e constituì il Confeglio, nella seguente forma, cioè.

Antonio d'Alefandro Viceprotonotario, e Configlieri. Andrea Mariconda, Antonio de Gennaro, Carlo de Ruggiero, Camillo Sconfiato de la Castelluccia, Gio. Battiffa-Brancatio, Antonio de Cappellis, Francesco de Maximis, Marcello Gaezella de Gaeta, e Matteo d' Afflitto Napolitano.

E cosi fegui fin'all' anno 1498. Nel qual tempo fii prepofo nel Sacro Confeglio per affistente Luigi, o Ludouico d'Aragona Cardinal di Santa Chiesa nipote del Rè, e seguì effer anco Viceprotonorario Antonio d'Alessandro, coneffer eletti Configlieri.

Nel 1499. Venne anco preposto al Confeglio oftre al Catdinal d'Aragona Ferrante fratello naturale dei Re, & Autonio d' Alessandro Viceprotonotario muore in detto anno à 26. d'Ottobre con fama d' ottimo Dottore, e buon christiano, come si legge nella sua Sepoltura in marmo nella Chiefa di Monte Oliueto in Napoli.

Vacò l' Officio de Viceprotonotario sin al 1501. Nel qual anno l'Efercito de Ludovico XII. che successe à Carlo Rè di Francia, occupò Napoli, discacciandone il Rè Federigo, che successe al nipote Ferrante à 12. d' Ottobre del detto an no, intrandoui per il Re, Ludouico d' Ormignar Duca di Nemurs, come suo Vicere, & ordinò il Conseglio

in questo modo.

Prepose in quello come Affistente Gionanni Nicolao Francele Gran Cancelliere del Regno, Michel Riccio Napolitano Viceprotonotario, Corrado Curiale de Sanscucrino Napolitano de la Piazza de Porto, Diomede Mariconda Napolitano, Cataldo de Rainaldis de Taranto, Camillo de Scorciatis sudetto , Antonio Teppe Francesc, e Bartolomeo dell'Ecclefia, fimilmente Francele . E così fegui fin all'anno 1503. nel quale à 16. di Maggio Confaluo Ferrante de Cordoua Duca di Terranoua, detto per Eccellenza il Gran Capitano entrò in Napoli, e come Luogotenente, e Capitan Generale di Ferrante d' Aragona Re Cattolico di Spagna cancellò tutti gl' ordini de Francesi, e non Solo depose li Consiglieri ordinati per il Vicerè Franceses marestitui tutti quelli, che il detto hauca deposto, e furono, Antonio di Gennaro Viceprotonotario, Gio. Battifia Brancatio, Carlo de Ruggiero, Antonio de Raho Napolitano, Antonio Palmiero Napolitano, Gio, Luife Artaldo d' Anería, Matteo d'Afflitto, e Gio. Tomaso de Gennaro Napolitano, E così segue sin' all' anno 1511. Nol qual tempo fit eletto Prefidente del Confeglio, e Viceprotonotario il sudetto Antonio di Gennaro fin' all' anno 1520. Nel cui tempo per la decrepita età del detto de Gennaro, desiderando viuere in vita quieta, sù eletto dall'Imperadore Carlo V. e Rè di questo Regno Cicco Lostredo Napolitano Caualiero di gran bontà, e dottrina de la piazza de Capuana per Prefidente, e Viceprotonorario

col consenso del Gennaro, e quantunque il detto successore esercitasse tutta la giurisdittione; che esercitò il predecesfore, non volse mai viuente il predecessore nominarsi : e soscriuersi Presidente, e Viceprotonotario per riuerenza di quel buon vecchio venerando, il cui ritratto, oltre quel del suo Sepolero in S. Pietro Martire de Napoli, si vede insieme con quel d' Antonio d' Alessandro appresso del Signor Confegliero Felice di Gennaro Caualiero de moltabontà, e dottrina, pronepote de gli detti, in luogo de' quali speramo, che sedera, stantino i suoi gran meriti, e così segui fin l'anno 1612. nel quale mancando il Gennaro à 20. di Giugno il Lostredo se sottoscrisse nell'espedizioni del Coseglio Prefidente, e Viceprotonotario fin l'anno 1520, nel quale fil creato Regente di Cancellaria fotto il di 4.diMaggio, in luogo del quale cioè Propresidente si creato Giouani Martiale Maiorchino, il qual era Consegliero, e Vicecancelliero, & efercitò l' officio di Propresidente fin' à di 15. d'Agosto del 1541. Nel qual tempo l'Imperador Carlo V. hauendo inteso orare in sua lode Geronimo Seuerino Caualiero de la Piazza de Porto, e di molta dottrina, e bontà divita lo promosse all'officio de Presidente, sin come restisca l'inferittione del suo sepolero in S. Maria de la Noua, il quale non hauea esercitaro, fin à quel tempo officio alcuno, & essendo fra questo mezo Geronimo de Colle Regente de Cancellaria, il qual hauea esercitato l'officio de Viceprotonotario stato eletto Gran Cancelliero di Spagna, fii fimilmente il Seuerino creato Viceprotonotario l'anno 1549. & vltimamente Regente di Cancellaria, la qual dignita non pollette godere per l'infermità, che li sopragiunle; per lo che anco, e per la vecchiaia desesti d'esercitar l'officio di Presidente, rimanendoli solamente quel de Viceprotonotario, come più quieto, & in suo luego à quel di Presidente sù eletto Alfonso di Santigliano Spagnuolo, il quale anco dopò là morte del Senerino godè l' Officio di Viceprotonotario, che viuente l'istesso hauca goduto con titolo de Protonotario, come seriue il Boluito. Dopò co- Boluito. flitui ò per morte, ò per affenza, che non mi è noto, iù afsuto al Presiderato, quel sonte di bontà, e di dottrina Tomaso Salernitano Napolitano nobilissimo de la Città di Salerno, Tomo ?.

il quale fii prima Presidente de la Regia Camera della Samaria, dopò fù inuiato al Serenissimo Ferrante d' Austria. à desender le raggioni del Rè Filippo Secondo Nostro Signore, che tenea nel Ducato de Bari, contro le pretenfioni del Rè di Polonia, figliuolo che fù de la Regina Duchessa di Bari, dopò di ordine di Sua Maestà andò in Sicilia à riformar li Tribunali di quel Regnovritornato in Napoli fù crea to solamente Presidente del Conseglio nell'anno 1570. Imperoche à quel tempo esercitana l'officio de Protonotario il Regente di Cacellaria Francesco Antonio Villano, al qua-Je dal Duca d'Alcalà, allora Vicerè, era stato tal officio conferito, essendo poi quello passato all' altra vita il Presidense Salernitano efercitò anco l'officio di Protonotario nell' istesso modo che prima à detti Santigliano, & al Villano era stato dal Vicerè conferito. Hauendo poi per molti confegli, e proue, e per dottiffime allegationi dimostrato à Sua Maestà, che gli officij del Presidente del Conseglio, e del Viceprotonotario, erano stati sempre vniti in persona del Presidente, e non diuisi, mentre aspettaua sopra di ciò la determinatione, fù eletto dal Rè nell' officio di Regente di Cancellaria, esercitando anco quello di Viceproconotario, nel qual supremo Magistrato l'habbiamo visto finire l' anno 1584. con gran sua lode, e publico beneficio. Et in quel di Presidente del Conseglio sù eletto il Consegliero Giouanni Andrea de Curte, originario, e nobile de la Città de la Caua, se ben de molto tempo Cittadino Napolitano, persona dotta, e per molti officij, e gradi asceso à questo supremo, il quale poco dopò ottenne anco priuilegio da Sua Maestà dell'altro de Viceprotonotario, perche le allegationi del Salernitano haneano grandemente mosso la mente del Re, e degli Officiali de sua Real Corte a giudicare, che questi dui supremi officij deueno residere in vna istessa persona, nelle quali degnità con molto decoro, & honore si morse l'anno 1576, come dall' inscrittione del suo sepolchro nella Chiesa di San Seuerino di Napoli si vede.

Successe all'istesse degnità, & honori il dottissimo, e sincerissimo Consigliero Antonio Oresice, nobilissimo della Città di Sorrento, specchio, e norma de tutti li Magistrati

del suo tempo presenti, e futuri, del quale perche hà formato degnissimo Elogio Giulio Cefare Capaccio già Se- Giulio Cecretario della Città di Napoli nel suo libro degli huomini fare Capacillustri, me ne rimetto à quanto egli sinceramente ha fortt- cio. to per non por mano nell'altrui meffe, dirò fi bene, che i fuoi potteri caminando per l'orme de lor maggiori, e di tanto grand' huomo, e di somma bontà, quanto sù questo Auo viuente con l'istessa norma, e decoro, hauendono illustrato la lor nobilissima Casa, e samiglia, col titolo di Marchese di Sansa. Fù prima il Prefidente creato Auocato de poueri, dopò del Regio Fisco, così in Summaria, come in-Vicaria, indi Configliero, vltimamente Presidente del Confegiio, e Viceprotonotario, nel quale fini con molta fua lode,e publico beneficio, come dimostra l'inscrittione del suo bel sepolero ne la Chiesa de Monte Oliveto in Napoli!. Fù il Presidente Orefice per emulatione, & iniquità de' maligni suspeso nell'anno 1531.al tempo della visita, ma dopò con maggior sua lode, e gloria fu restituito, e reintegrato, e per questo impedimento il detto, e da ben Configlieto Geronimo Olzignano Padouano, il quale dopò i rumori di Fiandra, oue sententio alla morte il Conte d' Agamone, e d' Orno fù trasferito di ordine del Re Filippo Secondo nel Regno di Napoli per Configliero del Confeglio, oue per alcuni mesi con publica, e lodatissima sodisfattione de tutei vinuersalmente esercitò l'ossicio di Propresidente,e Viceprotonotario, ma perche dell' vno, el'altro de predetti hà · formato fimilmente dotti, e vaghi Elogij il Capaccio, ini

rimetto i Lettori. Apprello à quali douea succedere il Configliero, e Regete Giouanni Antonio Lanario Napolitano Originario della Città d' Amalfe, che ritornaua dalla Corte di Spagna l'anno 1590, illustrato da Sua Macstà, con titolo di Conte del Sacco, il quale prima che arrivade in Napoli, passò a miglior vita in Genoua ; lasciando beni, e gloria à suoi figliuoli, il maggior de quali hà illustrato la sua casa, e famiglia de pin Iupremo citolo, effendo dal Re Filippo Terzo Nostro Signore creato Ducade Carpignano, oltre d'hauer esercitato più volte officij supremi de Preside, ò Vicerè di Propincia. Questi suei potteri non hanno sin' ora hono-

rato questo lor padre di sepolero, così com' egli honorò in vita con l'opre, & in morte co' suoi dotti consegli.

Successe dopo il Gran Vincenzo de Franchi Originario Capuano de nobilissima Famiglia, il quale seguendo i vestigij de Iacobuccio de Franchi suo progenitore già Confegliero fù anch' egli à 5. di Decembre del 1565. creato Configliero con applauso vniuersale per la sua gran dottrina, e facilità dell' espeditioni ne i maggiori ardui nego-. tij, eliti, che occorfero nel Configlio, dopo per fuoi gran. meriti, essendo stato creato Regente di Cancellaria, stando in procinto d' andare alla Corte di Spagna, chiamato da la Maestà del Re, essendo successo la morte del Regente, es Presidente Lanario, su egli con sodisfattione vniuessale eletto Presidente del Conseglione Viceprotonotario, hauendo anco per prima esercitato l' istesso Officio, e dignità per l'assenza, & impedimento de Presidenti, con titolo di Propresidente. Di quanto valore suss' egli, non occorre, ch' io col basso mio stile lo celebri, hauendo ciò satto il Capaccio sudetto ne i suoi Elogij, e dimostrandolo i suoi chiari scritti, in quelle sue auree decisioni, le quali per la doctrina, che in quelle se ritroua, sono più volte hoggi da Dottori, che quanti altri innumerabili volumi se ritrouano sopra la legge. Risplende hoggi la gloria di tanto padre in tanti suoi figli, poiche trè di quelli ne le dignità Ecclefiastiche, de Vescouadi, & Arciuescouadi, ha visto, e vede il mondo in quanta veneratione, e riuerenza sono stati, esono tenuti per le loro virtù, e degn' opre, e ne le temporali risplendeno il Signor Giacomo, meriteuule Consigliero, Capo di Rota, infignito dal Re Filippo Terzo Nostro Signore del titolo di Marchese d'Ottauiano in terra d'Otranto. Il Signor Lorenzo, che con merauiglia, estupor infinito de la sua integrità hà esercitato molti anni l'Officio di Auuocato Fiscale di Vicario, odioso à cutti, però in esto reuerito, & amato, & hora degnissimo Presidente de la Regia Camera de la Summaria; & il Signor Tomaso similmente ne la legal facoltà Dottore, il quale in molti carrichi, & officij Provinciali hà dimostrato esser figlio di tal padre, & vleimamente nell' Officio di Relatore introdotto, e spento dal Conte di Lemos, e si spera fra poco per le sue

Capaccio.

rare virtù, e qualità che debba anch' egli perpetuamente federe ne i folij de Tribunali, per gouernar il Regno, come

fuo padre, e fratelli.

Fu eletto nella degnità di Presidente, e Viceprotonotario Don Pietro de Vera d' Aragona, persona singolare, e d'ottima vita, e dottrina, il quale passo à miglior vita l'anno 1607. Resse perciò il Confeglio Don Giouanni Sanchez Decano, con titolo di Pro:fin l' anno 1603, fin che dalla Maestà del Rè Filippo Terzo fù electo all' vna, e l' altra dignità l'otzimo Giurisconsulto, e Regente di Cancellaria Camillo de Curte, figlio del già detto olim Prefidente Gio. Camillo de Andrea de Curte, il quale vici di vira il primo mele dell'anno 1609. (non senza sospetto di veleno per opra d' iniqui, per quanto fi diffe) con danno, e dispiacer vniuerfale, e reste di nuono il Conseglio Don Giouanni Sanchez fin' al 1612.che fupromotio à tal degnità il Signor Regente Marco Antonio de Ponte degnissimo Giurisconsulto, il qual' era ftato prima eletto Confegliero da la Macstà del Rè Filippo Secondo, e dopò dal terzo Regente, è chiamato nella Real Corte, fu per suoi gran meriti creato da quella-Marchefe della Terra di S. Angelo, i progenitori del quale Confeglio, già nobilissimi della Piazza, ò Seggio di Porta Noua con l'occasioni de' lor beni iui se trasserirono nella Costa d' Amalfi, e dimororono per alcun spatio di tempo; finalmente ritornati in Napoli, mossero lite per la reintegratione de gli honori, e prerogatine in quella Piazza; onde si spera di certo, che s'habbia da ottener vittoria per la moltaraggione, che vi si tiene. Viue hoggi detto Signor Marchese Presidente, e Viceprotonotario del Sacro Conseglio con molta lode, e sodisfattione vniuersale per la sua integrità,e diligenza osserna nell' administratione della giustinia, di cui più direi: ma dubito non offendere la sua natia modeflia, e bontà, sperando forsi in altro luogo far de si degno personaggio più degno Elogio, e de suoi posteri, che per gratia di Dio son in copia, colmi di vittù, e gloria per lor rispetto, e de' progenitori.

Confermo anche il Rè Alfonso il Tribunale della Summaria instituito da Ladislao per l'appellationi de' negotij, the fi trattauano nell' altro della Zecca à nostri tempi quasi

D. Pietro de Vera Prefidête del Céfeglio, e Vie ceprotone --Earlo.

Curre Pred-.déte del Cofeglio.

Marco Anto nio de Pôte Regente, e Viceprotonotario, Pre fidente del

dell' Ouo apliato dalRè Alfonfo. to da Alfofo. Paludi di Na poli diffeccate.

Aliprando Caprioli. Groces di Pozzuelo illuftrata. Arfenale. Fadico Rea-

cstinto, poiche non hà altra cognitione, che in Napoli, es Caftel Nuo- fuoi destritti. Amplio anche molto il Castel Nuovo, e quel uo, e quell' dell'Ouo, & il Molo grande. Edificò nell'Isola d'Ischia vn fortiffimo Caftello, dandolo in gouerno à Giouanni Torello Valentiano marito di Antonia d' Alagni, forella di Caffello d'If Lucretia, di cui apprefio fi farà mentione. Difecco le pachia edifica- ludi presso Napoli, le quali rendean per moto cattino (come riferisce il Caprioli ne' cento Capitani illustri.) Fe maggiore, e luminosa la grotta, che sa la strada da Napoli 2 Pozzuolo, esfendo per la baifezza molto olcura, alzandola più di 50.palmi, come si scorge dall'insegne Aragonesi, che fin' à nostri tempi si mirano nell' entrar di quella . Ampliò ancora l'Arfenale, fè altri edificij à diuerfi vfi, & ordino il Fundico Reale.

E ritornando all'Historia, passata la guerra, e lo strepito delle armi nel Regno, e doue preualfero iu Lombardia, godendosi vna perpetua pace, fu richicho il Re dal Papa, dal Marchefe di Ferrara fuo genero, e da altri Prencipi, e Potentati per la concordia co i Fiorentini, nella quale no volle condescendere, se non li rimanevano Castiglione della Pescara, il Giglio, lo Stato di Piombino, & oflassero, che hauesse l'Elua, e tutti i luoghi, che teneano dal fiume de le Corgna fin' à Castiglione, eli pagattero cinquanta mila docati.

Pace tra Mi-Janefi, e Venetiani.

Segui dopò la pace trà Milanesi, e Venetiani, supplicorono quelli perciò il Re haucsie per bene d' accettarla, attelo che li fu riferbato luogo in quella. Non volfe il Re per allora dar risposta alcuna certa sopra di ciò; ma come Juccesie, che 'l Conte Francesco Storza (ancor che Alessandro fuo fratello l'haueste accettata in suo nome ) non restituiua à Milanesi le fortezze, che le I haucuano da confignare, & inuiò per diverte strade al Rè ad offerirle, che gli volei a effer buono amico, e creato; & efeguire quanto gli fuste servitio di comandarli se lo riccuesse in sua protettione, e per securtà di ciò volea poner in poter dei Re sua mog ie, e figli, e quanto nel mondo tenea facendo anche mone bone, e larghe promesse. Ciò inteso da Venetiani, e Milenefi, cominciarono à dubitare, ch' il Re non accettafse l'offerta, e gli delle in ciò fanore. Onde inviorno su-

bito al Conte diuerse imbasciate, così per la restitutione sudetta, come per ridurlo alla pace. Dimostrò il Rè d'esfer contento d' entrar con eslo in quella prattica, e per venir di miglior modo à la conclusione, gli mandò saluocondotto per vno de snoi, il che segui stando il Rè nella Torre del Greco à 17.'di Nouembre di quest' anno, e sin à questo di, nè con quello, nè con Milanesi dopò la pace seguita, conclufe cofa alcuna.

Faceuan anche instanza grande i Fiorentini per accomodarsi col Rè, e Venetiani per aggiustar i lor negotij, inniorno Ambasciadori al Papa, e Milanesi dichiaranano d'effer contenti offeruar al Re tutto quel che promesso l'haueano. Luigi ancora Duca di Sauoia trattaua di confederarsi col Re. In questo Fiorentini mandorono ad assediar Castiglione ne la Pescara, e perciò il Rè, ancorche l'inuerno fulle molto innanzi, mando fubito Simonetto Contedi Castelpiero à soccorrerlo per terra, e per mare; Vscendo per tal causa dal porto di Napoli Bernardo Villamarino Gran Ammirante con tutte le sue galere.

Ne lascierò in dietro (seruendo questo particolare à quel gran Ammiche s' hà da dir appresso ) che in questo anno à 11. di Mag- rante, gio Amodeo di Sauoia Antipapa, che in sua obedienza fiì detto Felice V. per prieghi dell' Imperador Federigo, hauendo molto tempo perseuerato con gran pertinacia nella fua opinione s'appartò dal suo errore, deponendo il falso Ponteficato, onde rimase con la degnità di Cardinale, e all'obedien-Vescouo di Sabina, & il Pontefice Nicolo V. l'elesse per le- 22 del Pengato perpetuo, e Vicario Generale della Sedia Apostolica tefice.

in Alemagna, cessando lo scisma nella Chiesa di Dio. Si celebrò perciò il Giubileo dell' anno Santo nell' anno 1450. per il Sommo Pontefice Nicolò, e per tutta la Chriflianità con molta diuotione, e concorfo di diuerse nationi, che vennero in Roma à visitar le sacre Chiese, e guadagnar l'indulgenza, e remissione de lor colpe, quiui ritrouandosi Gasparo di Diano Arciuescono di Napoli detto di fopra, scriue vna Epistola congratulatoria à suoi Cittadini Napolitani, esortandoli à far il santo Giubileo con ogni solennità, e diuotione.

Facea sempre instanza il Conte Francesco Sforza, ch' il

Rernardo Villamarino

Pelice Anti-

1410. Anno Santo in Napoli.

fenfo.

Il Conte Re lo riceuesse in sua protettione, e non ricusaua di dar per Francesco ostaggi sua moglie, e figli, intendendo che con ciò solo afficon molta curaua la fuccessione dello Stato di Milano, intercedendo ca la protet. per quello i Marchesi di Ferrara, e di Mantoua. Era il Rè tione d' Al- contento d'accettarlo al suo seruitio, e condotta, e l'offeriua acciò lo seruisse nell' impresa contra Venetiani ducento mila ducati, con che il Conte fusse obligato di seruirlo a fue spese con cinque mila caualli fin' à tanto hauesse conquistato tutte le rerre di quella Republica il Triuigiano, & il Priuli. Domandaua in ficureà di questo seruitio, ch' il Conte ponesse in poter di Carlo di Campobasso tutte le fue Terre, e Castelle, acciò mancando de la promessa, rimanessero in suo dominio. Molestauano anco il Re per l'accordo i Fiorentini, e vi poneano per intercessore il Cardinal d' Aquileia, perche staua risoluto ritornar à quell' impresa, e ritornar à far guerra nel lor flato. Era petciò certo, che sin' à questo tempo, quel ch'era seguito, e seguiua in quell' impresa contro Fiorentini non era per altro, che per conseruar la riputatione, & accrescerla; non dubitando di trauaglio alcuno, nè temendo qualfiuoglia pericolo,acciò ne fusse seguito l'effetto, perciò che se questo no era Castiglione, & il Giglio, che se teneano in Toscana per il Re, non meritauano, che vi ponesse tanto bastimento per lor difensione, e certificaua il Cardinale, che così come haueua in esso confidato maggior cosa, così anco hauria confidato questa picciola, la quale nell' animo suo non era di riputatione veruna.

Coriol

In questo i Milanesi si diedero al Conte Francesco Sforza, preualendo molto la sua parte frà quelli, si per ester figliuol adottiuo, e Genero del Duca morto (come nota il Corio) e per certe ragioni d'heredità, sì anco per esser di tanta vmanità, e clemenza, che non come à Signore si sarebbe portato, ma come padre del Popolo Milanese, e perciò à 26. di . Febraro di detto anno lo riceuettero con applauso grande, & acclamato Duca di Milano, e tutto ciò auante chele cofe negotiate fi riduceffero à stabilirsi.

Francesco Sforza Duca di Milano.

> In questo stesso tempo il sudetto Pontefice Nicolò V. ad instanza del Rè Alfonso col consenso de tutti i Cardinali à 24. di Maggio con solennità grande canonizò il

forno del Beato Berardino di Siena, morto nell'anno 1412. nella Città dell' Aquila, one risplendeua di molti miracoli, afermendolo nel numero de'Santi Confessori, indi essendogli nella medema Città eretta bellissima Chiesa à 17. di Maggio del 1472. vi fu il Sacro corpo con gran pompa trasferito, que fin' à nostri tempi è venerato, come nella terza parte delle Croniche Franciscane nel primo capo del secondo libro distintamente si legge. Nè restarò di raccontar vna cosa degna riferita dal Cirillo nell' ottano libro de gli Annali dell' Aquila, ed è, che Lodonico XI. Rè di Francia, non hauendo ancor figliuoli, mosso dalla faina de' miracoli di San Berardino, per sua dinotione, ò forfi per ottener gratia da Dio con la intercessione del Santo, fe far vn Arca d' argento di libre 1209, ornata di fignre di mezo rilieuo, e dorata con gran artificio, e nell'anno 1481. la mandò all' Aquila, acciò in essa si collocasse il Sacro corpo, & essendo prima condotta in Roma, si dal Pontefice Sillo IV. con gran merauiglia riguardata, e con Pontefical cerimonia benedetta, scomunicando qualunque l' hauesse in alcun

Or volendo il Rè profeguir la guerra contro Fiorentini, ordino, che se ponesser in ordine le sue genti d' armeper passar in Apruzzo, e di la in Toscana, fin che si riducesser Fiorentini ad accordo, restandog'i quei luoghi, che per esso si teneano, ch' eran Castiglione, il Giglio, e Gauarra, il che eseguito passò con l'esercito à poner il campo à Monte Miloso in Apruzzo vicino il fiume Pescara, oue giunsero gli Ambasciadori de' Fiorentini, ch' eran. Giannotto Pandolfino, e Francesco Sacchetti, e dopò lunghe discussioni su conclusa vna perpetua pace con quella Republica: onde promise il Rè, che non procederia più olticall' offesa del lor flato, ne dell' Orfino, qual entrò nel medemo accordo, effendo vnito con Fidrentini, hauendo da dar ogni anno al Rê vn vaso d' oro, de valore de cinqueces to fends, & à fuoi successori, che visse pochi di dopò questo accordo, e restarono in poter del Re i luoghi sudetti Castiglione, Giglio, e Gauarra. Segui tal'accordo nel luogo fudetto di Monte Milofo, ou'il Re tenea. il sto campo la Domenica à 21, di Giugno di quest' an-

II B. Berardino di Sicona canonizato ad infizza del Re Alfonfo.

Cronica\_s Franciscana

Cirillo

Ludouico X I. Rè di Fracia diuo... tissimo di S. Berardiuo.

Pace trà il Rè Alfonfo, e Fiorétini.

Nascimento di Leonora d' Aragona, Passaro, Panormita,

no, & à 22. dello stello, che fù il Martedì (come nota il Passaro) nacque Leonora figlia del Duca di Calabria, e di D. Isa sella di Chiaromonte Antonio Panormita nel primo libro de detti, e fatti del Rè nota per cosa notabilistima l'attione, e parole di quello in questa pace concessa. Fiorentini prima, e poi a Venetiani, dicendo che gli Ambasciadori vennero con molta humiltà à dimandarla . & il Rè non oftante che hauelle fatto grandiffima (pela, e fufic co i nemici à ponto di far giornata, con molta prontezza, & animo lieto glie la concesse, nè vosse poner altro prezzo, ne paga de la gratia li fe de concedergliela, folo d' hauerla domandata l'inimico con le ginocchie in terra, tanto può nell' animo inuitto d'vn Rè l'humiltà dell'emulo. Di Monte Miloso poi passò à poner il campo à Castello de Sangro. E perche pretendea anco in quel tempo il Duce di Genoua, ch' il Rè lo ricquesse sotto della sua protettione, lo che egli rienfaua, perche quelli d'Istria, ch' eran poderosi in-Corfica offeriuano di mutar lo ftato di quell' Ifola, per ridurla à sua obedienza, s' escusaua perciò il Rè col Duce. che staua molto risentito del mancamento l' haugano satto alcuni, ch' hauca riceunto fotto la sua protettione in Lombardia, non offeruando quel che promesso l'haucano, particolarmente que' di Milano, per li quali hauca speso molce migliara de ducati, & al fine poi non l' haueuano corrisposto con quella gratitudine, che si gli doucua, e così volca saper dal Duce, che securtà gli daria in tal fatto; segui ciò nel principio di Giugno.

Nelmedemo tempo essendo il Conte Francesco artiuato à tanto grandezza, che (con' é detro) Milanes il haueuano riceuuto per Signore, e legitimo successore, e comeadortiuo del Duca Filippo tutte le cos d'Italia incominciorno à prender nuovo stato, e particolarmente Venetiàni, quali si prouiddero contro d' vn Principe tanto poderoso, e vicino, e così valoros (p. e Guerriero, e deliberorono de ligarse col Rè, con consederatione, e lega. Era allora Francesco Foscaro Duce di quella Republica , e luprincipal conditione de la lega si, che se facesse guerra
contro Francesco Duca di Milano, since quella Città s'e
sassi in la siberta con le Terre, e Castelle, che sono sta-

Lega tra Alfonso, e Venetians. 1' Adda,c Tefino, con le medeme conditioni, che quella Città steua obligata al Rè nel stabilimento già preso co' Milanesi per mezzo del Cardinal d' Aquileia in nome, e come Commissario di quella Città, e se si conquistastero Parma, Pauia, e suoi Contadi fussero del Re, Cremona con tutte le Terre, che stanno dall' altra parte dell' Adda fin' à Venetia futiero di quella Republica; l'altre Città, e Popoli, cle stanno da quà del Pò, e del Tesino, che se teneano per il Duca Franceico se repartissero per la Republica, e per il Re, trà Capitani, e Signori, che intrauano in questa lega, riserbando, ch' il Contado di Piacenza s' hauca da dar al Conte Giacomo Piccinino. Quello accordo se stabili con Matteo Vittorio Procuratore di quella Republica à 24. d'Ottobre . Ma quello Principe, che con tanta grandez- d' Alagno, 24 d'animo, e tanto particolare, & eccellente valore pose amara dal fua persona à tanto tratto, e pericolo, in tanto grande, Re Alfonso. impresa, come su l'acquisto del Regno, e perseuevando tanu anni in quella, e nell'altre, che se gli offersero con fine de fundare in total pace, e fermezza il Regno, che ftabili lasciarlo al Duca di Calabria suo figlio, in questo tempo ritrouandosi in matura età, su diuertito alquanto dalle cose della guerra da gli amori d' vna giouinetta per le delicatezze, e regali di Napoli, che per tal camino foggiogorno, & effeminorno altri Capitani più feroci, & altri guerrieri. Q esta su la tanto celebrata per tutte le nationi, per li fauori, che questo Principe li fe, Lucretia d' Alagno, figlia di Cola d' Alagno Gentilhuomo Napolitano (di famiglia, che trahe origine dalla Città d' Amalfi nobilissima) e Signor di Rocca Rainola, e Capitan in vita del Cattello della Torre del Greco distante di Napoli otto miglia: al dominio di costei, e comando se suggettò di tal modo, che se tenne per cosa molto certa, sche se fusie morta la Regina Maria fua moglie, se saria casato con quella. Quello non solo vien notato dal Zorita, ma anco da Michel Riccio iuniore prossimo à que' tempi nel suo libro

In senium iam vergebat Alphonsus cum Lucretiam de Allanio prastanti forma, nec obseuro genere puellam deperire capit, adcoque impotenter ardere, ve atatis, eiusque fastidy oblitus pro-

Lucretia

Zorita. Riccio.

pemodum viderctur, nam vt omittam quantopere cateris in rebus ci semper indulsit, illud certe incredibile videri potest, quod ab ca legatos ad l'ontificem mitti fullinuit, vit eius nomine peterent, Alphonfo liceret eius vxorem Mariam dimittere per caufam sterilitatis, ve qua nibil onquam liberorum pepeperat, & ipfam Lucretiam matrimonio fibi iungere. Nam quod eius necessarios, & fanguine coniunctos ad summas opes enexerit, ingensque auri pondus intempestiuus hic amor absumpserit, in tanta notitia referre supernacaneum foret.

L' Autore de Commentarij di Pio II. di questa Lucretia così ragiona al primo libro, notando la fua legatione ad

Alfonso in nome de Senesi.

Auditos Galganum, & Leonardum, Alphonfus duriffima excepit oratione, multa de Senensibus quastus est, nec Oratores ipjos pacificis oculis intueri poterat, at cum accepiffet Enese (quello era il primo nome di Pio ) hilari vultu, & honesto sermone receptus, quem ve primum Rex intuitus est. Nunc inquit libet de pace loqui, quando mediator accessit, quem diligimus, moxque traclatum inut, sed cum res multos haberet modos, & nous in\_ dics emergerent difficoltates, al menfes aliquot producta; & moao Neapoli, modò Puteolis, & aliquando apud Turrim Gracam tracta est, quibus in locis Lucretia morabatur, speciosa multer, seu virgo erat, Nobilibus inter Neapolitanos nata parentibus hcet pauperibus . Hanc Rex perdite amanit , adeo vt in conspetin eins constitutus extra se fieret, neque videret quicquam, neque audiret quemquam nisi Lucretiam, oculos in ea semper babebat intentos, laudabat verba eius, sapientiam admirabatur, probabat gestus, excellentiam forme raram effe indicabat, & cum maita ei donasset, & quasi Reginam bonorari iustiffet, ad extremim se se illi permisit, neque enim exaudiri quisquam ea nolente potuit. Mira vis amoris, Rex magnus Hispaniarum nobilisma partis Dominus, eni Balchares infule, cui Corfica, Sardiniaque, & ipfa Trinacria parebat, qui plurmas Italia Provincias fit subiecerat, vicerat, atque potentissimos in armis Duces, ad extremum victus amore quasi captinus muliercula serviebat. Nec cam cognouit (si vera est fama) folitamque cam dicere ferunt , virginitatem nolenti mihi nunquam Rex auferet , quod fi vim inferre tentauerit, non imitabor Lucretiam Collatini conjugem, que admifio scelere morten fini conscinit; Ego facinus morte prane-72 670.

mant. Ma che tanto romore di questi Scrittori, che Alfor o Re fauio, e di molto valto valore, e giuditio si fusie innamorato d' vna vergine, e Signora sì bella di volto, de membri, e via più bella delle qualità dell' animo, come > vien descritta da Pio, e da sudetti : seria merauiglia se si fusse inuaghito d' vna laida, e difforme, che questo si sarebbe marauiglia, e pazzia. Mi merauiglio si bene, che concorrendo in costei rante leggiadrie, e bellezze quante raccontano, così come le dono se stesso, e la sua volontà, nonl'hauesse anco donato l'integro Regno, già che concordano tutti. & il Costanzo, e'l Carrafa, e l'Ammirato, che gli Costanzo fe due frarelli Conti, l'vn di Borrello, e l'altro di Bucchia- Carrafa, nico, e faro i primi titulati di quella Piazza', il primo fù-Vgo Gran Cancelliero, e l'altro Mariano hebbe per moglie Catarinella Vrfina figliola di Giouanni Conte di Manupello, del quale sin hoggi si vede il Sepolero nella Chiefa di S. Domenico di Napoli alla Cappella del Crocefiflo, trasferito à la famiglia Romana di Sorrento. Fù anco potissima cansa il fauor di costei col Rè di far elegger Arciuescouo di Napoli Rinaldo Piscicello suo cugino, se bencredo, che vi concorresse anco il suo merito; lascio in dietro l'ampie doti constituite dal Rè alle sorelle maritate con nobilissime persone. Ela tanta di costei potenza appresio del Re su causa che l'iducesse, esortata forsi da gli altri nobili à far deroccare il Seggio del Popolo nel 1456. con la Cappella gionta dedicata à S. Chirico, e poi trafferita nella Chiefa di S. Giorgio, che stauan posti al capo della frada de la Sellaria nel principio di quella di S. Agoflino, con pretesto che impedifie il corso de le barrere, e de le giostre, che facea far il Rè in quella strada, ou' eraanco la casa di Madamma Lucretia, così erano allora chiamate le donne Nobili . Per lo che quei del Popolo tumultuorno, e fu costretto il Rè caualcare per la Città, per sedar il romore, & in pena del tumulto ne restò prino il Popolo de la voce nel gouerno publico, e di portar nelle festiuità la mazza del Pallio, che sin' alla venuta di Carlo VIII. di Francia non li fù restituita, come nota il Mercatante nobilissimo Spagnuolo ne' suoi giornali, che scrisse, Mercatante. venuto all' hora in Napoli da Catalogna sua patria con il

Ammirate.

Seggio del popolo deroceato.

Tumulto del popolo di

Rè. Questa digreffione da noi fatta per la persona di questa singolar donna non douerà dispiacere, per ester stata. così rara, e contener anco rarità d' euenti di fortuna, già che la di costei memoria, e samiglia resta quasi che Ipenta in Napoli, non vedendosene successori, se ben in Amalie, lor originaria parria se ne veggono molti adorni di virtù, e nobiltà. E ritornando al Zorita, scriue, ch'il meno, che fè il Re per amor di questa sua diua fù lasciar à lei, & a. tutti suoi parenti colmi di molte ricchezze, & ancor che, fusse cosa certa, che stando egli in età, non hauca d'auuenturar la sua persona così facilmente, come per il passato, nel che hebbe intentione di por mano, non lasciò di proueder nelle cofe di guerra col medefimo pensier che prima, per mezo de suoi Capitani, e del Duca di Calabria suo siglio, il che era molto ragioneuole, effendo quel Principe molto robufto, e dotato di valore, e virtù.

Matrimonio erd Federigo Duca d'Auftria,e Dona Eleonora di Portogallo .

Zorica.

Successe nel medetimo tempo, che Federico Duca d'Au-Aria figliuolo del Duca Ernesto, che su eletto Rè de' Romani nel principio di Gennaio di quest' anno in luogo dell' Imperador Alberto de la medesima casa, tratto matrimonio con l'infante Donna Eleonora figlia del Re Don Duarte di Portogallo, ch'era nepote d' Alfonso, e per suo mezo, perch'il Re D. Alfonso de Portogallo suo fratello, essendo molto giouane, lo commise al Re suo Zio, & esso lo procurò e finì come se l'Infante fusse stata sua figlia. ancor che Luiggi Delfino di Francia l'hauesse domandata con molta instanza, indi si celebrò lo sponsalitio in. Napoli per mezo di Giouanni Duca di Clenes Ambasciadore del Re de Romanià 10. di Decembre di questo anno.

del Regno confignate i Aragonefi.

Non si deue lasciar in dietro vna nouità, che (come scriue l'istesso) se notò per Autore innominato, ch' hauendo il Forterze Rè ordinato nel mese d' Aprile di quest' anno si togliesse à Landulfo Marramaldo la tenentia del Castello di Barlet-Catalani, & ta, che l'hauca tennto trenta quattro anni, tutte le fortezze del Regno, dopò si possero in poter de Catalani, & Aragonefi, Raggion di stato, ma non di connenienza, poicte non si douea suspettar di quel Canaliero, che in corso di tanti anni non fi era mai di lui vdita cosa mala; anzi nel

parlamento del 1443, già di soprascritto così prontamenre concorse come Barone del Regno (come dicemmo.) Era costui di famiglia così principale di Nido, che resto spenta nella morte del valorofo Fabritio, di cui conferuo l'Immagine capitatami à cafo.

E cosa anco degna di memoria, che hauendo il Rè come sopra si diste procurato di far canonizar il corpo del Beato Berardino da Siena, procurò anche con nuoual, e molta inflanza se canonizasse il corpo del Sant'huomo Fra Vincenzo Ferrer Aragonese, de la Santità del quale hebbero à quel tempo in vita, & in morte tanta, e tale approbatione, che continuato il processo, & informatione delle fue fante, e merauigliose opre, e miracoli, che in diverse prouincie de la christianità oprò Nostro Signore per que-Ro suo seruo, attendendo particolarmente in ciò trè Pontefici, Nicolò, che con molto penfiero ordinò fi formafic Canonizail procetto, Califto, che lo fini, e lo pose nel numero de San- tione del B. ti, ePio suo successore, che comandò s' espedisse la Bulla Vincezo Fer della sua canonizatione (come si dira.) Di questa fant'opra reco. riceuerono li Regni di Spagna grandissima consolatione, e fauore, e resto conseruata la santa memoria di lui nella. Cattolica Chiefa con gran diuotione, e riuerenza de tutte

le nationi.

Dopo ch' hebbe spedito il Re, il Duca di Cleues, che parti di Napoli nel principio di Febraro del 1451. fe n'andò à la Torre del Greco, doue dimoraua la sua amata Lueretia, & oue soleua ordinariamente riercarse; infà 5. del mese il Conte Attanasio Lascari Ambasciadore di Demetrio Paleologo Dispoto de Romania, e de la Morea concluse vna molro stretta confederatione, e lega con il Re, nella quale se tratto, che in caso, che il Re prendesse impresa contro il Turco, e passasse à le Terre del Despoto, pet tione rrà il far la guerra, fus' egli obligato andar' in persona con sei Re Alfonso, mila caualli, e con l'Infantaria, che potesse raccogliere, e e il Dispoto suftentarli à sue spese per il tempo , che durasse la guerra, e de la Mos-& ordinafie in tal modo, che in caso quella se mouelle per la parte d' Albania, ch' era fuora del dominio del Despoto facesse guerra al Turco per li suoi luoghi. Pretendea questo l'rincipe di hauer à succedere all' imperio di

1451.

Confedera-

Costantinopoli; ò quello si casasse con vna sua figlia; & domandaua, ch'in caso s' acquistassel' imperio, li rimanessero per tutto il tempo, ch' il Rè viuesse l' Hellade, anticamente detta da Romani Grecia, e cominciana dal firetto dell' Istmo, e con quella tenesse anco le Prouincie di Tesiaglia, e di Macedonia, e da Solini, che sin' à la Morea, e Serre, e Cristopoli fin' à Varna, che stà nel Ponto Eufino; e tutte le sue Terre, e luoghi, che se comprendeano inqueste Proumcie, e si persuadeua, che col fauore del Rè senz' altro otteneria d'esser Imperadore di Costantinopoli. Era questo Principe fratello dell' Imperador Costantino, e n' hebbe vn' altro, che si chiamò Tomaso, e tutti due viddero la destruccion di quell'Imperio, della quale non fù picciola causa Demetrio, perche stando tanto poderoso il Turco, facendo à suo fratello crudelissima guerra, esso trattaua per questa via di succedergli, e la confederatione con il Rè non era per la consernatione di que' Stati, nè per la guerra contro il Turco, ma folo perche aspiraua alla succession del suo fratello nell' Im-

Confederatione trà Alfonfo, e Scadeberch.

Con maggior fede de la di questo Prencipe procurò di confederarse col Rè Giorgio Castrioto Signor di Croinprincipal Città dell' Illirico, il quale per il suo gran valore fù da Turchi chiamato Scanderbech, egualandolo invalore, e grandezza d' animo ad Alessandro Magno Rè di Macedonia. Questo Prencipe inuiò per suoi Ambasciadori al Re, Stefano Vescouo di Croia, e Frà Nicolò di Bergunzi dell'Ordine di S. Domenico, & in suo nome, e di tuttaquella Casa di Castrioti, che crano gran Signori in Albania prometteano al Re, che inniando gente in lor foccorfo, quando arrivassero nel lor stato consigneria la Città, e Castello di Croia, e poneria tutto il suo stato sotto il gouerno della persona, che il Rè vi mandasse; e quel che si conquistasse rimanesse in dispositione del Rè, e soccorrendolo, eleuandolo dalla suggettione del Turco, verria à farli riuerenza, & à prestarli homaggio, e sedeltà come vasfallo, anzi li pagariano il tributo, che dauano ogni anno al Turco, ció segui stando il Rè in Gaeta à 26. di Marzo, e col suo fauore, & aiuto stando, il suo stato più vicino al Regno.

Regio, fi fostenne esfo, e rutti del fuo legnaggio per molto rimo, c succette occatione, che'l scruitio poi di quelto. Principe fii di gran foccorio al Duca di Calabria dopò la n orte del Re, come fi dirà.

Nel medefimo tempo anco Arenico Connoncuoli, che Arenico coeta Conte in Albania , s'offerse di feruir al Re nell' impresa noneuoli cer contro del Turco, e farsi suo vassallo, dandoli il tributo, che ca farsi vaspagana à quello;questo hauca tenuto parte de la Mufachia, fonso, che I haueano occupati i Turchi,e pretendea, che eran fue l'Auelona, e la Canina fin' à Belgrado.

Morfe in quelto tempo Leonello d' Este Marchese di Fer- Morte d'Leo rara, marito di Donna Maria d' Aragona, figlia del Re, e nello d'Elle. per non lasciar successore , recadi quello Stato à Borso suo fratello, & il Re inuiò a vititarlo, e condolersi con quello Liggi Dezpuch Clauero de Motefa (di cui di sù è fatta più. volte mentione ) & Antonio di Bologna famoso Dottore,

e Poeta, detto il Panormita.

In questo tempo anco scriuono alcuni, che quelli del Stato di Piombino accettorno per lor Signore Emanuello Emmanueld' Appiano dopo la morte di Rinaldo Orlino, e con vo- le d' Appialonta, e consenso di tutti fu riccuuto in quel stato ( com' e no Signor di detto) del che il Re receui molto contento, perche era suo creato di molta stima, e per tenerlo più fermo in suo serwitio contro la Republica di Fiorenza quando li conueniffe, stando nella Torre del Greco à 10. di Marzo l'inuiò Andrea de Gazzul suo Secretario; col quale le dichiarò il contento, che renea, così per hancr quei di Piombino fatto il lor debito in quel particolare, come per la buona volontà, che'l Re tenca, perche li fu sempre particolare affectionato, a cui hebbe molto caro, che fusse ricaduto quel Stato più . che in altro, e s'offerse di riceuerlo in sua special protettione, e freoncluse, che detto Emanuele, & altri che fuccedeft ro in quella Signoria fuff r' obligati d' offernare per' capitolo espresso pollo nella conuentione, e contratto de la pace stabilita con la communità di Fiorenza, la qual fit accertata, & approbata per Catarina de dar al Re ogn' anno in carto di, & a' fuoi fuccessori vn vaso d'oro di cinqueconto feudi; & andò questo Sec. etario à saper dal detto Entanuele se tenea intentione di adempir lui ancora la I cmo 3.

conventione fu contento Emanuele del medemo riconofeimento al Re, & à fuoi heredinel Regno, restando esenti. liberi d'ogn'altro vassallaggio, ciò segui in Piombino à 28.

del mese di Maggio di quelt'anno.

uo romperfi co'Fioretini

Stana il Rè in questo tempo confederato con Venetiani. & hauea deliberato di romperfi di nuono contro Fiorentielfonfo in- ni; Onde auuerti il Cardinal di Lerida, che nella paces sende di nuo con quelli l' hauca prometto da parte del Papa, che le concederia sua bulla, che non offeruando la pace i Fiorentini. restasse assoluto da la conditione del giuramento, che se nell'inuestitura del Regno; e li fuste permetto muouerli guerra. L'occasione, che di ciò hebbe il Rè fu che da Fiorenza fe dauano fauori, e foccorfo à Francesco Sforza Ducadi Milano, il quale continuamente attendea à perturbar la pace, e ripofo d' Italia, e che haucano nouamente Fiorentini fatto lega con quello, e perciò inuiorno il Rè, e la Republica di Venetia à richiederli, che desistessero da

Sanfeuerino difobedifce al Re.

Nel medento anno Francesco Sanseuerino Duca de la Scalea, e Conte de Lauria se dimostrò impertinente, e disobediente al Re in non voler permettere, che si facessero certe lancie, ch' ordinò s' vnissero nel territorio di Lauria. per il che ordinò il Rè fi procedesse contro di quello per termini di giustitia, conforme le constitutioni del Regno. fandolo giudicare da suoi pari, per il che assestirono al suo Confeglio contro di quello Gio. Antonio Marzano Ducadi Sessa, Nicolò Cantelmo Duca di Sora, Garsia Cauaniglia Conte di Troia, e Vicerè della Prouincia di Principato Vitra valle di Bencuento, e Capitanata. Francesco Pandone Conte di Venafre, Francesco Siscala Vicere di Calabria, Carlo di Campobasso Conte di Termine, Don Pietro del Mila Gran Camerario, nepote de Don Alfonso Borgia Cardinale di Valentia, e Leonello Acclozia muro Conte di Celano, e Capitano de genti d' arme del Regno. Non leggo altro di questo Duca, poiche l'Ammirato, che di queita Illustriffima famiglia diffusamente scrisse non ne fa altra mentione, che nominarlo nell'arbore per discendence di Tomaso suo Abauo, quinto Conte di Marsico, eche hebbe per moglie Elifabetta Caracciola, e di esso non pone

smmirato.

discendence, ne altra cosa, segno che sù disgratiato dal Re,

e debbe perder lo flato per la fua baldanza.

Riferifce Giouani Bodino nel Proemio del metodo del- Glouini Bole lue Historie, che essendo il Re Alfonso granato d' vna dino. certa infermità, nè potendo per opra de' Medici rihanerfi, leggendo casualmente l' Historia di Titolinio, s'incontrò in vn particolare, dal quale ne cauò il rimedio da guarirfi; laonde intendendo che il sepolchro di questo Istorico era à Padoua nel medefimo anno mandò Antonio Panormita Ambasciadore à quella Republica, che li donasse alcuna reliquia del corpo di quell'Autore; costui andato, ne ottenne gratiofamente vn braccio, del che appare vna inscrittione in marmo all' hora posta in vn monumento confliruto per quella notata da Lorenzo Scardero, nel libro Monumentorum Italia fol. 32. nel modo che fegue.

Titoliuio in Napoli. Lorezo Scer

Inclyto Alphonfo Aragonum Regi studiorum sautori, Reip, Venetæ fæderato (Antonio Panormita Poeta legato suo orante, & Mattheo Victurio huius Vrbis Prætore constantissime intercedente, ex historiarum parentis, Titiliui offibus, que hoc tumulo conduntur, bracchium Patauini Ciucs in manus conceffere. Anno Christi MCCCCLI. Kal. Septembris

Dopò molti anni Giouanni Pontano Historico collocò q afta reliquia in Napoli in vn luogo à noi non ancor noto con la seguente interittione riferita da Pietro Appiano ne libro Inferiptiones totius Mundi fol. 114. fecondo il nostro

Pietro Ap-

ad other field

T.Liuij Bracchium, quod Antonius Panormita a Patauinis impetrauit: Ioannes Ioujanus Pontanus mult post ann hoc in loco ponendum curauit.

1452.

- Se ritrovaua il Rè nel principio dell'anno 1452. (feriue il Zorita) con la maggior allegrezza, e festa nel Regno, che non si vidde in elso per molto tempo prima, ciò segui dopò d'esserti celebrato il sponsalitio di Federico Rè de Romani, e di Leonora sua moglie in Napoli (come già stà riferito. Passo poi Federigo nel fine del precedente anno m Italia à riceper l'Imperial Corona, menando seco Alberto fuo fratello, e Ladislao Rè d'Vngaria fuo nipote, & accompagnato da molti altri Prencipi dell' Imperio, e con poderoso esercito entrò per lo Stato della Signoria di Venetia. euitando quel di Milano, per star vsurpato dal Duca Francesco, senza riconoscimento dell' Imperio, & hauendo racolto i Venetiani tutta la lor gente con gran dimostratio ne d'amicitia, e di stretta confederatione sen venne poi a Ferrara, e Bologna, e di là à Fiorenza, & à Sienà, con mtentione di passar à Roma, per coronarsi, e dopò in Napoli per iui celebrar il matrimonio con assistenza del Re.

Enea Siluio.

tione arrinò à Porto Pifano, accompagnata da Enca Sileio Vefcouo di Siena Configliero di Federigo (come lui mudefimonell' Epiflola 188. del fuo libro pienamente racconta) ed indi a Siena, oue incontratafi con il marito, fitzat temero iui alcuni di. Intefa Alfonfo la giunta de i fpofi a Siena vi mando fubito Giacomo di Cofianzo figlimo o di Tomafo nipote del gran simifcate o vititati, 8, affillu rapporefo loro; Federigo hebbe motro cara la vifita e formali ti carezzi al Cofianzo, 8 ancorche quefla venuta di Federigo fi molto confiderata, e erattata col. Papa, albuquale hauea condificelo con molta volontà, tenudo pet certo, chianendo il Re d' Aragona tanta patte in quella certo, chianendo il Re d' Aragona tanta patte in quella.

Venne in questo medesimo tempo da Spagna la Regina-D. Eleonora sua moglie, e con tranagliosa, e lunga nauiga-

Bucy Strate

Carra

laria con la riucrenza, e riciuimento, che se douea: ma come che Federigo veniua accompagnato da Ladislao fude lo Rè di Vngheria, e di Boemia, e d'altri molti Prencipi ce con vn grand' esercito, Capitano del quale era Alberto detto di sopra Duca d' Austria fratello del Rè de Romani staua il Papa con molto timore, che questa venuta nonfulle caufa de ponere maggior disturbo nelle cose d' Italia, e le diffolueffe la pace vniuerfale, che tanto fi procuraux. Con questo timore inuiò à domandar conseglio al Re, che donea fare, tenendo maggior confidenza d'effo, che d'altro Principe, e potentato d' Italia . Il Rè visto il timore del Sommo Pontefice, stando nel Castello di Trajetto à 2. di Febraro l'inuiò Andrea Gazul suo Secretario, e del suo Confeglio, che li desse sodisfattione sopra il parere, e giuditio li domandaua nel regimento della venuta dell' Imperadore in Roma. Fù certificato dunque il Papa, che potea stare ben sicuro, che così come sin' à quel di hauca amato. guardato, e difeso sua persona, così anco intendea, e staua disposto di far per l'anuenire, anzi migliore (se migliorar fi potesse) come che stimasse, e tenesse il suo stato, 'e quel della Chiesa nel medemo grado, che il proprio . Perciò l'affermana, che s' intendesse, ò potesse presumere, che l'Imperadore andaua con animo, ò intentione di trattare, ò imprender cosa alcuna, che fusie in pericolo, ò suo detrimento, e del luo stato, non solamente l'auisaria di quello: ma col tu to suo potere, e forza deniaria, e refisteria la venuta di quello, e se disponeria di ponerseli incontro con tutto il suo potere, ponendo la persona, lo stato, e tutti i suoi Regni, all'agiuto, conseglio, e protettione di sua fanta persona, e quantunque!' Imperadore hauesse preso per mogle sua nepote, e per tal vinculo fusse ligato con quello in grado di parentila, non per questo consenteria, che per l' Imperadore fusie intentata cosa alcuna contro Sua-Santita, nè cosa che fusse sua propria, anzi si dechiararia per quelto se fosse di bisogno in tutto, e per tutto, à parte, e vo untà di Sua Santità, come buono, & obediente suo figlio, e verace, e cattolico Principe, e come persona, che fempre l'hauea desiderato, e desideraria seruirlo, sincome un à quel di l'hauea offeruato. Perciò l'auisò, che ad effo

### 126 DELL' HISTORIA DI NAPOLI hauca parso bene, the continuando 'quel ch' hauca incominciato nell' inui are all' Imperadore legari del suo Col-

legio per accompagnarlo, li facelle tutti quelli buoni accoglimenti, feste, & honori, che poteste, ne dimostralle tener di esso alcun suspetto, secondo all' altre andate degli altri Imperadori , per li predecessori di Sua Santità fi coftumo farfi. L'auverti con tutto ciò, che saviamente possea prouedere à quel, che con honor suo gli paresse doucrsi preuenire, di modo, che Sua Santità dubitaua de i cittadini, o del Popolo Romano, possea poner le sue genti d' arme in Roma, per tenerli suggetti, in securtà, e flefsero di maniera, che quantunque volessero, non potessero mouere, d'intentare alcun tumulto, ne pensare di far nouità alcuna, perche effo per altra parte ordinana poner in ordine le sue genti d'arme: e per questa causa con moltaprestezza si diede ordine ad vnirle, pensando di porle inparte, che steffe prouta per dar fauore al Pontefice, sempre che fusse richiesto. Questo si sè tanto cautamente, che dimostrò il Rè, che non possea con maggior pensiero, fludio vegliare nella guardia, e coferuatione di fua propria persona, che in quella del Papa, e del suo Stato. Con questo animo in gran maniera il Papa, che staua molto rimoroso, e sospetto, certificandolo, che non sapea, nè possea pensare, che l'Imperadore venisse à poner assetto, nè per far danno, nè nouità alcuna, & in qualfiuoglia caso esso staria pronto, per far tutto quelche fusse possibile per suo honore, e seruitio. Et in caso, che l' Imperadore intentasse il contrario, non hauria maggior nemico, che elso. Hor finite queste difficultà, fu l'Imperadore à &. di Marzo con meranigliofa pompa, e festa riceunto in Roma, e furon coronati, velati, & vnti per il Sommo Pontefice, e queste solennità furon celebrate à 15. 16. e 17. dello stello mese, atteso riceui prima à 15. la corona di ferro come Rè di Lombardia, à 16. si velorono, e dopo furon coronati de la corona d' oro, secondo le cerimonie, costumi di Santa Chiefa, A 17. passate queste feste, passorno questi Prencipi à celebrar quelle del matrimonio in Napoli con gran desiderio dell' Imperadore di conoscere, & abbracciare il Rè, la cui fama, e gloria era tanto cele-

FederigoImperadore in Roma-

bre per mue le genti. Furono in Roma per aflifter alla co enatione, & accompagnarli in Napoli l' Arcjuescouo della Città, Marino Marzano Prencipe di Bossano genero del Re figlio di Gie. Antonio Duca di Sessa, Francesco del Balzo Duca d' Andria, Leonello Accrocciamuro Conte di Celano, & Antonio Panormita. Il Fatio feguito da Co- Fatio. flamo, e da altri, vuole, che l'Arcinefcouo di Napoli man- foftanzo. dato dal Rè, fusse stato Nicolò Piscicello, credo sia error distampa; poiche secondo il Musca; Nicolò Piscicello era Arcinescono di Salerno; e quel di Napoli era Rinaldo Pile cello, leggendofi ne i noramenti di Andrea Cotugno, che nel 1452. fu da Papa Nicolo V. eletto ( come gecennam- Andrea como di sopra ) al quale il Capitolo Napolitano scriue vna epiftola congratulatoria, tiferita dall' iftefso : Et il Panui- Panuinio; nio foggionge, chenel 1456. Rinaldo Piscicello Arciuefouo di Napoli fu da Papa Califto III. creato Cardinale, il qual poi nel 1458. mori in Napoli, come si dirà. Restò in Roma il Re Ladislao (fecondo ferine il Cuspiniano) per non cuspiniano. disturbare la festa, concorrendo con il Re Alfonso, che renea con li suoi titoli anco quel d' Vngaria per le raggioni de i ngli del Rè Carlo Secondo di questo Regno, com'è noto, e fi difse à suo luogo. Il Zorita in descriuer il ricenime. Zorita. to del Re fatto all' Imperadore Federigo, & à Leonora, le giostre, tornei, e felte se ne passa summariamente, ma pet quel che mi pare, già che son cose seguite in Napoli, rare volte vifte, descriuerle à punto, come seguirono, e le descrisse il Fatio, che vi si ritronò presente. Erano i sudet- Fatio. ti Ambasciadori stati mandati dal Rè ad affister in Romaalla coronatione (com' è detto ) & à persuaderlo, che iui facesser la sectimana santa più tosto, che per viaggio tutto per hauer il Re più tempo de por à ordine le cole conuementi per riceuerli, ò pur incontrandolo l' accompagnaffero, e lo facessero da per tutto con tutti i suoi alloggiare nel più honorato modo possibile, e per vltimo mando Ferrante suo figliuolo con gran numero de Baroni, e Signori ad incontrarlo. Ma Federigo, che desiaua d'esser presto col Re, e ben sapea ció anco più desiderarsi dall' Imperatrice, si pose in via, & hauendo inteso la volontà d' Alfonfo, gli fe rispondere, cl.' egli venina à tronarlo non come

Imperadore, ma come figlinolo, che và ad obbedir' il padre, e però volea non facelse tanti apparecchi, quanti intendea voler fare. Il Rè quantunque lodafse molto quela humanità dell' Imperadore, ordinò nondimeno, che li finifsero i preparamenti incominciati, e deputò per allorgiamento della persona dell'Imperadore il Castel di Capuana, con entti i fornimenti necessarijà riceuerlo, apparecchiando anche nobilistanze da viuer per tutti quei, che feco veniuano. Fece erigger nella piazza dell' Incoronata dodici ordini à guisa di teatro, doue si potessero star a veder i givochi, le giostre, e gl' altri spettacoli, che ini s' laucano à rappresentare. Gli altri Ambasciadori mandati dopòi primi, tronando l'Imperadore partito di Roma, . giunto à Piperno, qui gli fero rinerenza, e l'accompagnorono à Terracina, doue Ferdinando gli bació la nano, e'l Panormita v'hebbe per consentimento de' sioi compagni vna bellissima oratione in lode dell' Imperadore. Partito da Terracina passò à Fondi, oue da Honorato Gaetano Conte del luogo, secondo gli sii dal Re imposto honorataméte, e sblendidamente su riccuuto, perche era il Conte di sua natura magnifico, e più d'ogn' altro Baron del Regno spendea à suppellettili di casa, e non soabbondava di gioie, d' oro, e d' argento, e di paramerri da lui comprati, ma n' hauca tanto, lasciateli da suoi progenitori, che non fù huomò mediocre in quella compagnia iui alloggiato, che non hauesse almeno vna camera tapezzata, con ogn' altra commodità necessaria, così nel di che giunse l'Imperadore, com'il seguente, che arrinò l'Imperatrice, con la quale assesti sempre il Duca di Calabria. Seriue il Costanzo, che siì fama, durata sin' à suoi tempia che 'l Conte in que' di si vesti di vilissimo panno, chia nato zegrino con cappello dell' istesso con vn cerchio di gioie di valore di cento mila sendi, e la moglie ne porto sonra altrettante quando andò ad incontrar l' Imperatrice , & in questo reccuimento spese in due di più di dieci mila sendi. ch'à quel tempo, ch'il viner cra di minor costo, parue gran cosa. Da Fondi venne à Gacta, doue il Rè hauca mandato D. Indico d'Analos, Marchese di Pescara, e Gran Cameriero, il quale fè trouar l'apparato possibile à farsi pet

la capa-

Coftanzo.

la capacità di quella Città, el' Imperadore con que'Signo ri Tede schi restarono ammirati dell' amenità del pacie, e di quilla odorifera spiaggia per li fiori di cedri, & aranci, gia ch'era il principio di Primanera; l'Imperatrice come nata in paese più dolce, hebbe piacer grande in veder lapolitezza, e bellezza di quelle donne. Passato poi il Garighano, vennero à Sessa, dou' il Prencipe di Roisano, che n'e la Signore, e la Prencipessa figliola del Re non volsero eller superate da la magnificenza del Conte di Fundi,accogliendo gli sposi con fausto tanto maggiore, quanto il Prencipe fenza comparatione era di maggior stato che'l Conte. Da Terracina fin'à Capua v'eran apparecchiate per tutte le strade le mense per ristoro di quelli, ch' andauan à piedi, che la maggior parte era de Tedeschi, i quali potenan manciar, e bere à satietà. Aunicinati à Capua trè miglia, l'Imperadore fù dal Rè, il quale v' era arrinato il di precedente incontrato, e con paterna affettione accolto, & accompagnatolo dentro la Città, e fatto poner in ordine quanto bilognò per comodo di tanti gran personaggi, e gente se ne ritorno subito in Napoli per l'apparecchio delle cose necessarie per lo recenimento, lil quale hauca da superar tutti i precedenti. Il seguente giorno l'Imperadore gionse ad Aueria, encl primo d' Aprile fii incontrato dal Re à Melito, luogo trà Napoli, & Aueria, con tutta la Nobilta, non folo di Napoli, ma di tutto il Regno, e fuora, e co i Magistrati della Citta / cosa superbissima à vedere, però che non v' era memoria, ne anco à tempo de padri, & aui, che ini fusie gionto altro Imperadore ) perciò che vi vennero dall' vltime parti del Regno tutti i Baroni, e tutti i Cauaher i benissimo in ordine, perch' eran certi di farne seruigio al Rè, e per molto tempo non fit vista pompa tale. Gionto l'Imperadore col Rè a Porta Capuana, ful' Imperadore riccuuto fotto vn ricchiffimo Baldachino di panno d' oro con dodici aste dorate, sostenute da tanti Caua-Città i Re per modestia, lo leguina alquanto discosto, il dital modo venisse, dicendo che più presto non v' andarebbe s' il Re non andasse seco in compagnia, e bench' it Tomo 3.

Re ne facesse vn poco di retistenza, pur così volendo l' Imperadore, se li pose à sinistra sotto il Baldachino, nel cul modo canalcorono per tutti i Seggi della Città. Ne se potria credere la quantità delle genti, ch' eran concorle da ogni parte per veder vna nonità tale. E perch'era folito de i Re passati in simili festinità far alcuni Caualieri, guntil' Imperadore, & il Rè al Seggio di Capuana, s' ofictitro molti auanti l' Imperadore, che furon entti fatti Caralieri, de quali non trouo (scriue il Costanzo) il nome, follo che di Beltrano Boccapianola, e di Gaspare Scondito, estguendo per l'altre piazze, e Seggi, ne fè degl' altri per o ma Seggio, com' in Forta Nova Spat'infacce (così hauca colinome) nipote di Iacomo, del quale si seruiua il Rè in moju affari. Finita la canalcata per la Città, l'Imperadore fu con dotto nel Castello Capuano, oue hebbe il suo alloggiamine to, & in breue spatio furon tutte le genti collocate in 41uerfi altri alloggiamenti fenza strepito, ò romore alcui Città. Il gio no seguente parti di Capual'Imperatrice l' istessa pompa, e comitiua, e tosto ch' Alfonso la vidda pianfe di tenerezza, abbracciandola caramente; Vfciro molte Signore, e donne ad incontrar l'Imperatrice; no ne i palchi, e finestre per ogni strada oue l' Imperation palsò, la quale in ogni Seggio fi fermana, e ricenea le riurenze, c basciamant, che da quelle gli eran fatte; la lera por firidusse nel Castello oue residena il marito. E perche bellissimi apparari, oue concorfero à vederle tante groul fuol interuenire in fimili occasioni. Segni poi il di di l'alqua, la qual celebrara con magnifici apparati, com' Line debito, conuitò il Rè gli sposì nel Castel nnouo infiame

Splendider-

Coffanza.

34 d'Alfonso simo definare, nel quale sede l' Imperadore in vna ri cli Il ma feggia di finissimo oto, fuion condotti d veder la magnifica, e sontuosa s esa di quello, con il suo tesoro, che non vi fu na e, donando ad ambidue ricchissimi mouli , e giore di grandiffimo valore, de' quali abbondana il Re piu d'ogni altro suo pare, passando il resto di quel giorno in vari, e diuerfi raggionamenti, & honesti pailatempi. Presento anco ricchissimaniente l' Arciduca Alberto & altri Prencipi Germani: Ma quel che trapassò ogni folendidezza, fu l' ordinare ad ogni arada done flauan arrefici, quartro huomini degni di fede, quali domandanano a Tedeschi quel che desiderauano, & inteso da quelli il lor defiderio, li conduceano feco, facendo loro confignar tutto quel che defiderauano fenza pagamento alcuno, ponendoto in conto del Re; il che saputo dall' Imperadore, deputò huomini suoi, che tenetler cura, che quelle sue genti non altulatiero la liberalità Reale, e prouedeffero, che quei, ch' haueffe r cenuta alcuna cofa, non ritornaffer per l'altra. Intorno à questo scrivono alcuni, ch' il Rè ne grauasse i pavn Scrittore de le cose del Regno più moderno à consultar iRè, che non debbian grauare i suddiei, essendo cosadi malelempio, e perniciosa, il che non è vero, come apodial Timo di granar vasialli, & ornato di tutte le virtù, folce al Il mo Ingeradore, arrivato in Germania dire, domandam da diamici, che cosa hauea veduto in Italia, che not la little a la le; rispondea, hò visto il Rè Alfon-Come riterio Clacomo Spiegello nell' annotationi al Spiegello. priente frante nea mero il modo di far pagar il pregio de E vera che Michal directo va Tacchiando contro Alfon- Riccio. Imp - Mor Fuler go, & alla moglie fina nipote, e la libe- Panormita.

tolo nora, che molte volte intese affermare dal Scriuano de Razione, che pagò di fua mano il dinaro, che si spese in. queste feste, che senza le gioie, e presenti, & altre provisioni costorno al Re cento mila ducati in oro, e molto piu, s'il Rè dunque per queste spese n'hauctie grauaco il popolo, mercadanti di Napoli, non occorrea farne tener conto dal fuo Teforiero, ò Scrinan di Ratione, dal che fi cana quanto s' ingannò questo Autore. Oltre di questo Francesco Tuppo Napolitano Dottor di legge di que' tempi nell' efpositione delle favole d'Esopo nella confermatione dell'Allegoria al numero 57. Confeiratione membrorum adnersus fo-

Francesco вирро.

machum, scriue di questo fatto in cotal modo:

L'Imperadore Federico Terzo, hauendo in legitimo mastrimonio pigliata la figlicola del Rè di Portugallo per legitima Conforte, volendose coronare de lo suo Imperio, one vene in Roma, & allo Regno de Sicilia à visitare l'inmortale corona d'Alfonso Christianissimo, e Rè de nuite svirtù ornatissimo, sè de grandi apparecchiamenti, pre starle honore come se richiedea à si fatto Imperadores seraue vn Tesoricro chiamato Messer Perotto Mercada slo quale volendo fare l' vtilità de lo detto Rè, accio scelle prouisione de tutte le cose de mangiare, & altre eriale, fil fatto lo memoriale, quale come lette lo Re la val avtilità, e lo danno delli suoi vasfalli, così allo Tesoricio disse, volcte fare à me come secero le mano, e la pieci a o slo Regno, la robba, e la vita; Grandiffin a vergount mercantia, e lassare poue i li suoi sudditi, che comemercantia de Re Contillantificata La tollita, le bele

Jinprese vacare, etriunfarite. Se dunque al Re Alfonso diffracea, ch' il fuo Teforiero hauesse notato li prezzi basfi delle robbe, c'hauea preso da Mercanti per scruirsi di quelle nel receuimento, ch' hauca à fare all' Imperadore, che ne inuiò quello al demonio, si dè considerare, che dispiacere haurebbe hauuto se l' hauesse prese senza pagarle? E fe fi legge, ch' il Re Alfonfo fii tanto liberale, che fen- de Alfonfo. cendo vn di ricordare, che Tito Imperadore folca dire, che gli parea hauer perfo quel dì, nel quale niuna cofa donato haueffe : Egli ringratiando Iddio , disie , che per queflo capo mai hauca giorno alcuno perfo, come s' hà da credere, ch' vsasse tanta tirannide, che per far complimento ad vn' Imperadore, & à sua moglie suoi nipoti, hauesse dounto far stare i suoi sudditi del prezzo delle, rebie, che per ciò prese. Tacciano dunque costoro à por la bocca in dispreggio di si fatto Rè, che non hebbe pari à fuoi tempi. Il Perotto Tesoriero fà lo ftipite, che fundò in Napoli la famiglia, che fu poi detta all' Italiana Mercadante, e la quale Illustrissima nel Regno d' Aragona, esfeodon il Contado di Brugnol con molti feudi, e in Napo-

Liberalia

li nobiliffima fuor di Piazze, della quale viue hoggi con Qio, Tomas decoro il Dottor Gio. Tomafo Mercadante, figlio del Dot- fo Mercada, t TGla. Carlo, gentilhuomo di molte virtù, e merito or-

Ma reconando all' Historia, apparecchiò Alfonso per dar piacere à questi nouelli sposi con real apparato vna belliffima cac a , distante da Napoli non più di quattro Caccia dell' mir la appreno il lago Agnano, nel luogo detto volgar- Aftrum, niente li Astruni dalla patria così anticamente nominata, cone il Villam nella Cronica di Napoli , ò per dir meglio villania listri uni, benche per la molta fua caldezza con raggio-The playera molto baffa ridotta in giro da due miglia in. dou'd vn stagno con acque sulfuree, che d'ogni timo bosco, tale, e si fatto, che in tutta Italia non v' è luogo mi bello, ne purdiletteuole per cacciar, il bosco abbon-

da di ghiande, e pascoli con fresche acque, & è ripieno di Cinghiali con dinerse fiere, & animali filuestri, li quali quiui entrando, ò spentiui da altri non possono più vsciri e; è larga la cima di quello monte ou'ella più si estende lo spatio di cinque miglia. Nell' altro ingresso di questo luogo vi è fabricata vna Torre, nella quale continuamente affisteno i Regij Guardiani à prohibir alle genti, che non entrino à danneggiar la caccia. Quiui furono mandati cinque mila contadini, evi fitrouorono due giorni prima con tutti gl' instrumenti necessarij per questo effetto; questi vniti insieme co i Cacciatori Regij, circondorno i boschi, e co i gridi, e col latrar de cani, posero in scompiglio le fiere, mouendole alla volta de la cima del monte; auertendo, ch' elle non tornaffero in dietro, ferrandone gran numero in vna valletta ; il Rè il di seguente vi menò l' Imperadore, e la moglie, accompagnati da i primi della Città frà maschi, e semine, era il giro del monte tutto ornato di padiglioni, e tenne da poterui star commodamente à vedere, & in vn particolar luogo collocato all' imperial padiglione con camere ben ornate à guifa di comodo palaz-20. Vi furono anche con gran artificio fatte tre fontane, vna di greco, vn' altra di malnagia, e l'altra di vernaccia. (come filegge nellibro del Duca) dalle quali per diuerf canali fcaturivano infinici riuoli, che dalle quindece ore fin' alle ventidue basto à cauar la sete à tutta la moltitude ne, che fè il numero di più di settantamila persone (come afferma il Constanzo ) V i fu vna credenza di vasi d' oro co di argento, di valore di più di cento cinquanta mila dallati . Le mense per tutto surono di passo in passo fornito di abbondanti, e delicati cibi, di quanto defiderar fi pare apple

ui Signori del Regno: Egli caualcando vir feboce Corletti infieme col Duca di Calabria, & altri Caualteri, che i de le, diuffi in rè parti, alcefe alla pianura per la frad, clea v'era. I Cacciatori Reali ftanano à piè del monte, i Cotadini si la cima, & altre genti d'intorno. Comi i foli la caccia fenna muouerfi alcuno dal fuo luogo. Víetti fuora i Cinghiali, e l'altre fiere per il latrar de cani, e grid de-

Duge.

Coftanzo.

Cacciatori, ca auano precipitosamente nella pianura, dore fermati da cani, veniuano poscia vecisi con li spiedi, & altri correndo icampanano via con grandissimo piacei de' riguardantij quel che fù fegnalato più d' ogn' altro inorella caccia fi fii, che la maggior parte delle fiere cacciate vennero à morir fotto il palco Imperiale, delle quali il Re di sua mano ne sè pui di venti perire. Auuicinatasi poi la sera, effendono tutti ripieni d' incredibil piacere, se i.e. enternarono tutti lieti alla Città, ammitati di tanta magnifi enza del Re. Onde il I ontano nel libro de Magnificentia, Pontano. raj gionando di questo fatto, proruppe in tali parole: Nefram an fol in boc magnificentia genere, quicquam viderit magni-

Federico II. nafce.

A 19.dell'istesso mese d'Aprile (come dice il Passaro) per coplir l'vniuer a allegrezza, e fest a, nacque al Duca di Calabria il secodo figlinolo, il qual fu tenuro al battefmo dal-I Ing radore, e vo le fufle chiamato del fuo nome ( che poi fuccadanto Il licano, fu nominato Federico Secondo) e le atien The pratore vna collana, guarnita di pretiofiflime aco me, l'iniara di gran prezzo, la pose sopra al bambino, prolocul nalemento per molti giorni si ferono nella stra-Giofre in al Colora a Gioffratori furono Sigifinondo Malatefta Napoli. Signor W Attentini, il Prencipe di Taranto, il Prencipe di Rollino, Callo af Monteforte Conte di Campobascio, Gio. I aolo Cante im Conce di Populi, Galcazzo Pandone Conce di Vehalti, con di Sanframondi Conte di Cerreto, Gio. Caracciolo Duca di Melfi, Luigi Gefualdo Conte di Confa, Natteo di Capua Conte di Palena, Francesco Siscara Conr. d Ayallo, Margaritone di Loffredo, e Giouanni Annicempo, e percio fu farro nella strada suderra vn' Anstreatro di la nami capacifimo di molta gente, dal quale si vidderopo no tidi le giostre predette, godendo sifelici gior-11. Volle Fralmente H Re, che l' Imperadore prima che di em gran suo diletto volendosi parrire, Alfonso per comcavalli ben guarniti, hanendone mandati à donar otto al-

nò al Duca d'Aufèria, & all'Imperatrice vn carro con quattro ruote guarnito di broccato con quattro leggiadriffina caualli bianchi, & vna lettica fodrata di ricami di gemme, e perle, con quattro muli di molto prezzo. Fè poner à facco da gli Alabardieri dell' Imperadore la fua cauallaritia. ou' eran più di ducento rozze fornite; acciò commodamente potesicro per il viaggio caualcare, e per fine di complimento fè publicar banno per la Città, che i Mercadanti douessero dare qualunque sorte di cose, che da loro hauesfero voluto comprare i Caualieri, Nobili, e Corteggiani Imperiali da cento docati in giù per ciascheduno senza pagamento, bastando loro yn manifesto scritto della robba data, e'l prezzo di quella, col quale andando al Regio Tesoriere, sarebbeno stati pagati; il che si osseruò realissimamente. Essendo dopò Federico su'I partire, eritornar in Roma per terra, per il ritorno di Germania, fu dal Rè per lungo tratto fuor della Città accompagnato, e poco dopoi partil' Imperatrice dal Rè fin' à Manfredonia legurta, ed indi per mare à Venetia con le galce di quella Signo ria si conduste, oue trà pochi di giunse auco l' Imperadore inuitatoui da Venetiani, co' quali era in lega (conie fi dino il Rè. Quindi partiti, e nobilissimamente appresentati del

Federico III Imperadore parte di Napoli

Athene de-

ferirono.

Negli annali di Turchi fi nota, che in questo anno su de supreta la Citetà d'Athene per Mahuimetto figlio d'Amurah Imperadore de Turchi, & desolata sin'à sondamenti, del dominio della quale, e conquisha hauca risultato ranto honore, e gloria alla natione Catalana ne' tempi antichi, della quale resta prepetua memoria ne' titoli de i Rè di Sicilia, che per questo rispetto, e per estre la Città di Napoli capo del Regno originata da Athene (come nella prima parte si diste) m'ha parsonotarlo, e per ricordar anche la fragilità delle cose niondane, già che Nibil sub plus perpeturemento.

quella Republica, felicemente insieme in Germania si con-

Alfense rőpe laguerra à Fiorentini. Ruppe quest' anno nel mese di Giugno il Rè la guerra à Fiorentsni ad instanza de la Republica di Venetia, per deniarli dall' aggiuto, che quei dauano à Francesco Sforza

Duca

Duca di Milano, e perciò muio Don Ferrante d'Aragona. Duca di Calabria luo figlio con tanto poderofo efercito in Tolcana, che vi è Autore, che afferma, che portana feco fei mila caualli, e venti mila fanti . La canfa di questa guerra fu (fincome scriue il Fatio) per l'aggiuto sudetto, ch'esti dauano al Duca di Milano, il quale dopò ch' arrigo à quel Ducato, dimandana à Venetiani tutti i luoghi sù l'Adda, come à lui spettanti, & al Ducato, à che Fiorentini non folo lo fauorinano, ma lo foccorrenano de danari, ne s'eran da ciò rimossi auanti della venuta dell' Imperadore, ne à perfuatione di Lodouico Podio, & Antonio Panormita Ambasciadori del Rè Altonso, nè meno andando quelli à Venetia ammoniti da Matteo Vittorio Oratore di quella Republica; anzi ferno publica lega col Duca, ne poffettero impedirgli, ne l' Arciuescouo Alfonso Luspano, e Nicolo Filiaco Ambasciadori Regij, ne Triadanio Gritti Orator Venetiano, i quali indotti dal Papa, fi cran in Roma conferiti, or e si ritrouanano tutti gli Ambasciadori de tutti i Prencipi d'Italia per trattarui la pace, e non vollero ne anche riceuer Zaccaria Triniggiano, similmente Oracor de' Venetiani, il qual vennto à Peruggia con Cecco Antoaio Guindazzo Ambasciadore del Re, e dimandorno inheme faluo condotto, lo concedettero al Regio, e non al Venero, & in fomma ogni di s'intendeano nuoue de gli apparecchi, che Fiorentini gionti col Duca Francesco fa-Venetiani, & il Re dopo l'hauer tentato ogni firada, perche se venisse alla pace, ma il tutto riuscito vano, si deliberorno di muoner guerra il Rè à Fiorentini, e Venetiani al Storza. (Inde incominciorno tutti à spedir i medemi Capitani vecchi e farne anche de nuoni, con apparecchiar rante luo figliuolo Duca di Calabria, gionine di fiorita eta, parendogli cosi convenire per maggior sua riputacone. Era Ferrante di beilo, & elenato ingegno, efacile ad at prender qualunque negotio, fii adorno di molte, tcier ze, diede opra alla facultà ciuile delle leggi, per pof- bria,

Cecco Antonio Guindaz

apparecchio di guerra di Alfonfo, cotro Fioretini

Qualità da Ferrate Duca di Calabria.

ferle congiungere con l'armi, le quali vnite son necessario à chi hà da gouernare, e regger stati; Imparò à maneggiar l'arme, e fu buon caualcatore, nel faltar, far alle braccia. lanciare, e fimili altri efercitii; non cedeua ad alcuno della fua età, ma fi possea facilmente comparare con qualch' altro più esperto; Era affabile, cortese, modesto, vago di gloria, e patientissimo in sosfrir ogni sorte di disaggio, fatica, & auanzando di dignità, e riputatione tutti i suoi eguali, era nondimeno (cofa rara ) amato egualmente da tutti. Confiderando dunque il Re, che questa guerra non era da dispreggiarfi, andandoui massime il figlinolo, rannò vn' efercito di fei mila caualli, e di due mila fanti, parte di Regno, e parte di forastieri, à quali il Costanzo vi giunge altri due mila fanti al numero di quattro milafotto questi Capitani: Giovanni Ventimiglia Marches di Geraci, Innico d'Analos Marchese di Pescara, & Alfonlo di Campobasso Conte di Termoli, e Paolo di Sangro. Condulle anco à suo soldo Federigo di Monteseltro primo Duca d' Vrbino, Auuersone, e Napolione Orsini, l'va Conte dell' Anguillara prudentissimi, e securissimi Cartani, e trà Baroni del Regno Antonio Caldora, Leon-Accrocciamuro, Gartia Cauaniglia, & Orfo Orfino gliuolo di Rinaldo Conte d' A!be, e di Tagliacozzo. Di tutti questi se ben era capo il figliuolo Ferrante, reggeaperò il bastone del Generalato il d' Vrbino; e volse il Re, che quattro di costoro susser i principali Conseglieri del sigliuolo, cioè il Caldora, l' Accrocciamuro, l' Orfino, c'1 Cananiglia . Et à fin che tutti hauesser da ritrouarsi vnitt insieme con le gentine' campi di Capua, egli su il primo,

e follecitata la partenza di Ferrante da gli Ambaferadori Venetiani, douendo licentiarlo gli fè la bella oratione riferita dal Fatio, e dal Costanzo, che perciò la lascio in die-

tro, e quella finital'abbracciò, basciò, e benedisse. Partito il Duca prese la strada d' Apruzzo, e sù per tutto amore-

uolissimamente ricenuto. Passando oltre, gionto alla valle di Spoleto, arrinò Federico d'Vrbino con pochi caualli,

Coffanzo,

liDuca d'Vr binoGenerale d'Alfonfo.

Fatio.
Costanzo.
Il Duca di
Calabria par
te p far quer
ra a Froren-

no per condur le genti. Nell' istesso luogo giunse il Conte Auerso dell' Anguillara con vna buona compagnia di caualli, e presa la strada di Peruggia, intesero, che i Cittadini di quella Città haueano vietato à quei del Contado, che non portaffer vittouaglia al Campo: Ma'l Papa à richiesta del Duca ordinò, che la vendessero à quei, che voleano comprarla. Pochi di dopò venne Federigo d' Vrbino con caualli di sua condotta di bonissima gente, per il che vedendofiil Duca con gagliardo efercito, paíso a Cortona, & iui non fermandosi per il forte sito di quella, passò nel Contado d' Arezzo, es' accampò cinque miglia vicino la Città, e per dubio non li mancasse la vittouaglia, andò à Fogliano, mandando à Siena, per hauerne da quel Contado, i Cittadini di Siena s'escusorno, dicendo, ch' haueuan riceuuti molti danni da Fiorentini, per hauere altre volte dato vittouaglia al Campo Aragonese, pur al fine glieladiero per vinte di. Credea il Duca, che Foglianesi nonhauestero à resister à tanto esercito; Ma quelli sperando, che Sigilmondo Malatesta General de Fiorentini venisse à soccorrerli, si tennero per molti giorni, al fine poi si resero. Prese appresso il Duca due altre Castella convicine, che dal Zorita si tacciono; ma s'esprimono dal Costanzo, che rende al Dufurono Regino, che fu preso in sette di, e Castellino. Indi ca di Calaruppero Aftor da Faenza, il qual fu il primo, che in difen- bria. fion de Piorentini vscisse, e si mosse col Campo in Aquauiua, da oue si guerreggio tutta l'està passara contro i nemici, in agiuto de quali Francesco Storza inviò Alessandro suo fratello con le genti, e Sigismondo Malatesta vi giunse anco con la sua, E perche la mala staggione dell' inuerno, che sopragiunse hausa pieno il tutto di neue, nè se possea pratticare per condur al campo le cose necessarie, & i za rotto dal caualli per mancamento di strame à pena si tencano in Duca di Capiedi, si ridusse con l'esercito à luoghi vicini al mare, le- labria. uandofi dall' affedio di alcune terre di nimici, tanto più, ch' vna bombarda, ch' era in campo, fi ruppe al primo tiro, e senza artigliarie non si postea far nulla; E trà tanto mando Diomede Carrafa (quel che fu guida à soldati d' Alfonso d' intrare nell' acquedotto di Napoli, come si disse) à dar il guasto al Contado di Fiorenza con trecento caualli

Fogliago 6 Zoritze Coffango,

Diomede\_s Carrafe da tado di Finrenza.

caualli, e cinquecento fanti, il quale con molto timore de Popolo Fiorentino faccheggio molti luoghi vicini à Fiorenza, e ne meno preda de più de tre mila capi d' animali, e l'efercito del Duca fe fermò all'Abbadia de Galgano, lnogo affai commodo, per haner da terra, e da mare robbe per viunte...

Morte di Garsia Cauaniglia.

Morirono in questi constitti Garsia Cauaniglia Conte di Troia, e molti Signori, e Caualieri del Regno; il Cauaniglia si unotto valoroso Signore, & vettie al Re, per il chev' hebbe in duono Troia col titolo di Conte, e sui il primo, che di Valentia stabili la sua Cafa in Napoli, & in Regnosi a aggregato al Seggio di Nido con tutti i luoi desendenti, quali poi immitando l' opre de' maggiori, son' accresciuti à nostri tempi de ricchezze, de stat, e titoli, poiche hanno ottenuto dalla Maestà del Re Filippo Secodo il Marchefato di San Marco de Cauoti il Contado di Montella, e d'altre Terre.

Altorono all'hora Fiorentini, de quali era Gouernatote

Fioretini alzano le bandiere di Fracia,

Cofmo de Medici, le bandiere del Re Carlo Settimo de Francia, e follecitorno, ch' il Re Renato passasse all'impresa del Regno; inuió subito il Rè di Francia i suoi Ambasciadori al Rè Alfonso, chiedendoli, che non volesse far guerra à Fiorentini suoi confederati, alla quale richiesta rispose il Rè con poche parole, che nella seguente Primauera saria andato à fargliela in Toscana. Trà tauto hauea inuiato il Rè Antonio Olzina Comendator maggiore de Mont' Albano con sette galere, & altri nauigij alia costadi Tofcana, fopra de quali andauano ottocento foldati per lo Campo, ch' il Duca vi tenea, e passò con quest' arinata all'improuiso ad assaltar Vada di Voltera, ch'era porto de Fioretini nel Territorio di Pita, e guadagnata la fortezza, firefe quel luogo all'obediera del Re à 6. di Decemb. di quest' anno. Fù dato ordine, che quella fortezza ,elagente, che fu posta per difesa di quella sulle prouista dall' Ifo!a di Sardegna, da doue fu prouisto ordinariamente il Campo del Duca, & se conduceano le vittouaglie nel medemo luogo à Castiglione della Pescara. Fù posto in Vada per Gouernatore vn Caualiero Catalano, chiamato Berengario Pontos (non so fe per quelto cert' altri per la somi-

Vada prefa da Antonio Olzina, glianza del cognome pretendano godere ad alcuno de' Siggi di Napoli) con tutta questa promissione, pur patiua l'effercito del Duca molto mancamento de vittouaglia, per il che inuiò il Duca al Re suo padre Francesco Zanoguera suo Tesoriero per informarlo de la gran necessità, elle patina l'esercito, il Rè l' inniò diecemila ducati, e diede ordine, che per tutto il mese di Gennaro del seguente anno se pagasse il soccorso del soldo alla gente de guerra, che se facea nel Regno per inuiarla al Duca. Giunse anco nel fine di quest' anno la naue detta di Carbonello à Talamone con ottomila tomole di grano, & vn' altra naue, to diuerfe sacttie arriuorno carriche di farina à Vada, elamedema promisone se porto à Castiglione della Pescara. Tà che con queste provisioni, e con quelle, che mandaua di Sardegna Giorgio d'Ortaffa Luogotenente, e Gouernatore di quell'Isola, sostenue l' esercito del Duca, Or desiderando il Re, ch' il Duca suo figlio vnisse tutta la gente di quell' e ercito, che l' inuerno passato stette diuiso per guarnitione, & vscisse con quello vnito in campo, à fin che offerendofi il caso di soccorrer Vada, ò altra qualfiuoglia necessita, se potesse seruir dell'essercito, & vscire à far guerra à gli nimici; per il che si sè molto danno à Fiorentini . S' attese percio anco à fortificar Vada, come luogo molto importante, nel cui tempo Aslore di Facuza trattana di ridurse al

In questo medesimo anno del 1452. il Rè Alfonso à pre- Il Rè Alsonghiere de Cittadini della Città d' Ariano scrisse à Maestro Antonio Cerdano di Maiorica Teologo, e Camariero del Papa, Arcinescono di Messina, e Cardinale del titolo di S. tone ad A-Grifogono suo amico, rechiedendolo, ch' interponeste le rianeste le sue parti, e col Sommo Pontefice, e con l'Arciuescouo di Beneuento, rimaneilero contenti, che detti Arianefi potefdifensore, che per conservarlo dall' invasione d'infedeli, crastato trasportato in Beneuento, come Città più forte, e custodita, per la qual richiesta quei Cittadini ottennero Intento, fincome appare da vna copia autentica della let-

tera del Rè da me vista di questo tenore.

fo procura la reflitutiope del B. O-

A tergo. Reuerendissimo in Christo Patri Domino A. tituli San' Eli Chrisogoni Presbytero Herden. amico carissimo.

Intus vero. D Euerendissime in Christo Pater Domine, & amice nofter cariffime . Ciues Ariavi cupiunt maiorem in modum, ve corpus Beati Otoni Confessoris, quod tempore, ano infideles in Italia inuadebant inuitis Arianensibus ab Ecclesia Arianensi ad Beneuentanam suit translatum; Ecclesia Arianensi restituatur; hoc enim & honestum, & pium cst. V. Propterea R. P. ea animi vehementia, qua possumus rogamus, vet pro hac restitutione facienda, & cum Santlissimo Domino nostro, & cum Archiepiscopo Beneuentano vices vestras interponatis, ve omnino dicta reflitutio sequatur, quod nobis ad singularem complacentiam accedet. Datum Puteolis die duodecimo Mensis Martii anno à Nativitate Domini M. CCCCLII. Rex Alphonfus. (Ruego vos lo fagays.) Rex Aragonum Veriusque Sicilia. Dominus Rex mandauit mihi Mattheo Ioanni. Extracta est prasen copia d suo originali, mihi infrascripto Notario Ioanni Felici de Pirrellis de Neapoli, exhibito per R. D. Io. Franciscum Mar ad presentem copiam exemplandam, postmodum eidem restituti facta collatione, &c. meliori femper, &c. & in fidem hic me fub-Ceripli, & lignaui requilitus, &c. con l'autentica del Sindico, & Eletti di detta Città, fottoscritta col sugello di essa, con la data à 20.d'Agosto 1615.cioè

Iulius Cafar Paffer Sindicus , Celius de Augustinis Electus, Vincentius Spaccamiglius Electus, Antonius Marra Electus, Flauius de Augustinis Secresarius. 1' insegna del suggello è va-

A. dentro lo scudo con vna corona Reale di sopra.

Nella Primauera (eguente, che si dell' anno 1453, fegui sil Duca la guerra in Tolcana contro gli nimici, e stando il Rè nella Torre del Greco à 29, di Giugno dechiarò a Luiggi Dezpuch, che staua nel campo del Duca, ch' ha uca deliberato di feguire quella guerra in persona, ccosì segui il soccorso cossimato del soldo, ch' in quel tempo chiamauano prestanza, sin' à trè mila lancie, e di queste, quelle che più presto se possettero giuntare s' inuiorno al Duca

Duca, e con l'altre se publicò, ch' andaua il Rè.

Stana in questo tempo in Corte del Rè per Anibasciadore di Venetia Barbo Morefino, e facea molta instanza. che questa guerra se proseguisse poderosamente (tenendo i! Turco affediata in ral tempo la Città di Costantinopoli, rador Costantino Paleologo) come se publicò, ch' il Rè deliberaua andar di persona nell' impresa di Toscana li Fiorentini vnirno le lor genti, e quelle de lor confederati, & haucano vn tanto buon esercito, ch' erano più potenti dentro lo lor flato aspettando anco quelli, che posseano venir in lor agiuto ; E stauano questi con pensiero d'andare ad affaltar il Duca, ò porfelì alle spalle per tenerlo rinferrato, e farli qualch' incontro, ò danno auanti che 'I Rè col suo esercito andasse à giuntarse con esso. Hauuto di cio notizia il Rè, ordinò ch' il Duca tenesse conseglio con Anuerso Conte dell' Anguillara, ch' era arrivato in queflo tempo al campo, & con l'altri Capitani, acciò se deliberatie doue le douca ridurre fin tanto che fusse più potente de nimici, e per consernar la riputatione, e buon opinione delle genti ( ch' è di tanta importanza in tutte le coft dimoraffe nel paefe di quelli, pur che non se auuentura le de porsi in pericolo, e se questo non potesse seguire, anda le fin là doue se perdesse meno la riputatione, & esso, ed il suo esercito stesser sicuri da qualche oltraggio de

Nell'itlesso empo, ch' il Rêstaua in Napoli, e si poneain ordine con la maggior celerità, che possibit susse per
foccorrer al figlio, che si alla mirà di Luglio di quest' anno, e desiderando, che le cose d'Italia si si dabilissero in tempo, che i Turchi (come si è accennato di sopra plenigeano
tanto l' Imperio de Costantinupoli, che haucano gia assediato per mate, e per terra quella Città, e l'Imperador
Costantino, per ditender sua persona, visiera ben serrato
dentro, quaddo non era cosa da la Crittianità posta in maggior oblio, che pensa i Prencipi di quella di foccorreria,
emolto meno da tutti quei d' Italia, è d'essi alsa più meno
la Republica di Venetia, che per molto leggier negotio
hauca preso la guerra con Fiorentini, & in quella intri-

catoui il Rè Alfonso, e ciò considerato da quello, e che cenea suo figlio, e tutte le forze del Regno opposte à gl'inimici, inuiò Luiggi Dezpuch al Papa, per procurare l'vniuerfal pace d'Italia, che già s' hauca propolto nell'ingretto del suo Pontificato, & auanti la sua coronatione, dechiarando in questo il Rè, che non possea condescender in quella, restando Francesco Sforza nel Stato di Milano, & offeriua, ch'appartandofi i Fiorentini dalla confederatione. di quello, & vnendofi con la lega, che lui tenea con Venetiani, e sodisfandoli la spesa, ch' hauea fatta nella guera ra, condescenderia ad houeste conditioni di pace. Ciò seguistando il Re in Napoli all' vltimo di Maggio. E ritrouandosi nel Castello Nuouo à 6. di Giugno, perche

lecira il foc- s' hebbe nuoua, che già durana, e più stretto l'assedio susorfo di Coa detto di Costantinopoli, non contento d' hauer mandato ftantinopoli, pochi di prima al Papa il fudetto Clauero de Montefa, per procurar la pace d'Italia, e per il soccorso, e difesa di quella Città, e dell' Imperio Greco, senza la quale non era possibile conseguirse, inuiò di nuono al Papa vn Religioso. chiamato Frà Giuliano de Maiali, dicendoli, che stimando l' honore di Sua Santità, come il proprio lo supplicana, se volesse disponere à mandar quanto prima il soccorso ch' hauea determinato inuiar all' Imperadore di Coftar unopoli, acciò si potesse meglio aggiutare, e difendere quella Città, e refister alla potenza del Turco, che oltre all'agumento della Christiana Religione, sù tenuta vn tempo per vna noua Roma, e se per caso non potesse mandare tutto il foccorfo, ch' hauea determinato tanto presto, come lu necessità ricercana, hauesse per più presta speditione mandato qualche sussidio, che più potesse, poiche trattenendosi, e non arrivando à tempo, saria imputato à molto carrico de Sua Santità, del che esso grandemente se condolcria per quel che risultaria contro la buona sama ce fua fanta persona. L'auncrtiua ancora, ch' il gran Turco non possea molto tempo stare in campo sopra col antinopoli, e che s' hauca da leuare forzosamente, e perclo esto inuiana con ogni celerità il suo soccorso, ch' era di quattro galere, e che douca Sua Santità pensare, che non. flaria bene, che il soccorso, che haucan preparato tutti i LIBROV.

Prencipi Christiani se ritrouasse là, e quel della Santità Sua non vi tusse ancor gionto. Et in quanta disperatione, & inconfidenza staria l'Imperadore, etutti i Greci di Sua-Santità, e della Chiesa Latina. Furono dunque tali questi foccorsi come se non futiero, poiche à tempo ch' il Rèciò procuraua, quella Città era già stata presa dall' inimico, chi morto in quella l' Imperador Costantino, e tutta la Costantinonobilta dell' Imperio Greco, tanti pochi di innanzi, che poli prefafu a 29. di Maggio, e faluorno Toniafo Palcologo, e Demetrio suoi fratelli per maggior miseria sua. Fu presaquella Città (secondo appare nelle relationi del Re) per tradimento d' vn Giouanni Longo Giustiniano Genouefe, e con quelle si conforma Cuspiniano nella vita dell' Im- Cusoiniana. perador Coltantino, nelle quali s'afferma, che diede al Turco vna porta della Cirtà, che se l'era data in guardia. dall' Imperadore, con la confidenza, ch' hebbe in quello. Viofii nella cartura di quella infelicissima Città la maggior crudeltà, e stratio che s' vsasse giamai con gente superata, e quel che fù di maggior dolor, ch' hauestero i nein ci in vn' instante acquistato vn tanto grand' Imperio con la perdita di quella Città, con tanta vergogna, e dishonore de' Prencipi Christiani di quel tempo, ch' à pena vi pensauano, difquitandose d' vscire alla difesa d' vn' inimico tamo potente, e crudele, e trattauano del foccorlo, quando non v' e a rimedio, effendo flata attediata per terra, e per mare, combattuta, e presa in 24. di, con la perdi Elena comincio, così anco fotto Coffantino Palcologo nell 10 o di Elena venne meno, & in vn di pot con la glono u tele, che i l'iorentini non contenti d'elier' vniti con Interfeo Sforza, haucano follecitato, ch' il Rè di 1 ancia mandatie il Delfino fuo figliuolo in Piemonte per curano la ve pallar in loro aggiuto in Lombardia, & haucano procu- nuta di Rerato, ch' il Re menato, publico, e notorio fuo nemico ve- nato in Re-Inde in Tofcana, conducendolo à fuoi comodi co' lor dena- gno. ri e prouocandolo con tutto lor potere contro d'esto. Deli-

# 146 DELL' HISTORIA DI NAPOLI berò in ogni modo d'andar in persona contro di quelli, & volendo ciò eseguire, cominciò à dar la parte del soldo, che

Giscopo di costigo caualiero di gran valore.

chiamauano prestanza per le tremila lancie, parte de quali hauena inuiato, (com'è detto) al Duca di Calabria, per certificar il Papa de la sua andata, inuiò à Roma Giacopo di Costanzo Canaliero Napolitano (ascendente del presente Signor Marchese di Corleto, e Regente di Cancellaria, il quale hoggi più che mai fiorifce per le fue fingulariffime virtu.) Trattauafi in questo mentre per mezzo del Clauero de Montescia de condurr' al soldo del Rè, perche lo seruiste in questa impresa Sigismondo Malatesta, e perche Bernardo de Villamarino Capitan Generale dell' Atmata, ò pur Grand' Ammirante del Re, staua con quella à Vada, gli fu da quello ordinato, che' andasse di correndo per la marina di Pita, da one in nisinn modo partitse, fin che non fuste di nuono auvisato, acciò si conternasse quel luogo, hauendo riguardo al pericolo in che si tiodi Grageda , l'altra di Ruggiero di Sparfa , e la terza di Bernardo di Rethefens . Cominciorno in questo rempo à tranagliar l'esercito del Duca di Calabria, qual stana in-Tumulo (luogo conforme al nome di molto mal acre, e di molte infermità) in cui s' ammalorono il Duca d'Vromo, e molti altri Capitani ; e fii necessitato il detto Duca inutar

Pefercito del Duca di Calatiriz appestato in Toscana.

Bernardo di Rethelens . Cominciorno in quello rempo à trauagliar l'efercito del Duca di Calabria , qual flaua m. Timulo (luogo conforme al nome di molto mal acre, e di molte infermità) in cui s' ammatorono il Duca d'Vròmo, e molti altri Capitani ; e fii neceffitato il detto Duca instati il Campo, e condutle à Pitigliano, our refedue, che Bernardo de Rethefens fe partific con parte dell'armata pet l' folta di Corfica à dar tauore a i Baroni della cafa d' Ifrius, e Cinerca , & à fuoi aderenti , e che flauano forto l'obedienza del Rè . Dimandaua Sigifimondo Malar, fla conditioni tali al Rèper condurfe al fino fernitio , che non li parfe d'accettarle. E così il Clancro, che flaua in V bino ando à Venetia per animar quella Republica à flar di buon'animo , eferma nel fuo propofito, perche Rauano timorofi , e vacillando per haner perfo in quel di Guelda Caffello molto forte ; e di molta importanza, che fi decle à partito, effendo palfaro à combattere le Fancefeo Sforza, e Lui zi Gonfaga Marchefe di Mantoua, concondoli, che non cefaifero, ne differiffero de proueder alia necefica, ancorche intendellero, che Renato venille ad vinife con la

Gueda fida à Francesco Sforza.

Renato in.

SEAT

Sfor 22 . Fù poi Renato condotto da Pietro Fregolo con due galere da Marieglia à Genna, e di là ad Alefandria, & à Mulano con tanta poca autorità, e riputatione, che parea piu tofto Capitano condotto com' era da lo Sforza, che Re che seguisse maggior impresa, Daua il Re molta fretta alla fua espeditione nel fine di Giugno con deliberatione d' vscir da Napoli à 15. d'Agosto, e con ciò il Clauero diede molt'animo al Duca, e Senato Venetiano, promettendoli, ch' ancor ch' vscisse il Rè tardo in campo, e quali fopra l'inuerno, faria canto effecto in danno, & esterminio a'mimici, che s' cinendaria tutt' il tempo, che era qui passato di quella estate senza esier fatta cosa alcuna in Toscana. Defider aua il Re, ch'in questo mentre, che esto se giuntatte in Toscana con suo figlinolo, prouedesse la Republica, che l'efercico, che teneano opposto all'inimico, stesse tanto promilo, e sopra di sè, che non potesse riceuer danno alcuno, accio giungendo ello in Toscana, se potesse stringer la guerra in modo che i Fiorentini tenessero necessità del soccorso de lo Storza, e se l' inutatte, venisse à debilitarsi , e diminuirfi, & all hora quella Republica potria eseguire quelche volette, e se lo Storza non inuiaua il soccorso, veneria. à perder in tutto il credito con Fiorentini, e quelli s'accordarebbero con gran vantaggio de la lega; Ciò s' ordinò in modo, che il Rè elette di pigliare à suo carrico con volontà della Republica di far la guerra in Toscana contro de Fiorentini . Però in ciò se può con ogni verità affermare, che già mai hebbe il Re intentione, ne defiderio di fignoria, ne di foggiogarli, se non d'astringerli, & apprenarli con la veffation di guerra, che per quella venificro a conoscer l'error loro, & il danno, che patiuano per aggiutar lo Sforza, e non hauer voluto entrar con ello inlega, e reconoscendosi se venisse à quella, per il beneficio vniuersale d'Italia . Stando il Re molto fermo , e coflante in questo proposito, propose, che se i Venetiani condel endellero nel medefimo , ritrouandosi lui nel territorio di Siena, inutaffero per hauer saluo condotto da Fioren-22 , accio con quella occasione le potesse inuiare li suoi Ambasciadori , e li perstradestero la pace vninersale d' Itapla, e che per quella lasciasiero il camino deuiato, che se-

uano, e s'astenessero d'agiutar lo Sforza, e quella Signoriainniaste sua commissione all' Ambasciador suo Giouanni Moro, che staua nella Corte del Rè, acciò potesse intrar in

prattica con Fiorentini.

Il Papa mādaLegatiper tutta Italia, per la lega cotro il Tyr

Con la noua della presa fatta da Turchi de Costantinopoli, e della desolatione, e rouina di quell'Imperio, che fù tanto intesa, e lamentata per tutta la Christianità, il Sommo Pontefice, al quale più dolea lo che s' era patito per quello, il quale ancorche flaua fuor dell' vbidienza della Chiesa Cattolica, rappresentaua pure quel che per esso era stata esaltata, e difesa per le Pronincie, e Regni dell'Orientene' tempi antichi, inuiò fubito fuoi Legati, e Nuntij tutti li Prencipi, e Potentati della Christianità; accio con tutte lor forze s'vnissero à resistere ad vno inimico tauto fiero, e crudele, che con quella vittoria parca, che non hauesse à trouar resistenza nissuna sin all' insulto della testa, e fede della Religion Christiana, e dell' Imperio Latino. De primi dunque ch' inuiò come Principi tanto potenti, e vicini al pericolo, fu Domenico Cardinale di Fermo, il quale quale quando si vidde col Re, il che sii alla mita di Luglio, gli referì due cole, la prima la gran necessità, che viera di proueder alla difesa della Christianità, per la potenza del gran Turco, e correr all'offesa di quello: che perciò dichiarò, che il Papa dimostrana di tenerui gran volontà, e sforzaua, e richiedea con grande instanza il Rè, che volesse disponerse à procurarla con tutte le sue forze, e potere. La seconda era, che considerando, chenon se possea compitamente attendere in quella rimanendo la guerra tra Christiani, e particolarmente nelle parti d' Italia, che staua opposta, e soggetta al maggior pericolo, preganalo perciò, e li domandana espressamente, che se volelle confirmare ad ogni buona pace, e concordia con. li Prencipi, e Potentati d'Italia . A quelta richiella rispofe il Rè, ch' Iddio benedetto sapea la buona intentione, che lui sempre tenne in difesa della Christianità, e nell' angumento di quella, & alla persecutione, ed offesa de nemici, e che per tal raggione à sue spese hauea impreso di tener le fue galere in Leuante contro quelli, senza chieder soccorso alcung per softentarle in quei mari sin' allora, con hauerceli tenute trè anni continui . Però douendo quelle ritornare (perche diuerter quell'impresa era con gran noia, e suo dispiacere, & attender alla guerra contra il Turco non era possibile essendo di gran peso, e spesa)era necessario in que-

fto il soccorso della Santità sua.

Quanto alla pace d'Italia dicea il Rè, che ben conoscea, ch'hauendose da attender nell'impresa del Turco, era necessaria la pace trà Christiani, e specialmente in Italia, pero che sua Beatitudine ben sapea, che staua in lega con la Republica di Venetia, e con altre potenze d'Italia, e senza di ciò darli notitia non possea rispondere, e che perciò lo communicaria con Giouani Moro Ambasciadore di quella Signoria. Con tutto ciò dicea auche, che considerando, che la guerra, ch'esso facea con Fiorentini, era solo per la nemistà dello Sforza, e non per ambitione de dominare, però se per lor parte se mouesse raggioneuol partito, l' haueria parlo bene s'intendelle, & accettalle per la lega per l'vniuer-

sal beneficio di tutta Italia.

Attendea in quello mentre Bernardo Villamarino à fortificar Vada, e come che'l Duca di Calabria per la grand' infermità ch'hebbe nel fuo efercito, mutò il fino campo da, Tumulo onde staua, ch'era luogo d'aer molto infetto, a Portigliano, e tenendosi poco sicuro del Signore di quel luogo, perches' intendea, che tenea tratto con gli inimici di far al Duca qualche mal'opra, per ordine del Rè si mutò di là in vn'altra parte più disposta, doue, se fusse necessario, si potesse ridur con l'esercito sin tanto ch'il Rè si potesfe vnir con effo, tanto più che l' efercito de' nemici hauea. preso Rincino, dopò che tutti si giuntorono, e con essi il Re Renato, ch'era entrato con alcune compagnie di caualli in fauor dello Sforza, e con il figlio Giouanni, che anco Duca di Calabria nomar si faceua . Era Rena: to come Capitano auuenturiero, e se vnì con Guglielmo Marchese di Monferrato, & lo Sforza per tal causa. diede vna sua figliuola per moglie à Bonitatio fratello del Marchele, Venne il Re Renato in Italia con speranza, ch' il Sforza, e Fiorentini stando trà sè vniti l'aggiutassero à profeguir l'impresa del Regno; ma gli successe rutto al riuerso, per ciò che il Duca di Milano Sforza si serul

150 DELL' HISTORIA DI NAPOLI della riputatione di quel Principe per poter resister al Re

Alfonso, & alla Signoria di Veneria, e dopoi concordando le cose sue, & assicurando il suo stato, restò Renato burlato da quello, e necessitato di ritornarsene in-Prouenza, restando il Duca Giouanni suo figlio per Capitano de Fiorentini . Però in tal fatto non posso nonmarauigliarmi de gli Scrittori de gli accidenti del Regno, che per questo ritorno incolpano Renato, e tutta la natione Francese per gente incostante, e volubile, già che il Zorita Autor Spagnolo, e natural odioso de Francesi, scriue, che vedendoti delufo dal Sforza, in cui douca tenet maggior confidenza, se ne ritornò in Francia. Vorrei dunque iaper da costoro, che scriuouo à caso, che possea, ò douea far altro il pouero Renato, vedendofi di si fatto me do burlato ? Fit si bene il suo errore à fidarsi altre volte, di chi tante volte l'hauea ingannato, e mancato di fede: ma la passione, l'interesse, e la speranza inganna à tutti. Ma ritorniamo all'historia ; I principali, de quali il Rè tenea maggior confidanza in questa guerra, e che affisteuano col Duca suo figlio, erano il Conte Federico d' Vrbino, o di Montefeltro . & Auerso Vrsino Conte dell' Anguillara. Vi stauano anche altri Capitani segnalati nel suo campo. ch' eran Alessandro Orsino, Orso Orsino, Nacolione Orfino, Leonello Accrocciamuro Conte di Celano; (la cui famiglia è già spenta nel Regno) Carlo de Campo bascio (de la famiglia Monforte, poco men che spenta) Conte de Tremoli, Ildebrandino Orfino Conte di Pitisliano, e Iacopo Gaetano de Conti di Fundi , Vsci il Re in campagna da Napolià vndeci d' Agosto, & à 15. in la sesta dell'As-Juntione di Nostra Signora fè spiegar le sue bandiere nella Chiefa di Santa Maria Maggiore, Cafale della Città di Capua con la solennità, che si costuma . E con quelle vsci l' altro di in campo al Mazzone delle Rose, oue venne ad vnirsi il suo esercito, con il quale deliberò di seguir la Arada di San Germano, e continuar il suo camino sin' a

Toscana, per giuntarsi con il figlio, e dar animo à Senefi, à quali inuiò il Duca la gente, che li domandorno. Arriuò il Rè à poner il campo al ponte, che dicono Amechino.

Alfoso parte di Napoli per la guerra cotro Fio rentini.

Zorica

cino, & andauano sopra Foiano, dou' il Duca inuiò alcune compagnie de soldati per lor difensione. Stando il Rè col campo in quel luogo, hebbe gran speranza da Alessandro Sforza fratello del Duca di Milano di passar in suo fanore dal campo inimico, e far guerra alla terra, e stato di Sigismondo Malaresta, questo segui à 19. di Agosto. Inuiò poi il Re ananti con le gente d' arme, che stavan più in ordine D. Grouanni Ventimiglia Marchese di Giraci, e lui andò à poner il suo steudardo à l' Agninaluogo vicino à Capua, è nell' vleimo di quel mese vsei di la per la via di Pretenzano, es' andaua trattenendo per aspettar la gente d'arme, che li venina dal Regno, di modo ch' auanti che futle fuor di

quello, fi cronaticro tutte vnite.

Si pose poi col campo al primo di di Settembre allafontana del Chiuppo, nel cui tempo hebbe auiso dal Duca Foiano predi Calabria, che l'oiano già era perso, e la causa ne su, che so da Fioreimmicancof il rianefi, con quei che flauan in guarnitione, i villani a vertero vna porta, e ferono entrar gli inimici, i qua i polito a lacco i Cittadini, e quei del Re, che in for di entione travano. Si crouaua Giouanni di Liria Conernatore di Castiglione della Pescara, e dubitando che le gli nemici sapessero la nuoua della perdita di Foiano, hanrian preso vilo de' due camini, ò d' affaltar il Duca di Calabria, o di por il campo sopra Caltiglione, se pose dunque con gian diligenza nel proneder alla guardia, e difesa de i luoghi, e Cattelle di Castiglione, Gauarrano, e la l'occhetta, che si teneano per il Rè. Nel medefimo tempo il Villamarino andaua difeorrendo con la fua armara per la riuiera di Genona per soccorrere, e presidiare il Castello di Vada, e Castiglione. A 2-poi dell' istesso stando 11 Rè accampato vicino la fontana del Chiuppo, ordinò à Don Lopes Scimenes d' Vrrea, ch' era rimalto per suo Vicere, e Luogotenente generale del Regno, che facesse prender Galeazzo Pandone figlio del Conte di Venafra, e lo facesse poner carcerato nel Castello di S. Ermo, tace la cerato per canfa il Zorita, ma debbe esser negotio importante, poi ordine del Re che il Rê non hebbe riguardo in quest' ordine à i tanti seruitij del padre, che per ciò nel suo trionfo lo creò Conte di Venatro (come fi dille ) e dal detto luogo fu à

Padone car-Zorita.

porti alla selua di Vairano.

Come la presa di Costautinopoli pose con molta ragi gione granterrore, e paura alla Christianità, vedendo perderli tutto vn'Imperio, senza quali intenderse, ne curarse della refistenza d' vn' inimico tanto poderoso,e c' hauca posta la sua sedia, doue i Prencipi antichi teneano sotto di se tutte le Signorie d' Oriente, e d' Occidente, per il che non più Rè, ma Imperador di Turchi si sece chiamare; con il presente timore, se passaua il tutto in deliberationi, e confegli dell' offesa, che s' hauca à far à gli infideli: La prima cosa era, ch' il Papa facea molta inftanza per mezzo del suo Legato il Cardinal di Fermo, ch' il Rè desisteste dall'impresa di Toscana, auerrendo, e rappresentando ch' ancor ch' era tanto commune inimico à tutti i Prencipi Christiani, à chi più toccana à proneder à tanti pericoli, ch' erano nella Chiesa, l' Imperador Federico, il Re, e la Republica di Venetia, perche contro essi parea, che s'ar. maua quella gran tempesta, e per questo domandaua al Rè, che desistendo dalla guerra, che tenea nelle mani, la quale in tal tempo era tanto scandalosa, & infame per tutti , li configliaffe, che proueder si douesse per l' offesa di tanto grand' auuersario, come à Principe di tanta esperienza, e ch' hauca tanto desiderio della vniuersal pace d' Italia, del che esso era tanto buon testimonio. Per questa consultainuiò il Rè da quel bosco di Vairano al Papa Bartolomeo de Reces suo secretario à 28. di Settembre, e li significo, che così come l'esperienza hauea dimostrato, quanto seria stato meglior conseglio, ch' al Turco si fusse resistito nell' impresa di Costantinopoli, done per la disposition del luogo se li potea facilmente oftare, poiche non espugnando quella fortezza, non li conueniua paísar auante, ina hora renendo l' animo tanto insuperbito per quella vittoria, se l'hauean da opporte in parti, che non tenessero tal dispositione per resiltirli, ne tanta esistimatione, che lo potessero bastantemente retinerlo, ne impedirlo, e per lo successo possea intender sua Santità quanto saria più espediente, e di profitto metter, e sustentar la guerra nelle parti oue se ritrouaua l'inimico, che lasciandole perdere,e contender con quello per le d'Italia, doue (il che Dio

ISE

Dio non voglia) venendo il gran Turco, se possea considerare, che non se le possea facilmente ne anco resistere, tenendo turbati l'animi, e perdendose l'entrate, come suol accadere per timili inuationi di guerra. Perciò notificaua al Papa quel, che gli rappresentaua in questo, elo supplicaua volefle proueder in quello con quanta celerità, & opra potefle; per il che oltre dell' errore che feria il lasciare, com' effi diceano, tal negotio abbandonato, & estender quella pefilenza in quelle parti della Christianità, ch' iui rimanezno, che folo per tama se teneano per perse, e stanano repartite in diuerie Signorie, e Stati, e nissuno di esti per se tenea niodo, ne forza, ne potere, per refiftere. Sua Santità tenelle per bene rimediare al pericolo, in che faua tutta la. Christianità, per hauer abbandonato vn fatto tanto grande, come quello d' vn Imperio, che se perde a snoi di, senza fare nissun caso di esso, il pericolo del quale fi tanto notorio, & inteso, & il riparo, e soccorso diuerse volte domandato tanto tempo auante, che se possea prouedere del rimedio . Tenea il Rè per certo, che non sodisfacendofi in ciò, seguitando il Turco la sua impresa, come lo faria, faria convertere tutta la Christianità non solo inainmiratione, ma in gran scandalo . Pareuagli perciò, che se doues con gran celerità prouedere, che fi rompesse guerra per le frontiere di Vngaria contro Turchi, s' animaflero, e sforzassero quanto se potesse li Stati d' Alemagna, ch' aggiutassero per quella parte à Ladislao Rè d' Vingaria, e Boemia, e si delle storzo, e fauore alla Signoria di Venetia, per rinforzare, e fortificar le Propincie, che tenca nel paese del gran Turco: es' intendea ancora ester grandemente necessario dar ogni fanore, e soccorfo a Scanderbegh, che già tenea à moi confini gran parte della guerra del Turco, e prouederio almeno de nulle foldati, perche supposto, che per la sua persona era molto valorolo, e forte Caualiero, & il Rè l'aggiutaua colo buon foccorfo; quelto però non bastana a resister à tanta violenza, furia, e potere dell'inimico, e mancando if battimento Gella difesa à quel Prencipe, il Turco pafferia liberamente fino alla marina del Golfo di Venetia, che leria molto gran danno. S'aduertiua ancora il Papa, che

Toceo Caua. liero Napolicano, eDifpoto dell'Ar sha.

Lonardo de Lonardo de Tocco Caualiero Napolitano Despoto dell' Artha (li cui maggiori acquistorno gran Stato in Grecia, fin dal tempo de i gran Rè Angioini ) auisaua al Rè, & a Don Giouanni Ventimiglia Marchese de Geraci suo aug. ch' esso tenea già vicine al suo stato grande, & innumemerabil gente del Turco, e che con tanta furia andana destendendosi quella tempesta per le Pronincie di Tellaglia, e Macedonia, fin à i limiti dell' Ambracia, ch' ello non possea resistere, e se non era aggiutato, li seria for-22 d'accordarsi, per non perder lo stato; onde tenea gran desiderio d'esser soccorso per mare, e per terra. Dall'altra parte era ben certo, ch' ancor, ch' il Re fuste molto propocato dal Sforza d'entrar in questa guerra. e molto richiesto, & indotto a quella contro Fiorentini dalla Republica di Venetia; tutta volta il suo principal intento era sempre di ridurli alla sua lega, e non suggiogarli. In questo Carlo Duca d'Orliens, che fu figlio de Luigi di Francia Duca d' Orliens, e di Valentina figlia di Giovan Galeazzo Visconte primo Duca di Milano, se confederò col Rè contro del Storza, pretendendo effer legitimo successore nel Stato del Duca Filippo Maria suo Zio, e procuraua per mezo del Rehauer l'inuesticura del Ducato di Milano . Il Rè con tutto il suo potere se , disponea sempre per dar soccorso con la sua armata, co genti alli Prencipi dell' Intperio Greco, che reltorono opposti alla furia, e potenza del Turco, & assenti al defiderio del Papa con gran volontà, vedendo tanto vicino il pericolo, in cui stauano l' Italia, e l'Isola di Sici-11000

Il Duca di Orliens fi coledera col Re Alfonso cotro al Sfor

> Passò il Rè dalla selua de Vairano à por il campo vicino à San Vittore dell' Abbadia de Monte Casino, & il Papanell' iftefso tempo ordino ài Prencipi , e Potentati d'Italia, che inuiassero i loro Ambasciadori à Roma, per grattar della pace vninerfale d'Italia; Onde il Re per il defiderio, che cenea di quella, e per quel che hauca offerto al Pontefice, s'andaua trattenendo, e per breue giornate facea dimostratione di profegnir il suo camino per l' impreda di Tofcana. Diedero all' hora fegno Senefi, che non vo-Jeano dar paíso, ne raccogliere nel lor stato la gente del

Duca di Calabria, e con ciò s'andò più trattenendo # Rc. è deliberaua quando arrivaíse à confini del Regno, e della Chiefa fermarfi in que' luoghi fin che fuse certo d' hauer il passo, e tratanto inniò il Marchese di Geraci con. cinquecento lancie, per rinforzar l'esercito del Duca suo figlio, e per dar maggior animo à quei di sua parte, che stauano in Siena; e quando i Senesi non volcisero raccogliere l'eserciti, procurare, ch'il Duca invernasse nelle Terre d' Auer so Vriino Conte dell' Anguillara, & il Rè pensana restare con l'altra gente ne i confini del Regno; Seguì ciò alla mità di Settembre . Da Santo Vittore poi andò ad accamparfi vicino Sau Giorgio, e di là à S. Giouanni Incarrico, doue fù à 26. del medetimo; & in quel luogo nel principio d' Ottobre hebbe nuoua, che i Senesi haucano offerto al Duca di raccogliere le sue genti, e dargli vittouaglie in certa forma, e domandorno al Re, che li defse per Capitano il Conte Carlo di Campobasso; onde per quelta noua, e perche se credea, che l' esercito de Piorentini se poneria in campo, per assediar Gauarrano.che si tenea per il Re; Il Duca fi mutò con l' escreito, accostan- Fiorentini in dofi per la via di Massa. Se publicò all' hora, che i Fioren- discordia co tini erano in gran differenze col Re Renato, non possen- Renato, do complire con quello, quel ch'eran obligati. Il Rè inranto leuo il campo di San Giouanni Incarrico à 2. d' Ottobre, per andare ad alloggiare à confini del Regno, pose il suo stendardo il Campolatro, one à 6. del detto hebbe auifo, che l'escreito Fiorentino pigliaua la strada. di Vada, e non di Gauarrano, & ando à porfi fopra Vada. Oue prouidde subito, che s' inniasse alcun soccorso alla gente, che staua in difeta di Vada con una galea d' Vghetto de Pachs, E ritrouandofi nelli confini del Regno, hauendo deliberato di seguir il camino per la via di Toscana, vn di auanti, che passasse il fiume del Carigliano, che din de il Regno dalle Terre della Chiefa, li nacque vntumore nella gamba finistra sott' il ginocchio, e se l'aperfe, e per quell' accidente hebbe alcune accessioni di febre, che li durorono molti di; per il che s' indebolì molto. Per quelta causa gli sii necessario andar al Castel-10 della fontana del Chioppo, lasciando lo stendardo in-Cam-

D. Innico di Campolatro, done stana. E come, che non si ricronante Rè alla uol-

Guenara (co disposto di porfe à cavallo , determino d'inuiare Donl'esercito del Indico de Guenara Marchese del Vasto , e Gran Siniscalta di Tofea, co del Regno con tutto l'efercito, ch' andaffi, ad vniifi col Duca di Calabria. Cio procurò Giouan Moro Ambasciadore della Republica di Veneria deniare, dicendo. che folo la riputatione, che se daua alla impresa in andare in quella la persona del!Rè col suo esercito, dana più animo, e favore al fatto, che non fariano due eferciti fenza di quella, e che questo solo facea stare i nemici dubbiofi, cla Signoria con quella speranza seria più fauorita. e che non possea colparsi tanto la dilatione di venti di, che non fi ricuperaffe più riputatione con la fola fama, la quale cessaria, vedendosi andar l'esercito senza il Ri. Sterre determinato il Duca d'ordinare, che si abbandonasse Vada, perche non stana prouista in modo, che se potetie difendere dall'efercito inimico, se vi fusse andato ad atfediarla, & al Rè hauria parfo bene il suo pensiero, più tosto che lasciarui perire molti valent' huomini, che vi si ritrouauano dentro in sua disesa. Fi ciò a 8. d'Ottobre prima, che fuffe andato il Re al Castello della Fontana. aggranato dall' infermità fudetta. A 27. poi di quel mefe li parti il Gran Sinifcalco con l'efercito, che staua in campo in Pofi, e prese il camino in Toscana, e fù in tempo, che lo stato della Republica di Venetia se vedea in gran ftrettezza, e pericolo, molestata dal Re Renato con grotio esercito, e quello accompagnato da Bartolomeo di Bergamo, Bonifacio da Monferrato, & Alesfandro Sforza. Tenendo il Re di ciò aniso, e che i suoi fatti in Toscana, e quei della Signoria di Venetta in Lombardia non stanano in quella dispositione, che lui desiderana, e che Vada eragià presa, & in Lombardia il Duca Francesco Storza Daca Sform tar il Gran Sinifcalco con la gente, che conducca, che con

preso dal

s' era impadronito del Ponteuico, mando fubito à folleciprestezza andasse à giuntarse col Duca di Calabria suo figlio, e non se trattenesse per acque, ò per altro mal tempo, ma che caminalle ogni dì, fin che s' vnisse con quello, perche confiderando come flavano le cofe, la dilatione d'vn fol di era molto dannofa. Conducea il Gran Sinifcal-

co nel fuo efercito la maggior parte delle genti d' arme. ch' il Rè tenea vnita, & erano poco più di cinquecento. Dispiacque più al Re la perdita de Pontenico, che quella di Vada, la quale stando in termine di rendersi à 28. d' Ortobre se non fosse soccorsa, passò il termine senza da Fierenni. soccorso del Duca, e cost si perdè. Se ritrouò nella perdira di Vada il Capitan Bernardo Villamarino, lil quale se segnalo di molto destro, evaloroso Capitano, e così l'altri Capitani, e Caualieri, che firitrouorno con esso, à quali non solamente hebbe il Rè per escusati di quanto era seguito, ma si tenne per molto seruito da quelli, perche fu certificato, che per tutti fi fe, quanto fi poffette oprare per suo seruitio. E perche le galere non posseano fare in quel tempo frutto alcuno in quelle parti, ordinò il Rè, cheritornaste con quelle in Regno in Villamarino, c ricordandosc allhora delli molci, e gran seruigi di quello, li diè carrico de gli offici di Gouernatore, e Capitano de i Contadi di Rossiglione, e Cerdania, che vacauano per morte di Bernardo Albert, & ordinò, ch' andasse in Levante con otto galere, e così anche à Giouan de Nane, ch'era molto destro Capitano in mare, al soccorso delle Terre de Venetiani contro i Turchi, e che se giuncasic con l'armata della Republica in disesa del Stato di quella (Ion hoggi in Napoli i successori di questa nobil famiglia di Naue, quali viuono con fama di buoni, & honorati Caualieri. ) Deliberò anco il Rè d'inuiare alcuno, che fusse suo Vicere, e Capitan Generale in Albania con buon numero di gente di guerra; acciò si giuntasio con Giorgio Castrioto Scanderbech contra Turchi indifesa del suo stato; questo segui nel Castello della Fonrana del Chiuppo nel principio di Nouembre, critrouandofi migliore della sua infermità, si condusse nel Castello

Come per il Papa si sè molta instanza, che li Prencipi, e Porentati d' Italia inuiassero suoi Anibasciadori à Roma per il trattato della pace vniuerfale, e si delle ordine de connertir l'arme, etutte le forze della Christianità per la ditela delli Stati delli Prencipi dell' Imperio Greco, che franano oppostià ranto pericolo, & il Rè condescendenVada prefa

Ambafciadori d'Alfofo al Papa, do à questo con gran volontà inuiò subito, che su richiesto dal Papa per questo effecto solo Marino Caracciolo Conte di Sant' Angelo, e Michel Riccio Dottor di legge suo Consigliero vno de quattro da esso eletti nel suo Confeglio (come fi dific, li cui posteri viuono hoggidi, aggregati dalla Città di Castell' à mare al Seggio di Nido, con fama d' honorati Caualieri, ) e comunicorono con quelli la loro deliberatione l'Ambasciadori della Comunità di Siena, ch' entrò in questo tempo in lega col Rè, e con la-Signoria di Venetia. Tenea molta sodisfattione il Papa della buona intentione del Rè, che non si distendea nel desiderio d' vsurpare, nè di tirannizare niuno di quei stati, co i quali contendea : ma solamente ricercare de ridurli, che non fusiero causa de disturbare il beneficio vniuersale, che se speraua dalla pace comune, per posier resistere à Turchi, e trattofie delli mezi, che se proponeano, e pratticauano per quella, & il Rè era contento di far la pace co i Fiorentini, dando però quelli ficurtà di non aggiutare, ne fauorire, ne in comune, ne in particolare il Duca Sforza, e se volessero entrar con esfo in lega, e con la Signoria di Venetia, li piaceria ammetterli in quella. Però in quel che toccana alla parte del Duca Francesco, era il Rè contento, che la ciando quello à Venetiani le Terre, che stanno da quella parte dell' Adda, e restando la Città di Piacenza al Conte Giacomo Piccinino, e restituendo anco tutte l'altre Terre, che le domandaua la Signoria di Veneria, e quelle, ch' erano di Carlo Gonfaga, & à Nicolò Guerriero, & à suoi parenti quelle, che l'hauea occupate, che perciò pretendea il Rè, ch' il Papa fuste arbitto, e mezano trà effi . Et effendo in ciò concordi , faria contento, pur ch'à quella Signoria piaceffe, che fi effettuaffe la general pace. In tanto che à questo modo s' andorno incaminando le cose in tal termine, che la guerra di Toscana cessò per lo tempo, che restaua dell' inuerno, ancorche in Lombardia se procedea con gran rigore tra il Sfor-21, el'esercito Venetiano. Si tratto ciò stando il Re nel Castello di Traetto à 25. di Nonembre. Al primo poi di Decembre diede commissione à Luiggi Dezpuch, per consertar in lega Borso d' Este Marchese di Ferrara (il quale era flato creato Duca di Modena, e Reggio dall Imperador Federigo quando ritornò dal Regno, stando in Ferrara) volendolo il Rè ponere fotto la sua condutta, e l'istesso tratto con Manfredo, e Gisberto da Correggio. Si trattenne il Re in Traetto fin' alla fine dell' anno. Nel cui tempo ritornò in Prouenza Renato, non hauedo oprato in suo beneficio cosa, che fusse di stima alcuna, più dello che conuenne al Sforza nella sua impresa di Lombardia.

Mori in questo tempo Gio. Antonio Marzano Duca di Sessa valorosissimo Signore, e si sepolto nella Chiesa di San Francesco della Città di Sessa (il the non su noto all' Ducadi Ses-Ammirato) nel cui sepolero sin'à nostri tempi fi legge Ammirato questa inscrittione.

Morte del

# Ioannes Antonius Marzanus Dux Suesse, Comes Alifiæ, Regni Admiratus, hic fitus est. Anno Dni Mcccc. LIII.

Al quale successe nel stato, ch' era molto grande Marino Marzano, vnico suo figliuolo Prencipe di Rossano, e gene-

Morfero anco in questo medemo tempo Nicolò Cantelmo Duca di Sora, Gabriele del Balfo Vrfino Duca di Duca di Sora Venofa, tratello di Gio. Antonio del Balfo Vrfino Prenci- ra. pe di Taranto, il qual Duca lasciò vna figlinola, che fu Maria Donata Vrsina, e successe nelflato paterno, per ilche il Re fauori tutti quei Signori della cafa Vrsina, e del Balso, e la casò con Pirro del Balso figlio di Francesco del Balso Duca d'Andria.

Dimorò il Re in Tracetto sin' al primo di Gennaro dell' anno 1454. & il Duca di Calabria hauea riparrito il suo esercito per guarnitioni nel Territorio di Siena, e Renato d' Angio (com' è detto ) hauca nel medemo tempo abandonato la causa di Francesco Sforza, nel che tanta pocariputatione li era seguita, che venuto in Prouenza, e di là andato al Rè di Francia, li domandò con grand' instanza lo soccorresse di seicento lancie con suoi frezzieri, secodo

SATA

l'vsanza della casa di Francia, confidato, che intendea far tanta guerra nel Contado di Rossiglione, che hauria disfatto il Rè d'Aragona, che li tenea occupato il suo Regno ingiustamente; Però si hebbe per cosa molto certa, ch' il Re di Francia gli rispose, ch'il Re d' Aragona era gran-Caualiero, e per nissuna causa intendea far nouità per la via, che lui li domandana, maggiormente che non polsea lasciare de conoscere, ch' al tempo de suoi trauagli, quando l'Inglesi l' occupauano, e correano la terra, & in fuoi Regni era partialità de grandi di quello, che posero in tanto pericolo il suo Stato, il Rè d' Aragona l' hauriapossuto far danno, e non si mai postibile eserui indotto, ne persuaso, che lo facesse, & all' hora come Principe eccellente inuiò ad offerirli d'esser in suo agiuto con tremila combattenti, e perciò non volca in nissun modo dismenticare li suoi buoni offici; ma se poneria tra essi come mezano. (Tanto vagliono nelli animi Regij, e grandi le buone voluntà.) Or trattenendosi il Duca di Calabria col suo campo nell' impresa di Toscana contro Fiorentini, il Re trattò, e firmò lega trà effo, la Signoria di Venetia, e Siena per mezo di Francesco Arringhieri Ambasciadore di Senesi, ciò seguì, stando nel Castello di Napoli à 13. di Marzo. Et à o. d' Aprile s' cra già dichiarata la pace, che se stabili fra il Duce Francesco Foscari, e la Signoria di Venetia, & il Duca Francesco Sforza, che se mosse, e pratticò prima in Roma. Furono le conditios ni della pace secrete, che non si publicorono per all' hora. Che 'ISforza restituisse le Terre, ch' hauea occupato nelli Contadi di Brefcia, e Bergamo, e se tenesse quelche tenea da questa parte del fiume d' Adda, e rimanestero Venetiani in Crema, e potesse il Duca ricuperare con l'armea le Castelle, che l' hauea occupato nel Contado di Alessandria il Marchese di Monferrato, eli Correggi li restituisfero tutto quel, ch' haucan occupato nel Contado di Parma, dopò la morte del Duca Filippo Maria suo socero. Et ancor ch' il Re li dispiacesse, che i Venetiani con presupposito della lega pensasiero obligare tutta Italia, & esto, equei che stauano di sua parte, stando in Pozzuolo vna domenica à 12. di Maggio diede risposta in presenza di quei

Patt in Ita

LIBRO V.

di quei del suo conseglio, la qual fu di questo tenore. Che dopoi che per gratia di Nostro Signore esso hauca preso la possessione del Regno, nissuna cosa hauca più desiderato, che la pace, e beneficio vniuersale di tutta Italia, e s' alcune volte hauca preso l'armi fuora del Regno, non fi per altra caufa, che per la difefa, e conferuatione dello Stato della Chiefa, de fuoi amici, e confederati. Però considerando, che la publicatione della pace. tra la Republica di Venetia, e le parti in quelle nominate, nella qual fi dicea effer effo compreso, era venura a. sua notitia, e non li costaua per autentica scrittura delle conditioni di quella; per quefta caufa, effo confermaua, & approuaua la pace, che sempre hauca desiderato, referbandose di poter dichiarare quel, che conueniente gli parefle à la sua degnità, e stato, quando suffe certo delli patti, e condicioni di quell' accordo, diede di ciò auiso al Duca di Calabria à 14. del detto mese, e comando, che la pace se publicasse. Nel medemo tempo sii cosa publica, che i Venetiani si serono Tributarij del Turco, dandoli ogn' anno cinquemila docati, & vna pezza di broccato . E questo s'intese, che fil causa, che s' accettasse, quella pace per il Re generalmente con questa conditione.

Stauano in questo le cose d' Italia, & il Duca di Cala- Alfoso pebria ancora afliftea nell' impresa di Toscana, & il Rè con- corre Scadet tinouando nel suo pensiero di soccorrere Giorgio Ca- begh, strioto, che chiamauano Scanderbegh ( di fopra più volte mentionato) che fù sì valorofo Principe, e gran Signore. nel Regno d'Albania, l'inniò con sua armata alcune compagnie de gente d'arme , e foldati per foccorfo: E vi mando per Vicere, e Capitano di questa gente Ramondo di Ortafia Caualiero Catalano, e di gran valore, il quale Ortafi Vice hanesse d'assistere à la guardia, e diresa de le Castelle di rènell'Albaquel flato, & affignasse à Scanederbegh certa summa per nia il Re ogni anno sopra le saline, ch' ordinò al suo Vicere farsi nel capo, che chiamanano d' Aragona. Si diedeanco trattenimento ad vn Signor principale, chiamato Aremiti, per sostener il Castello di Crepacore. E così anco à Giorgio Strezi, à Gio. Misaich, & à Misaich Tasia,

Tomo 3.

& ad altri Baroni, e Capitani Albanefi, e con questa prouissone quella Pronincia si pose in buona difesa con il valor grande de Scanderbegh. I Castellani anche dele-Castelle di Croia, ch' era la testa di quel Regno, e di Scatluzzo, e del Capo d' Aragon, e dell' altre Castelle si posero ben guarniti nella medema difesa. Nominò di più il Rè per suo Capitano Generale in Albania. Il Scanderbegh diede autorità a Ramondo fudetto suo Vicerè di poter battere moneta in Croia. In questo se supersedila guerra contro Fiorentini, sì per la grand' instanza(com'è detto ) che se di questo il Papa, sì anco perche si vedea il pericolo, in che si ritrouaua il Duca di Calabria con tutta la sua gente per lo mal aere di quella regione, essendo già il fine di Giugno; che perciò ordinò il Rè, che se ne ritornasse in Regno per la via d' Apruzzo, e perche fosse ben accompagnato, come si conueniua, se providde, ch' il

Calabria parte di Tofeana.

Conte d' Vrbino, Napolione, e Roberto Vriini con le loro compagnie de genti d'arme, s' vnissero col Duca, Il Duca di l'accompagnassero sin' a' confini del Regno. Tenea inquesto tempo il Duca il suo campo à la Quannina, e per la sua partita l'inuiò il Rè Diomede Carrafa, e Francesco Canoguera, e partendon col suo campo da Toscana, seguì il fuo camino con la gente d' arme, prendendo la firada d' Apruzzo, & arrivato a' confini del Regno, licentiò il Conte d' Vrbino, e gli altri Capitani, che se ne ricornasfero. Benche nel medemo tempo partisse di Napoli Don Ramondo di Riusech Conte d'Oliva, che per altro nome fù chiamato Don Francesco Gilabert di Centiglia, con quattro galere, seguendo la via di Talamone, da one. inuio il dinaro per soccorso del soldo de la gente d'arme, che stana col Duca di Calabria, con la cui occasione andò poi discorrendo per quella costa sin' à Piombino, & Elba con risolutione di combatter con le naui Genoues, quali speraua incontrare come d'inimico, atteso eran rotti prima col Rè, essendono sdegnati, che quello hauesse più da riceuere il vaso d' oro da loro promesso (come fi difse ) in giorno deternfinato, e con trionfal pompa, & il Rel'havea per tali; Providde anco le Caflelle di Cassiglione , de la Pescara, de Gauarrano, la

Roccella, & il Giglio, che se teneano per il Rè in Toscana. Successe, che nel medesimo tempo ancora di quella estate, sedici naui grosse, & vna carraccha di Genouesi, vennero da li mari di Ponente, per accompagnar altre naui di mercantie, e con impresa di braggiare due gran, Genouesi nel naui, ch' il Re hauea ordinato farfe di molta grandezza, & anco per ricuperare cert' altre, che l' anno passato erano state prese da Capitani del Re; Quest' armata si presentò due volte auanti il molo di Napoli, à 9. & 11. di Agosto, e non si arrisicorono di eseguir l'impresa; indi auisorono la lor Signoria, che l'inuiasse diece altre galere ben armate, che teneano ne la riuiera; le galere vennero, e giuntate con le naui, o per tempo contrario, o per aspettar miglior occasione, andarono discorrendo per le coste d' Italia sin' al primo d' Ottobre, frà il qual tempo si possette finire di reparar quella parte del molo. doue stauano quelle due gran Naui, e si fortifico conmolte artiglierie di bombarde groffe, e d' altre mezane, & altri tiri minori di poluere, che chiamano troni, e spingardi in numero di quattro mila , e s' hebbe ancor tempo d'armare quattordici galere, con quelle, che flauano con l'armata Reale. Tenendofi ordinato tutto ciò à 11. d'Ottobre víci Bernardo de Villan:arino con queste galere dal Porto di Napoli, drizzandosi verso Ponza, per sapere fe staua in quell' Isola l'armata Genouese, con intento, che si non vi stesse di passar più oltre per la via de la foce di Roma, doue si dicea, che quell' armata s' era ridotta. Era il pensiero del Rè, ch'il Villamarino hauesse acce- Villamarino lerata l'andata, efatto di modo, che quelle galere non efce di Nano fi hauessero possuro vnire con le Naui, e quando ciò non li con l'arhaueste potuto eseguire, fusse stato attento, che pasian- mata Reale, do quell'armata per la via di Napoli, di ritornarfene con tutte le galere, che conducea, & arrivalle primain Napoli lui, che l'armata nemica, hebbe anco ordine di non passar più oltre de la sudetta foce di Roma, fenon fosse, ch' incontrandosi con quella, li desse caccia, & in tal cafo le feguiffe fin a tanto, che se vedesse, ò fusie fuor di speranza di farle rendere . Pose il Re in questo tanto particolar pensiero, come molto al suo Stato im-

Armata di

ealereGenowen dall' armata Reale.

portaffe, attefoli parue fouerchio attriuimento quel di Genouch, voler auanti gli occhi fuoi farli quell'ingiuria. & affronto di bruggiarli le sue Naui, quando tutti i Pren-Presa delle cipi, e Potentati d'Italia trattauano di pace vniuersale, benche si fusse vn poco prima mossa prattica d' accordars il Rè con la Signoria di Genoua, per mezo del Cardinale di Fermo, e di Gio. Filippo Fiesco Capitan Generale dell'armara di quella. Quel di verso la sera il Villamarino, il Conte d'Oliua, e molt' altri Signori, e Capitani andorno in Ischa, e l' altra notte seguente passorno all'Isola di Ponza, done stettero senza discoprirsi, in questo le diece galere de Genouesi, che veniuano disquierate, e molto difcoste dalle Naui, diedero in quelle del Re, le quali valorosamente vscendo, le posero in scompiglio tale, che subito ne presero vna, ch' era vna galeotta, e seguendo l'altre noue, trè ne fuggirono verso Terracina, que incagliorno, e la gente, che possette scampare, si disperse per le coste, e furono presi per quelli del contorno, e seguendo l'altre fei, le quali non possendo esser soccorse dalle lor Naui, perche le galere Reali stauano in mezo. furono in breue prefe, e dopoi bruggiate; onde restò l'armata di Genoua in modo, che senza le galere non possette far il danno, che pensana di fare ne la costa del Regno. Or stando molro auante l' inuerno, vsci il Villamarino con le sue galere dal porto di Gaeta, e passò alla riuiera di Genoua à danno di quella, e portaua feco vn figlio di Lodouico Campofregofo, che diede in ostaggio per sicurtà dell'accordo, ch' hauea fatto il Rè con quello. Questo hauea offerto d'impadronirsi del Castello di Bonifacio, e di confignarlo al Rè, e per questo se l'hauea da dare vna de le galere de l'armata Reale, e'l Villamarino hauea da soccorrer Rafael de Lecha, che lo teneano assediato in vn Castello di Corsica, e di là tenca ordinedi correr la costa sin' à Prouenza, danneggiando i sudditi di Renato d'Angiò.

Il Turco ul opprimendo la Seruia.

Per il medefimo tempo il Turco andò impadronendosi de la maggior parte de la Seruja, per il che il Dispoto di quella, fu necefficato andar à faluarfi in Vngheria, artefo vedea vna guerra tanto crudele, efiera, che lamaggior parte de la gente di quattordici anni in sù facea ammazzare. Ma nella parte d' Albania fu rotto vn Capitano di Turchi con gran moltitudine di gente, che lo leguiuano. Per l'estate di quest'anno à 14. d'Ago-Ro appare nella relatione del Rè, che inuiò à Francesco Siscara Vicere di Calabria, che cercasse prender D. Antonio Conteglia, e Vintimiglia, che fiì Marchese di Cotrone, el' hauca tolto quello stato (come di sopra è detto ) e li diede il Marchesato di Geraci nella medesima-Prouincia di Calabria. E tra gli altri delitti, la caufache mosse à comandar il Rè, che susse preso in publico, fii tener alterata quella Prouincia con partialità, e dopò s'esegui per il Rè contro di esso ( conte nel suo luogo li dirà) perche venuto in Napoli, fu quiui preso, il fimile ordinò contra il Conte di Sinopoli, & altri Baroni del Regno(Questo era de la famiglia Buffa, parente del Marchese per la moglie) quali non volcano pagar le giornate pertinentino alla Corte, e viueano inobedienti inquello.

A 22. di Luglio di quest' anno passò all' altra vita D. Esconiccele-Ciouanni Re di Castiglia, per la cui nuoua si celebror- brate in Nano in Napoli l'esequie nella Chiesa maggiore vn lunedi poli per la à 26. d' Agosto con grandissimo apparato, e pompa morte delRè Reale, e si fegnalò in quelle per cola molto strana, che folo l' Ambasciadore de la Signoria di Veneria vi comparfe vestito di scarlato, esfendoni venuto il Rè con tutta la sua corte, e gli altri Ambasciadori de Potentati, che resideuano appresso del Rè vestiti di lutto, e di tristo panno negro, e facendosi l'orazione funerale, s'accefe fuogo à la Tomba, ch' era vn gran Castello di quattro torri, & vn' altra di maggior altezza in mezo dalli lumi delle torcie, in tal modo, che si bruggiò quasi la metà di

quella.

Il Mercordi seguente à 28. di detto mese ritorno il Duca di Calabria dall'impresa di Toscana, & entrò in-Napoli, oue fu riceunto forto vn ricchissimo pallio , lasciando la gente d' arme, che portò seco nelle frontiere de le terre della Chiefa. Quelto ritorno del Duca in Fracesco 6 64 Regno vien anco notato da Francesco Contareno nel tareno, fecon-

di Castiglia,

Entrata del Duca di Calabria in Napoli.

secondo libro de Commentarij, ch' ei compose De rebus Senensium in Etruria gestis contra Florentinos, &c. oue incolpa la tenacità de' ministri del Rè Alfonso verso i Soldati di quella guerra; Onde Io, che hò per scopo di scriuere più tosto le glorie di questo Rè, che i mancamenti; lo referirò con le proprie parole di quell' Aucore, se pur da passione, o da emulatione non su mosfo così à scriuere, le cui parole sono : Interea Alphonsus Rex pecuniam Ferdinando in stipendium miserat, quainter milites distributa, itaut trini Equites quinos nummos aureos inter se dividerent, per Polignos, Vestinosq; Neapolim contendit; vix triamillium militum Ferdinando super erant, qui cuin xerum omnium inopiam diù tolerassent ( id quod difficile dillu eft) exigua stipendy parte contenti Regiorum sordes, atque auaritiam perferre aquo animo posuerunt . Federicus quidens V'rbinatium Princeps, Ferdinando in pancis come eum Neapolim vique persecutus est. Cum ad vestinorum Oppidi mo (Aquilam appellant) ventum effet, laute, magnificeque accepens, atque adeò quacum que incederei, tanquam non victus ipse, sed magna de hostibus victoria parta, Neapolim rediret, triumphantis Speciem praseferens, est Vrbem inuedus . Tanta enim celebritas dicitur fuiffe, vt plebs vninerfa partis effufa, plaufu, acclamatione, letifque omnibus advenientem exceperit: Lucretia Alphonsi Regis, ornatissima weste cum purpuratis Regis, ac matronarum choro , illi iam obuiam progressa. Non possea seguire questo recenimento del Duca senza Madama Lucretia d'Alagai, de la quale con più raggione possea dirfi.

. Qua fuit Alphonse quondam pars maxima Regis.

Che non disse lui stesso di Gabriello Curiale, (comeficè mostro di sopra ) nel sepolero di quello in Monte-Oliueto, la quale hebbe con quello ranza parte, che non i, solo i fratelli (com'è detto) sublimò à ricchezze, es sui ma anco i suo parenti, poiche Ranaldo Psicicello suo zio non contento d'hauerlo fatto creare per mezo del

Ranaldo Pifeicello Cardinale, LIBRO V.

Re Arcinescono di Napoli, lo sè promouere à la suprema degnirà di Cardinale da Calisto III. come scriue Pio II. ne' suoi Commentarij al primo libro dicendo così : Cumque adessent aduentus Christi Saluatoris tempora, Pio II. que Cardinalium propemodum comitia dici possunt, Cali-Aus Cardinales nouvos fex creauit, Rainaldum Pifcicellum Archiepiscopum Neapolitanum , Lucretia anunculum, quem ve illi morem gereret enixissime petebat Alphon-

I questo mentre vacando l' Officio di Protochirurgo del Regno, il Rè n' inuesti Saluatore Santasede di Saluatore Napoli, con prouisione de docati 300. l' anno, ch' era Protochirur più della folita provisione docati 160. come appare nel go del Ro-Privilegio, spedito nella Torre del Greco à 21. di Set- gno. tembre 1454. registrato nella Regia Camera, efi conferua in pergameno per Gio. Giacomo Baratto di Na- Gio. Giacopoli, principalissimo Dottor Chirurgo de nostri tempi, mo Baratte, oue a leggono queste parole : Ob merita sincera denotionis, & fidei viri nobis Saluatoris Sanctafidei Militis . Protocirurgici, & familiaris fidelis nostri diletti. Del che appare rifcontro in vn' istromento in pergameno del 1480 qual Geonferna per Cornelio Vitignano, gentilhuomo di CornelioVibellissime lettere; oue si legge la recettione di dote di tignano. Margarita Santafede, moglie di Giouanni Vitignano, figlia del detto Saluatore, oue 'vien nominato, d Magnifico Domino Saluatore Sanctafide Regio Protocirurgico. Qual officio nel tempo predetto era diuiso da quello del Protofifico, del qual modo fu efercitato fin' à tempi a noi proffinii, che per la morte di Galieno d' Anna Protochirurgo, e di Pietro d' Afeltro Protofifico, l' Impe- Protomedirador Carlo V. ritrouandofi in Napoli l'anno 1535, in- co del Regno uesti dell' vna, e l'altra degnità Narciso Vertunno suo Medico, fotto nome di Protomedico, nel cui modo quest' officio è stato esercitato, e si esercita fin' a' nostri tempi, mutandosi ogni tre anni, provisto dal Re di persona della Città, ò Regnicola, come nelli Capitoli conceffi dall' istesso imperadore nell' vitimo di Decembre del 1554. che fileggono nel libro de' Capitoli concessi ad essa Città di Napoli.

Entrò

14550

Entrò l'anno 1455.nel qual tempo fi teneano per il Rè alcuni luoghi nell' Ifola di Corfica ( come fi accennò di fopra) con parte delli Baroni d' Iftria, e Cinerea, e nel gouerno di quelli refediua vn Vicerè, e Luogotenente. in suo nome; per il che nel principio di quest'anno vi inuiò da Napoli, acciò che residesse in quel carrico per la guerra, che tenca con Genouesi Don Berengner d' Eril Ammirante d' Aragona, al quale haueua offerto Luiggi di Campo Fregoso, di confignar il Castello, e Città di Bonifacio per tutto li 15. di Febraro di quest' anno, ... quelli de la parte, che tenca il Rè in quell' Isola haucano da concorrer in questo. Era venuro in Napoli il Cardinal Domenico Capranico Romano, del titolo di Santa Croce, persona di molta prudenza, & autorità, e Legato della Sede Apostolica, per trattare, e concluder col Rè la confederatione, e lega generale de Pren-Pare in Ita- cipi, e Potentati d' Italia, & à sua instanza in nome del Papa, con interuento di Geronimo Barbadico, Procuratore di S.Marco, di Zaccaria di Treuiggi, e di Giouanni Moro, Ambasciadori de la Republica di Venetia, di Bartolomeo Visconte Vescouo di Nouara, e del Conte

Alberico Maletta, Ambasciadori di Francesco Sforza. Duca di Milano. Di Bernardo Antonio de Medici, Dio te salui Nerone Ambasciadori de Fiorentini. Il Rè in suo nome, e del Duca di Calabria suo figlio sè l'accordò, e fermò la pace, & amicitia col Duca di Milano, co con Fiorentini. Confirmosse anco in quella la conuentione trà la Signoria di Venetia, & il Duca di Milano, e che Crema restasse à la Republica, e l'altri luoghi, . Castelle , che si teneano per il Duca ne li Contadi di Brescia, e Bergamo, che s' hauesser da restituire à detta Signoria. Si dichiarorno di più li limiti de gli Stati de la Signoria, del Duca, e del Marchese di Mantouas, e che l'offese, e danni fatti in questa guerra trà il Rè, e la Signoria di Fiorenza si rifacessero. Seguì questo à 26. di Gennaro di questo anno; e nel medemo di,stando il Rènel palazzo dell' Arcinescono di Napoli in sua presenza, e del legato ad instanza delli medemi Ambasciadori, per lo stato pacifico della Chiela appro-

Capranica Cardinale.

120

bò, e confirmò vna lega, che s'era fatta tra la Signoria di Venetia, Fiorenza, & il Duca di Milano à 30. d' Agosto de anno pass'ato, e resto riserbato al Duce di Genoua, & a quella Signoria, che poteffero entrare in la lega, confiderando che haucano approbato, e confirmato la pacc. che si te tra 'I Duca di Milano, e la Signoria di Venezia el illella riferba fi fè à Borso Duca di Modena, e Reggio, al Marchefo d'Efte,e suoi figli. Si dichiaro, che fuste questalega per la conservatione, e difesa de' lor stati contro qua ficoglia Prencipe, ch'in Italia, o fuor di quella le moleflatiero. Si obligorno, che per lo tempo di questa legateneria la Republica di Venetia in tempo di pace sei mila Caualli, e due mila Soldati à piedi di bona gente à lor fo do, & il Duca di Milano altretanti, e la Signoria di Fiorenza cinquemila canalli, e due mila pedoni. Il Rè hauca da tenere in tempo di pace, e di guerra altretanta gente conforme la Signoria, e non si haucuano da dar agiuto, ne foccorrer per mare il Re, ela Signoria di Venetia. In questa lega non si facea pregiudicio al Rè, nè alla ragione, che pretendea tenere contro il Duca di Milano, e contro la Signoria di Genoua, e finche non fuffe determinato, non s' haucano da intromettere il 1) uca di Milano, e la Signoria di Venetia, e Fiorenza, se non per procurare la concordia, nè dar fauore al Duce di Genoua, ne a quella Signoria. Prometteuano il Re. li confederati di fauorire, e disender l'autorità, dignità. e Stato de la Sede Apostofica, del Sommo Pontefice, e de fuoi successori eletti canonicamente, & il legato in nome del Papa accettò, e confirmò la lega, la quale si fundò principalmente per impiegare le lor forze, e stari, contro

A 1, del mele d'Aprile Equente, titrouandofi in Napoli D. Antonio Centeglia, e Vinteniglia Marelle i di Giraci, ordino il Rè, che fulle prefo, & carteraro, haltenio fatto inflanza grade l'anno palato, che il fatto cio efguito nel figo frato in Calabria; come il linto, & al medefinio di fi dicede auto de la fue cartuta à Francelco Sifigara Vierre di quella Freumeira, si quale fibrilo La auto detto auto, parti da Cofenza per la via di Girace, & inuito il

Capitano Antonio di Cotina, che prendeffe in fuo potere i luoghi, e fortezze di Santo Lucido, & di Fiume freddo, e poneffe in ricapito le castelle, e si procurò con gran promesse, che Paccio Malarbi, il quale per lo Marchese, tenea la guardia, e difefa del Castello di Giraci lo confignaffe; peril che il Vicere s'impadroni di Geraci,& ordino, che vicifie di là la Marchela, e fuoi figli, e li fece andar in Cosenza. Tal che quello Caualiere fe vidde due volte carcerato, e privo de suoi stati, la prima di quel di Cotrone, e dopo di quel di Geraci, & ancor che la caufa, che se publico de la sua carrura, era per hauer alzato badiera, e tener alterata la Prouincia, nondimeno fi tenea per più certo, che vedendosi prinato del Marchesato di Cotrone, attendea à nouità , il misero fine del quale , dopò più volte fuggito, & ritornato in carcere, lo vedremo ne i gesti del Re Ferrante, che successe ad Alfonso suo

Morte diNicolò V.

D. Alfonfo Borgia Cardinale diVa-Pontelice.

padre. Dopo questo non visse il Pontefice Nicolò due mesi . il quale hebbe grandissimo desiderio di vedere couerse tutre le forze de la Christianira contro Turchi, e morse in. Roma la vigilia de la festa dell' Annunciatione di nostra Signora, e fu eletto in suo luogo à 8. d'Aprile dopò quatcordici di, che vacò la Sede Apostolica D. Alonso de Borgia Cardinal di Valenza (di soura mentionato ) huomo di gran lettere, oltre la legge civile, e canonica, e di grad' vio , & ciperienza. Era ne la Città di Xatina tra le cafe de Capalieri , e gente nobile, che trahenano la lor origine da la conquista di quel Regne, vna famiglia de li Borgia, de la quale deriuò vn Caualiero, che fi chiamò Rodrigo Gil de Porgia, ch'in tempo del Re Don Pietro era in quella Città molto principale, & era in quella vn' altra famiglia d' va medemo cognome di Borgia, però di tanta minor conditione, che possettero hauer preso quel cognome de que, di Eorgia, ch'eran così generoli,e com' effi diceano allora creati, per efferno flati allieui di quella cafa, & incaminò così la lor buona forte, e veutura, she quella, ch'appena di ciò s'honorauano, fussero alzatie & accresciuti per vno di quella pouera samiglia. Di quefla dunque era Domenico Borgia, che fu nell'ift.flo temLIBRO V.

po de Rodrigo Gil Borgia, e tenea vna pouera facultà nel luogo del Canale ne li Borghi di Xatina, costui hebbe vn figlio, che si chiamo Alonso Borgia, che segui lo studio delle buone lettere, e fu molto fegnalato, e famolo Dottore in legge Civile, e Canonica, & in tempo di Benedetro, e dopò fù Auditore de la Camera Apollolica.Però il feruitio, che Alonfo Borgia fe alla Chiefa vniverfale nel persuadere all'Intruso, che stava in Peniscola, acciò rinunciaficla raggione, etitulo, che s'viurpaua, & in leuarlo da quel luogo, fu tanto fegnalato, che quel che pretendea effer Sommo Pontefice, fi sodistece con l' Ecclesia di Maiorica, & Alonfo Borgia (come si ditte) prouisto del Vescouado di Valenza, e lecondo esso dicea, lu il primo Vescono, ch' hebbe naturalezza in quella Città, però che sipposto, che suo padre, & esso nascettero in Xariua, la madre, che si chiamo Francina, era nata in Valentia; auanti d' effer Prelato hebbe gran luogo ne li Confegli di flato, e rieres o tanto fauore ne la grandezza d' animo, e gratitudine del Re, che per suoi gradi meritò d'esser promosso à la degnità ui tanto principal Chiefa. Fù il primo Riccio dopò à quella del Cardinalato, e finalmente al Sommo Pontificato. Hebbe quattro forelle, e la terza, che fu chia- Ifabella Bor mara l'abella, col fauore del fratello fù casata con Giuf- gia sorella fre Borgia, che fii figlio di Rodrigo Gil Borgia, la cui di Califlo amoglie hebbe nome Sibilla, che generorono Pier Luigdella Chiefa, e tenne il gouerno di stato, e patrimonio di cuella in Italia . E Don Rodrigo Borgia, che fiì creato Cardinale, e per renunza del Papa nell' articolo di morte prouifio del Vescouado di Valenza. Fù questa sorelle del Papa donna molto virile, e di gran punto, n olto d'fferente call' alira, che fe conformauano con la Vitale Villanoua, el'altra chiamata Donna Beatrice cun Don Seimen Peres d' Arenos, tutti de gente tanto

principale, & illustre, che alcuna volta il Papa suo tracello se vide confuso, essendo Papa, in hauer da complire con la grand' ambitione de li mariti de fue nepoti, e dice..., che fua forella contro fua volunta, e confeglio hauea cafato le sue figlie con que'nobili. Per altra parte il Papa fu di conditione, e naturalezza tanto altiero, che non mo-Araua nitiun segno del pouero nascimento, e luogo da oue discendea, anzi in tutto rapresentaua, con effere di molta età, ch' era di molto eleuato penfiero, e per grandi imprese, e così trattò subito d'ingrandire, & inalzare a gran stati i suoi nipoti. E cosa molro dinulgata, e riferita per diuerfi Autori, ch' hebbe tanto la speranza certad'esser promosso al Sommo Ponteficato, ò per sua fanta sia, ò per lo che stà molto ricenuto, per hauerlo così segnalato in sua fanciullezza il Santo huomo Fra Vincenzo Ferrero, che molto tempo auante hauca deliberato di Il Pomefica- chiamarfi Califto, e con tal nome di Sommo Pontefice fè follenne voto per feritto, come se fusse in publico Concistoro, nel quale giuraua, promettea, e facea voto à Dio fommo potente, che persegueria con guerra continua 🔑 perpetua à Turchi, e non mancheria da quella, e cosilo dimostro sche lo tenea scritto in vn libro, quando prese il nome di Calisto; per il che subito nominò per Capirano di diece galere della Chiesa' vn Canaliero del Reguo di Valenza, chiamato Don Giaimo de Villarague, Sc., ui la lua Coronatione à 20.d' Aprile; Et il Rè con vna dimo-

stratione d'vna molto grande allegrezza, in veder subli-

maro ne la fomma degnità de la Chiefa vn Prelato, ch'er 2 fua fattura, e fii molt' anni del fuo Confeglio, e con fuo

norato Gaetano Conte di Fundi, Nicolo Piscicello Arci-

ro di Calilto predetto da S. Vincenzo Ferrero.

Coronatione di Cali-Bo 3.

> fauore creato Cardinale. Ordinò d'inviarli à dar l'obedienza per suoi Regni, con la più solenne ambasciata, che si vide giamai, à 28. d'Aprile. Furono gli Amb [cia-Ambasciado deri D. Arnaldo Roger de Pallas Patriarca d' Aleis Iria, ri di Altofo e Vescouo d'Vrgel, ch'era suo Gran Cancelliero, D. Giouanni de Ventimiglia Marchese di Giraci, ch'era de li piu estimati Cavalieri, ch'hauea quel tempo, huomo di molta età, Don Pietro d'Vrria Arciuescono di Taragona Ho

Califto z.

di Prades, l'Arciuescono di Napoli, Don Guiglien Ramon de Moncada Conte d'Aderna, e Macfiro Giustiticro dell Hoia di Sicilia, Don Luiggi Dezpuch Maestro de Alonzofa, Don Carlo di Lunale de Peralta Conte di Calalacabellota, Don Giorgio de Bardexi Vescouo di Tarazona, il Conte d'Oliua, il Vescouo di Tricarico, Giouanni Soler Canonico di Lerida, e Pietro di Villarasa Decano della Chiefa di Valenza. Con tanta grande, e fontuofa Ambasciata come questa. Ordinò il Rè, che s' andasse à dichiararc a! Papa la grand' allegrezza, ch' hauca riceunto de la fua promotione al Sommo Potificato per fuoi gran meriti, per li quali nostro Signore l'hauca inalzato, e fatto capo, e Pastore de la sua Santa Chiesa, e per quella buona intentione, che dichiarana tenere all'impresa contro i Turchi. Portorno principalmente questi carico di dare in nome del Rè al Papa l'obedienza, come canonicamente eletto. Dopò di questo supplicorono al Papa in suo nome, che tenetfe memoria dell'instanza, ch' il Re hauea fatto col Pontefice passato (come si disse) de la canonizatione del anto huomo Frà Vincenzo Ferrero, e che per nuovo supfua infermità non s' hauca possuto concludere il proces. Plica il Papa lo: Procuro il Papa, che si sollennizalie questo atto de la cauonizatione, con la divotione, e fulta, che si richiedea, della Vinchdel qual processo, estendolui Cardinale, erastato Com- 20 Ferrero, millario; Perche dal di della morte di quel Santo huomo, conie in sua vica, e morte oprò Nostro Signore gran miracol, li Duchi Giouanni, e Pietro di Bertagna, e li Red'Aragona, e Castiglia, & altri gran Prencipi, eSignotic della Christianità ferno grand' istanza con Papa Matuno, e dopo con Eugenio, e Nicolò, che fulle canonizata la fua memoria tra Santi. Hauca commesso il Poncefice Nicolò à li Cardinali d' Oftia, e Valentia, che riceuestero informatione de i meriti, vita, e miracoli di que-Ro Santo huomo; per il che presero informationi nella. Corte Romana, e commisero à Don Arnaldo Roger de Pallas Patriarca d'Alessandria, all' Arcinescouo di Napoli, c'all' Arcinescono di Maiorica, che la ricenessero inquel di Napoli, & ad ad altri gran Prelati per tutti l'altri Regni, e Prouincie, donde fu molto ben conosciuta, e

Alfonfo di nizatione\_

merro Imperador de Turchi, inimico potentissimo, e crudelissimo della christianità, perche tutti i Prencipi gionti infirme li haueffero à refiftere, & vscissero alla difesa di quella; & acciò che questo se conseguisse, dicea il Rè, che poco stimana le molte gran commodità, che tenea trà le mani, e le molte grani, & intolerabili ingiurie per causa della religione. Stabilita poi questa pace, fu necessario licentiar parte de le sue genti, quelli che le teneano, e tra quelli la Signoria di Venetia, & intendendo, che per allora non haucano di bisogno di Giacomo Piccinino singolar Capitano di que' tempi, lo licentiorno con molto honore, e cortesia. Colui per trattenersi da quella persona, ch'era, e lo più honestamente potesse, procurò per mezo d IRè render condutta dalla Chiesa, e dal Papa. E vededo il Re, che quello faria stato in grand' vtilità di tutta. la christianità, procurò con molta instanza con diuerse ambasciate, ch' il Papa con qualfiuoglia soldo lo conducesse al suo seruirio, anzi offeriua, che lui ancora contribuiria in quello, con conditione, che passasse in Dalmatia con l'esercito della Chiesa, il che era non solo molto conueniente, manecessario alla christianità tutta, per softener la guerra in quel Regno contro l' infedeli. Però il Papa non volle concorrer in questo, & all hora il Piccinino con sue genti passò nel Contado di Siena, senza sar offesa alcuna nel cantino col fito efercito, & auante che arrivasse nel Senefe, muio à pregare, e richiedere quelli, che gouernauano quella Signoria, che le pagassero certa summa di denari, che doneano à Nicolò Piccinino suo padre; ciò inti lo da quelli, non si curorno ne anco darli risposta: per il che motto dallo fdegno, e dalla necessità, per softentar efficito, incominciò à far guerra à Senes; il che vdito dal Papa, ordinò subito s'vnisse vn potente esercito, per dicea, perche non potea, ne volea relister alle forze, & autorità della Chiefa, ando à ritirarfi in Castiglione della-Pefcara, luogo del Regno, come à refugio de la clemenza del Re, il quale vedendolo abbandonato da ogni fauore, ra cordandofi, ch' era figlio di quello, da chi hauea ricenutiferuigi fingolari, e con quanto amore hauea suo padre

LIBROV.

concordia della Chiesa, remouendo da la Christianica ogni diffensione, e scisma, con haner anco intieramente farra reftitule la Marca d' Ancona alla Chiefa, fonza lpe-Sturita fua, intenderia, ch'il fuo fine, e proposito con la Sede Apostolica era molto puro, e sincero, e che non douea suspertare, ch' esso hauca da impedire l'apparecchio per cuello con gran volontà ponea fuoi Regni, la perfo na, e la vita. E che nessuna altra cosa desiana più , che cu tro gl' infedeli, conueniua, che prima stelle l'Italia pacisi conueniua. E percio dunque difinenticandofi la fua Califto in-Indignatione, & ira, riconciliaffe in fua gratia il Piccini- uia legati à no. Segul quefto nel tine d'Agosto, quando il Papa hauca el tto quattro legati, che subito pensaua mandare per commouer entra la Christianità per la guerra contro del Turco. Però per questa contentione del Piccinino il Pa-

le guerre del Turco.

buon'stato della Religione christiana, volette per mezo de suoi Ambasciadori interceder col Papa, e con tutte le fue forze procurare, che reuocasse l'escreito, ch'andaua ch' alla sua. Tenea già in quello tempo il Re molto a tepoco prima s'eran trattati trà D. Alfonso d'Aragona suo nipote Prencipe di Capua, & Hipolita figlia del Duca, e stando l'Italia in pace per tutte le parti, e confermata in i spontaliti, e facendo sopra di cio grand' instanza ol l'apa, che quati importunato inuiò al Re vn Religiolini chiamato Mariano, il quale come per reuelationi, refau dissoluere quei matrimonij, ch' à contraherli. Afferiment il Rè, ch'effendo indotto ad effettuare quei casamenti per piu fe ma, e stabile ; perche quando s' intendesse, che cofo, & il Duca non folamente fteffero vniti, e controrati in amicitia: Ma anco obligati con parentela nuita fe teneria ricorfo a nissuno d' essi, come prima se la come per la loro amicitia, & vnione s'obligariano a con l'ioare la pace, la quale non folo fi conferuaria vniueri llimente per tutta l'Italia con que' matrinionii, ma anco il colarmente la tranquillità della Se le Apollolica certifi-

cando perció il Papa, che à tutto luo potere daria à undir prello complimento. Segui quello à 24, di Set cual di Il matrimonio dunci cale l'enel peri Capia en l'uni-a

Matrimonij tri Alfonfo, e'l Duca di Mulano. LIBRO V.

a concluse à 12. d'Ottobre, e se li dierono in dote ducenuora d' Aragona forella del Principe. Scriffe all' hora il

Santo Padre, fignificamo à Vostra Santità , che per la gra- Lettera del Malo Noftro Signore's' è gia confirmato il parentado trà me, el will o Duca di Milano, lo quale fpero, ch' à tutt' Italia ferà 10, e ben auenturato; à Vostra Santità domando quanto Je de ana benedire questi matrimony in Nostro Signore The Charlo, e secondo il suo costame, mi tenga nel suo amore,

Hanca is tanto il Rènel fine di Luglio paffato inuiato

Re Alfonio

## 180 DELL' HISTORIA DI NAPOLI à Gaeta, quali eran andati all' Ifola del Giglio, e li fero-

a loo fi dif no grand' oppressioni, e forze,e li derono diuersi cormepone andar ti. In questo il Rè incominciò à sar molta dimostra 10te cotro Tur ne di voler effettuare l'impresa contro del Turco; publi-Costantinopoli era stata da Turchi presa, e che per muno effetto d'esecutione d'imprendere quell' espeditione, per difesa della christianità, con quali esso potria hauer in celligenza, accio che ad vn medefimo tempo fuffe il Turco offeso per dinerse parti, e considerando lui Il beneficij, che da Nostro Signore hauea riccuuto, & ogni di ridite a della christianità, & in offela de gli nemici ella po il Rè in Albania le suc genti, che da le castelle, e tarre Couel'o del giastata soggiogata. Or perseuerando il Rè in un le

> Prencipi christiani mirandono l' vi o all'al ro, dorostruo E così l'animo, el ardire dell'inimico sempre s'augo me 1-

adero hauere ric unto mandillima gratia va Ninco Si-

grante finza meriti miei, e riconosco, che sono nel moncoamo pollo per suo seruitio, e del Ecclesia sto disposto, pole di trion re in feruitio di Dio lo che me refta. Quandi mielo ull'Ario principal mente tocca? e perche 10 detillero (my scallerlo? In questo Io non pongo nisiuna cosa Anco merapordo, ch' à nostri di in gran disseruitio di Tatto mar o ad Infedeli, & vn' altro morse in battaclin, a gliffi tagliata la tefta, & vltimamente è stato amfeder ono il suo fanto, & animoso proposito, offerendo

generalmente le persone, vite, e beni al servitio del Re nella profecutione d' vna tanto giusta impresa; per il che il Rè mostrò contento grande, e disse, che non speraua altra risposta da tali, e tanto sedeli sudditi, e vassalli. E nel ne hauca cantato per l'espeditione contro il Turco il ruuesse per bene lasciar lo sdegno, che contro quello tenca, dimento, più liberamente il Papa, e l' altre potenze d'Italia pote sero attendere alla difesa della christianità, dere al che li supplicaua, procurasse D. Gionanni d'Ixaeli offeriua. A quel che avanti fi fupplicava al Papa per determinatione del Re, & il Papa col desiderio grande

A Ref principo del anno 1956, il efectiono e di D. L. indette de Don Alfonio Prencipe di Capoa, e di D. L. in nota d'Aragona fua forella, nipote del Rê, e d'Hipo in Sforza figliuola del Duca di Milano, e Sforza Maria tr

Marino

Mammo Caracciolo Conte di S. Angelo, e Michel Riccio 22 Maria, ed pre allistere à la conclusione di quelli, che hebbe il Re Eleonora d' molto cerca la Cafa del Duca, per fiabilire li fuoi fini, e par goder de la pace vniuerfale d'Italia, l'arbitro & au-

prana alla fua Lucretia d' Alagni ordino belliffima giolua nella pi te za della Sellaria (one ei habirana ) con reà-Psumoud 12, di Fabraro fe disfabricar la cafa, che flaua qual a a a fra in quell'ampio, ch hora fi feorge, tra le piazza della

In Jauca offerto di cofignare al Re la Città, & il Caftello

tra Caterina Morte di trè

Gioffralin\_ Napoliordinata da Al-

184 DELL' HISTORIA DI NAPOLI di Bonifacio, se contenea, che l'hauea da fauorire il Re.

per acquistar il carrico di Duce di quella Signoria, & esfo s' obligaua de presentare ogn' anno vn barrile d' oro, per l'ordine, che nel passato s'era dato per il Duce, e communità di Genoua in segno d'honore, e riverenza, e che daria anco quel che stana per inuiarsi. Il Villamarino lo trattenne nella medefima prattica fenz' altra determina-Gio. Filippo tione. Dall'altra parte Gio. Filippo Fresco Conte di Lauagna, & Ammirante di Genoua, si pose sotto la protettione, e fauore del Rè con sue galere, e castelle, che tenea nella riuiera di Genoua, e fermò, ch'il Re non stabiliste.

pace, ne accordo col Duce, o con la communita di Ge-

te di Laua-gna, & Am-Genoua.

noua, nè alcuna triegua, fin tanto, ch'effo fuffe prima re-Nel particulare de la guerra, che fii trà Senefi, & il Con-

Senefi.

Piccinino, e determinatione del Re, il qual ordino quel che li parle la ducati; li trenta mila ce li diede il Papa, e li diece mila che s'accordasse quella differenza, e se ferniasse pace tra ! dino Vrfino Conte di Pitigliano s' intendelle ellere stato bilì trà detta Communità di Siena, & il Conte, con quella conditione, che lo Castello di Mont' aguto del Patrintohanca trattato col fudetto Giovanni Soler. Inmo percio lo à la persona, ch' il Papa ordinaria, e con il med dimo mudo ad offernelila fua condutta, e darli in timpo di par quattrocento e heati l'anno, e s' hauesie bisugno per

Nel mo ten po inniò Galzerano de Toregliarenea reuna orto mini, e la figlinola del Dispoto di molta e di quelli d'Ar glia-

man Torto, fa dal Re inviato in Sicilia Martino Diaz Diazin Sicio d' An mocamerero, per dar ordine, che s'apparec- lia per l' Archi alle l'antonia di quel Regno per tal' effetto, nella qual mata Reale,

medatore de

uescouo di Taragena.

Ambasciado Hauca inviato il Re di Castiglia in Napoli il Protono Caftig'ia in Napoli.

n del Re di rio Luigi Confales d' Attienia Decano de Coi doua, & le confiderations e leghe, ch erano tra effo, & il R d Ata

Ingre'so de gl' Ambaicia di Castiglia in Napolio

A) Calabria suo figliose col Protonotario Arnaldo de Foa intenerone d'efto Re A fonto, volendo dimoftrare con Impere la l' a volunta, e proposito, li piacque condescenvertie bring att. I che per dare concultone à questa the extensive fiel R: Iuo nipote conuer ille come fuo ve-

Jetha in Jando gli Ambafe adori à trattare con le Lintuit d'Aragona ne la prattica de la confederatione de volla, colo un caredio col Re, e pin volte col grand Miliculto a com il l'oconotario Arnaldo l'onoglicidali del la propinto de concluderfe, fe pofe in quello al188 DELL' MISTORIA DINAPOLE

cana dilatione per effer arrivato in Napoli D. Scimenlettes de Cott glia Conte di Coccutaina, eti per que che cacaula a D. Entreo figlio dell'Infante. D. Entreo nel particolare de la vicompenia fe I hauca da dare per lo laro, che fuo padre hebbe in Cadiglia, 8º arrivorno gli Anti-afitadori ad offerni dodecini la forici d'infrata per molto gran cofa, con gran rifentimento del Ré fio 2016.

na, ch' il Conte di Cocentaina hauesse fatto partito cole che morie à 12. di Settembre di qui fl a no, à 26. de lespomiced erla in periora di D. Furico fuo nipote, ch' cra di D. Enrico d ve le fina tanco de cerminaro. & arrificato ne' fnoi negotiis

Principe lug 5400; onde mostro stare in ciò molto risode li V camari i B no éto,e Terracina per maggior cautela riceperia gratia dalla Santita Sua, che ce li desse di quali cauana il Conte, che ciò apertamente denegaua, ine inpo addittro, estava molto ben informato del ifini, fino dicca, non s era visto giamai in vn di creare du

Alfonfo detornar 2

Papa in nome d' Alfofo bre, I'vn de'quali fu D.Luigi Giouanni del Mila, figilo d' Ciouanni del Mila, ed i Domna Caterina Boigia, forellèel Papa, ch'era Vefcouo di Segorba, e fu inuitato per Lt gato in Bologna, la cui famiglia dal tempo d' Alfolo gode nella piazza di Nido, dettra volgarmente Milava, originata in Napoli da Auxia del Milo, marito di voa forrella della famofa Lucretia. La qual famiglia iul'anto godea, e rifpiende hoggi ne' Signori Glaudio, e fi atelli buoni, e finceri Canalieri; e per dirlo alla nofira vfanzade la maglia antica. E l'altro D.Rodrigo Borgia Proto-

190 DELL' HISTORIA DI NAPOLI nipoti Cardinali, e publicò la creatione à 22. di Settem

ClaudioMilano Caualiero di molta qualità.

Pier Luigi Borgia Prefetto di Roma, & Capitan Generale della Chie

ro di Roma, e Capitan Generale dell'efercito della Chiefa, erratavau i Papa di Farlo Duca di Spoleto, ercè giontamente Cardinale con fuoi nipori D. Giaimo di Bottogallo, figlio dell'Infante D.Pietro, e nipote di D. Giaimo
Conte d'Ygel, efiendofi molt' anni auanti procurato con
li Pontefici pallati, che fe li dell' il Cappelo, e femptes'era ricufato di darfelo, & ad altri del l'angue Reale, il
che lo facesfe il Papa, per far maggior difi, etto al Rè, ele
fiù inimico dell'Infante D. Pietro fuo padre, è per inalzar
la memoria del Conte d' Vrgel, che concorfe con il RiFerrante, e gli altri concorrenti à la corona d' Aragona,
conte diffidiamente racconta il Zorira. Dieca di junil
Conte di Cocentanna al Papa, che non voleste utto advutempo ingrandir tanto fuoi nipoti, che si dimenticate,
di quel che toccana also fiaro del Re, che tanti s' gnala i
fetuti phanea fatto alla Chiefa; quando però non fircordasse de i benefesio, che da fina mano riccentir hauea. E
che alcuna volta in quel stato, e deguita, ne la quali la
dio l'Energe estivates de recondessi del fina per suprato.

Questo fu grandemente abborrito dal Papa, e rispose al

la Marca d' Ancona; Per altra parte Pier Luigi Borgia,

Zori ta.

tell meto per he il Re tratta le per mezo di questo il par-For Taragofa, Valentia, & Oricola, quali dicea il Papa,

Al mor percit il Re, ch il Papa in così grane età di circa Alfoso proha un amp tenea alti penferi, e che non ricufana cura la condormare mella succession effigha. Alfaofo e quel'o vna molto firetta concordia, la qual the Mano protecte, ch' il Re di Castiglia suo Signore deratione momerteria, anzi giuraria, che empre, che per i Rè, o rra Alfonso, The Poberienza a Papa Califto, gli farebbe anco leuadont dar I vinillenta al foccettore,e nouo elerto nel Pon-

federatione delRe di 62-

fliglia.

fo . & in confermatione di tutto questo fè quel Rè giura ftiglia facesse il contrario, fusse di niun effetto quelche 1 Reli promettea. Hauea poco prima dato il Re vna Nouembre di quest' anno, nella quale se contenea; Che pre conobbe in D. Giouanni Pacecco Marchefe di Vigliena Maggiordomo maggiore del Re di Castiglia, in fime andasse sempre que lo accrescendo, & augumentado, amico, e procuraria in tutto il tempo di fua vita, che f. ria offernato come fufic la fua persona, degnita, e statori non faria, che fusse distratto dal Rè suo nipote: ma fo a in suo fanore, & agiuto contra ogni, e qualsinogha perfona, che lo volesse dinertire da la voluntà, e person del Rè, in tal modo, che stesse cossi congionto con quello, deria con tutte le sue forze, dandole ogni fauore, & agno vicine à suoi state in tal modo, che sua persona, honore.cafa, vaffalli, e Signorie, li fuffero tutti guardati, e conferuatije e per ale no cafo, ò casi di qualsiuoglia qualità, e co ditione, che fuficro, per defle, o pur le pigliafle qualfinogha persone le ville, e beni, che tenea ne li Regni di Castiena,e Leone, perche era certo il Rè, che questo seria per alcune diffu atic, e non per suoi demeriti, l'afficuraua, e prometrea per sua parola,e se reale, che in questo caso comandaria fulle raccolto ne li fnoi Regni, e le daria in quelli beni, e flati, con che potesse state konoratamente, e vinere secondo con plina al suo honore, estato. Di questo modo s'era prouillo il Marchefe di Vigliena, per fauorirfe del Rè in quaifiuoglia tempestà, che le soprauenesse dentre di Cafliglia, e fuora di quella, e tutto ciò perche il Rè non si volea auualer del suo potere per altro esfetto, che per quello toccaua à la persona di Calisso, e de gli Italiani, che dimoraffero nel Regno di Castiglia, che lo tenea per gran bastone, per tener repressi, e suggetti Genouesi, Venetiani, e Fiorenturi, nel che spettana al leuar l'ybidienza al Pontefice. Rittofe dopo il Re di Castiglia, che in tutte le cose, che le tutlero possibili, & honeste esso haueria gran piacere deconfermarfe con il Re; & in questo caso lo prego molto, che miratte principalmente, al che si donea al l'ontefice , &c à quel che ad effi come à Prencipi Christiani pertenea sare, e che si donea considerare, che il Papa era naturale di Spagna; e specialmente del suo Regno di Valentia; e cheput principalmente, che gli altri Rè, e Prencipi per questa ragione doucano tenere gran penfiero in fua protettione,e difefa. Per questo il Re di Castiglia staua molto attento à procurar di defuiarlo da quel proposito, ch'era non dar luozo a la fuccesnone del Duca di Calabria, tenendo lo che po: successe. Le in questa parte di non volcre conceder ai u ouo l'inuestitura del Regno.

Il rapa Pio II.che inccesse à Califo, l'andana escusando, dicendo, che non la volse concedere, perche il Reli domadana che giun reffe al Feudo del Regno la Marca d' Arcoha. & altre cofe, le quali donca intender Pio per li Vicariatici l'eneuentore i erracina, ch'il Conte di Cocentaina donoted in nome del le fe concedessero di nuono.

Ly rehe l'innestitura del Re Alonso è contrauertita. da alcuni Scrittori poco aucatiti de i fatti del Regno, ellen-

malieri.

domi ricapidara nelle mani, e datami dal Signor Marc'An-Marc'Anto. tonio de Causlieri persona di belle lettere vnite con facolnio de' Ca- cà legale, non m'hà parfo defraudarne i curiofi, già che da questa dipede in vn certo modo il dominio vtile dell'isteffo del Re d' hoggi nostro Signore, e segue in cotal modo.



GENIVS Episcopus, Oc. Ad perpotuam\_ rei memoriam; Regnans in altissimis, ac triumphás Ecclesia, cui Pater aternus Cali, & Tenra , Dominator Dominus preefse dignofcuur, cuiq; Sanctorum munifirant agmins, & Angelorum laudes gloriam decantant; Vicariam fibi in terris constituit Ecclesiam militantem, V'ni-

genito Filio Dei vini Domino nostro Iesu Christo inessabili coninnclione copulatam, ad huius namq; militantis Ecclefia regimen licet inuiti dinina difpositione vocati circa quarumlibet sidelium nationum felicem statum, & animarum falutem, prout ex debito tenemur Summi Porificaens offici, ve prafereur nobis iniuneli,cogitatus nostros libenter effindimus, ac partes Apostolica follicitudinis adimplemus, sed illa nos cura propensius veget, atq; compellit, ve nobis, ac Romana Ecclesia subiecta Regna, Civitates, Terras, ara; loca omnia, & fingula, per noftra provifionis ministeria, fublatis ab ea finistris quibuslibet, ac omnibus, & singulis corum salutem & felicitatem, flatum, nec non desolationis enitatione concernentibus mature, ac debite compensatis veilissimi, ac felicissimi vegiminis prasidio fulciantur, pacifq; tranquillitatis, & quictis dulcedine gundeant, ac ex buinfmodi pace, & traquillitate alia noftra, & diffe Romana Ecclefia Cinitates, Terra, & loca à guerrarian turbinibus, earumq; suspictionibus liberati prosperis gratulentur euentibus, ipfaq; omnia, & ad laudem, & gloriam christiani nominis, dietan; Ecclesia statum salubre felicia spiritualium, & tempovalium suscipiant incrementa; dudum si quid bone memoria I oanna Secunda olim Regina Regni Sicilia , & Terra citra pharum, que iuris, & proprietatis eiufdem Romans Ecclefie existunt grauibus inimicorum suorum oppressibus vexata, & conculcata carifsimum Christo filium nostrum Alphonsum Aragonum Rege Illufrem in fui subsidium, & cautelam, hostiumg; propulfationem adnocauit, qui no fine granibus laborib, impenfis, & periculis, relifis regnis fuis,omniqualia cura postposita cu copiis, & gentibus suis,ac potenti classe ad liberationem pradicta Regina personaliter ve-

niens, caufa aux liante De mini prafidio liberanit, & in veran fui ipfins libertatem, faluteniq; reduxit, in cuins memoriam, ac fummi benehen compensationem pranoninatum Regem Aragonum in filium arruganit eidem Regnum pradictum cum omnibus inribus fuis us meliorious vies, & modis quibefeumq; potuit per publica instrumenta, que lit babers pro expressis volumns, suifq; legitimis successoribus dedit, tradidit, & comeffit, poft cuins quidem Regina obitum Rex ipfe nulle parcens Ino, fuoruma, periculo, nulli indulgens labori, nec non impenfarmm profinnio relitta fua Regina pro dicti Regni recuperatione peennis, rebus, & bonispene Regnum, & Terram pradiciam, propitiante ad hoc fibi altifimo, einfa; ad hoc eccedente ftrenua animi virtute, cr magnanmitate, ac grandi conflantia, caterifq; virtutibus, quibus cum Dominus omnipotens, infigninit, dotanita; in dies fortis congressus, & atri morte pendente acquistuit, omnesq; Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, & Regnicolas, net non Civitates, Terras, Caftella, & tandem Inclitam Cinitatem Neapolis dictioni fua subegit; Cam itag; ficm pro parte diffi Regis nobis nuper exposeum extitit, omnes, & fingula Kegni Terra pradicti Principes, Comites, & Barones, nec non Cinitatum, Caftrorum, Terrarum, & locorum infra Regnum, & Terrarum hunfmodi confiftentium communitates, & wninersitates presentium poft captam, vt prefertur, candem Ciuitatem Neapolitanam prafatum Regem in corum verum, & legitimum Regen, atq;diminum recognouerint, o pro tali, eum teneant, & reputent, fibig;takquam Regni, & Terrarum pradictaru vero, & legitimo Regi, at Demino in omnibus pareant, obediant, & intendant; ac etiam dilli Principes, Comises, & Barones, & corum finguli in manibus suis fidelitatis Solitum turamentum profliterint, & alias ipfe Rex Regnum, & Terram pradictam in pace , quiete, & tranquillitate de catero tenere confidat, ac -ut denotissimus, & Catholicus Princeps noffris, & ditta Romana Ecclefia mandatis debite parere, & intendere, noftrum, & buiufmodi Ecclefia flatum, inxtà facultatem sibi desuper pro tempore traditam ce fernare, defendere, & augere proponat, & ad id fe fpetialiter offerat, nec dubitetur in possessione Regni, & Terra huiusmodi, per que vis aluem facile persurbari poffe pro parte ipfins Regis fuit nobis humiliter supplicatum, ot Regnum Sicilia, ac Terras citra pharum buinfmodi cum Territorio, ac diffvielibus, alufq; iuribus, & pertinentus fuis fibi pro fe, & fuis haredibus mafeults in perpetuum concedere, & donare, & de illis enm innestire, ac alras super hoc ei, & haredibus prediefis oportune providere de benignitate Apostolica dignaretur. Nos igitur tum celebris recordationis Regis Ferdinandi genitoris sui ma-

domiricapidara nelle mani, e datami dal Signor Mare'Anno.

Mare'Anno. tonio de Causlieri perfona di belle lettete vnite con facolnio de' Ca-cà legale, non m'hà parfo defraudanne i curiofi, già che da
quella dipiede in vn cetto modo il dominio vitle dell'lifted
fo del Rè d'hoggi noftro Signore, e fegue in cotal modo.



"GENIVS Epifcopus, &c. Ad perpetuamvei memarism; Reguans in altifimitis at triumphás Ecclefia, cui Pater aternus Celi, & T cvra, Dominator Dominus prefer dignofestus, cuiq; Sandforum munitrant agmina, & Angelorum kuudes glovium decantant; Vicarian flib in terris constituis Ecclefam militantem, Vii-

genito Filio Dei viui Domino nostro Iesu Christo inesfabili couunctione copulatam, ad buins namq; militantis Ecclesia regimen licet inniti dinina dispositione vocati circa quarumlibet fidelium nationum felicem statum, & animarum falutem, prout ex debito tenemur Summi Potificatus officii, vt prafertur nobis iniuneli,cogitatus noftros libenter effindimus, ac partes Apostolica follicitudinis adimplemus, sed illa nos cura propensius vrget, atq; compellit, ve nobis, ac Romana Ecclesia subiecta Reyna, Ciuitates, Terras, atq; loca omnia, & fingula, per nostra provisionis ministeriu, sublatis ab ea finistris quibuslibet, ac omnibus, & singulis corum salutem, & felicitatem, flatum, nec non defolationis enitatione concernentibus masure, ac debite compensatis viilissimi, ac felicissimi regiminis prasidio fulciantur, pacifq; tranquittitatis, & quietis dulcedine gandeant, ac ex huinsmodi pace, & traquillitate alia noftra, & dille Romana Ecclesia Civitates, Terra, & loca à guerrarum turbinibus, earumq; suspictionibus liberati prosperis gratulentur eyentibus,ipfaq;omnia, & ad laudem, & gloriam christiani nominis, dictan; F.cclefia ftatum falubre felicia fpiritualium, & temporalium suscipiant incrementa; dudum si quid bone memoria Ioanna Secunda olim Regina Regni Sicilia , & Terracitra pharum, que iuris, & proprietatis eiufdem Romana Ecclefia existunt granibus inimicorum suorum oppressibus vexata, & conculcata carifsimum Christo filium nostrum Alphonsum Aragonum Rege Illuftrem in fui subsidium, & cantelam, hostiumg; propulsationem adnocauit qui no fine granibus laborib impensis, & periculis, relifis regnis fuis, omniqualia cura postposita cu copus, & gentibus suis, ac potenti elaffe ad liberationem pradicta Regina personaliter ve-

nlens, caufa auxiliante Demini prafidio liberanit, & in verant fui ipfins libertatem, salutemq; reduxit, in cuins memoriam, ac summi benehen compensationem pranominatum Regem Aragonum in fillum arrocanit, eidem Regnum pradictum cum omnibus iuribus fuis us meliovelus vies, & modis quibufcumq; potuit per publica instrumenta, que 1st haberi pro expressis volumus, suifq; legitimis successoribus dedit, tradidit, & concessit, cost cuins quidem Regina obitum Rex irfe nulli parcens Ino, suorumq, periculo, nulli indulgens labori, nec non impenfarum proflunio relitta fua Regina pro dicti Regni recuperatione peennes, rebus, & bonispene Regnum, & Terram pradiciam, propitiante ad hoe fibi altissimo, eiufq; ad hoe eccedente strenna animi virtute. er n agnammitate, ac grandi conflantia, caterifo; virtutibus, quibus cum Dominns om upotens, infigninit, dotanita; in dies fortis congressus, & arri morte pendente acquistuit,omnesq; Principes, Duces, Marchiones, Comites, & Barones, & Regnicolas, ner non Civitates, Terras, Caftella, & tandem Inclitam Civitatem Neapolis dictioni sua subegit; Cum itaq; ficut pro parte diffi Regis nobis nuper expositum extitit, omnes, & fingula Kegni Terra pradicti Principes, Comites, & Barores, nec non Cinitatum, Caftrorum, Terrarum, & locorum infra Regnum, & Terrarum but fmodi confiftentium communitates, & uninersitates prefentium post captam, ot prefertur, eandem Civitatem Neapolitanam prafatum Regem in corum verum, & legitimum Regem, atq;diminum recognouerint, & protali, eum teneant, & reputent, sibigitaliquam Regni, & Terrarum pradictari vero, & legitimo Regi, ac Demino in omnibus pareant, obediant, & intendant; ac etiam dilli l'rincipes, Comises, & Barones, & corum finguli in manibus suis fidelitatis Solitum turamensum prastiterint, & alias ipfe Rex Regnum, & Terram pradictam in pace, quiete, & tranquillitate de catero tenere confidat, ac vt denotiffimus, & Catholicus Princeps noffris, & dilla Romana Ecclefia mandatis debite parere, & intendere, noftrum, & huiufmodi Ecclesia flatum inxtà facultatem sibi desuper pro tempore traditam ce fernare, defendere, & augere proponat, & ad id fe fpetialiter offerat,nec dubitetur in posseffione Regni, & Terra huiusmodi, per que vis alium facile perturbari posse pvo parte ipsius Regis suit nobis humiliter supplication, vt Regnum Sicilia, ac Terras citra pharum buinfmodi cum Territorio, ac districtibus, alufq, iuribus, & pertinentiis fuis fibi pro fe, & firis heredibus mafculis in perpetuum concedere, & donare, & de illis enm inneftire, ac alias super hoc ei, & haredibus predietis oportune providere de benignitate Apostolica dignaretur. Nos igitur tum celebris recordationis Regis Ferdinandi genitoris sui ma-

xime inextirpando à Dei Ecclesia tune vigente pestifero seismate, tune dicti Regis Alphonfi acquirenda, reflituendagi ipfi Ecclefia Marina Anconitana praftita obfequia, ipfiufq; Regis predicti potentia, & pro infins parce nobis exposita, aliag; omnia pramiffa, & singula, nec non etiam damna, scandala, arg; pericula grania, o immensa, que ex perfona cuiusnis Regnum, & Terram buiusmode absq; specialis sedis Apo-Rolica prinilegio desinentis, ac è contrario milia, & falubria, & gradia ex codem si sua petitionis buinsmodi fanorabiliter annuatur nobis, ac flathi noftro, ac Romana Ecclefte facile pronenire poffent, matura deliberatione, ac iusta rei tam grandis exigenti habita providentia, compefantes, & etiam attendentes, ner non Principibus, Ducibus, Comicibus, & alys nobilib. Comitibus quoq; eninersitatib., & incolis prasentibus, & futuris Ciuitatum, Caftrorum, Terrarum, & locoru Regni, & Terra pradictorum ne de catero Otterioribus querrarum turbinibus cum tanto excidio, & grani detrimeto subiaceane pronidere voletes, ac sperantes, quod dictus Rex propter prouidentiam, & plurimarum virtutum excelletiam, quibus personam suam illarum largitor Dus insigninit, Regnum, & Terram buiufmodi feliciter reggere, & falubriter gubernare, necnon more progenitorum suorum nostri, ac fedis, & Ecclesia pradictoru flatus conferuator, & defenfor pracipaus effe debeat, buinfmodi supplicationibus inclinatizad omnipotentis Dei Patris, Vila, & Spiritus S. nec non gloriofa Virginis Maria Dei Genitricis, ac Apo-Rolorum Petri, & Pauli totins Curia caleftis landem, & gloriam, nec non noftrarum fedis Ecclefia, Regni, & Terra pradictarum falubrem, Statum, & Lonorem, Regnum Sicilia pradictum cum Terra pradicia, que eft citra pharum vfq;ad confines Terrarum ditte Ecclefia Romana (excepta Cinitate nostra Benenetana en toto eius Territorio, ac omnibus districtibus, & pertinentus (nis) per nos, aut Romanos Poutifices diftinclis, vel diftinguendis, quam dicla Romana Ecclefia fibi olim retinuit,ac veferuauit, prout nobis etia harum ferie referuamus etia si ipfa Regnum, & Terra ad nos, & pradicta Romana Ecclefiam per obitum clara memoria Ioanna Secunda Sicilia Regina, vel alias qualitereug; fen per mortem cuinfeumq; alterius persona, & ex quacumq; caufa vacet, seu quous modo, aut ex alterius cuinscumq; persona deuolutu exiflat, in feudum perpetuum sibi cariffimo in Christo filio nostro Alphoso Regi pradicto licet absenti pro fe, suifq; baredibus descendentibus per rectam lineam mafculis iam natis, T in posterum nascituris, cu modis, or formis, conditionibus, adiectionibus, promissionibus, cautelis, clausulis, voluntatibus, & ordinationibus inferius denotatis ex certa scientia de patrum nostrorum consilio, & affensu, & Apostolice potestatis ple-

A-116-

mit dine tenore prafeutium concedimus, Tdonamus, ac in te, T heredes the supradictos total ter, ac plenarie tran ferinius, & trasportamus, nec non de 1, 115 Regno, T cira, corum; invious, O percinentus vniner[:s te ettem a fertem in personam ditetti filu nostri Alphonsi HispaniNotari velle, ex parte al no prefentialiter destinati per anuli nostri ciufd m Al, honfi digito anulari traditionem, & impositionem presentialitir muellimus receptis tamen prius à te in forma, que sequitur fidelitatu debito iuramento, ac pleno homagio, & servitio vassallagio, ligio, pro hun smodi serdi debitis, o confuetis. Coditiones verò predicte sunt videlicet; Pronittetis enimiet iurabitis tam tu, quem tui in dicto Regno harde grando nullas vinguam conspirationes, vel colligationes, cum qui ufcumq; Regibus Principibus, feu Magistratibus, communitatibus, aut personis alus fidelibus, aut infidelibus contra nos, vel successores nofros Rom. Pout. canonice intrantes, ant Romanam Ecclefiam, feu in eoren damnum facietis, nec fieri consentietis, seu permittetis, quantum in to, vel in illiserit, nec fastas ratas habebitis, et quod nunquam à nostra, et pradicta Ecclesie obedientia recedetis, nec aliquod scisma contra nos, velf reces ores nostros, aut Romanam Ecclesiam predictos facietis, aut cuin scumq; feifinatis, seu havesis imitatores eritis, seu fautores, nec buiusmodi conspirationes, scu scisma contra nos, vel successores nostros, ant Ecclesiam predictam facietis, aut scifmaricos, seu hereticos receptabitis, seu quocumq; modo eis fanebitis, aut eis, vel eorum alteri aliquod auxilium, confilium, vel fauorem prastabitis, nec aliquos nobis, aut di-He Ecclesis rebelles, ant nostros, seu ipsius Ecclesia hostes, vel inimicos, feu rerum, vel bonorum ipfins Ecclefie innafores, aut occupatores in\_ Reyno, vel Terra pradictis, aut in aliquo ipforum parte, aut alioquouis loco, in quo temporalem potestatem habebitis receptabitis, aut per alios quoquo modo receptari patiemini , seu permittetis scienter , sed illos efficaciter persequeminisquod autem supradicitur de immitis, et rebellibus extra Regnum, et Terram pradictas non receptandis intelligitur de no:atis, et declaratis, seu declaradis, vel alias nominandis per Sumum Pontificem, in Regno autem, et Terra pradictis intelligitur, prout superins est expressum; si verò in eno, vel tuorum in dielo Regno harcdum obitu legitimum, prout subsequitur, harede, vel ipfos haredes tuos, quod absit non habere contingerit, Reguum, et Terra pradicta ad ipsam Ecclesiam Romanam, einsq; dispositionem libere renertatur, Et de liberis duobus maribus per eandem linea concurrentibus primogenitus preferatur, in Regno verò, et Terra pradictis nullus succedat, qui non fuerit de legitimo matrimonio procreatus; ad hac tam tu, quam tui in dicto Regno haredes Regnum, et Terra pradicta nullatenus dividetis; fed fu-

188 cer illa sub buinsmodi conditionibus immediate, et in capite nomine Ec-"lesie Romane tenebitisset tam tu,quam predicti tui in dicto Regno heredes sub propries nominibus nobis, & successoribus nostris Rom. Pont. Canonice intrantibus, ac nomine Ecclesis expressis nostro, et ir forum nominibus ligium, homagium facietis dillum iurametum fidelitatis, faciedo mentionem expressam de prasentibus literis, ot prefertur; prastabitis buinsmodi autem ligium, homagium, tu, et dilli haredes facient, et juramentum fidelitatis prestabunt iuxta subscriptam formam; si Rom. Pontifex in Italia fuerit infra fex menfes, si verò extrà Italiam effet infra annum;postquam Regni dominiu adepti fueritis teneamini nobis, et singulis successoribus, ac eidem Rom. Ecclesie renouabitis tam ipsum ligite homagium, quara etiam hniufmodi iuramentum, in opinione autem, & beneplacito erit Rom. Pontif. feu preditte Ecclefia, te, & heredes thos pradictos vocare ad prostandum personaliter iuramentum fidelitatis. Or ligium homagium huiusmodi Rom. Pone. & ciusaem Ecclesia dumodo, ad hoctibi, vel illistum locum ftatuant, & affignent, vel aliquem Cardinalem ipfeus Ecclefic, aut alium, qui vice Rom. Pontificis iurametum inxtd eandem formam, & bomagiam buiusmodi recipiat destinare; th quoq; enrabis ad presens te ad boc spetialiter oblizatum, & tam tu qua predicti tu in dicto Regno beredes nobis, & fingulis successoribus predictis ac eidem Ecclesie quando prestabitis, & prestabune huinfmodi iuramentum fidelitatis imabitis vos spetialiter adhoc obligatos, quod vnquam tu, vel ipfi per vos, feu alium, vel alios quocumq; modo procurabitis, ve eligemini, vel nominabimini in Regem, vel Imperatorem Rom. vel Resem Theraonis, aut Daium Lobardie, vel Trifcie, fen maiorem parte earunde Lubardie, vel Tufcia, Ofielectionem, vel nominationem ad ipfum, vel Regnum Rom. feu ad Regnu Theutonie, aut Dnium Lobardis, vel Tuscie, seu maioris partis earum de vobis celebrari contingerit nullum huiusmodi electioni, vel nominationi affersam prestabitis, nec intromittetis vos unllo modo de regimine ipfins Imperij, vel Regni Rom. vel Regni Theutonie, aut Domini Libardie, fen Tufcie, vel maioris partis carundem ad quodcumq corum nominati fueritis, vel electi; quod si tu, vel aliqui tuorum in dicto Regno beredu findentibus, & procurantebus, te aut in Imperium ipsum, sinc ad dicti Rognum Rom. seu Regnii Themeonia, ant Diium Lombardie, son Tuscie, son maioris partis carumde electi, fen nominasi fuerunt, aut fi poft tall electionem, vel nominationem Imperij, vel Rom. Regni, vel Regni Theutonic, aut Dominij Lombardse, feu Tufcie, aut maioris ipforu partis regimen, tu vel ipsi manifeste te intromiseris, vel ipsi te intromiserint sine expresso nofiro, vel successorum nostrorum mandato, co ipso inre preditioru Regni,

& Terre

o Terre cadas, & cadant ex toto, ipfaq, prorfus amittas, & amittat,et ca jem Regnii,et Terra ad Rom. Ecclesia libere dengluatur, fi aute tu, vel alique ex diffis beredibus elections, vel nominationi falle non procuran abus, te vel ipfis, ant procurantibus confenferis, vel confenferint, & huse eleft.oni-feu nominationi, seu invi omnino renunties, seu venuntient, o quod Imperio, sen aliquo alio premissori, ad quod electus, sen electi, fe e nominatus, vel nominati fueritis, aut fuerint, nullatenus te intromittas, vel ipfi fe intromittant ; & si moniti infra quatuor mensium spatiu poft municionem huiufmadi tali electioni, seu nominationi, vel iuri non renunciaucris, velvenucianerint, vel de ipfo Imperio, fen de aliquo premifforn, ad quod elettus, feu nominatus, aut eletti. feu nominati fucritis, vel fuering to intromiferis, vel ipfi fe intromiferint quoquomodo, ex bac fis, & fint einfdem Rezno Sicilie, et Terra, et omni provfus corum inte primatus, atq; prinati, et, ve diffum eft, Regnum, et Terra ad Rom. Ecelefram libere denolmantur; fi verò ad te, vel ad tuos in codem Regno heredes non potaris commode talis mentio peruenire, super quo viig; impedimento videlicet quod moneri commode nequeatis, vel nequeant, credetur, et flabieur affertioni Rom. Potif. sufficiet monitio publica, & Solenis itaq; fi infra fex menfes, & post illa non venunciaueris, vel heredes ipfi non rennciancrint, aut de Imperio, & de aliquo alio predictorn, ad quod tu clectus, vel nominatus, vel herades tui predicti electi, vel nominati fueritis, vel fuerint quomodolibet te intromiseris quaquomodo, ex hoc fes, & fine eifden Regno Sicilie, & Terra, & omni prorfus corum inve prinatus, atq; prinati, &, ve dielum eft, idem Regnum, & Terra ipfa ad Rom. Ecclesiam libere deuoluantur, vel ipfi se intromiserint quoquomodo, ve hoc cadas, vel ipsi cadant ab omni iure ipsorum Regni, et ve dietu oft. ve supra. Ceterum si contingerit aliquem de ipsis heredibus, qui deberent in dicto Regno, et Terra succedere in Regem, vel Imperatori Rom. feu Regent Theutonie, vel Dominium Lombardie, aut Tufcic, vel maioris parcis earum, feu eligi, vel affumi nullatenus corundem Regni, & Terre possessionem nacifcatur, vel habeat, nec fe de illoru cura, vel Dominus, aut regimine per se, vel alios aliquatenus intromittant, niss prius Imperio, vel Regno Rom. seu Regno Theutonie, & Dominio Lombarde, seu Tuscie, seu maioris eoru partis ad quodeumq, eorum electus, ant monitus fuerit, vel assumptus, et omni iuri competenti sibi in illis omnino renunciet, et illorum aliquod, sine de iure, sine de facto illud tenes, Regnum Sicilie dimittat, ipfum nullo unqua tempore reaffumpturus, alioquin cadat ab omni successione, et iure, que in Regno Sicilie, et Terra predictis fibi competerent, ipfo facto, staq, eadem Regnum, et Terfa ad Rom. Ecclefiam, einfq;ad difpositionem plene, et libere deuoluantur, fo

. 9

cer illa sub huiusmodi conditionibus immediate, et in capite nomine Ec-"lesia Romana tenebitisset tam in, quam pradicti eni in dicto Regno haredes fub propries nominibus nobis, & fuccefferibus noftris Rom. Pont. Canonice intrantibus, ac nomine Ecclesia expressis nostro, et ipsorum nominibus ligium, bomagium facietis dictum iurametum fidelitatis, faciedo mentionem expressam de prasentibus literis, ot presertur; prastabitis buinsmodi autem ligium, bomagium, tu, et dieli baredes facient, et suramentum fidelitatis prestabunt inxta subseriptam formam; si Rom. Pontifex in Italia fuerit infra fex menfes, si verò extrà Italiam esfet infra annum postquam Regni dominiŭ adepti fueritis teneamini nobis, et sinanlis successoribus, ac eidem Rom. Ecclesic renouabitis tam insum ligite homavium, quaen etiam huiusmodi juramentum, in opinione autem, & beneolacito era Rom. Pontif. seu predicte Ecclesia, te, & heredes tuos predictos vocare ad prestandum personaliter iuramentum fidelitatis, & ligium homagium huiufmodi Rom. Pont. & ciufdem Ecclefia dumodò, ad hoceibi, vel illistum locum flatuant, & affiguent, vel aliquem Cardinalem ipfius Ecclefic, aut alium, qui vice Rom. Pontificis iurametum inxed eandem formam, & homaginm buinsmodi recipiat destinare; th anog; enrabis ad prefens te ad boc specialiter oblizatum, & tam tu qua predicti em in dicto Regno heredes nobis, & fingulis successoribus prediffis, ac eidem Ecclefie quando prestabicis, & prestabune buinfmodi inramentum fidelitatis surabitis vos specialiter adhoc obligatos, quod vnanam in vel ipli per vos feu alium, vel alios anocuma; modo procurabitis, ve eligemini, vel nominabimini in Regem, vel Imperatorem Rom. vel Regem Themonie, ant Daium Lobardie, vel Tricie, seu maiorem parte earunde Lubardie, vel Tufcia, Ofielectionem, vel nominationem ad ipfum, vel Regnum Rom. feu ad Regnu Theutonis, aut Dnium Lobardis, vel Tuscie, sen maioris partis carum de vobis celebrari contingerit nullum huiusmodi electioni, vel nominationi affensum prestabitis, nec intromittetis vos nullo modo de regimine ipfins Imperij, vel Regni Rom. vel Regni Theutonie, aut Domini Libardie, fen Tufcie, vel maioris partis carundem ad quodcumq; corum nominati fueritis, vel clechi; quod fi tu, vel aliqui tuorum in dicto Regno beredu findentibus, & procurantibus,te aut in Imperium ipsum, sue ad diffu Regnum Rom. sen Regnii Themeonia, ant Diium Lombardie, sen Tufcie, sen maioris partis carumde electi. fen nominati fuerunt, aut fi post tale electionem, vel nominationem Imperij, vel Rom. Regni, vel Regni Theutonic, aut Domini Lombardie fen Tufcie, aut maioris ipforn partis regimen, tu vel ipsi manifeste te incromiseris, velipsi te intromiserint sine expresso nofire, vel successorum nostrorum mandato, co ipso iure predifforu Regni,

& Terre

none

& Terre cadas, & cadant ex toto, ipfaq, prorfus amittas, & amittat,et ea lem Regnu, et Terra ad Rom. Ecclesia libere denoluatur; fi aute tu, velalique ex diffis heredibus elettrons, vel nominationi falle non procurantibus, te vel ipfis, ant procurantibus confenferis, vel confenferint, & huse electioni, feu nominationi, feu invi omnino renunties, feu renuntient, G quod Imperio, sen aliquo alio premissori, ad quod electus, sen electi, fe i norainatus, vel nominati fueritis, aut fucrint, nullatenus te intromittas, vel ipfi fe intromittant ; & fi moniti infra quatuor menfium fpatiu post monitionem huiusmadi tali electioni, seu nominationi, vel iuri nou rennuciaueris, velrenucianerim, vel de ipfo Imperio, fen de aliquo promifforn, ad quod electus, seu nominatus, aut electi. seu nominati fueritis, vel fuerint te intromiseris, vel ipsi fe intromiserint quoquomodo, ex hoc fis, & fint einfdem Rezno Sicilie, et Terra, et omni prorfus corum iure prinatus, atq; prinati, et, vt diffum eft, Regnum, et Terra ad Rom. Ecclesiam libere devoluantur; si verò ad te, vel ad tuos in codem Regno hi redes non poterit commode talis mentio peruenire, super quo viig; impedimento videlicet quod moneri commode nequeatis, vel nequeant, eredetur, et flabitur affertioni Rom. Potif. sufficiet monitio publica, & Solenis itaq; fi infra fex menfes, & post illa non renunciaueris, vel heredes ipfa non renucianerint, aut de l'imperio, & de aliquo alio predittoru, ad quod en electus, vel nominatus, vel berades eni predicti electi, vel nominati fueritis, vel fuerint quomodolibet te intromiseris quoquomodo, ex hoc fis, & fine cifdem Regno Sicilie, & Terra, & omni prorfus corum inve prinatus, atq; prinati, & ,vt dillum eft, idem Regnum, & Terra ipfa ad Rom. Ecclesiam libere deuolnantur, velipsi se intromiserint quoquomodo, vt hoc cadas, vel ipli cadant ab omni iure ipforum Regni, et vt dietu eft, ve supra. Ceterum si contingerit aliquem de ipsis heredibus, qui deberent in dicto Regno, et Terra succedere in Regem, vel Imperator? Rom. fen Regem Theneonie, vel Dominium Lombardie, aut Tufcie, vel maioris parcis earum, feu eligi, vel assumi nullatenus eorundem Regni, & Terre poffessionem nacifcatur, vel habeat, nec fe de illoru cura, vel Dominis, aut regimine per se, velalios aliquatenus intromittant, nisi prius Imperio, vel Regno Rom. seu Regno Theutonie, & Dominio Lombardie, seu Tuscie, seu maioris eoru partis ad quodeumq, eorum electus, aus monitus fuerit, vela fumptus, et omni iuri competenti fibi in illis omnino renunciet, et illorum aliquod, sine de iure, sinc de facto illud tents, Regnum Sicilie dimittat, ipfum nullo unqua tempore reaffumpturus, alioquin cadat ab omni successione, et inre, que in Regno Sicilie, et Terra predictis fibi competerent,ipfo facto, itaq, eadem Regnum, et Terfa ad Rom. Ecclesiam, einfq;ad dispositionem plene, et libere denoluantur, fo

fruttibus, & obuttionibus Regni, ac Terra pradiciorum, ex quibus fumpeus necessarii faciendi pro eorundem Regni, & Terra custodia deduccutur, Regno refermandis endem, & lucro alternus vatione ipfins cufiodia vo censuros; si Kegi pramortuo liberi non supersint, & Pater Imperator no renuntiauerit, Regnum, & Terraipsa ad Kom. Ecclesiam libere deucluantur, Regnum quoq; & Terra pradicla Imperio nullo modo subdatur, seu nullo unqua tempore, aut modo in eadem persona quomodolibet Unietur, & pracise Super hoc articulo tam per personas spirituales, qua alias cautiones cauebitur iuxta Ecclesie voluntatem, quadocuma; Rom. Pontifex hoc duxerit requirendum, cum prorfits intétionis Rom. Ecclefia fit vt Regnum, & Terra pradicta nullo viquam tempore vniantur, ve feilicet Kom. Imperator, & Sicilia Kex existat; quod autem circa Unionem Regni, & Terracum Imperio dicimus hoc infum circa unionem Regni, & Terra pradictorum cum Regno Rom. & Regno Theutonica, feu cum Lombardia, vel Tufcia, feu cum maiore parte ipfarum Lombardia, vel Tufcia intelligimus, & volumus effe diclum; pro toto Regno verò generali cesu ipsorum, & Terra octo millia vneigrum auri ad pondus ipfius Regni in festo B. l'auli Apostoli de mense I uni vbicua; Rom. Pontifex fuerit ipfi Rom. Pont. & Rom. Ecclefia annis fingulis persoluentur; si verò tu, vel tui in dicto Regno, & Terra baredes quocunquermino nou folueritis integrè censum ipfuni, & expectati per duos menses terminum ipsum immediate sequentes de illo ad plenum non satis feceritis, eo ipfo eritis excommunicationis vineulo annodati; quod fe secundo termino infra sequentes duos menses enudem censum sine diminutione qualibet non perfolueritis, totum Regnum Sicilia, & tota Terra pradicta Ecclesiastico erut supposita interdicto; si verò nec infrà alios duos menses proxime futuros per plenam satisfactionem illius einselem census nobes duxeritis consuledum: taq; transatits codem tertio termino, & duobus proximus sequentibus mensitus non sit de dictis ceto millibus buinfmodi untiarum auri primi termini iffi Ecclefia integre fati facti, ab eifdem Regno, & Terra, if forumquiure cadatis ex toto, & Regni, & Terra pradicta ad Rom. Ecclesiam integre, & libere renertantur; si antem de cento octo millium a nciarum butusmodi primi termini infra diflos tertium , & duos sequentes meuses plenarie satisfeceritis nibileminus semper pro fingulis ofto millibus vaciarum fingulori m terminera simili modo si in carum folutione cessaucritis, vel illas non felucritis in similes panas incurreris saluis alus panis, o processibus, qua, vel qui d. inre inferri, vel haberi pote int per Rom. Potificem, in hoc cafu in quo libet etiam termino dabis tu, & tui in dicto Regno, & terra beredes da bunt nobis, vel successoribus nostris canonice intrantibus vnum palafre-

num album, pulchrum, & bonum in recognitione veri Dominii corundem Reguiset Terrasad has postquam tu pradictum Regnum, et Terra. veltantum de iplis acquifieris, et habueris, quam etiam aliqua Ciuitates, vel monitiones, vel aliqua loca ipforum Regni, et Terre adhuc rebellia tibi fuerint, et possit ipforum Rezni, et Terra Rex, et Dominus reputaris, foluas nobis, et pradicte Romane Ecclesia quinquaginta millia mercarum, ferlingorum per infraferiptos terminos videlicet, quod infra fex menfes postquam dicta Regnum, et Terram acquisieritis, prout dictu oft, foluas nobis, et cidem Ecclefia decem millia mercarum, fterlingori, et infra singulos sex menses successiui soluas singula decem, donec tota predicta quinquaginta millium mercarum fterlingorum fumma fuerie integre perfoluta: quod fi in buinfmodi termino non foluas, liberum erit nobi , vel eidem Rom. Pontifici contra te pro fingulis terminis ad panas foirituaies, et temporales procedere, prout nobis, velipfi videbitur expedire quandocumque, aut Rom. Pontifex, qui pro tempore fuerit. affernerit, vel dixerit Rom. Ecclefiam indigere, it ag: super indigetis buiufmodi Rom. Pontificis simplici verbo fletur, iu, vel tui in dicto Regna barede, requisiti ab eo in V'rbem, in campaniam, in maritimam, in patrimonium B. Petri in Tuscia in Ducato Spoletano Marchiam Anconitanam in pramissam Ciuitatem Beneuentana, et eius Territoriam, et pertinentias, que pront prefertureidem remanebunt Ecclefic, et in Cinita. tes nostras Perusin. Cinitatem Castelli, Bonon. Ferrarensem, Auirionefem,et Comitatum Fenaifini , et in omnes alias Terras ipfins Ecelefie vbicumq; confistentes trecentos milites equis, et armis decenter munitos, et paratos; I ta vnufenifa; ipforum haheat quatuor equitaturas, vel tres ad minus in Ecclefic prelibate obsequium, etsubsidium transmittetis per tres menfes integros tuis et difforum tuorum in prediffis Regno et Terra beredum fumotibus et flicendus, semel tantum in anno in seruitus eiusdem Ecclesie moraturos mensibus ipsis, à die, qua inde milites Terram tui dominu, vel finem tui districtus ingressi fuerint per vulgares di-Etas, et solitas computandas, et si malnerit Ecclesia aliter ingruente neceffitate, super qua fetur verbo Rom. l'ontificis, vi dicium eff. nauali exercitu innari, predicti milites debitataxatione, et recot enfatione prelibata,in ranali presidio commutentur; verum quia prodicta Cinitas Beneuentana, quam hactenus Ecclesia Romana sibi retinuit, et in funm Demanium:et Dominium cum omnibus iuribes, et pertinentijs referuanit tenimentum Cinitatis einsdem cum finibus eins antiquis, quos Rom. Pontif. quandocum ; femel tantum sibi placuerit bona fide sibi diffinguet eidem Ecclesis, et in eins proprietate libere remanebit, nullo iure in cistibi, vel emenmone also de Regno prediffe resento, feu quomodolibet reservato, discretioni quoq; per Rom. Pontificem semel facienda, vt dictum eft habitistu, & pradicti tui in dicto Regno, & Terra haredes abla; contradictione, & refragatione quacumque, prout iola di-Rinctio per literas Apostolicas apparebit, pro dicta quog; Cinitate Benenentana, reparanda, reficienda, & fortificanda pro Romana Ecclesia exponentur per septennium pro lignaminibus,omnia nemora ipsorum Reeni, & Terra, o omnem materiam ad adificia opportuna, puta lapides, arenag; puteolana vocatur, cementum, & similia, sine praiudicio iuris fingularum personarum ad vnam dietam prope Beneuentum; prastabitis etiam iplis Beneuentanis secuvitatem per totum Regnum, & Terra pradictam; prinilegia insuper dicta Cinitatis, à Regibus, & Principibus concessa, illibata sernabitis: omnia statuta per quon. F edericum olim Komanorum Imperatorem, feu que feumq; alios Reges, & per quon. I oanam Reginam pradictam facta contra Civitatis einsdem libertatem renocabitis, & in omnibus, & per omnia, qua libertetis fuerint eateris Regn:colis prastabitis, illa, nec aliqua statuta, seu aliquas leges condetis in posterum, per qua dilla Cinitati diretti, vel indirette posset praind generari, & per Apostolica Sedis, & B. Bartholomci Patroni Ciuitatis einsdem renerentiam, fidentiam ab omnibus remitti faciatis, & remittetiseisdem , fidentiarum autem remissio est concessio libertatis, & Cines Beneuentani possint libere vincas, & Terras excolere ipsarum fruges, et fructus recolligere, & eastlem vincas, & Terras vendere, & de ipfo pro sua voluntate disconere, fine ali ma exactione, vel muneris datione; tu autem, & dicht tui in eisdem Regno, & Terra haredes in dicha Cinitate, & cius Territorio, & pertinentus fuir, que Romane remanebunt Ecclefia, vel in Vrbe, feu in campania, vel maritima, feu in Ducato Spoletano, ant Marchia Auconitana, vel in Fatrimonio B. Petri in Tufcia. ant in Cinitatibus Perulin, Cinitato Callella Bonon, Ferrarien, Aninnionem, & Comitatu Veinafini, feu in alus quibufeumq; Terris, aut demanus, fine fendis ipfins Ecclefie vbilibe: conflictus ex successione, vel legato, aut venditione feu donatione, aut also quocuma; iure, fine titulo, fine contrastu nibil vn quam vobis acquiretis, vel vendicabitis, feu poteritis acquirere, vel quomodolibet vendicare, & nibil vuquam recipere, vel habebitis, vel retinebiti, seu poteritis habere, recipere, vel etiam retinere, ac nullam potestariam Capitaneam, vel re Foriam, nullame; aliu honorem, nullim dignitatem Seu potestatem senatoriam, vel quamcumo; aliam administrationem, nec comendam, nec quodeum galind officium. recipietis, seu recipere poteritis in eisdem, hoc autem intelligimus de illis baredibus tuis, & tuorum in dictis Regno, & Terra h.credum, qui in\_ eisdem Regno Sicilia, & Terra succedant; volumus enim, quod debitum

aliorum heredum, qui fuccedenttibi, vel illis in Civitatibus, vel aliis Terris fuis, vel ipforum in panam haredis, quieft tibi, vel ipfis fucceffurus in Regno, & Terra pradictis aliquatenus oftendatur, nec verò bususmodi alij haredes tui, vel ipsorum contra ea, qua in isto cotinentur articulo alio forsitan tempore venire prasumant acquirendo, vel vendicădo, aut recipiendo, vel habendo, seu retincdo sibi aliquid in Terris in avticulo ipfo expressis, sen comprehensis, vel recipiendo, habendo, vel retinendo in Terris eifdem potestariam fen Capitaniam, vel rettoriam, vel aliquid aliud de is, que in articulo continentur ecdem, sie semel super is duximus prouidendum, vt videlicet nulli etiam buiufmodi alioru beredum tuorum, vel ipforum vllo vuquam tempore liceat fibi quicquam in eisdem Terris acquirere, seu vendicare, percipere, habere, vel etiam retinere potestariam, vel Capitaniam, vel restoriam, vel aliquod aliud in us, qua prout dictum est in codem articulo plenius exprimutiur; quienq; antem ipforum fecus profumpferit eo ipfo exharedains existat, nec ipfe, nec eins posteri in perpetuum poffint in eodent Regno succedere , si cis in casu aliquo buiusmodi successio differeretur, fed ab illa repellantur omnino; nibilominus ille, qui eune eisdem Regni gubernaculo prafidebit Rom. Pontif. contra eum, affiftere teneatur: fi vero tui, vel aliquis ini in ipfo Regno, Terra haredes pradictam Cinitatem Beneueriana Tervitorium, & pertincutias, eiufg; remanebunt Ecelofia, r el aliquam partem corum, aut campaniam, vel maritimam, feu Vrbem, vel Ducatum Spoletanum, aut Marchiam Anconitanam, fine Patrimonium B. Petri in Tufcia, aut Civitatem Perufin Civitatem Castelli Bonon. Ferrarien. Auinionen.aut Comitatum Venaisini Sen alias quascung; Terras Kom. Ecclesia vbilibet constitutas, velipsarum aliquam partem occupaneritis, sen occupare feceritis, aut super is offenderitis, vel molestanevitis Ecclesiam, sen feceritis molestare. & postquam super hoc à Rom. Pontifice moniti, & requititi, vel fi comode monert, aut requiri nequineritis, iuxtà ipfins Rom. Potificis affertionem, vel dictum postquam de loc publice, of folemuiter te, vel heredes ipfos monucrit, o infra tres menfis non restitueritis meegre omnia occupata co ipso ab corum Regni Sicilia, O Terra inre cadatis totaliter, ipfan; Regnum, & Terra prorfus ammittatis, & ad Rem. Ecclesiam libere deuolnantur, quod si etiam reflitueritis occupata nibilominus ad plenum de universis iniurijs, & damnis illatis ad damnum einsdem Rom. Potificis satisfacere teneamini; alu quoqueredes tui videlicet qui tibi non succedant in Regno occupare, vel en cupari facere casdem Terras Rom. Ecclesia, feu molestare, aut mole-Stant fa ere super illis candem Erelesiam attentent; illi verd qui fecus fecerist gramiffas po nas jusurrant , at videliret co iffo fint excommu-

nicati tam ipfi, andm eorum pofteritas in perpetnum ad successionem Regni, & Terra pradictorum in aliquo forte cafu einsdem successio denolueretur, ad illosnullatenus admittantur, & Rex Sicilia, qui tunc eris teneatur affiftere Rom. Pontif. contraipfes, ve superius est expressum; fane omnibus Ecclesus tam Cathedralibus, quam alijs rezularibus, et fecularibus, nec non omnibus Prelatis, et Clericis, ac universis personis ecclefiafticis facularibus, e: regularibus, & quibufcumq; religiofis locis Re-2ni, & Terre predictorum vlenarie dimittentur, et restituentur integre omnia bona eorum immobilia à quibuscumq; ablata, vel occupata sint, & per quolenma; detineanter: mobilia verò que extant, & poterunt inueniri restituentur eifaem; bec autem restitutio fiet abfq; contradictione, vel difficultate qualibet , ficue nanciscimini pradictorum Regni Sicilia, O Terra possessionem boc modo scilicet quod flatim in illa parte Rezni, et Terre, que fibi, vel ipfis baredibus obedient restitutio ipfa fiat, ipfaq; postmodum successiue consumabuntur, freut eadem Regnum, & Terra habebunt; Ne autem super is rebus restituendis oriri possit aliqua difficultas, deputabuntur à Romano l'ontifice aliqui viri discreti, ad queris mandatum, Garbitrium annorum, Grerum mobilium, ac immobilium, que extant restitutio plena fiet,itaquea de quorum dominijs,vel proprietate, fen possessione notum fuerit ad eorum arbitrium, et mandatu mox redderur;in dubiis verò per ipfum de plano, & abfa;iudici frepitu diligentius veritas inquiretur, lufficiat autem vocari Camerarium, vel Proenratorem, seu Balium in causes inrisdictione, vel balina, seu Territorio; bona de quibus agetur affiftant ad videndum iurare teftes, qui in huiufmodi difpositione deponent;omnes insuper Ecclesia tam cathedrales,qua alia regulares, et faculares, & religiofa, et quacumq; religionis loca in Regno, et Terra predictis consistentia cum omnibus donis suis in electionibus, postulationibus, nominationibus, pronisionibus, et omnibus alus plena libertate gandebunt, nec ante electionem, fine in electione, vel poft Regis affensus, vel confilium aliquatenus requiretur: quam vtiq; libertatem tu,et tui in ipfo Regno beredes fem per manutenebitis, ac conferuabitis, et manutenere, et coferuare facietis ab omnibus subditis vestris, dieteg; Ecclefic, et perfone vtentur libere om nibus bonis, et iuribus suis; faluo tibi, cz tuis in Regno heredibus iurepatronatus in Ecclesus tantum, quantum in hac parte patronis Ecclesiarum Canonica Instituta concedunt, vbi antiqui Reges Sicilia buiusmodi infratronatus in ipsis Ecclesus babuerunt; emnes etiam cause ad forum ecclesiasticum in Regno, et Terra prediftis pertinentes libere absq; vllo impedimento, agitabunt, tractabuntur, et ventilabuntur coram ordinarus, et alus ecclesiasticis Indicibus, et terminabuntur per cos, et fi ad Sedens Apoftolicam fuger

206 buiusmodi causis appellare contigerit, tam appellantes, quam appellati.ad eandem venire Sedem pro appellationum profequationibus libere, et ablasinhibitione aliqua permittentur, Sacrameta verò fidelitatis prestabuntur fecundum antiquam, et rationabilem consuetudinem, prout Canonica Instituta premittant abillis Ecclesiarum Pralatis, quorum pradecessores antiqui, illa Sicilia Regibus prostiterunt ab illis autem\_ Pralatis, et Ecclesis, qui regalia, seu temporalia bona tenent, si qui tame funt qui buius modi bona teneant à dominio Regni, et alus dominijs temporalibus, ct vatione bonorum buiufmodiab antiquo confueuerunt Regibus, et ipsis Doministemporalibus, et ratione libere huiusmodi honesta. et antiqua fernitia fecund'im rationabilem, et antiquam confuetudinem, et sicut infirtuta patiuntur canonica, impendetur, faluis tamen circa. Ecclesias alias regulares, et seculares personas, et loca ecclesiastica pradilla tam in faciendis provisionibus, et electionibus confirmandis, quam in omnibus quibuscumq; alys Romanis Pontificibus Ecclesia Romana Iurisdictione, et authoritate plenaria, et libera potestate; renocabitis etia tuet tui in dicto Regno haredes omnes constitutiones, et leges per dictu Federicum Regem Sicilie, sine per Corradum opfius Federici filium, aut Manfredum Principem Tarentinum supradicta quon. Ioanna Regina, vel alus Regibus, ant Reginis Regri, aut Terra pradictarum, feu alus quibuscumq; editas contra ecclesiasticam libertatem: nec statuta, et consuetudines edetis, aut promulgabitis, per que iuri, et ecclesiastice li-. bertati in aliquo derogetur: promittetis, etiam quod nullus Clericus, vel ecclesiastica persona corundem Regni, et Terre in ciuili, vel criminali causa ad faciendum fidem de titulo, vel posicifione clericatus conueniatur coram Indice feculari, nisi super fendis indicio petitorio conueniatur ciuiliter, sed omnia Ecclesie Monasieria, Hospitalia, et alia pia, et religiola loca, et persone ecclesiastica Regni, et Terrepredictorum omnimode erunt liberi, et nulli Regi, vel Principi fubiacebunt, nullas insuper I allias, seu collectas imponetis Ecclesis Monasterijs, vel locis predi-Elisant Clericis, sen viris ecclesiasticis, vel rebus corum, et in Ecclesus in dicio Regno, et Terra vacantibus, tu vel predictitui in Regno heredes nulla l'abebitis regalia nullosa; fructus, redditus, et prouentus nullas etiam obuentiores, ac nulla pro: sus alia recipietis ab eisdem, custodia. Ecclesiarum earundem interim liberam remanente penes personas Ecclesiasticas, iuxta canonicas sa veliones; Comites verd, Barones, milites, et universi bomines Regni, et Terre predictorum venient in illa liberrate,ct habebunt illas immunitates, illag, prinilegia, ipfag; gaudebunt, quos, o que tempore clare memorie Guillermi Secundi Sicilia Regis, & aliis antiquis temporibus habuerunt omnes exules Regni Sicilia, &

Terra pradiflorum cuinfeumq; conditionis existant ad madatum Rom. Ecclefia reducentur ad Reynum, & Terram pradiciam, ipfifqide bonts, & iuribus eins debitis restitutio plena, fiet, in buinsmodi autem vestitutione fecundum praferiptam formam in capitulo ie bonis Ecclefiarum reflituendis contentata tam in notoriis, quam in dubiis procedetur; omnes captinos & obsides qui tenentur in Regno, & Terra pradictis regnicolas, Romanos, Calus de Terris Ecclesia, seu inribus, vel Lombardos, aut alios bona fide restituetis eorum libertati proposse; Insetiam quod quicuma; Ecelofia Romana fideles in aliis Comitatibus, & Terris, Caftris, villis, seu locis, à Sede Apostolica, seu à Regibus, vel Principibus sibi concessis obtinent, necuon ins quod prinati à sure, vel per processus Apo-Adicos clim habebant, fi illes ad illud reftitut contingat etiam penitus saluum erit,nec per huiusmodi prasentem Regni, & Terra concessionem Comitatus, fen aliorum concefforum buiufmodi, enir; quoad proprietatem, & possessionem praiudicium generetur, Regio in omnibus vus iure Semper faluo, nullam etiam confederationem, seu pattionem, wel focietateri cum aliquo Imperatore, vel Rege, feu Principe, vel Barone, Saraceno, Christiano, vel Greco, aut cum aliqua Provincia, seu Cinitate, aut Communitate, feu loco aliquo contra Romanam Ecclesiam, vel in cius damnum facietie, & fi fecus fieret, quam faclum fucrit, fit ipfo iure nulla , & si cam feceritis ignoranter nibilominus quatenus de fatto id feceritis indilate tencamini ad mandatum Ecclesia reuccare; denique omnes pramiffes conditiones, que in persona tua opponuntur, circa tuos etiam in distis Regno, & Terra haredes, & successores intelligimus, & volumus, effe dictas, faluis omnibus, que circa alios tuos haredes ordinata. consistunt, pront superins eft expressum, verum quia in quibusdam articulis, feu capitulis predictarum conditionum continetur expresse quod in casibus, tu, & pradicti tui havedes, excommunicationis sententia incurratis, & dicta Regnum, & Terra, actu tua, & tuorum haredum\_ Terra fint Ecclefiaftico supposita Interdicto, & ad Romanam Ecclesia Regnum, & Terra predictam libere deuolnantur. Nos buiufmodi fententias videlicet excommunicationis in te, & eofdem havedes, & interdiela in Regnum, & Terram pradielarum, si tua, vel ipsorum culpa buiusmodi casus emerserint de pradictorum fratrum consilio ex nunc authoritate Apostolica tenore prastium promulgamus forma autem praditti iuramenti perte infra duos annos, nec non tuos in dittis Regno, & Terra haredes in manibus nostris, vel per nos deputandi talis est.

E GO Alphonfus Dei gratia Rex Sicilia plenum homagium ligium, & vassallagium faciens vobis Domino meo Domino Eugenio Paus IV. & Ecclesia Romane pro Regno Sicilia, & Terra, qua est citra charum vique ad confinia Terrarum ipfins Ecclefia, excepta Cinitate Beneuentana, cum toto Territorio, acomuibus districtibus, & pertinentus suis secundum antiquos fines Territory pertinetiarum, & districtus Ciustatis eiusdem per Romanos Pontifices distinctos, vel in posterum distinguendos ab hac hora in antea fidelis, & obediens ero Beato Petro, & vobis Domino meo Dão Eugenio Papa IV. vestrifq; successoribus Roman. Pontif.canonice intrantibus. Sanctea; Romans, & Apostolice Ecclesia, non verd in Consilio, aut consensu, vel facto, aut vitam perdatis, fen perdant, aut membrum, seu capiemini, aut capiantur mala captione, confilium, quod mihi credituri ellis per vos, aut nuntios veltros, vel per literas ad vestrum, vel corum ordinem scienter nemini pandam, & si sic vero fieri, ant procurari, seu trastari aliquid, quod sit in vestrum, vel ipforum damnum illud pro posse impediam, of fi boc impedire non poffem,illud vobis, vel successoribus significare curabo; Papatum Romanii Regalia Santi Petri tam in Regno Sicilia, & Terra pradictis, quam alibi consistentia adintor vobis, & eisero ad retinendum contra omnes homines; universas, & singulas conditiones suprascriptas, & contentas in prasentibus literis Apostolicis superipsorum Regni, & Terra concelsione confectis, ac omnia, & singula, qua continentur in eifdem literis plenarie adimplebo, o inniolabiliter obsernabo, o nullo vuquam tempore veniam contra illa, & maxime quod viquam ego per me, vel aliu, scu alsos quoquomodo procurabo, vt cligar, vel nomine in Regem, vel Imperatorem Romanorum, seu Regem Theutonie, aut Dominiu Lombardis, vel Tufcie, & fi electionem ad Imperium, vel ad Regnum Romanum, seu Regnum Theutonie, aut Dominiu Lombardia, vel Tuscie, sen maioris partis corundem de me celebrari contingerit, nullum buiufmodi electioni, vel nominacioni affenfum prestabo, neg; intromittam, nec modo aliquo de corum, & alicuius ipforum Regimen, neg; etiam de Ciuitate Beneuctana, & suis pertinentis, seu campania, vel maritima, Du catu Spoletano, Marchia Anconitana, l'atrimonio B. Petri in Tufcia. massa crebarico Romaniola, Almal'rbe, in Cinitatib Perusin. Cinitat. Ca stelli Bonon. Ferrarien. & Auinione Comitatu Vena: fini feu in alus terris quibuscuq; veteris, et demanus, seu feudis ipsius Ecclesic vbilibet con-Ritutus ex cocoffione, vel legato, ant veditione, feu donatione, vel alio quo nistitulo, vel cotractu nibil vngua mibi acquira, vel vedicabo, seu potero acquirere, vel quomodolibet vedicare, et nibil vnaud recipis, vel ha bebo, vel retinebo, seu potero recipere, habere, vel Et retinere in illis, negi

villam

ullam podestariam, Capitaniam, vel rectoriam, nullumg; aliud officium recipiam, seu recipere potero, habebo, seu tenebo; habere seu retinere potero in eifdem, aut ipforum aliquo, necetiam occupabo, aut occupari permiltam, feu faciam, permissaq; vel partem aliquam eorundem, nec illa offendam, vel moleftabo, nec etiam Rom. Ecclefiam quoq; modo fieb cenfuris, & panis spiritualibus, & temporalibus in supradictis conditionibus, or in feudatione contentis, quas hie haberi volo in singulis suis partibus alias specifice repetitisetiam, & expressis; Item perditionis alundo Amedeo Heretico, O scismatico à fide denio, o ab issa Ecclesia precise sententialiter condemnato, eiusq; seguacibus, & dantibus auxilium consilium, vel fauorem non dabo quonis modo, per me, vel aliu, seu alias directe, vel indirecte, publice, vel occulte auxilium, confilium, vel fauorem, nec ab alus quantum in me fuerit, feu impedire potero dari permittam, fed eos, iusta poffe meum donec convertantur, profequar, & inuadam, sic me Deus adinnet, & ad Santta Dei Euangelia; tu etiam, & di-Etitui in eisdem Regno, & Terra haredes habebitis prinilegium vestrit nostri, & dicta Rom. Ecclesia Aurea bulla bullatum, in quo proprio inramento fatebimini, & recognoscetis expresse Reguum Sicilia in totam Terram ipfins , que est citrà pharum vfq; ad confinia Terrarum Rom. Ecclesia (excepta Cinitate Beneuentana) cum Territorio, & pertinentus cius, que Ecclesia remanebit eidem, ex fola gratia, & mera liberalitate Sedis Apostolica tibi, tuifq; haredibus de nouo fuisse concessa, vojq; recepiffe, & tenere Regnum, & Terram huiufmodi, a nobis, & ditta Rom. Ecclefia, sub pactis, modis, o conditionibus supradictis. Nos enun intentionem, voluntatem, & declarationes nostras, nec non Constitucionem, ordinationem, statum, infeudationem, translationem, douationem, et inuesticuram dictorum Regni, & Terra per nos tibi Regi Alphonfo. & dietis tuis haredibus, ve pramittitur factas de Confilio, & affenfu fratrum nostrorum pradictorum ex nostra certa scientia, authoritate Apofelica, ac poteflatis plenitudine harum ferie volumus, & decerninus perpetuò valitura, ac irritum, & inane quicquid per alios quescumque, O qualitercuma, & quants authoritate filenter, velignoranter in contrarium iam forfan attentatum est, aut in posterum contingerit quomodolibet attentari, concessionibus, feudationibus, inuestituris, & Coronationibus de diciis Regno, & Terra per quoscuma; pradecessores nostros, ac pro Romanis Pontificibus se gerentes pro infectis mualidi strettis,& inanis existentibus, aut quibus ais alys factis, Jeoncessis, nec non suribus, Constitutionibus feudalibus, ac Regni, & Terra pradictorum Constitutionibus, ac alys contrarijs, que possent premissis aliquatenus obutare,

206 buiusmodi causis appellare contigerit, tam appellantes, quam appellati, ad eandem venire Sedem pro appellationum prosequutionibus libere, et absa;inhibitione aliqua permittentur, Sacrameta verò fidelitatis prestabuntur fecundum antiquam , et rationabilem confuetudinem, prout Canonica Instituta premittant abillis Ecclesiarum Pralatis, quorum pradecessores antiqui, illa Sicilix Regibus prestiterunt ab illis autem Pralatis, et Ecclesijs, qui regalia, seu temporalia bona tenent, si qui tamë funt qui buiusinodi bona teneant à dominio Regni, et alus dominijs temporalibus, et ratione bonorum buiufmodiab antiquo confueuerunt Regibus, et ipsis Doministemporalibus, et ratione libere huiusmodi honesta, et antiqua seruitia secundim rationabilem, et antiquam consuetudinem, et ficut infintuta patiuntur canonica, impendetur, faluis tamen circa. Ecclesias alias regulares, et seculares personas, et loca ecclesiastica pradilla tam in faciendis provisionibus, et electionibus confirmandis, quam in omnibus quibuscuma; alus Romanis Poutificibus Ecclesia Romana Iurisdictione, et authoritate plenaria, et libera potestate; reuocabitis etia tuset tui in dicto Regno haredes omnes constitutiones, et leges per diclu Federicum Regem Sicilie, fine per Corradum splins Federici filium, aut Manfredum Principem Tarentinum supradicta quon. Ioanna Regina, vel alijs Regibus, ant Reginis Regri, aut Terra pradictarum, feu alis quibufcumq; editas contra ecclefiafticam libertatem: nec ftatuta, et consuetudines edetis, aut promulgabitis, per que inri, et ecclesiastice libertati in aliquo derogetur: promittetis, etiam quod unllus Clericus, vel ecclesiastica persona eorundem Regui, et Terre in ciuili, vel criminali causa ad faciendum fidem de titulo, vel posicisione clericatus conueniatur coram Indice feculari, nisi super feudis indicio petitorio conneniatur ciuiliter, sed omnia Ecclesie Monasteria, Hospitalia, et alia pia, et religiofa loca, et persons ecclesiastica Regni, et Terrepredictorum omnimode erunt liberi, et nulli Regi, vel Principi subiacebunt, nullas insuper I allias, sen collectas imponetis Ecclesiis Monasteriis, vel locis predi-Elis, aut Clericis, seu viris ecclesiasticis, vel rebus corum, et in Ecclesis in dicio Regnoset Terra vacantibus, tu vel predicti tui in Regno heredes nulla l'abebitis regalia nullofo; fructus, redditus, et prouentus nullas ctiam obuentiones, ac nulla prorfus alia recipietts ab eifdem, cuftodia. Ecclesiarum earundem interim liberam remanente penès personas Ecelefiafticas, inxta canonicas fa illiones; Comites verd, Barones, milites, et vniuersi homines Regni, et Terre predictorum venient in illa libergate, et habebunt illas immunitates, illag; prinilegia, ipfaq; gaudebunt, quos of que tempore clara memoria Guillermi Secundi Sicilia Regis, O aliis antiquis temporibus habuerunt omnes exules Regni Sicilia, O

Terra pradifforum cuiufcumq; conditionis existant ad madatum Rom. Ecclesia reducentur ad Regnum, & Terram pradiciam, ipsisajde bonts, & inribus eins debitis reflicutio plena, fiet, in buius modi autem reflitutione secundum prasereptam formam in capitulo ce bonis Ecclesiarum restituendis contentata tam in notoriis, quam in dubus procedeur; emnes captinos, & obfides, qui tenentur in Rezno, & Terra pradictis regnicolas, Komanos, & alus de Terris Ecclesis, seu inribus, vel Lombardos, aut alios bona fide reflicuetis corum libertati propofie ; Ins etiam quod quiсита; Ecelofia Romana fideles in alus Comitatibus, & Terris, Castris, villis, seu locis, à Sede Apostolica, seu à Regibns, vel Principibus sibi concessis obtineut, necuon ius quod prinati à sure, vel per processus Apofolicos elim habebant, fi illes ad illud reftitui contingat etiam penitus fal::um erit,nec per huiusmodi prasentem Regni, & Terra concessionem Comitains, seu aliorum concessorum buinsmodi, cuig; quoad proprietatem, T possessionem praiudicium generetur, Regio in omnibus vusiure Semper faluo, nullam etiam confederationem, seu pattionem, vel secietatem cum aliquo Imperatore, vel Rege, sen Principe, vel Barone, Saraceno. Christiano, vel Greco, ant cum aliqua l'ronincia, sen Cimtate, aut Communitate, seu loco aliquo contra Romanam Ecclesiam, vel in cius damnum facietis, & fi fecus fieret, quam faclum fucrit, fit ipfo iure nulla , & si eam feceritis ignoranter nihilominus quatenus de facto id feceritis indilate teneamini ad mandatum Ecclesia renocare; denique omnes pramissas conditiones, que in persona tua opponuntur, circa tuos etiam in distis Regno, & Terra haredes, & successores intelligimus, & volumus, effe dictas, faluis omnibus, que circa alios tuos haredes ordinata confiftunt, prout superius eft expressum, verum quia in quibusdam articulis, seu capitulis predicterum conditionum continetur expresse quod in casibus, tu, & pradicti tui baredes, excommunicationis sententia incurratis, & dieta Regnum, & Terra, actu tua, & tuorum haredum\_ Terra fint Ecclefiastico supposite Interdicto, & ad Romanam Ecclesia Regnum, & Terra prædictam libere deuoluantur. Nos huiusmodi sententias videlicet excommunicationis in te, & eofdem baredes, & interdicia in Regnum, & Terram pradictarum, si tua, velip forum culpa buiusmodi casus emerserint de pradictorum fratrum consilio ex nunc authoritate Apostolica tenore prastium promulgamus forma autem pradicti iuramenti perte infra duos annos,nec non tuos in dictis Regno, & Terra haredes in manibus nostris, vel per nos deputandi talis estzillam podestariam, Capitaniam, vel retioriam, nullumq; aliud officium recepiam, fen recepere potero, habebo, fen tenebo; habere fen retinere potero in cifdem, aut ipforum aliquo, necetiam occupabo, aut occupari permiteam, feu faciam, permiffag; vel partem aliquam eorundem, nec illa offendam, vel molestabo, nec etiam Rom. Ecclesiam quoq; modo sub cenfuris, & panis spiritualibus, & temporalibus in supradictis conditionibus, o in fendatione contentis, quas hie haberi volo in singulis fuis partibus alras specifice repetitisetiam, & expressis; Item perditionis alundo Amedeo Heretico, & scismatico d fide denio, & ab issa Ecclesia precise sencentialiter condemnatoreinsq; seguacibus, & dantibus auxilium consilium, vel fauorem nou dabo quonis modo, per me, vel aliu, feu alias directe vel indirecte, publice, vel occulte auxilium, confilium, vel fauorem, nee ab alus quantum in me fuerit, sen impedire potero dari permittam, fed eos, infta poffe meum donec convertantur, profequar, & inuadam fic me Deus adiunct, & ad Santta Dei Euangelia; tu ctiam, & di-Eti tui in eifdem Regno, & Terra haredes habebitis prinilegium vestra noftri, & dieta Rom. Ecclefia Aurea bulla bullatum, in quo proprio inramento fatebimini, & recognofectis expresse Regnum Sicilia in totam Terram ipfius , que est citrà pharum vfq; ad confinia Terrarum Rom. Ecclesia (excepta Cinitate Beneuentana) cum Territorio, & pertinentüs cius, que Ecclesia remanchit eidem, ex fola gratia, & mera liberalitate Sedis Apostolica tibistuifq; baredibus de novo fuisse concessa, vola; recepiffe, & tenere Regnum, & Terram buiufmodi, à nobis, & dilla Rom. Ecclefia, fub pattis, modis, or conditionibus supradittis. Nos enma intentionem, voluntatem, & declarationes nostras, nec non Constitutionem, ordinationem, flatum, infeudationem, translationem, douationem, et inuesticuram dictorum Regni, & Terra per nos tibi Regi Alphonso. & dielis tuis haredibus, ve pramittitur factas de Confilio, & affenfu fratrum nostrorum pradictorum ex nostra certa scientia, authoritate Apofolica, ac poteflatis plenitudine harum ferie volumus, & decerninius perpetuò valitura, ac irritum, O inane quicquid per alios quofcumque, O qualitercuma, & quanis authoritate feienter, velignoranter in contrarium iam forfan attentatum est, aut in posterum contingerit quomodolibet attentari, concessionibus, feudationibus, inuestituris, & Coronationibus de diffis Regno. & Terra per quoscumq; pradecessores oftros, ac pro Romanis Pontificibus se gerentes pro infellis inualidi sirritis, & inanis existentibus, ant quibufais alys factis, Jeonceffis, nec non iuribus, Constitutionibus feudalibus, ac Regni, & Terra pradictorum Constitutionibus, ac alus contraries, que possent pramissis aliquatenus obusare, Tomo 3.

Aux omnia haberi volumns pro expressis non obstantibus quib feum. quininiò eis quatenus prafatis noffris veluntari; nectioni, decreso flatuto, concessionisinfendationi, & innestiturasac alvs pramistis, aut aliem coru in aliquo obviarent, scientia, anthoritate potestate, & causis bdietis, & alus animum nostrum mouentibus derogamus expresse, etiam si talia effent, in quorum derogatione quacumq; alia verba, feu allus aliqui alu requirerentar, acetiam iura, concessiones, & confuetudines bui smodi quantum ad potestatem concessionem quominus ipfa, ac omnia, & firenla in eo contenta, nune vel in posterum suum pleum fortiri pesfint effe-Etum quouis modo impedientra renecamus, ac ea, que ad boe pro infectis haberi volumus omnem defection, fi quis in premiffis, aut aliquo ipfore, vel circa ca, aut coram aliquod forfan in effet fupplentes, feientra, authovitate, consilio, & causis pradictis, ac de cinfdem plenitudine potestatus, nulli Ergo, & c.noftra declarationis, conflitutionis, ordinationis, centiffionis, innefliture, intetionis, refernationis, exceptionis, decreti, volum atis, & promulgationis infringere, & e.f. quis, & c. Incurfurum. Cur llis verò pramiffa feruantibus fit Pax D. N. Iefu Christi quatenus, & I ic fructus bona actionis percipiant, & apud diftrillum Indieum proma eterne pacis inueniant Amen. Datum Senis anno Incarnationis Lominics M.CCCC.X.L.ig. Pont.noftrs anno sig. 2. Idus Iuly, &c.

Ego Eugenius Catholica Ecclesia Epilcopus subscripsi.

| T      | † Adiutors& prote- |              | Chor      |
|--------|--------------------|--------------|-----------|
| me.    | S.Petrus.          | S. Paulus.   | or meus   |
| Inquas | Eugenius<br>Quar-  | Papa<br>tus- | us es tu. |
| _      | -915b ən ənimo(I   |              |           |

Ego D. Episcopus Portnensis Cardinalis Terracinensis confensiet manu propria subscripsi.

Fgo l'onnues Epifeopus l'renestinus Cardinalis Lateranensis manu pregria me substripsi. Ego Bo Nicolans tisuli S. Marcelli Presbyter Cardinalis confensis.
Foo S. Tituli S. Anastasia Presbyter Cardinalis confensis et manu propria me subscripsis.

Ego B. Basilice 12. Apostolorum Presbyter Cardinalis Vicensis

co fenfi, & manu propria me subscripfi.

Feo G. Tituli S. Marie in Traftenerum Presbyter Cardinalis Comanensis conscuss, & me propria manu subscripsi.

Fgo Prosper S. Georgy ad Velum, acetiam Diaconus Cardinalis de Columna consensi, et manu propria me substripsi.

Eyo Albertus S. Euflachij Diaconus Cardinalis conferfi, & manu propria (ubscripsi.

nu propria subscrips.
Ego Petrus S. Marie None, Diaconus Cardinalis confensi, es

many procria Subscripti

Fgo A. Santti Grifogoni Presbyter Cardinalis Portugallensis consensi & manu propria subscripsi.

Eso L. Tituli S. Laurentij in Damaso Presbyter Cardinalis Aquilegiensis consensisci manu propria me substripsis

A. De streeta.

In quelle tempo venne auiso in Napoli del felicissimo transito di F. Giouani di Capistrano Frate dell' Ord. di S. Francesco, colmo di opre sante, e miracoli, che per esser nostro Regnicolo,nó mi hà parso passarlo in siletio. Questo gran seruo di Dio nacque in Capistrano, Terra della Prouincia d'Apruzzo Vltra, di nobili parenti, & hauendo dato opera alle leggi, venuto in ctà, prelo il grado del Dottorato con ottima fama diuêne Giudice della Vicaria à tempo di Ladistao, e paredogli, che in quel stato hauere libe potuto facilmente porre l'anima in pericolo, co gran oileia della Diuina bontà, rinuntiato l' officio, si fè Frate Francescano (come si disse nella prima parte nel capitolo de'Tribunali)onde diuenuto ottimo Predicatore, fe gran profitto nel scruigio di Dio,e dell'anime de' fedel',finalmente illustre di fantità,e de miracoli à 23.d'Ottobre di quell'anno passò à miglior vita in Vallachia, Città d'y ngheri, ou'è anco sepolto, come più distintamente si legge nella rerza parte della Cronica Franciscana.

Figure 1 and 1 are della Cronica Francticana.

Fi anco nel fue di quello anno vn grandifilmo terremoto in Navoli, e quali per tutto il Regno à 5. Decem-

Dd 2 bro

Transito del B. Giouanna di Capistrano.

CronicaFra.

grandiffimo in Napoli, e Regno.

DELL' HISTORIA DI NAPOLI bre ad hore 11.& alli 30. dell'istesso ad hore 16. questo sù

Zorita. Colénuccio.

Cronica di S. Antonino.

così terribile, che non fù mai per alcun tempo inteso il simile . E questo Terremoto summariamente riferito dal Zorita, dal Colennuccio, & altri Scrittori del Regno, Ma perche fii vn fuccesso molto horrendo, e de li più spauenreuoli che fuffero mai fuccessi in Regno, & in Napoli, perche oltre la desolatione de molte Città, e Terre vi morsero infinita quantità di persone; m' è parso percio riferirlo dell' istesso modo, che so seriue Santo Antonino Arciuescono di Fiorenza nella terza parte delle sue Croniche nel cap. 14. S. 3. Antore di que' tempi, che lo riferifce. molto diffintamente per auertimento di chi legge, e di entti perche fi deue ftar sempre bene con Dio, e con la conscientia pura. Scriue dunque il detto Santo in cotal modo. Li terremoti, che successero ne le parti del Regno di Napoli l'anno predetto 1456. à 5. di Decembre à 11. hore di notte;e l'altro à 30. de l'istesso mese à 16, hore surono grandiffimi, in ranto che non vi fù tale in memoria d'huomini, & à pena si legge, che vi fussero mai stati simili,tanto vchementi, e che tanto spatio di terre hauessero occupato, e causato tanto dano come questo così nell' edifici, come ne le persone, per la morte che ne segui à diuersi . S' intesero però altri terremoti trà il primo, e secondo, & anco dopò il secondo, però piccoli, e leggieri, che niffuno , ò piccioliffimo danno fecero ne le perfone, & edifici;però questi due suro supendissimi, e però in. particolare (fincome da fidelissima relatione ho intefo) d'alcune Città,e Castelle,ne'quali serno grandissime ruine,e perciò infiniti oppreffi,e morri,e dall'altri poi in cenerale, incominciando da le Città più notabili di Terra di Lauore; In Napoli Città Reale molti palazzi rouinorno, molte case caddero, l'Ecclesic riceuerno molta ruma in gran lor parte, e vi furno oppresse trentaquattro perfonc. Cadde anco allora la Chiesa Catredrale, e quella Rouina delle di S. Domenico, si ben altri equiuocado differo S. Pietro Martire, di queste due Chiese rouinate in Napoli, riferisce il Terminio, che poi il Re Ferrante primo ne faceste fa di S. Do- rifar vna parte,e con la sua esortatione molti Prencipi, e Signori Napolitani rifeccro que' pilastri, ch' kora vi si

Arcivescouz to di Napoli, e della Chie. menico.

2.1.2

scorgono collocandoni ciascun di loro le proprie insegne, fincome habbiamo vilto fino alla nostra età, & allora rouinò il sepolero del Rè Carlo I.con gli altri sepoleri Reali, che rifatti poi non vi furono altrimenti ripofle l'in scrittioni. Il Castello detto di S.Elmo, che stà sopra la Chiefa di S. Martino (scriue il detto Arciuescono) ronino tutto,e vi morfero otto persone di quella ruina. Nella Città d'Auerfa,ch'è distante da Napoli otto miglia roniporno molte cafe, e la sua fortezza, ouer Castello receuì molto danno, & il numero de'morti fù incerto. Capua. pati detrimento ne le case, e parte de le Torri, che v'erano per custodia de la Città cascorno, & il numero de'mor ti non füreferito, se ben molti vi perirono. Il Castello d'Arpaia, che stà posto verso Beneuento casco tutto, se ben per fanore della Maesta di Dio non vi morse alcuno. La Città di Benenento notabilissima, doue resiede il degnissimo Arcinescono, per la maggior parte sù dal terremoto distrutta, e la Chiesa Catredale, oue riposa il Cotpo di S. Barrolomeo Apostolo vi rouino con la morte di 350. persone. La Terra, ouer Castello di Padula fin' à fundamenti fii rouinata con morte di 133 persone. L'antica Città di Larino in Capitanata fin da fondamenti con morte di 1313. persone. Il Castello di Montecalui dell'istessa Prouincia si distrusse con morte di 80. huomimi. La Terra d'Apice in tutto fii desolata con la morte de 1020. persone. Tocco nella Valle di Beneuento sù intutto estinta, che perciò il numero de' morti non su notato. Mirabella patil' istessa rouina, e vi morirono 184. persone. Il Tuoro pati il medemo con morte di 35. perione. Il Vinchiaturo non fù niente differente ne la ruina de le predette, e vi morsero da 120. huomini. Il Cafale di Cernanda fù equalato alla terra con morte di 160 persone; La Città d' Alifi per la maggior parte rouino, e sotto la rouina furon trouati da 60, persone. Oltres molte Castelle, Villaggi, e Casali, che riceuerono notabilissimo detrimento per questi terremoti per tutto il Regno, come furono Zuncoli, Fragnito, Auellino, Buruto, Supino, Loratino, Seffano, Labatina, Cafacaleda, Lignaccio, Rechino, Ponce Landelfo, Ducenta, Durazzano, Corma-

coli, Campochiaro, elo Busio. Di questi nominati, che nó patirono tanta ruina, non s' hebbe il numero de' morti, e s'in alcuni vi fù, non fù eccessiuo. Verso l'Apruzzo, & in altre Provincie del Regno furon distrutte molte cafe, e per lo cafcar di quelle, vi perirono molti huominis Tocco rouino tutta, e vi su oppresso il Signor di quella con tutta la sua famiglia, e molti altri in numero di 350. La Rocca, Vall'ofenra, il Rafo, e Cinque ville furono intutto distrutte con la morte d' alcuni. Il Castello di San-Giouanni, e la Montagnetta, che vi soprastaua, cascò sopra di quello, e lo couerfe con 44. persone. Rionigro. Toffaceca, Seffanola, Castelluccio, Santo Angelo, Boccacicuta, il Castello di S. Vincenzo, Castiglione de li Scauli, la Rocchetta, Castellina del Duca di Sora, la Couatta. Speronafipo, la Rochella, Ciuira Nova, Terella, Santo Stefano, lo Pielco, Carpennone, Pettorano, Santangelo in-Gratula, Varanella, Santo Nicito, e Spineta; Quefte piccole Terre,e Villagi, ouer Cafali, e fimili, non fur deferiere: però per simile rouina tutte desolorno, & in quelle vi morirono alcuni; però pochi. D' altre non vidde il numero particolare. Ma la Città detta di Scino ne li confini d' Abruzzo fin' à fundamenti rouino, done perirono 1200. persone per cal rouina. La Città di Boiano, ch'era capace di lei milia suochi, si à fatto estinta, e dopò sommersa dall'acque, che scaturirono per il Terremoto, e dou'era la Città, hora è il lago, con morte di 1300, persone. Macchiagodano da fondamenti rouinata, con morte di 350. huomini. Frosolone in gran parte cade, con morte di 3.18. persone. Limosano rouinò rutto, con morte di 35. persone. Cerza piccola fu barrura da simil flagello, e vi perirono 88. perione. Aluito fu distrutta in parte, con morte di 27. huomini. Acquanina fii in tutto roninata. con perdita di 35 huomini; Cerza, & vn'altra, detta Spina, fimilmente eftirte; e nell'vna 40. e nell'altra 46. perfone vi morirono. Alcune Ville ancora, oner Caffelie, fuffenero vna gran rouma negli edificij, & alcuni vi morferosenza sapersene numero. Nella Pronincia di Capitanata nella Città di Lucera vi rouino il Castello, ouer fortezza con molte case della Città in numero di 300, mail

numero de morti non si seppe.La Cerenza sir tutta ridotta in piano, inlieme con la l'ortezza, doue effendo morta la moglie, il fratello, figliuoli, e tutta la famiglia, folo rimase il Conte Signor della Città che si salnò in camiscia, e 1200. altri vi morfero. Il fortiflimo Caftello di Canofa, com' ogn' altro fimile in quella Prouincia rouinato tutto : La Città di Troia distrutta, e la Chiesa Vescouale con altre case in numero di ducento rouinorno. Accadia vicino Monteleone fu buttata à terra, & il numero de' morti non fi seppe. Ascoli in molta parte fù diftrutta con la sua fortezza, senza però morte d' alcuno; la Cidogna fù diftrutta, e defolata, e la maggior parte de gli huomini col Capitano andarono all' altra vita. L' altie Città, e Castelle, che appresso si nominano, in gran parte furon distrutte, come fu Venola, Atella, Melfe, Bouino, Brindisi' (che con la ronina couerse, e sepelli quasi tutti i Cittadini, come nota il Colennuccio, che per molto teni- Colenuecio; to refio aifabitata, aunenendo il simile alla Città d'Isernia Nocera, e Volturno (che vuol dire Castell' à mai del Voltenno.) Oltre il numero descritto de' morti da quella ruina, che trapalla molte migliara d'huomini, fincome da lettere de fedeli persone ho auiso, molt altri più fon morti. Et voglia Iddio in sua gratia, e così all' improuise, che non possettero prepararsi à ben morire, & percio spesse volte dene cadere in mente di chi vine quel che dice il nostro Saluatore. Estote parari, quia nescitis dicme neque boram; Ma ne anco il luogo,ne il modo. Però beati fon quelli, che moreno nel Signore, cioè efillenti in fura gratia, vniti con esto: Opera enim illorum seguuntur illos, cioè al premio, perche son buone, e meritorie. Fin qui così scriue Santo Antonino, e che questo segui anco in-Fiorenza per tutta la Toscana, Romagna, & anco in Catalogna, tal che fù giudicio d' Iddio quast vniuersa! nella christianità. Il numero de morti del Regno, se ben non viene espressamente notato da questo Santo, tuttavolta fi tiene per certo, che moriflero 40. mila perfone, benche Pio II. dica 30. mila, e Gio. Francesco Buscano Busciane. nelle fue memorie scriua efferno stati 60. mila.

Serine il Paffaro, che in quell' hora del fecondo Terre- paffaro.

moto si ritrouaua il Re Alfonso à sentir la Messa nella Chiefa di S. Pietro Martire, e veggendosi quel Tempio scuotersi, parendo che rouinar douelle, ogni persona fuggi;& il Re standosi intrepido,e fermo co' suoi, se anco fermar il Sacerdote, che celebraua, e volea lenarsi dall' altare, facendolo continuar il Sacrificio. Laonde dimandato il Rè dopò per qual cagione in quel pericolo non fi eramoslo?rispose con la sentenza di Salamone : Corda Regis

Salamone.

figlio del Rè di Nauarra in Napoli,

in manu Domini. In questo tempo hauendo inteso il Rè, ch'il Principe Don Carlo Don Carlo suo nipote figliuolo del Rè di Nauarra per le differenze, che tenea col padre, era passato al Rè di Francia, dubitado de pericoli, che posseano seguirlo, de poner la persona sua, e lo stato in poter de Francesi, inuio a persuaderli, che venisse da esso in Regno, con intentione di trattar di ridurlo à buon accordo con il Re suo padre. Il Principe ciò inteso, l'vbbidi subito, e vistosi col Papa. in Roma,e querelatofi del padre, che l'vsaua mali termini,e lo volcua priuare del suo Regno, indotto dalla matriena arriuato in Napoli, dimostrò gran volontà, e desiderio dell'accordo con suo padre,e di voler complire quato il Rè l'ordinaua; E perciò deliberò il Rè d' inuiar folenne imbasciaria al Re suo fratello, & à tutto il Regno di Nauarra. Intendendo, che le cose stanano in gran rompimento, inuiò con gran diligenza Rodrigo Vidale principal ministro di sua Cancellaria al Rè di Castiglia, che lo pregaffe, che per beneficio de la pace, e concordia trà padre, e figlio, che tanto se donea procurare, & anteponere ad ogn'altra cosa,e per contemplatione,e suo rispetto, ch'hauea preso à suo carrico tal negotio, desse luogo alla prattica, & intelligenza dell' accordo; e che per laparte sua non permettelle cola in contrario, che desse impedimento, o disturbo à quello; poiche non possea essere maggior beneficio, & honore del Précipe, che procurarli la gratia, amore, e benedittione di suo padre, e consernarlo in quella, perche sperana ridur il negotio à tal termine, che se poneria in buon stato, e confederatione d'amore, e dar fine alle lor differenze, e contese, ch'erano tanto dannose, e dissoneste trà loro. Questo segui stando

L I B R O V. 217 il Rè nel Cafale di Prencipe à 20. del mese di Marzo di

quest' anno.

Dopò questo cominciò il Rè à trattar col sudetto Principe di Viana suo nipote, che lasciasse tutte le differenze, che tenea col padre alla sua determinatione, e cessassero i mali, e danni de la guerra, che sourastauano à Nauarra. con l' intrata del Conte di Fox; e se desse fine à questo difturbo, & alla differenza, ch'era trà lui, e suo padre sopra il reggimento, gouerno, e possessione di quel Regno. Cocorfe volentieri il Principe in questo per fine della pace, concordia, e per pacificar quel Regno, e pose tutte le differenze in mano del Rè suo zio; Seguì questo in Napoli nell'vitimo del mese di Giugno, & in quelche al Rè di Nauarra toccana, acciò facelle il medelimo, vi fù maggior dilatione, atteso con questo si disturbana, e disfacea tutto quelche staua trattato, e concluso col Conte di Fox suo genero. Stauano le cose di questo fatto tanto alterate, che non pareua poterne seguire nessun' accordo, nè bona conformità con l'vni, accordando con l'altri; Essendo già tanto dechiarati nemici il Principe, e la Principessa sua sorella, e l'Infante Donna Elconora, & il Conte sudetto di Fox suo marito, Fù mandato per questa causa in quei Regni Luigi Dezpuch, del quale s' è fatta più vol- Luigi Dezte di sopra mentione, ch'era già Maestro di Montesa, & pugh in Nahuomo di gran valore in questi maneggi, & altri affari; uatra, con ordine del Re, per procurare ch' il Re di Nauarra facette il medetimo, ch'il Principe suo figlio, in rimettere tutte le sue pretensioni, e differenze ne la determinatione del Rè,e così l'efegui, prendendo il miglior appuntamento, che potesse con il Conte di Fox, al quale non conuenina tener diuiso, e dispiacenole sin' al vedere il successo, che haueano da tener le cose de Nauarra, e confermò l'instromento del Compromesso in Saragosa à 6. di Decembre di questo.

S' hebbe anco in questo alcuna tardanza per parte del Rè, perche fu necessario, ch' intendesse la nouita successa in Nauarra, hauendo jui proceduto il Couernatore Don Giouanni di Breamonte, e quelli del Configlio del Principe co tutta la fua partialità in alzar la persona del Prin

Tomo 3.

cipe

cipe ne la degnità Reale, e darli quel titolo quando fetratraua d'accomodar tutte le lor differenze; del che receui il, Re molto digusto, & il Principe anco dimostrò ha uerne gran dispiacere; Ordinò per questo subito il Re al Macstro di Montesa, & à Don Giouanni Signor d'Ixafinoi Ambasciadori sacesser di modo, chi il Gouernator di Nauarra, e suoi partiali dessistifero da vul'atto tato scandaloso, e se conformassero con la volontà del Principnel particolate del compromesso. Et il medessimo l'inuiò ad ordinar il Principe per mezo de suoi Ambasciadori

Il Rê: Alfolo muoue guer ra à Fregoss di Genua.

dori. In questo mentre, come ch' il Rè hauea dato gran fanore, e foccorfo à Pietro di Campofregoso Duce di Genua, e Bernardo Villamarino con fua armata era affiffiro tanto tempo in sua difesa, e mai quello, nè Luigi di Capofregoso haucano complito col Rè quelche gli haucan' offerto, ch'era di confignarli la Città,e Castello di Bonifacio, c Giouan Filippo Fiesco Côte di Lauagna, & Animirante di Genua, fi pose (come stà riferito) totto la protettione del Re con le Terre, e Castelle, che tenea in la riviera di Genna, e l'hauca promeffo il Rè, che non hauria farto pace,ne accordo, ò tregua co! Duce, se primo non fuffe restituito in sua preminenza, e stato. Ruppe la guerra il Re contra li Fregofi nel mefe d' Ottobre dell' anno paffato, & ordinò s'armaffero vinte galere, con le quali andò il Villamarino à far guerra ne la riuiera di Genua; E diede ordine à Palermo Napolitano, che per terra andasse con i soldati, che tenca in Toscana, e Lombardia. per affediar la Città. Fu il fine di questa impresa per discacciar dal gouerno di quella Signoria li Fregofi, e reflituire nel fuo primo flato il Conte Giouan Filippo Fiefco, Barnaba, e Rafael Adorni, e quelli della lor parte, che flat an differrati, ma il principale per fostener quelli, che flauano nell' vbbidienza del Re nell' Ifola di Corfica. Hebbe il Duce ricorfo al Rè Carlo di Francia, efferendogli la Signoria di quella Città,e del suo stato. Ciò inteso il Rè Carlo, ordinò subito à Giouanni d'Angiò Duca di Lorena figlio di Renato, che si ponesse in ordine per la difentione di quel flato, e per prender la posicsione di quella

Bernardo Villamarino con l'armata Nauale danneggia la Riniera di Ge-

quella Signoria. Paísò il Villamarino con l'afmata a Portofino, e s'accrebbe l'efercito, di modo che pose quella Città in molta ftrettezza, e si guerreggiaua ne i luoghi, e Castelle, che se teneano per li Fregoli. Era Capitano dell' armata Nauale Pier Giouanni di San Clemente Pier Gio. 41 Cittadino di Barzellona, persona molto destra, e di gra- \$. Clomonte" de esperienza . Il Villamarino tenea quattordici galere, e fe ne poneano in ordine altre sci. Si vnirono con quest' armata le galere di Galzerano de Richesens Gouctnator di Catalogna, e quelle di Vitale di Villanoua (che fù cafaro con Donna Tecla Borgia, nepote del Papa, forella del Cardinal Don Rodrigo Borgia) e di Suero di Nana, e di Giouanni Toreglia, e le compagnie di Soldati, e de Baleftrieri faceano refidenza in Portofino. Era la mità del mese di Giugno di quest' anno, quando la guerraando più stringendosi; E staua il Rè tanto acceso in quella, che ritrouandosi nella Torre del Greco in visita della Ina Lucretia à 22. di Giuglio ordinò, che s'armaffero tutte le galere, che se potessero hauere di quelli, che chiaman di Lonauoglia, acciò con ogni prestezza si seguisse l' impresa, sin ch'il Conte di Lauagna, e gli Adorni fusser restituiti nel lor primo stato, quali stavano in questo tempo in Pifa, & erano li principali di questa famiglia. Barnaba Conte di Renda, (lo qual stato fù tolto à Gio. della Noce, che aderi, come s'è detto, al Marchese di Cotrone) Rafaele, Geronimo, & Ambrosio Adorni. Facea il Rè in questa guerra il maggior sforzo, che possea, dubitando del pericolo in che si poneano le cose d' Italia, se li Fregosi faceano padrone di quel stato il Rè di Francia; In questo le genti del Rè dimostravano valor grande, atteso il Villamarino per mare, & il Conte di Lauagna con gli Adorni per terra; e Giovanni del Carretto Marchefe del Finaro con le compagnie de genti da Cauallo, & à piedi, che conducea al foldo del Re dall' altra parte; molto opprimeuano il Duce Fregolo, e la Città di Genua. Segui questa guerra per tutta l'està, & inuerno di quest' anno, facendo sempre il Re instanza grande, che non cessasse il Villamarino vn panto d'offendere all'inimici, offerendo che gli daria tal potere, che Ee 2

non douesse dubitare del soccorso, che sperauano li Fregofi: Per ordine anco del Rè la Città di Barzellona armaua con ogni celerità Naui, e Galere, per dar aggiuto à questa impresa, & era cosa di meraniglia, veder quanto staua posto il Rènell' impiegare tutte le sue forze per quanto spettaua all'esecutione di questa guerra. E seguédofi con furia grande, andò Villamarino à combatter la Città,e Castello di Noli, qual si guadagno per gran forza, e valore de'Capitani, e gente di guerra de le galere. Assedio poi Recho con tanta strettezza, che già stana per rendersi, ma fù soccorso dall'armata delle Naui del Duce di Genua. Però infistendo di nuono il Villamarino con valor grande guadagnò Recho, e Camuggio, due Caffelli molti importanti, e si procedeua all' impresa sempre con furia incredibile, ancorche l' inuerno stesse tanto auanti. Donò questo andò il Villamarino ad assediar la Città di Genua, la qual fù brauamente combattuta per mare, e per terra, e se li diede vn' assalto, e combattimento terribile, con speranza, che quelli di dentro si ritiraffero, però essendo riuscita vana la speranza, il Rè n' hebbe molto cordoglio, non tanto per suo interesse, quanto per il danno, che intendea star apparecchiato douer seguire à quella Città affai più del paffato. Si persuadeua il Rè, che mai quella Città staria in tranquillità , finche non steffe fotto il gouerno di Barnaba Adorno, ch'era quelch' il Rè desiderana, e tutto quelche pretendea, e con esser il fine di Decembre, non volea alzar la mano da quell' impresa, anzi inuiana à sforzare, & animar il Conte Giouan Filippo Fiesco, e gli Adorni, e tutti i suoi partigiani, che la profeguissero, e compi la sua armata sin' al numero di trenta galere con tanta affettione, come se fusie in difesa del suo proprio stato, e per non permettere, ch' il Re di Francia s'intromettesse in quella Signoria, e s' impadronisse di quella.

Staua questa guerra molto accesa, e si procedea inquella con molta celerità per il mese d'Aprile, esiendo sopragionta la Primanera di quest'anno 1458. per ordine Il Duca di del Re. Entrò in questo tempo in Italia in soccorso de Loreno in- li Fregofi, e della Città di Genua, Giouanni Duca di Lo-Italia

LIBROV

225

reno figlio del Duca d' Angiò Renato già Rè del Regno, con compagnie de genti d'arme per ordine del Rè di Francia, il qual si facea chiamare Duca di Calabria, tenendofi per legitimo fuccessor del Regno, & entrò in \$2uona à 20. del mese d'Aprile, ritrouandosi le cose d'Italia in stato, ch' il Papa tenea la sua armata in Leuante per l'impresa del Turco, e quella del Rè nella riuiera di Genoua contro la parte Fregosa, el'intrata del Duca di Lorena caufana alcuni difturbi ne li stati di Lombardia. Soprauenne in questo la morte del Rè Alfonso, che siì causa di gran mutationi in tutte le Signorie, e Potentati d' Italia. Hebbe la sua infirmità principio à li 8. di Maggio, nel qual di gli sopragiunse vn rigore con scbre, e subito s'incominciò à publicare, ch' il fuo male era pericolofo, & à 14.di Giugno stando nel Castello Nuouo molto grauato dall'infermità si mutò di là al Castello dell'Ouo, oue morfe il martedì à 27.del detto niefe all'alba,dopò hauer riceuuti li Santiffinii Sacrameti della Chiefa, come molto Cattolico Principe con grand'humiltà, e dinotione, e con singular riceuimento, e riuerenza. Scriuono alcuni, che morisse à 7. hore di notte, e Bernardino Corio, & altri, che lo segueno affermano, che morisse al primo di Gin gno, il che stà aggiustato non esser così; ma com'è detto. Haueastipulato il suo testamento il di auante à 26. del detto mele, senza tenersi notitia alcuna de la forma di quello, che hauesse ordinato il Rè Ferrante suo padre, perche si ritroua nelle memorie de li regesti, che à 14. diGiugno s'ordinaua à Giaimo Garsia, che tenea carrico dell' Archinio Reale di Barzellona, che ritrouasse il testamento del Rè Don Ferrante suo padre, e s'inuiasse la copia di esso autenticata ad Arnaldo di Fonoglicta suo Protonotario; Affistirono per testimonijal testamento F. Giouanni Garsia Vescouo di Majorica suo Confessore; Don-Giouanni Soler Vescouo di Barzellona Nuntio del Papa, e Giouanni Fernandes eletto della Chiesa di Napoli, ch' erano del suo Conseglio, e furono eletti per esecutori del testamento, il quale fu letto dal Protonatario per suo ordine in sua presentia. Ordinò, che se moresse nel Regno fusse depositato il suo corpo nel Conuento di S. Pietro

Morté del Rè Alfonso,

orio

Martire

Martire dell' Ordine di S. Domenico in Napoli, e fusso posto ue la Cappella maggiore di detta Chiesa, acciò quanto più breuemente le potesse lo portassero al Monzftero de la Madonna di Pobleco, e l' interrassero nell' entrada de la Chiesa del Monastero in nuda terra, acciò fusse esempio d'humiltà. Scriuono alcuni, e precise il Costanzo, che ordinò, che s'edificalle vn Monaltero di Santa Maria della Pace dell' Ordine della Merce, nel luogo chiamato Campo vecchio, doue tenne il campo contro la Città di Napoli tanto tempo; Però questo lo fè dall' hora nell'anno 1442, come nel principio della fua vita fù danoi auuertito. Comandò fi facesse vna Cappella nella bocca del pozzo, per done vscirono le sue genti quando entrò nella Città, con inuocare S. Giorgio, e ne la cafa doue staua il pozzo vn' altra Cappella, sott' il nome di S. Michel Archangelo, & vn' altra fotto il nome di SS. Pietroje Paolo,nella vigilia de' quali vinse la battaglia campale contro Antonio Caldora nel luogo detto Sessano del Contato di Molise. Lasciò ordinato, che se distribuissero sessanta mila ducati nell'armata de le galere, che douea andare contro al Turco, e liberassero dalle sue galere tuttili forzati, e li carcerati ad instanza del suo Fisco. Nomino per successore di questo Regno il Duca di Calabria suo figlio,e suoi heredi institui, & il Rè di Nauarra fuo fratello nelli Regni de la corona d' Aragona, e fuoi discendenti, conforme al tenor del testamento del Re Don Ferrante suo padre. Però è gran cosa,e di grande consideratione, che in detto testamento non sè mentione alcuna de la Regina D.Maria sua moglie, essêdo vna mol to Illustre Principessa, che diede in quel tempo fingolar esempio de la sua grand' honestà, e virtù. Il che sa molto verisimile quelch' vn Autore estraneo scriue del Re, che se volse appartare da la Regina, e lo procurò per cafarle con Lucretia d'Alagno. Quello non è tanto lenza. fondamenti, che non se ritroui in vna lettera di Papa Califto scritta di sua mano in Roma à 6. di Nouembre dell'anno 1457, one dice, che la Regina d'Aragona l'era più obligata, che à sua propria madre, che l'hauca partotita, che quella materia non era per dischiararse, e che nell'

Coffanza.

nell' istesso anno su Lucretia d' Alagno in Roma per visitar il Papa, con tanta grandezza, e pompa, che non poffea effer maggiore fe fuffe ftata Regina, e dicea il Papa, che pensò ritrouare quel che non possette ottenere da esso, e che non volea andar con essi all' Inferno. Morì di età di anni 64. hauendo regnato nel Regno di Napoli anni 22. & auanti la sua morte apparse per molti di ne la parte d' Oriente ne la regione de' fegni di Cancro, e Leone vna Cometa, che se distendea per tanto gran spatio, che, con li raggi de suoi crini occupava in lungo distantia di due fegni del Ciclo, & appresso fegui subito la morte del Rè, che disturbò non solo la pace del Regno, mas introdusse vna molto pericolosa, e lunga guerra in esso. Nelle virtà, che appartengono à Rè, e le stà cosi bene com' il regnare, per esfere alla misura degli animi grandi, e generofi; in tutte fù illustre Principe, e più eccellente, ch' hebbe Italia fin dal tempo dell' Imperadore Carlo Magno, perche fù molto valoroso, giusto, seuero, graue, e. magnanimo, e con questo molto clemente, largo, benefico, e liberale, de le grandezze del quale restano infinite memorie, non folo in Italia, ma in tutte le parti della christianità. Lasciò vn gran singolare esempio di quanto grand' ornamento fia a gli Re, che con la grandezza dell' animo, e col valore, e confeglio meritano chiamarfi Prencipi de'Prencipi, e desiderano imitare le grandezze di quelli, che di loro lasciarono perpetua memoria, non folo à suoi successori, mà à tutte le nationi, e genti occuparfi con gran penfiero, così ne li studij delle lettere, come nel regimento de le cofe publiche, e nell'efercitio delle armi, procurando lasciar negli animi de tutti aperta., vnito con quello la luce del vero honore, e scolpir la maggior gloria, che si può acquistare, e vera insegna di lode. Perche dopò d' hauer posto la sua persona à tanti pericoli per terra, e per mare, & in fin de tanto tempo acquistato con l'arme la migliore, e più eccellente parte d'Italia, e lasciando così fondato questo Regno ricchissimo per suoi successori. Leggeua ordinariamente l'Autori più eccellenti, che scriffero le memorie del principio, & augumento de la Republica Romana; Et era il suo pa-Jaggio

laggio trà l'altre grandezze, che se rapresentano in quello, vna scola de li più segnalati Oratori, che sussero in suo tempo. Et hebbe per suoi Maestri tanti eccellenti, & illustri huomini (come stà referito) dedicando certe hore ordinarie per la lettione de' fatti illustri de' passati, come se posscano segnalare per la dottrina, & insegnare i suoi nipoti. Et essendo morto Bartolomeo Facio nel mese di Nouembre dell' anno passato, intese la sua morte, come le fulle mancato vno de li principali ministri del suo Confeglio. Con queste virtu fu in questo Principe celebrato molto il fuo ingegno, prudenza, memoria, e dottrina, & il fuo esquisito intelletto, & auertimento in tutto quel, . che s'haueua da prouedere, & eseguire in quel che se deliberaua. Ancorche S. Antonino scriua, che hauendo lasciato à Ferrante suo figlio il Regno, & vn grantesoro, acciò che potesse regnare quietamente, e non hauesse oftacoli, l'auertì, che non seguisse la strada, ch'esso hauea tenuto, ma facesse tutto 'l contrario. E primo, che turri gli Aragonefi,e Catalani, ch'effo hauea efaltati, e s'era a quelli confidato l'hauesse in odio,e l'alienasse da esso,e ne la fua corte tenesse Italiani, e principalmente dimostraffe amare quelli di Regno,e promouesse à gli officij, li quali nondimeno esso come suspetti non riguardaua con lieta faccia. La seconda, che le noui grauezze, & esattioni, che lui hauea instituito nel Regno, e l'antiche hauea alterato, le quali erano tante, che li popoli non poteano respirare, che l'hauesse rimosse tutte, e l'hauesse ridotte all'y fanza antica, perche erano molte l'estorsioni, che da lui erano frate introdotte nel Regno, e racconta ( per tacere dell' altre) come lui scriue, li beneficij, che vacauano ancor che minimi, nissuno in corte le possea ottenere, fe prima non hauea piene le mani del Re, de quantità non picciola. Il terzo precetto, che l'ordinò, fiì, che non haueffe violato la pace per ello fatta con la Chiefa, e conl'altre Communità, Republiche, e Prencipi, ma le conferuaffe. Li quali precetti furon Santiffimi, ma non furono dal figliuolo osseruati, à rispetto del quale il Re Alfonso

fù fantissimo. E per dar qualche saggio à chi legge delle buone qualità d' Alfonso, soggiungerò alcuni de suoi

fatti

Morte di Bartolomeo Facio.

S, Antonino.

fatti, e motti gratiofi racconti dal Panormita, acciò da quelli fe possano conoscere gli altri, de' quali dissusa, . dottamente scrine l' Autor predetto. E prima intendendo vna volta, ch'vn Re di Spagna folea dire, che non conueniua ad vna persona illustre attender alle lettere, dicono che come spantato d'vdire tal stecoragine, hauesse rifposto, per certo questa era propositione di bue, e no d'huomo. Raggionando alcuni in fua prefenza, vi fù vno, che diffe, che l'V ccelli, detti Arpie, erano foliti viuere nell'Ifole; vi staua à caso vna persona presente, che viuea in vna Isola, e l'hebbe molto à male, e si prese gran disgusto d'intender questo ragionamento ; del che auertito il Rè, gli diffe, mira amico, già l' Arpie hanno difabitate l' Ifole. e ne sono andate à viuer in Roma, e là fanno la lor residenza. Stando il Rè mangiando, dicono, che sopragiunse vn vecchio importuno à negotiare col Retanto intolerabilmente,e pefato, ch'appena gli daua luogo, che poresse mangiare; nè possendo soffriril fastidio, che li dana, con alta voce diffe à quelli, che li stauano presente, certamente è affai miglior vita quella degl'Afini, che quella de i Rè, perche almeno quando quelli mangiano, li padroni li lasciano mangiare in pace, e riposo; il che li Re nonpossono mai ottenere.

Era in Napoli vn' Anocato, che stana casato con vna donna estremamente brutta, el'erano stati rubbati trecento docati, che gli erano rimasti da la dote, che l' hauean dato. Il Dottore molto trauagliato del caso, che l' era successo, sapendo ciò il Rè, disse certamente meglio opra feria stata fe l' hauessero rubbata la moglie, e non li

denari.

Accadde vn di, ch' il Rè (come lo tenea sempre in vso) andaua à piedi accompagnando il Santiftinio Sacramento, che si portana ad vna inferma, la qual' era vna ponera vecchia, che stana vicino alla morte per vn flusso di fangue . E dimandando il Rè dell'infermità della donna, gli fù da quelle genti notificata; comandò fubito, che fi pigliaffe vna fua pietra pretiofa, ch' hauca virtu di ftagnar il fangue, e si ponesse al deto dell' inferma; Et egli ritornò accompagnando il Sacramento alla Chiefa . Di là à

Tomo 3.

Ff

là à poch id risanata la vecchia con la pictra del Rè, li venne à render gratie de la salute, e benessio. E ciò secundo disse alli creati del Rè, che il domandauano la pietra, che lei l'hauea persa di maniera, che non l'hauea possito più ritrouare, li creati incominciorno ad alterarsicon la vecchia, dicendoli altune parole dure, e pesate; Il Rè forridendo li disse, vatte con Dio madre mia. E habbi cura de la tua salute, che questi matti, che te parlano, non curano de la de lor testa.

Pottorno vna volta al Rè vn' imagine di San Giouanni d'oro, per vendergiiela, e quel che la portò (era vno chiamato Iacopo Alemano Chriftiano battezzato, però figlio di padre Giudeo, e domandò al Rè per quellacinquecento docati, il Rè intendendo la dimanda estre esorbitante, li rispose argutamente; Per cetto che tu non fei altrimente ignorante, anzi hai molto differente giudicio de' tuoi maggiori, che per l'immagine del discepolo, e creato domandi tanto prezzo, & essi al medesimo Maestro, Signore, e Rè de Giudei non lo aporezzono più che

trenta denari.

Panormita.

Son tanti, e tanti i motti piaceuoli, e le fentenze di grà giudicio di quefto Rè, che ogni fuo cenno, non che paro la, e fatto, fu di meraniglia, e fupore, che fe tutti s'hauefero à notare, non giungeriamo al fine, ma chi di quelle gustaffe, le portà leggere diffusamente nel Panormita, che com' è detto ue compose un dotto libro in lingualatina, che per la fua dottrina, e vaghezza è stato traslation in volgate. Franccie, e Spagnuolo, lettione veramente da Rè, e persone graui, cauddosen sempre dottrina, e buoni documenti da tal lettione, ch' Enca Siluio, che fiù il Papa Pio Secondo, poi vi aggiunse altri esempi, di grandissimo contento, e fodisitatione per chi ii kg-

Enea Siluio.

Lafciata dunque il Re Alfonfo questa fragil fpoglia mortale, e volatofene nella fempiterna gloria per fine buone, e fant' opre, quantunque haueste ordinate, ch' il suo corpo fusse trasserito in San Pietro Martire, come si riferiro, si vede nondimeno hoggi la tomba di questo extra di darappi di sea nera riposta dentre la Sacressia.

di

LIBRO V. 227
di S. Domenico di Napoli, one in vn cartoccio di fotto a
leggena fin' all'anno 1598, questo distico.

Inclitus Alphonfus, qui Regibus ortus Hyberis Hic, Regnú Aufoniæ primus adeptus, adesta Obijt MACOCALVIII.

E dopò di ordine della MacRà del Rè Filippo II. fuecceffore, la bona, & immortal memoria del Conte di Miranda Vicerè in quefto Regno, hauendo fatto rinouare nonfolo quella, ma tutte l'altre de i Rè Aragonefi, che domiaorno dopò del Rè Alfonfo, vi fi leggono le feguenti parole...

Memorix Regum Neap. Aragonensium temporis iniuria consumpta, pietate Catholici Regis Philippi, Ioanne Assunica Miranda Comite, inRegno Neap. Prorege curante Sepulchra instaurata. A.D.c.10. 10xc1v.

Reka per compimento dell' attioni di questo Rè, e per offeruare l'ordine tenuto co l'altri nella prima, e seconda parte de notare li titulati de Regno da lui instituiti, de' quali il Regno ne sti sempre abbondante, & all' horane crebbe grandemente il numero.

E se ben da quel che s'è detro se ne potria hauer piena notitia, tanto degli Officiali dela fua Corte, quanto de' Titulati sudetti in suo tempo, tuttauchta per seguir l'ordine predetto, seguirò l'istesso sille. E dico in quanto à su-

premi vffici, che

Il gran Contestabile fu Gio. Antonio del Balzo Vrsino Principe di Taranto.

Il gran Giustiticro sù Ramondo Vrsino Principe di Salerno, e Conte di Nola.

L'officio di grand' Ammirante l' esercitorno diuersi. Gio. Antonio di Marzano Duca di Sessa; Michel Coscia

DELL' HISTORIA DI NAPOLI quarto Signore di Procita, come nota l'Ammirato al difcorso di sua famiglia al foglio 88. Marino di Marzano al simile di sua famiglia fol. 190. E Bernardo Villamarino Catalano, del quale nell' Historia s'è più volte raggionato in diverse espeditioni di guerre, la cui famiglia s'estinfe in Regne son la morte d'Ifabella vlrima Principetla. di Salerno moglie di Ferrane confeuerino, a cui nocque più il liuore altrui, che la fua colpa, e con colni. del quale fe mentione il Pacello Poeta de' nostri tempi nel Capitolo, ouer trionfo d'Amore, trasformato in Capitolo di po-

Pacello.

Villamarin vien poi, à cui l'ingrata Sorte la robba insieme, e il figlio tolse Ond hora orbato, e nudo al fol qui quata.

Il gran Camerario fù Francesco d' Aquino Conte di Poreto, e Satriano.

· Vrino Orino fù gran Cancelliero, e poi Vgo d'Alagni fratello di Lucretia, che nell'istesso di su anco creato Conte di Borrello, come l'istesso Ammirato fol.73. al discorfo di sua famiglia.

Francesco Zurlo Conte di Nocera,e Montuori gran Si-

niscalco.

Il gran Protonotario fù Honorato Gaetano Conte di Fundi,e di Morcone figliuolo di Giacomo Conte di Fundi, com' hò detto intorno all' erettione del Sacro Conscglio. E suoi Viceprotonotarij fra gl'altri.

Cicco Antonio Guindazzo.

uertà in coral modo dicendo.

Nicolò de Statis di Monopoli. Antonello Petrucci d'Auersa, che sù poi Secretario del

Regno, e

Rodorico di Falco, che nell'anno 1457. Sufcriuea li priuilegijinsieme con Valentino Clauer Vicario de Nicolò Fillac Regente di Cancellaria, come ne i Registri di Cancellaria, e nel principio de'Capitoli di Napoli appare; e Pietro Vin- notò anco la bona mem.del Dottor Pietro Vincenti Reg. Archivario della Zeccha nel discorso de' Protonotarij.

consi.

Firanche Viceprotonotario l'Illustrissimo Cardinale

Oli-

I. I B R O V. Oliviero Carrafa Arcinescono di Napoli, com'è detto.

I Titulati furono

Ferrare d'Aragona figliuolo del Rè Duca di Calabria, titolo spettate à primogeniti de i Rè di Napoli; del quale diffe Andrea d'Ifernia, che Primogenitus Regis dicitur à Andre l'I. Regeinuestitus de regione illa, et habere eam in feudum in capi. fernia. tulo primo in principio, quis dicatur Dux, Aluar.in cap. primo in fin.de alien.feud. Paris, & Lipar.in add.ad Iferniam.

Gio. Antonio del Balzo Orfino Principe di Taranto. Ramondo Ortho Principe di Salerno, e Côte di Nola. Francesco Orsino Conte di Grauina, e Prefetto di Ro-

ma.

Gio. Antonio Orfino Conte di Tagliacozzo. Nicolò Ortino Conce di Popolo, e Manupello. Gio. Antonio di Marzano Duca di Sessa.

Marino di Marzano figlio di Gio. Antonio Prencipe

di Rossano.

Antonio Sanfeuerino Conte di Tricarico, di Chiaromonte, d'Altomote, e di Curigliano, e Conte di San Marco. E gli luccede Luca.

Gio. Antonio Sanseucrino Conte di Marsico', e di Sanseuerino, figlio di Tomaso, di cui sa mentione il Pontano

de bello Ncapolit.

Francesco Sanscuerino Conte di Matera, e Lauria, e li fuccede Stefano.

Americo Sanseuerino Conte di Capaccio, e Gasparo

fuccesfore.

Gionanni Sanfeperino Conte di Turfi. Trojano Caracciolo Duca di Melfi. Battista Caracciolo Conte di Giraci.

Marino Caracciolo Conte di Sant' Angelo-Petricone Caracciolo Conte di Burgenza.

Nicolò Cantelmo Duca di Sora,e Conte d'Aluito. Antonio Vintemiglia, alias de Centeglia Marchese di

Cotrone.

Bernardo Gasparo d'Aquino Marchese di Pescara. Errico di Gucuara Conte d' Ariano.

Altonfo di Cardona Conte di Riggio, & Oriolo. Perdicasso Barrile Conte de Montedorisi.

Fran-

Francesco Pádone Conte di Venafri, e Signor di Prata. Leonello Accrocciamuro Conte di Celano; e gli succede Roggiero suo figlio.

Lulgi Camponescho Conte di Montorio.

Luigi di Capua Conte d' Altauilla, à cui succede Andrea suo figlio.

Corrado Acquauiua Conte di S. Valentino.

Giouanni della Rath Conte di Caserta.

Guglielmo Sanframondo Conte di Cerrito . F gli fuecede Giouanni fuo figliuolo.

Iacopo Antonio de Mariero Conte de Mariero.

Giorgio d'Alemagna Conte di Pulcino. Sansone Gesualdo primo Conte di Consa.

Il Conte Antonio di Pontedera.

Couella Ruffa Contessa d'Altomonte. Cristosoro Gaetano Conte di Fundi.

D. Garsia Cauaniglia Conte di Troia, donatoli dal Rè dopò la partita dal Regno di Giouanni Cossa.

Ygo d'Alagno Conte di Borrello donatoli dal Rè. Marino d'Alagno Conte di Bucchianico datoli dal Rè.

Barnaba Adorno Conte di Renda. Antonio Caldora Conte di Triuento, e

Il Conte d' Aiello Sifcara,

Et il Conte di Campobasso Monforte.

Marino Curiale di Sorrento Conte di Terranoua.

Segue il difcorfo di Ferrante Primo, l'effigie del quale, come fi vede, l'hauemo fatta ritrarre dalla Cappella del Sepoltro nella Chiefa di Monte Oliuctro; benche in altri Iuoghi anche in Napoli quella fi feorga, come al Sopportico de li Serignari all' Armieri; sì la porta delli Scottiatià S. Paolo, che hora la cafa è del Correfe; E nella Capdella de' tre Maggi nella Chiefa di S. Maria del Carmine, poue i trè Maggi fono Ferrante, Alfonfo, e Federigo.







DI ARAGONA

Primo di questo nome XIX. Rè di Napoli.

C A P. II.



VANTO felici furono gl'anni dei regnare del Ré Alfonio padi es, che veramète in quel tempo l'età aurea posette chiamarsi nel Regno, e Città dil Napoli; per contro, infelici seguirono gli anni di Ferdinando, che Ferrante primo commenence sii detto, tutti colmi di guerre, di calamica, di rimi di guerre, di calamica, di rimi di guerre, di calamica, di rimi

bellioni de Baroni, e de morti come feguendo femo per dimoftrare; che perciò ben diffe colui , che apprento il buon tempo fegue il catrino. Imperoche quantunque il Rè Alfonfo lafeiò ben fondata la Maeflà, e grandezza di quesfo Regno con tante vittorie, e paraça, che refaule impacifica postificione di esfo Perrige Duca di Calabria suo per la Sedia Apostolica; par ne la morte del Rè mutando filo fiato de tutre le cose, quelli che maggior obligatione tenenao di dar ogni fauore al Duca, il suropo i maggiori nemici, è in vno inflante se mutomo le cose di modo, che tutti conspirorno contro il successore, c si bisogno non folo difenderii con l'arme: mà di muon acquiflate il Regno, com'il Re suo padre, ne con minor risco, Tomo 3.

e pericolo, come puntualmente appresso noteremo.

Paffaro.

Morto il Re Alfonso, e celebrate l'esequie, e pompe funerali magnifica, e splendidamente, come conneniua à vn tanto Re, e padre, nel feguente di, che furono li 28. di Giugno 1458. Ferdinado Duca di Calabria luo figliuo. lo circa le 11. ore cauaicò (come feriue il Paffaro) con tutto il Baronaggio, e passando per il Seggio di Nido, e quel di Montagna peruenne alla maggior Chiefa, oue fu riceunto co molto applaufo dal Cardinal Rinaldo Pifcis cello Arciuescono della Città, il quale accompagnato co il Clero s'incontro con lui auanti il coro della Chiesa, giontamente andarono appresso le scale dell' Altar maggiore, oue inginocchiati, e fatta oratione fi cantò per il Clero l' Hinno Te Deum laudamus. Il che finito il Cardinale, mentre il Duca li staua auanti ingenocchiato, lo benedisse con Pontefical benedittione, e falutandolo lo chiamò Rè di Napoli, e tofto fi leuò vu gran fuono di trombe con gridi di tutta la moltitudine, dicendo viua il Rè Ferrante. Indi caualcò con pompa grande accompagnaro dal Bafonagio, e da quelli de' fopremi efficij con grannumero di Signori, ericchi Cittadini, e pallato per il Seggio Capuano, per S. Agostino, per il Seggio di Porta noua, per quel di Forto, e per la piazza dell' Olmo, ritorno nel Caffel Nuouo, e ritrouatolo ferrato ; chiamò il @astellino Arnaldo Sanz, e gli ditie Apri, rifpos' egli, lete voi il Re Don Ferrante figliuolo della felice memoria del Arnaldo Sag Re D. Alfonfo, replicò il Re sì, ch'io fono ; il Castellano rofto di nando molti Baroni, ch'eran seco, si conoscenano il nuouo Re effer figliuolo del Re Don Alfonfo, e rifpondendo tutti di sì, il Castellano ne sè far istromento publico per Notaro, e Giodice, e postoui per testimonij tutti que' Baroni, ch'eran presenti si apri la porta, e subito cofegnò le Chiani del Castello à Ferdinando, il quale ha &dole prese nelle mani, ce le restitui, ordinandoli che attendesse à ben costodir quella, fortezza, come hauca fatto per il paffato, il che fatto fi leuorno gran voci di tutte le gen-

Cerimonia nel Castello Nuouo. Castellano del Castello Nuouo.

manda Am- ti . Viua il Re D. Ferrante. basciadori al

Il di seguente poi Ferrante mandò Ambasciadori à Ca-Para plinveltura del lifto Fontefice per la cofermatione, & inuclitura del Re-

200

IBRO

gno (come nel libro del Duca, feguito dal Costanzo) non Duca. dubitando di cofa alcuna , che per parte di quello li po- Costanzo. telle risultare nella sua successione, ( atteso che dubio accader li potea di quel Pontefice, ch' era stato suo maestro, e con le forze del Padre era à quella degnità foblimato?) Auifandoli della morte del Re suo padre,e dopò gli serilse vna lettera, ne la quale dichiaro l'obligatione, che da ogni parte tenea per conferuarfigli in perpetua amicitia, e concordia, che fu di quello tenore.

Molto Santo Padre.

Vesti di ne la maggior turbulenza, e forza del gras e Lettera di dolore, e rifentimento serissi à V. Santità, dendoli Ferrante di - auifo de la morse de la gloriofa niemoria del Re papa mio padre tanto breuemente, come in carta, che se ferife tra t' isteste lagrime . Adesforiuolto un poco in medaferando da pa:se il pianto, auifo à V. Santità, che un di auante, che paffafie da questa vita mi ordind , che prima di tutte l'altre cose preferiffe la gratia, estima di V. Santità, e de la Santa Madre Chie-Sa , e che con quella in nissun modo contendeste , affirmando el e Sempre feria successo danno à quelli, che la contrastassere, e resisteffero; lasciando da parte, che per il commandamento del Re, e per contemplatione dell' autorità di F. Santità, e della Santa Madre Chiefa cost lo deggio efeguire . Particolarmente m'induce, o obliga à quello, che non mi posso dismenticare, cle dalla mia fanciullezza V. Santità mi fu dato come dal Ciclo per mia gnida, e che giontamente ne diedemo à la vela da Spagia, e come per fato, (ch' è la volontà divina ) mi fu cencesso; ch' vna Nauene portaffe Noi due in Italia ; V. Santità , che douca effer Sommo l'ontefice, & io Re; E cost per dispositione, e comandamento di mio Padre, e per la volontà di Diofni confignate a V. Santità, e voglio effer suo sin' alla morte. Perciò supplico molto humilmente V. Sautità, che correspondendo à quest' amore, mi riceua per suo figlio, ò per meglio dire havendome già ricenuto tanto tempo anante, me confirma,e tenga it fre grat a. l'erch' Io da equà anante oprarò di modo, che non possa V. Bea-Gg 2

titudine desiderar da mê, nê maggior vbbidienza, nê più inclinata diuozione. Da Napoli il primo di Giuglio.

Califte ripu gna all' in. uestitura di Ferrante.

Staua già il Papa ben dichiarato in quel che fe , che senza dissimulatione alcuna subito procedì à publicare, che non daria luogo à la successione di Don Ferrante, il che fù caufa, e principal occasione di dichiararsi i ribelli, e dubitare, e vacillare quelli, che non v'erano, vedendono non esterui condisceso il Papa, che pur era fattura del Rè, à conceder di nuouo l' inuestitura del Regno, nè dichiarare legitimo successore in quello il Duca suo figlio. Et intenderse done andanano à parar i pensieri, e fini del Papa,ch'andana cercado occasioni per alzar in gran degnità Pier Luigi Borgia suo Nipote glà Duca di Spoleto.Per l'altra parte non fu meno occasione di pensar moleo in quel che se donea pronedere ne la legitima successione del Regno, la ragione che in esso tenea il Re Don Giouani di Nauarra, e ritrouarsi in Napoli al tempo de la morte del Rè Alfonso il Prencipe Don Carlo, herede legicimo de' Regni de la Corona d'Aragona, e dell'Ifola di Sicilia, parcodo à la maggior parte de li Baroni del Regno, che melto inhumana, & inginfia cofa era prinar il Re D. Gionanni de la successione del Regno, l'impresa, e conquitta del quale s'era fatta co tanta parte del patrimonio reale, e con il fangue, e detratio delli naturali I Aragona, ne fù questa picciola occasione ch' il Papa tanto diterminatamente, come lo fè, procédesse à dichiarare, ch' il Regno era ritornato à la dispositione della Chiesa; E come teneano que' Baroni particolar odio al Duca di Calabria, cossi stauano affettionati all'humanità, e mansuctudine del Principe, anzi hebbero con esso particolar trattato,& intelligenza Gio: Antonio Orfino del Balzo Prencipe di Taranto, e Don Antonio Centeglia, e Vintemiglia, chefu Marchele di Cotrone, e dopo di Giraci in Calabria, (ch'era stato due volte carcerato per il Rè Alfonso,e cacciato dal suo stato, e dopoi escarcerato, come si disse) che furono li principali ribelli, e che prima procurorno cacciare da la fuccessione del Regno il Duca di Calabria in confidenza del Papa, e d'effer intrato pochi di auante in ItaLIBRO V.

in Italia il Duca di Loreno figliuolo già del Re Renato, che se facea chiamare Duca di Calabria, e de la parre, che teneano nel Regno trattorno d'indurre molte Città, e Popoli di Puglia, e Calabria à lor opinione, e farli poner in arme; esiendo il Prencipe di Taranto Zio della Duchesta di Calabria. Ma quello pericolo tanto presente di ritrouarse il Prencipe Don Carlo in tal tempo trà suoi ribelli, su di molto trauaglio al Duca, dal quale con gran disfimulatione, e prudenza fu schiuato, e cacciato quell'inimico da sua casa ; perche stando il Principe dubbiolo, se si douesse dichiarare conforme al desiderio di. que Baroni, e di lor partialità di prender l'impresa, come legitimo inccessore contro il filo Cugino,e se connocaria li Baroni, e Popoli, quali sapea che l'hauean da seguire. Tratto ciò con dinerfe perfone (flando nel ponto della morte il Re suo Zio) e con timore che gli sii posto da alcuni della parte del Duca, che s' era già discouerto il suo pentiero, derermino imbarcarti fopra vna Naue per paffar in Sicilia, e perseuerando in quella diterminatione il Duca D. Ferrante li fè grande offerte,e li confermò dodeci mila ducaci d'entrata, ch'il Re filo padre li donana per suo vitto, e ne l'inuiò con sua buona gratia, lenandosi quel grand'oftacolo d'auanti !Effencio canto corta, e miterabile la ventura di quel Principe, che fuggendo vicina da quel Regno, che l'amana, e defiderana, e non permife ch'estendo cacciato da sua propria casa, e patrimonio hauesse meglior fortuna in ql che stana in posession d'altri.

Nelli 13 di Luglio (iccondo il Panuinio ) Rinaldo Pi- Panulnio. scicello Cardinale,& Arcinescono di Napoli passò all'altra vita nell'iltella Città, e fit sepolto nella sua Chiesa nel Morte diRipiano auanti l'altar maggiore, one fin'al prefente fi fcor-naldo Pifeige il fuo fimulacro, vestito in Pontificale scolpito in vna nale, & Ar-

tauola di marmo con questa inscrittione.

Rainaldus Pifcicellus primo Pontificio iuri operam dedit, mox Archiepiscopus Neapolitanus, deinde Cardinalis euafit, in

ciuelcouo di Napoli.

218 DELL' HISTORIA DI NAPOLI vtroque per humaniter versatus mirificè obseruabatur. Decessit anno etatis suæ xl 1 11. & hic clauditur anno Meccely 1 11.

Nel tempo istesso mori Raimondo, Orsino Prencipe di Morte di Ra Salerno, e Conte di Nola gran Giuftitiero, il quale, per mondo Or-fino Prenci-pe di Saler-il fuo stato à trè sigli naturali, che hanca, lasciò Felice-pe di Saler-il fuo stato à trè sigli naturali, che hanca, lasciò Felice-Prencipe di Salerno, e Conte di Nola, Daniele Conte di Felice Orfi- Sarno,e Giordano Conte della Tripalda, perilche vedenno Prencipe do Ferrante di quanta importanza era quel stato, dilibedi Salerno, rò di dar Maria sua figlia naturale per moglie al Prencie Conte di pe, benche poi per la sua ribellione non l'eseguitse. Nola.

Morto dunque (com'è detto) il Rè, e partito il Prencipe di Napoli, i Titulati, e Baroni del Regno (secondo il Pontano) e tutte le Città mandorno Ambasciadori à Fer-Pontano.

.53

rante, e fatta adunanza in Capua, perciò ch' era Napoli dalla pelle tranagliata, fu per Re giurato Ferrante; nel Pefte in Na- qual'atto v'interuenero anche due Ambasciadori di Fra-

cesco Duca di Milano, i quali persuasero i Baroni all' ofpoli. feruanza della fede, e godersi della pace, che tanti anni Baroni gia- era continuata, per la qual il Regno era venuto in tante

rano omag- ricchezze, aggiungendo, ch' il Ducalor Signore era per porre il stato, e la vita in ogni pericolo per faurir lecole di Ferrante, con che i Baroni, e Sindici ritornaro à cafa con speranza di quiete. Con questo benche paressero le cofestare in qualche bonaccia, nondimeno staua pur suspetto il Rè, e licentiata quell' adunanza, se ne passò in-Apruzzo, facendo il rimanente di quella estate residenza nella Città di Chieti, & in quella Provincia, quivi dato buon ordine col tempo alle cose di quel paose, se ne venne in Puglia, done hauea determinato starfene l' inuerno.In

Califio opra tanto il Pontefice Califto offinato nel fuo pefiero, e come molte cofe poco ricordeuole de i benefici d'Alfonfo, con l'autorità, e contro Fer-ricchezze del quale prima Cardinale, e dopò morto Ni-€aqte. colò V. era flato creato Papa, incominciò ad ordire machinationi piene di perfidia contro il Rè Ferrante con i primi de le Città, e Prencipi del Regno, nascosamente la

ribel-

LIBRQ V.

ribellione de i populi trattando, & à tanto fi ftele la fua per lecutione, che fe la morte non hauetle i suoi consegli interrotti, era per vederfi cruda , e fanguinola guerra, (come apprello mostrereino) Era costui (dice il Pontano) Poptane, or labil tede, perspicace ingegno, di vario confeglio , e e i precipitola amuzione, oltre che hanendo incominciato ad aprir gl' occlirà gli affentatori, hauea diliberato à Pter Luigi fuo nipote dar gran fignoria nel Regno. (com' è derto) ma hebbero in vn rempo fine i penfieri, e la vitadi Caisto come appreso ciremo . Intendedo dunq; il Rè Ferrante il modo, come frauano difrofti gli animi de Barons, e d' altri Prencipi, e ch'il fuo competitore, & inimico ftaua in Italia, & il l'apa-follecitana per mezo del Veicono di Modena suo Nuntio il Duca di Milano, e lorichiedes conferenta confederatione; promettendoli nonfelo tutto lostato, ch' ebbe nel Regno Sforza fuo padie, mà anco il feudo di esto, e che per dubio di ciò il Rè fuo padre hanca diliberato di togliere l'vbbidienza à Califlo, il quale fi gli era già dichiararo nimico dall'hora; che ricuso di concedergli di nuono l' inuestitura, considerando le nouita poi, che fi gli apparecchianano per tutte le parti, conobbe ch'il maggior pericolo li veniua dà done più cerro li douca eller il rimettio,fe nel fommo Potefice fuffe ftata la gratitudine, coftanza, ch' effer donea ; effendo flato dopo la gratia di Dio fattura del Rè fuo padre, epoi si dimostrana così austero verse di lui. Perciò conoscendo l'ambitione di quello, el'amor che portana à Pier Luigs suderto suo nipote, & al suo fratello Don Rodrigo Borgia Cardinale, e Vice Cacelliero de la Sede Apoltolica, al quale hanca rinuntiato il Vescouado di Valenza do. po effer morto il Re, lo qualtene supersesso in vita per la differenza, ch'era trà il Rè, & esso sopra la propisione di quella Chiefa, e ch'il Papa era gonernato per quelli, ch' cran della sua natione, ancorche l' haueste auisato subito, (come fi acceno) della morte del Rè, volfe pure inuiarli Ar naldo Sanz, di sii pit volte mentionato, Castel'ano del Ca. Ferrance ftello Nuovo di Napoli, e Cancelliero del Regno di Va- manda Amlentia, il quai era molto accetto al Papa,e suo paesano, e basciadore lapendo la fua venuta, cofi come auante lo folca ricever al Papa.

240 DEL'L' HISTORIA DI NAPOLI in l'alazzo, l'inniò il Papa à dire, che poi che veniua mandato dal Rè, andasse à posar in altra parte, perche nel suo palazzo non possea capire, & hauendo disferito alcuni di per intenderlo, al fine con gran difficultà li diede vdienza, e volendo presentarli la lettera, che li portaua di cred.nza, li domando s' era del Duca Don Ferrante, e se si chiamana in quella Rè,e dicendoli che si,non la volse riceuere: ma hauendo inteso abbocca l'Imbasciadore, si la risposta il dirli male del Rè, e d'altri, e riprender lui pet hauerli confignato il Castello. Finalmente gli disfe, ch' il Duca hanca'in gran modo errato per esfersi chiamatoRè, e che se si fusse posto nelle sue mani, & à sua dispositione, come persona particolare, l'hauria trattato come suo nipote.Le parole dunque, & offerte ch' il Rè gli fè quando morfe il padre, e tutto quel, che questo Ambasciadore da fua parte promettea, hebbero molta poca autorità, e forza col Pótefice, ch'era già dichiarato suo nimico, e ch'appena haunta la noua certa della morte del Rè, incominciò à dire, ch'il Regno era ricaduto nella dispositione della Sede Apostolica, e così ordino si publicasie per sue lettere, quali volle che s'affiggessero nelle porte di S. Pietro, e si publicassero per tutta la Christianità, e su la data di quelle à 12. di Ginglio di questo anno, che fu il quarro del suo Ponteficato; significando in quelle, che considerado ch'il Regno di Sicilia citra il Faro, ch'era del patrimonio di S. Pietro, e per alcuni somi Pontefici per li tepi passati s'era dato à diuersi Rê, & ad altri Signori téporali successiuamente in feudo con certe conditioni, & vitimamente se tenea per il Rè Don Alfonso de bona memoria, cestando quell' infeudatione per la sua morte, era ritornato legitimamente alla Chiefa, e pertenca al Papa. E desiderando, che li sudditi del Regno, che l' erano immediatamente suggetti godessero della pace, e quiete sotto del suo reggimento, comandaua à Patriarchi, e Prelati, e persone Ecclesiastiche, à li Baroni, Prencipi, à le Città, e Popoli, forto pena di fcomunica, & interdetto, di confeglio,e Collegio de' Cardinali, che non vbbidiffero à ni-

sciuno,ne facessero ginramento di fedelta,e se l' hauessero fatto l'assoluena da quello, e renocana tali ginramenti.

Questo ordinò con presupposito, che s'alcuno pretendesse tener raggione alla fucecssione stana disposto , & apparecchiato per far giustitia, e che incumbea al sno pattoral officio proneder in quello virilmente, acciò ch' il Regno non fulle diffrutto, ne tirannicamente gnafto. Di più di questo esfendo stato il Conte Giacopo Piccinino per Papa Caligran tempo nel seruitio del Re Alfonso, procuro conerand' instanza appartarlo dal scruitio del Re Ferranie con gran promefic de dinari, e frato, per implicario in uitio del Re querra contro di quello, e lo medefinio procurò con il Ferrane. Conte d' Vrbino con perfuafioni, e minacci. Similmente diede subito ordine, che Pier Luigi suo nipote Capitan. Generale de la gente d'arme de la Chiesa facette più compagnie per passar nel Regno, hauendosi anco pensier grande di sollecitar li Luoghitenenti, Capitani, Baroni, e popoli di esfo Regno, che si ponessero forto l' vbbidienza de la Chiefa. Andaua di più ogni di il Papa discoprendo l'odio che tenne al Re Alfonso, non solo fauorendo, & aggiutando gli fuoi nimici, mà anco contro il fuo honore,e cafa d' Aragona, mostrandolo in vita sua con parole ingiuriofe, e di molto carico, affermando ch'il Re Alfonfo non folamente possedea questo Regno ingiustamente, co fenza buon titulo, ma anco tutti gli altri, che tenea, co ch' esto sapea quel che dicea, e che adesso solo spettana prouederli tutti, & a niffin altro . Questo fu riferito al Rè prima che morisse. Con vna nouità danque tanto strana, e non pensara come questa, e con tal occasione non folo il Regno, mà tutta Italia in vn punto si pose in. armi; & il Re Ferrante ordinò con molta fretra s' vnittero le sue genti, e formarsi vu potente esercito, si per ostare alli pensieri del Papa, come per castigar i ribelli. Però prima d' intentare nouità alcuna, volle mandar vn' altro Ambasciadore al Papa, acció li desse di nuono l'ybbidieza, e riuerenza debita, e facelle il riconoscimento, ch'era sciadore al obligato alla Sede Apostolica, però il Papa no folo sè po- Papa. co conto delle sue offerte, mà proruppe di nuono in molte inginriose parole contro di quello, dicendo molte cose indegne v Il Re dall'altra parte ciò intendendo,e confiderando, che lui s' era offerto molto pronto à seruirlo, e che Tomo 3. Hh

flu cerca leuar il Picci-

māda di nuo tto Amba--

in luogo di benedirlo lo maledicea , e che difiando effo, che la pace d'Italia si conservasse, il Papa si mouca ad accender nuoua guerra, e che dandoli l' vbbidienza procedea contro di ello con indegnità, e censure, chiaramente dimostrando, che desiana il Regno, il quale per la dispofitione diuina, e per la prouidenza di suo padre glielo hanea lasciaro senza discordia alcuna, anzi molto ricco d'ar me, e di genti . Ordino con gran celerità fi finisse d' vnir l' esercito, per poner in quella cansa la sua persona, e stato, in offesa de suoi nemici; & andò à porsi in Capoa, e fuor la Città pose il suo stendardo nel Castello del la Pie-

dano Ambasciadori al

tra. Mà come il Prencipe di Taranto, & il Marchese di Cotrone, e li Baroni de lor partialità viddero ch'il Prencipe DonCarlo ritrouando tanto apparecchio per feguire vna tal' impresa, non hebbe animo, nè valore per eleguirla, Rè d' Arago nella quale effi credeano, che feria stato fanorito, & aggiurato dal Re suo padre, poiche per quel mezzo giustamente se possea resistere al Papa, acciò non cauasse il Regno da la successione di quel Principe legitimo successore de la Real cafa d'Aragona, conofcendo il gran valore, & animo del Rè suo padre,e che in tutta la vita passara il fu principal elercito era flato nell' arme, & in quel s' era potto contro suo figlio per non lasciar di regnare . Tennero per cosa molto certa, & indubitata, che non haneria delithto di profeguir la fua ragione p la luccessione d' vn tal Regno, qual'e questo, per la vicinanza che tenea conl'Isola di Sicilia. E pareali, che forebbe stata cosa molto aliena d'vn Principe così guerriero a non arrificar la fua persona, e Regni ad vna impresa tanto giusta, e di tanto honore, se hauesse voluto; tanto più per non dar occafione al Duca d' Angiò, che di mouo entrasse in tal impreia, come douca star certo ch'esto, o il Pontefice haueano da entrar in quello con lo aiuto de lor cofederati; e contal confidenza inuiorno i lor messaggieri secretamente al Re Don Giouanni à supplicarlo, che venille à prender la successione del Regno, come vero, e legitimo tuccellor di quello.

Hauca tià questo mezo il Re Ferrante dato auiso al Re

· fire

rante al Rè d' Aragona.

suo Zio de la morte del Re suo padre, prima con Giaimo Ambasciado. March Caualiere di molta stima, e poi per Messer Miche- ri del Re Fer le Peres, & vltimo per mezo di Martino della Nuzza Bailo Generale d' Aragona, notificandoli lo flato, nel quale fi ritrouauano le cose del Regno, e con occasione dell'ésequie del Rè lasciò il Zio di risponderli, hauendo ben da confiderare, e deliberare quel che far douea per l'impresa del Regno;essendo da vna parte chiamato dalli Baroni di esto, e dall'altra mirando à quel che l' honestà, e raggione chiedea, il che poi in progresso di tempo non fù da altri confiderato, come al fuo luogo fi dirà. Finalmente non tenendo all' hora stabilite le cose del Regno di Nauarra, & à pena effendo entrato nella possessione de suoi Regni diede il miglior disniamento, che possette à la richiesta, & instanza che se li se da parte del Principe di Taranto, e del Marchese di Cotrone, dichiarando che sua volontà era, che tutti dessero l' vbbidienza al Duca di Calabria suo nipote, al quale permettea, che succedesse nel Regno, promettendo anco, che faria di modo, che quello gouernafic con quella moderanza, e clemenza, che conucnific.

In questo tenendo il Rè Ferrante il suo campo vicino à Capoa, in presenza del Nuntio del Papa, ricusando la fua persona, e non la degnità interpose la sua appellatione de la dichiaratione, che fè il Papa di effer caduto il Regno alla dispositione della Chiesa, e scrisse al Papa dicendoti, che hauendo visto il suo brene, rispondea à quello Ferrate feribreuemente come vedria. Questo era, che lui per la gra- ue di nuono tia di nostro Signore, e per beneficio del Re suo padre, e al Pontefice. per concessione delli Sommi Pontefici, e consentimento de' Baroni, e Città del Regno era Rè di Sicilia, e che di tal modo era Rè, e con tanto giusto titolo, che nisciuno Principe lo possea desiderare più giusto, e la sua ragione, (che'l Papanel suo pensiero intendea esfer sua) se dimostraria quando fusse di bisogno, e Dio seria giusto giudice in questo, che non permetteria, ch' esso si rendesse per forza,ne per arme,ne per suoi minacci. Con questo serisse anco al Collegio de' Cardinali, che non possea persuadersi, che con lor conseglio si fusse fatto quel decreto, per-

che sapea bene, che amauano la pace, e tranquillità publica, e ch'erano di tanta prudenza, che penfariano, che nó era lecito ad vn Principe d'animo vigorolo lasciar vn Regno, se non vnito con la vita . Rappresentò al Collegio, ch' esso possedea quel Regno pacificamente con vn incredibile consentimento di tutti, e ch'era figlio della. Santa Madre Chiela, e così volcua esferui, e staua apparecchiato di riconoscerla in quel che douea; perche dunque lo voleano far lenare da quel quieto, nel quale staua? poiche veramente serria vfficio di quel sagrato Collegio, e de lor humanità, e mansuctudine di placar il Pontence, & ammonirlo, e richiederlo alla pace vniuersale;e fi s'hauea da trattar di guerra, che si connertisse più presto contro il Turco, che contro la Christianirà.

Staua in queft il Rè in punto, e con poter tale, ch' era

Il Duca di Milano man da Ambascia dori al Papa

non folo per refister all'offese, che gli sourastauano, ma per far altro ancora; Onde il Duca di Milano prese espediente di mandare à supplicar il Papa, che gli facesse gratia non muouera contro il Re Ferrante in cofa alcuna, atteso si lo facesse, egli era necessario di prender la sua difela non folo per ragion della parentela, che trà effi era. mà anco per le condizioni della lega trà loro. Mà ne

Ambasciado ri del Regno

anco con questo si placò il Poutefice, atteso durando pur la passione in eslo, e ciò vedendo il Rè con suoi partigiani, diterminorno di nuono mandar Ambasciadori in nome del Regno al Papa, quali furono il Conte di Sant'Anal Pontence, gelo Caracciolo, & il Conte Carlo di Campoballo de la tamiglia Monforte, particolarmente, perche interponeffero vu'altra simile appellatione, come quella del Re. Di più di ciò tutti li Baroni, che quiui fi trouorono prefenti, e li Sindici della Città, & Vniuerfità del Regno in granconformità in presenza del Nuntio del Papa in coseglio, e fuora di quello publicamente differo, che intendeano poner le loro persone, e stati in difensione del Rè contro qualfinoglia Principe, Signoria, ò Collegio fenza eccettuar nisciuno. All'hora inuiò al Papa il Rè in suo nome Ambasciado altri suoi Ambasciadori, che surono Francesco del Balzo Duca d'Andria, & il Dottor Cecco Antonio Guindazzo,

ri del Rè al Papa

perche il terzo ch' era il Conte di Celano staua infermo,

e furo 10 riceputi come Ambasciadori del Re, e del Res no, a neor che per star il Papa infermo non furono intesi perello. ero stando il negotio in molto pericolo si ferono li atti necessarii per ciascheduno de gli Ambasciadori in nome di chi l'inuio, acciò rimanelle la raggione del Rè, e del Aegno in faluo. Ricuforono per fospetta la perfona d'i Pa, a, la quale dal Rè, e dal Regno p molta raggione era hauuta per tale, e non la sua dignità, alleganco ella di nifainno efferto, e vigore quel che s'era dichiara o per sua bolla, reclamado, & appellando da quella; e dichiarando in nome del Regno, che così come teneano il Re Ferrante, per lor Re, e Signore, così fupplicauano il Papa, che l' inuestifie del Regno, come à feudatario, e legitimo Re. Or ritrouandose il Papa in quello tempo tanto infermo, che s'intendea che non possea camy are da quella infermica. Il Rè diterminò di non mouerfi j unt. , ; er veder l'efito di quella, e fi vi fuccedelle morte, aipet ar finche fulle creato altro l'ontefice, il quale si per head Igratia fuffe tale, che volelle contro di cifo proceder di quel modo come volca far Califto, la prima cofa. attenderia à la giustificacione della sna causa, e poi si dispeneria di difender il fuo Regno per tutte le vie che potelle, con speranza di portarsi di modo, che seria lodato da qualinoglia persona di buon giudicio, & intellerto. Accendea principalmente à tener certa confederatione. & amicicia con il Duca di Milano, e con la Signotia di Veneria. E perche il Duca di Milano s' era dichiarato (come di su è detto) di voler ponere la persona, e stato per la ditela del Re, dubitando che da ciò non concepillero Venetiani alcuno nuono fospetto, afficurò la Signoria permezo del suo ambasciadore, che quell'offerta del Duca di Milano s' ammercea per suo beneficio, e non per offesa di niteruno Principe, ne Potentato d'Italia. E perche Antonio di Pesaro hauca seruito co molta fedelta al Re suo padre, e fù discacciato dalla Republica di Veneria come publico inimico, lo ritenne in fuo feruitio, e l'ordino che faceste venir in Napoli tutta la sua famigha, che stauain questo tempo in Ferrara, e procurò che quella Signoria ii deffe il faluo condocto per lo paffaggio, e la mede-

Antonio di Pefaro,e sua famiglia in Napoli.

lifto 3.

sima confederatione si procurò con la republica di Fiorenza. Staua il Papa in tanta lunga età, che minori accidenti de tante gran nouità, e moti d' arme come s'eran Morte di Ca mossi, bastauano à finirli la vita, e così passò nell'altra à 6. d' Agosto à capo di trè anni, e quattro mesi del suo Ponteficato, e li suoi pensieri, e quella tanto albagia di voler alzare in tanto grado il Prefetto Pier Luigi suo nipote hebbero fine con la fua morte, ancor che fullero caula di grand' inconuenienti, e mali, e d' vna molto crudel guerra dentro del Regno, che pose lo stato del Re Ferrante in gran pericolo. Del Duca di Spoleto Pier Luigi fuo nipote non resto altra memoria sol che hauerse fatto forte ne la Rocca d'Assis, e tenendola, per mezo poi d'vn Castellano Catalano la consegnò al Conte Giacopo Piccinino, ch' gra Capitan Generale de Genti d' arme per il Re,& il Duca predetto dopò fiì discacciato da quel stato per l'istesso Piccinino, e visse pochi di senza lasciar succestion alcuna, ancor che il Cardinal di Valentia suo fratello restò con grand'entrate, e Vice Cancelliero della Sede Apostolica . Il Rè Ferrante, morto il Pontefice, & aspettando la nuova del fuccessore, non tenendo intendimento alcuno del modo, ch'il Rè d' Aragona riceueffe il particolare de la sua successione, commise à D. Luigi Dezpuch Macitro di Montesa, che staua in Spagna, che gli facesse relatione di tutto quello passana, acciò sapesse ch' il fine di Calisto se fondaua per l'inimicitia, c' hebbe contro la persona, e stato del Re suo padre, e con la medesima tenea all'honore,e casa Reale d'Aragona,e che così lo dimostrò subito, che hebbe notitia de la morte del Rè, sollecitando col Vescouo di Modena suo ¡Núzio il Duca di Milano all'impresa del Regno, offerendo di darglielo, & infeudarglielo liberamente. Che sapesse anco che disuiandosi il Duca dalla mal' intentione di quello, non solamente non volse accettar l'offerta, però per diuerse imbasciare, che inniò al Papa, & à Prencipi, e Signori d' Italia, dichiarò che sua intentione, e proposito era di dar ogni sanore alla fua raggione, e giuftitia, & auuenturar per effo la sna persona, e potere. Affermò il Rè che di questa rifposta hebbe il Papa tanto cordoglio, e trauaglio, che già mai

LIBROV.

mai dopò fi vide fano, anzi che con quella malinconia fini l' vltimi suoi dì ; Però tuttauia quell' imbasciate del Duca di Milano ferono tal effetto , non folamente conli Prencipi, e Potentati d'Italia, però con li Baroni, e Città del Regno, per lo che il Rè li restò in tanto obligo, come fulle suo padre . Con la morte di Calisto procurò il Re per mezo di que' suoi Ambasciadori, e del Regno, e dell'Arcinescono di Beneuento, e d'altri, che inuiò dopò con tutte le sue forze, che l'elettione del nuouo Pontefice fusie in persona di sua affettione, se ciò potesse accaparsi per altra strada, come in cosa, nella quale v'andana tutto il suo stato. E seguendo ciò à 19. d'Agosto del presente anno l'istesso di, che fù creato il successor di Calisto, che creatione fû Enca Siluio Piccolomini di Siena, detto Pio Secondo, di Pio 2, che fù grand'amico d' Alfonso, perciò che essendo Segrecario dell'Imperador Federigo Terzo, venne con esto in. Napoli, e participò delli fauori del Rè; giunfero gli Ambasciadori di Ferrante, quali furon riceuuti per il nuouo Pontefice con molta beneuolenza, dimostrando gran zelo d'amore per la pace vniuerfale d'Italia, e che tutti i Prencipi volgessero li lor animi, e forze contro Turchi, e con molta gratitudine de li beneficij, che tutt' Italia hauca riccuuto dal Re Alfonso,e stimado molto la sua memoria, diterminò di riceuer come vbbidiere figlio di Sara Chiefa il Re Ferrante . Tra tanto intefa il Re Ferrante l' clettione di Pio, tutto lieto, senz' altra dilatione di tempo vi mando Antonio d'Aleffandro Giurisconsulto nobile Antonio d' Napolitano, la dottrina, e fapienza del quale il Papa con tutto il Collegio de' Cardinali ammirò, e benche molti red Pio 2, Cardinali contradicessero (come più appresso si dirà) tuttauolta alla dimanda, ch' ei fè dell' inuestitura del suo Rè, gliela diede, dirtata col confeglio di detto Ambasciadore, come si legge nell' Oratione funebre recitata per il celebre Francesco Puccio in morte di esso Antonio, come Francesco altrone fi dira; anzi gli promise il Pontefice il suo sauore, Puccio, e protettione, acciò si difendesse nel Regno cotro de fuoi nimici, e ribelli, li quali andauano ogni di più dichiarandofi, e discourendofi in quello. Si fe questo per il Pontefice l'io con tanta diterminatione, e volontà, e tanto libe-

Aleffandro Ambasciado

Latino Vrfi no Cardinale legato del Pontefice in Regno.

raniente, ch' essendosi coronato à 3. del mese di Settembre seguente; à 10. di Nouembre di quest'anno li concesse l'inucstitura del Regno, e commise al Cardinale Latino Vrino, ch' inniò per suo legato, che riccuesse dal Rè il giuramento consueto farsi per li Rè di Sicilia, conforme al renore dell' inuestitura concessa al Rè Carlo Primo, con l'istesse conditioni, e fundossi da le concessioni fatteli da predecessori Pontefici Engenio IV. e Nicolò V. per li quali era stato concesso, che come legitimo potesse succedere al Regno, e che li Baroni in vita del Rè Alfonfo suo padre, e dopò l' haucano facto il giuramento, e l' homagio come à lor Re, e legitimo successore di suo padre, che per suo testamento lo dichiarò per tale, e perche tutti li fuoi vassalli perseuerassero nella sua fedeltà, & vbbidieza, confiderando, che suo padre hauca ottenuto dalla Chiesa il dominio di quel Regno in feudo per fe,e fuoi heredi cofermò al Rè Ferrante con consenso del Collegio de' Cardinali, e di nuouo ordinò se li desse l'inuestitura per ripofo, e quieto de' Baroni, e de le Terre, & Città del Regno, e considerando anche la necessità, e qualità del tempo, ri-Pie z. reud- nocò il decreto, e lettere Apostoliche dell'inhibitione , & ca la scomu, escomunica, che se publicò per Calisto, e quanto s' cra

nica di Cali- ordinato in preiudicio del Rè Ferrante; Dichiarò nulla la fentenza di quella scomunica, & interdetto, e lo restitui nel suo primo stato. Questo si concesse per il Sommo Potefice à 2. di Decembre. Indi il legato passò in Puglia, & in Bari, secondo il Zorita, e secondo altri in Barletta, oue essendosi fatti i debiti preparamenti fii coronato il Rè per man di quello, que interuenne anco il Vescono di quella. Città in presenza quasi di tutti i Baroni, à 4. di Febraro di questo anno con molta solennità, e festa. E sù chiamato Re di Sicilia, e di Giernfalem , e d' Vngheria , del che fan fede le monete d'oro, e d'argento, che furono a quel tempo battute, delle quali in mio potere se ne conservano alcune, quelle d'oro chiamate Ducati, e quelfe d'argento Coronati, che da vna parte fi scorge il Rè sedente in Maestà con lo scettto, e mondo nelle mani, col Cardinal alla destra, & il Vescouo alla sinistra, che lo coronano, el'inscrittion attorno, Coronatus, qui legi-

time

ne di Ferran te prime,

time certanic, e del tiner fo fi vede la croce del Ducato di Calabria con queste parole : Fernandus Dei gratia Rex Si- Ferrante L cilia , Hierufalem , & l'ngaria. Nè è da lasciarsi in dietro Pio II. quel che scriffe l'istesso Pio ne'suoi Comentarij, dicendo nel fine del primo libro, ch' hauendo inteso Ferrante l'electione di Pio, li fu molto grato, e felice coral auifo, fapendo effer eletto nella Sede di Pietro vn Igrand' amico di suo padre, & hauendo inuiato li suoi Ambasciadori à rallegrarfi de la promotione nel principio del lor ragionamento al Papa, li raccordorno la memoria, el' amicitia del Rè suo padre, che grandemente l'amò, mentre ch' essendo Vescouo di Siena sua patria, era assestito appresso d'esso come legato dell'Imperador Federigo, e perciò lo supplicorno, che non dispreggiasse il figliuolo d'vn tanto suo amico, ne volelle negare il paterno Regno a quello, che tutti i suoi popoli domandanano, à quali rispondendo Pio dille, Altonso per la sua gran virtù el'hauemo amato, & ammirato, e cio giouera molto alle cose di Ferrante, le verso la Romana Chiesa farà quel, che li stà bene, e dimandato da gli Ambasciadori di quel che hauesse à fare, disse il censo, che si deue à la Camera Apostolica dal tempo de la Regina Giouanna fin' à questo di non pagato l' hauerà da pagare, e così continuare ogn' anno; Prestarà volentieri al Pontefice Romano agiuto sempre, che ne serà richiesto; Non porrà mano à le ragioni della Chiefa; Hauerà da ordinare al Piccinino, che si debba tosto partire da i luoghi, e territorij di quella, e se non vorrà vbbedire, lo coltringerà con l'arme; Concederà à Sigifmondo Malatella quella pace, che dirà il Pontefice; Rettituirà Beneuento al Pontence Romano; Tenerà Terracina per diec' anni à censo, e dopò la restituirà al Pontefice Romano. Parsero à Ferrante quelle conditioni molto dure, onde mandò, e rimandò più volte Oratori, che riducessero la mente di Pio à minori conditioni de le proposte, à quali su risposto, ch' il Pontefice non era mercadante, che dimanda più di quel che vuole, per hauer poi meno, ch'egli hauca detto nel primo raggionamenro, quel ch' in vltimo s'hauea à dire; Ne douer il Re sperare miglior conditioni (quantunque il Pontefice s'ha-Tomo 3.

Mantoua.

concilio di uesse à partire di Roma per Mancoua, doue hauca connocato à la dieta i Prencipi Christiani per disponerli cotro il Turco, e che con queste leggi hauca da ottener il Regno, ò di quello hauca da restar prino. Fu aftretto finalmente Ferrante à contentarfi di quanto Pio chiedea, essendo sempre nell'istetsa opinione, e volontà. Fu rimesfo il negotio al Collegio de'Cardinali, però quei ch'erano da la parte della Sedia Apoftolica,e del Rè, eccetto I Fracest dauan orecchio, e consentigano alla volontà di Pio. Benche all' vltimo pur conuinti i Francesi dalle raggioni, ch'eran apportate dal Pontefice sopra questo fatto cofentirono anch' effi, e giudicorno il configlio di Pio effer molto veile alla Chiefa, & alla pace d'Italia, e perciò douersi conceder il Regno à Ferrante; benche impetrorno dal Papa, che non fuffero aftretti à fottoscrittersi al decreto. Leggefinell' altre opere di Pio vna belliffima oratione da lui fatta à Cardinali sopra di ciò, la quale la lascio in dietro, potendosi da curiosi ini leggere. Era inquel tempo in Roma il Decano di Carnuto legato del Rè di Francia, il qual' era venuto in Roma, per trattare con Califlo predecessore l'impresa contro Turchi. Questo fludioso, & vificioso verso i suoi grandemente faccaiftanza, che non se concedesse il Regno a Ferrance, dicendo, che'l suo Re l'haueria malamente sopportato, e che se ne seria vendicato contro de la Sede Apostolica... Eraui anco venuto il Vescono di Marseglia, huomo loquace inviato dal Rè Renato, il quale domandana, ch'il Regno fi douelse conferuare al fino Rè, e facea gran promefte à la Corte del Papa, se le sue preghiere haueano luogo, ehe aleramete seria andata in ruina. Intese costui più volte Pio, e promettendo gran cose, li domando se potesse con le arme Renato discacciare il Piccinino, ch'infestana grandemente lo stato della Chiefa? Al che hauendo colui rifposto dinò, li rispose il Papa, che dunque aspettaremo da quello, se stado noi in mal termini, non ci può dar aggiuto niuno; Nel Regno v' è necessaria persona, che possa defendere festesso, e Noi. Voi foste priui del Regno, e fin' à ranto ne sarrete, che non haurete forze da posser discacciare l'inimico, votendo Noi. E così diede

fine à vos tal legatione piena più di parole, che d'effetto. Fù dunque cocesso il Regno per decreto del Collegio de' Cardinali, e fii inuiaro in Puglia il Cardinale Vrfino, il quale imponeise à l'errate la Corona, e prédesse da quelto il giuramento d'efser vbbidiente, e propitio à Santa-Chicfa, al Potefice, & a suoi successori (come stà riferito)e col Cardinale s' accompagnò Nicolò eletto Vescono di Tiano, che fu poi Cardinale, acciò trattasse col Rè alcune cose occulte; Venneus allora tra gli altri in copagnia del Cardinale Luigi d' Antinoro nobile Fioretino di nobilif- Laigi d' Anfima famiglia, il quale banedo preso moglie di casa Santo tinoro, Mango in Salerno ini per occasione de' molti Castelli coprati in Sanfeuerino, de quali se ne possedeno hoggi bona parte da posteri stabili la casa, i quali continuorno à facmatrimoni nobilissimi in Napoli có famiglie di Capuana,e Nido, Zurla, Capece, Pifcicella, Guindazza, & Altre. Viue hoggi di questa famiglia il Signor Andrea gentilhnomo di molto valore, di nobiliffimi costumi, & adorno d'ogn'altra qualità conneniente à perfone nobili. Scrive il Costanzo, ch' il Rè in questa sua coronatione vinse la fua natura, perciò che si mostrò con tutti i suoi Baroni amorcuolistimo, donandolititoli,officij, e degnita, C quafi tutti li Sindici delle Terre fe Caualieri. Et il Potano Secretario, che fu del Rè Ferrante nota, ch' in quel di, ch' egli fu coronato, come benegno, e grato à tutti gli amici vsò con parole, e con fatti gran cortelle, & à suoi côfederati scrisse lettere di molto amore, che non volessero dimenticarsi della vecchia amicitia, promettedoloro all'incotro di voler sempre essere lor sido amico, e compagno, offerendofi alla confirmatione, e qualunque fede d'amicitia, confederatione, e che egli conteto del Regno paterno volca alle lor bone fortune secondare con ogni fludio, pace, e quiete, e voler con tutti amicitia, & amore, eccetto con chi tentasse porre in guerra l'Iralia, del quale si dichiarana inimico capitale. Ne di ciò contento concesse à Popoli del Regno, & in publico, & in prinato nuoui beneficij, fgrauandoli di gabelle,& i Prencipi, e Baroni benignamente raccolti, tutti de moni doni, prinilegii, edecreti honoro, & a Spagnuoli, che volfero apprelso di

Coftanzo.

Pontage,

sè rimanere promisc la sua familiarità, & à quei che volfero ritornare in Spagna con doni honoratissimamente diè licenza. Riconoscendo dopò il fauor del Pontefice, Maria d' A- diede Maria fua figliuola naturale già promessa al Prinragona Du- cipe di Salerno (come si disse) ad Autonio Piccolomini, cheffa d' A. nipote di Pio, dandoli in dote il Ducato d' Amalfi con il Contado di Celano, el'vfficio di Gran Giustiticro vacatoli per la morte dell' Orfino. Venuto poco dopò Antonio in Napoli à celebrar le sontuose nozze con le galere. del Pontefice, per memoria donò le couerte delle galere. alla maggior Chiefa, secondo la tradition de'vecchi, le quali fin' à nostri tempi si veggono spiegate sotto l' Arco maggiore di quella, nelle quali si scorgono l'insegne di es-

Regina Maria moglico del Rè Alfonfo 5.

malfi.

fo Pontefice commirabil artificio. Segui trà questo, che passò à miglior vita la Regina Maria moglie, che fù del Re Alfonfo à 4. di Settembre di questo anno nella Cietà di Valentia, e fù sepolta nel Monastero de la Trinità di quella Città, ch' è di Religiose dell'Ordine di S.Francesco, molto sauia, honesta, e santa donna, lodata, e magnificata da gli Scrittori. Non manco il Re Gionanni il fecondo, che successe à li Regni d' Aragonase di Valentia dopò la morte del Rè Alfonfo suo fratello di far molti officii per beneficio del Rè Ferrante fuo nipote', perche informato di quanto era passato traquello, c'l Pontefice Califto per la successione, & inuestitura del Regno di Napoli per il Maestro di Montesa, per Giaimo Marchefe, per Michel Peres Regente di fua Cancellaria, che furono inuiati per Ambasciadori dal Rè Ferrante, aucrti al Duce di Venetia, al Duca di Milano, à tuttili Baroni, e Città del Regno, del modo che douessero pigliare la protettione, e difesa del Rè suo nipote, & à suoi Baroni, e Vassalli di persistere ne la fedeltà, & obedienza, che li doucaro, del modo, ch'haucua auisato, & ordinato per il Maestro di Montesa, hanendo deliberato di preder la causa di quello per propria, e tenerlo in luogo di figlio in tutte le cose, che potesiero risultare in conseruatione del suo honore, e stato, maggiormente dopo ch'hebbe notitia de la dichiaratione, che per il Papa era fatta forra la successione del Regno, dopo la morte di Calisto,

LIBRO V.

252

e dell electione di l 10 . Hebbe gran contento il Re d' Aragona dell'amore, edinotione, che dimoftro hauer tenuto al Re Alfonio, e dell'offerte, che di nuouo facea, che così continuaria col Rè Ferrante, e de la bona intentione. che tenea nelle coje del Regno. S' era trattato diuerse volte in vita del Re Altonfo di ridurre à seruitif di quello Perino di Campofregoso vitimo Duca di Genoua, per mezo di Bernardo Villamarino Ammirante, e Luogotenente Generale de li Contadi di Rossiglione, e Ceritania. con Bernabo Adorno Conte di Renda, con Giouanni del Carretto Marchese'del Finale, con Gio. Filippo Fiesco Conte di Lauaglia, & Ammirante di Genoua, e con lor adherenti, che teneano il dominio, e signoria di quella-Città, ch' eran detti Adorni, e Spinola, e s'eran già accordati col Rè Alfonso . Parse al Rè d'Aragona nella sua noua successione, che se douesse accettare quel partito con quella parte contro di quelli, che stauano suora del dominio, giudicando effer molto vtile à la casa d' Aragona, e del Re Ferrante suo nipote, acciò Renato, e'l figlio fusiero in tutto cacciati da quel dominio, e gouerno di quella Città, considerando ch'era di maggior vtilità, es minor spesa prender il partito di quella partialità, perche pigliando il partito di quelli, che stauan fuora del dominio, era più pericolofo, e d' infinita spesa, come s' eravisto per esperienza in vita del Rè Alfonso; Per questacausa diede commissione à Giaimo March, & à Michele Peres, che seguendosi quel partito per il Villamarino di Perino Campofregoso se receuesse la miglior sicurtà, che li paresse, e se l'inuiasse il bacile d'oro per la forma, modo, che se costumaua presentarsi al Rè Alfonso, procuraffe di prender sicurtà d'alcuna fortezza d'importanza nella riujera di Genoua, e la spesa si facesse per la difesa di quelle si pagasse per Perino, e sustero per la ficurtà della pace, concordia, e confederatione. E con questo se firmasse pace, e tregua temporale, ò perpetua., non rompendo, ma confirmando la tregua, e pace, che molto tempo era si sè per il Rè Alfonso co Rafaele Adorno, ch'era allora Duce di Genoua, e con gli Adorni, e Spinola per il Regno di Corfica. Di più era il Rè d' Aragona

in opinione, che considerata la qualità, e prattica della poca constanza,e fermezza de Genoucsi, si douea primaprocurare di hauere Bonifacio, e Calbi più ficuramente di quel che s'era agginstato con li Spinoli, & Adorni; Di più non si volca ponere nell' impresa di Corsica, se prima non hauesse Calbi Bonifacio; In caso che il Villamarino, e Perino non s'accordassero. Ordinò perciò, ch'il suo Generale si trattenesse con l'armata sotto nome, e sauore de la voce del Rè d'Aragona, e con l'ordine, e spesa del Rè Ferrante suo nipote. E con Fregosi non si stabilisse accordo nissuno senza ordine del Re Ferrante, e trà tanto donafse ogni fauore à quelli, che stauano suor del dominio, per ponerli detro di Genoua, & in caso che li ponesse nello stato, e gouerno di quella, ò essi per lor stessi li ricuperassero, ofseruassero al Rè Ferrante quel che promesso haueano al Re Alfonso. Tenea in questo tempo il Villamarino quindici galere, e co quelle fi preparaua à refiftere al Duca di Loreno, & à li Spinoli, che teneano lo ftato di Genoua; però ancor che si trauaglianano di agginstar il partito del Campofregolo, con ordine, & intelligenza del Rè Ferrante, nondimeno il Rè d'Aragona segretaméte commise al Capitan generale della sina armata, che quando il Rè suo nipote non lo volesse accertare, atteso, che per quella guerra di Genouesi era cessato, e se perdea il commercio della mercantia ne' suoi Regni, e che la pace di Genoua era il miglior mezo, che tener si possea, per riparare al commercio, & arricchir di denari i suoi Regni, procuralse la pace, e conchiudesse il partito con Permo, ancorche fusse seuza saputa di Ferrante suo nipote, se pur non volesse concorrer in quello.

Seguitutto ciò per l'anno 1458. Successe poi l'anno 1459, nel quale trouàdosi il Principe D. Carlo sudetto in Sicilia, non lafciaua di continuare le sue pratriche già cominciate (come si accennò) con il Principe di Taranto, e suoi seguaci; E stando in Messima, sen' andò in Palermo nel mele d' Aprile, da oue mandò à vistari l'Re Ferrante suo cugino, dicendoli, che si rallegrana molto de' sinoi fecici successi, e che il tutto suse in danno, & oppressione de'suoi emoli, e di hauer intessa sa festa, e solonità de la descripcio emoli, e di hauer intessa sa festa, e solonità de la descripcio emoli, e di hauer intessa sa festa, e solonità de la della como de suoi emoli, e di hauer intessa sa festa, e solonità de la descripcio emoli, e di hauer intessa sa successa sa consensa della consensa sa c

fua coronatione, il che non sò se fusse cosi col core, come con la bocca tal a 'cgrezza, state quel ch'era trà loro paf-

Popò la prima officia di Califlo Pontefice, che riceui il Re Ferrante nel principio del fuo regnare (come fi difse) segui la seconda del Principe di Taranto, quando li parue flare nella pacifica possessione del Regno, e che niu- di Taranto no lo poceffe impedire in quella, effendo confederato con la cafa d' Aragona, e con il Duca di Milano, e possea ben Re Ferrante. dire quel verfetto, Homo in quo sperabam me impugnat. Queflo fu il Principe sudetto, che incominciò 2 proseguirlo per cacciarlo da la possessione di quello, à tempo, ch' hauea riccunto tanti fauori, e benefici dal Re Alfonso suo padre, & effendo zio de la Regina Isabella sua moglie. Era mosso il Principe si dalla sua maligna natura, come disordinata auaritia, e tirannia, dubitando che volendo il Rè viner con la splendidezza, con che hauca vissuro il padre, il quale hauca posseduti tanti Regni, egli che no hauca altro, che vilo haurebbe vi giorno seruitosi del suo stato, e d' altri. 5: anco fecondo esto dicea per tal ragione, ch'il Re non possea soffrire la sua grandezza, perche oltre al gran stato, che lui possedea, se li pagauano di nuono come a gran Contestabile del Regno de pagamentifiscali cento mila ducati l'anno per le compagnie de genti d'arme, che tenea. Incon inciò com' era ino costume à star molto sospetto, e timore, e per dimostrarsi più prudente, e cauto con l'inspricitia scouerta, che viuere con dubio della mala intentione, & animo del Rè, e di pergior opre, ch'esso dicca tenea per l'amicitia finta, per questa consideratione, e per tener miglior occasione d'esserli nimico, mosle guerra contro quei di Venosa, ch'era di Pirro del Balzo figlio primogenito di Francesco Duca d' Andria, & e ra calato (com' è detto ) con Maria Donata Vrsina, nepote del Principe, figlia di Gabriele Orfino, Duca di Venosa suo fratello, e pretendea il Principe, che douca egli succedere in quello ttato, e non sua nepote. Era il Duca d'Andria molto principal Signore, e fu molto fanorito.& amato dal Re Alfonso, e dopo sua morte serui al Re suo figlio con grandissimo amore, e sedeltà. Mandò perciò

Il Principe romperfi col

DELL' HISTORIA DI NAPOLI 256 il Re Ferrante à comandar al Principe, che cessasse di mo-

lestar al Duca di Venosa; il Principe di ciò sdegnato incomincio à far nuoue dimande al Rè, e primo che ordinaffe restituir à Giosia Acquauina padre di Giulio Antonio suo genero Atri, e Teramo in Apruzzo, & ad Antonio Centiglia Marchefe di Giraci, il Marchefato di Cotrone con il Contado di Catanzaro, perche hauea intentione di darli Antonio ce- vn'altra sua figlinola per nora. Queste dimande ancor che

riglia Mar-chefe di Cotrone ottiene il stato.

Giolia Ac-ca d'Atri reintegrato nello ftato.

pareflero arroganti, e che molti Configlieri diceffero effer contro la riputatione, e dignità reale restituir tante terre importantissime à nimici suoi, quasi à comandamenti altrui, tuttauolta il Re si tenne al parere de i più prudenti, i quali diceuano, che trouandosi Sua Macstà nuono nel Regno douea sinorzar le guerre, tanto più à tempo che Giouanni d'Angiò figlio di Renato si trouaua in Genoua; quanina Du così attaccatofi il Re à questo Coleglio, rispose à gli Ambasciadori amoreuolmente dicedo, che ancor ch'il Duca Giofia, & il Marchese di Cotrone fussero stati tanti anni nemici della casa reale, hanena pur determinato compiacer al Principe, il qual teneua in luogo di padre, sperando che con le fue persuasioni, e con questi benenci gli farebbono fedelissimi. E per far andar allegri gli Ambasciadori, fe loro molti doni, accompagnandoli con due comiffarii, I'vno che douesse andar in Apruzzo, e l'altro in Calabria à dar la possessione di questi stati, ch'ancor si tenenano per il Fisco al Duca, & al Marchese. Cio inteso dal Prin cipe, madò con gradissima simulatione à ringratiar ilRè, e si cominciorono spesso à mandar l'vn'all'altro visite, e lettere, ma il Principe conoscedo hauer offeso la casa reale quato più erano amoreuoli le lettere del Re, tato maggiori cresceano i sospetti, giudicando la natura di quello crudele, vindicatiuo, & attiffima à simular il contrario di quello tenena nel quore, e non fidandofi ftar ficuro dalle sue insidie, tolse le prattiche de' seruidori del Rè dalla sua corte ; e disponendosi di venir co lui à guerra scouerta insieme col Marchese di Cotrone, il Principe di Rossano, & il Duca Giosia mandò segretamente à Gionanni Rè d'Aragona, sollicitădolo che venisse à prender il Regno, che li spettaua per legitima successione dopò la morte d'Alfoso

fuo fratello. Gionti gli Ambasciadori, trouorno il Re tranagliato, & oppresso da granissime guerre in Catalogna, & in Nauarra, perche i Catalani fi eran follcuati, non pocendo foffrire, ch'il Rè ad infligatione della moglic, figlia dell'Ammirate di Castiglia, tenesse per inimieo il suo primogenito, & volesse i suoi Regni per Don Fernando figlio procreato con la seconda mogile. Rispose perciò, che lui desiderana, che i Baroni osseruassero la fede al Re suo nipote che del resto egli non curaua delle raggioni, ch'hauea nel Regno, pur che quello restasse sotto le bandiere d'Aragona. Hauuto di ciò odore il Rè Ferrante, mandò fubito in Ispagna Turco Cicinello Caualiero di molta fij- dori del Rè ma,& il Dottor Antonio d'Alessandro di soura metionato Red'Aragoà supplicar al Rè, che no volesse macare di aggiutarlo nella quiete del Regno, e beche no hauessero molta fatica nel persuaderlo per la causa di soura addotta, nodimeno hebbero pur che fare in faldar vn'altra piaga maggiore, perche essendo poco innanzi (come dicemmo) morta la Regina Maria moglie d'Alfonfo, e lasciato herede il Re Giouanni delle sue doti ch'erano 400 mila ducati & ilRèGio nani pretendea, che si douessero cauare dal Regno di Napoli,e dal tesoro lasciato dal Rè Alfonso, finalmente con gran fatica ottennero, che si pagassero in diec' anni,il che Marco della concluso tornarono gli Ambasciadori allegri in Napoli. Rath.

Ambascia-

Trà questo tempo no manco anche il Principe di Tarato di sollecitare il Principe di Rossano suo collega per me zo di Marco della Rath genero di Giouanni Colla Napolitano, che si parti con Renato dal Regno, dicendogli, che non essendo successo l'inuito fatto al Rè d'Aragona, mandassero in Genoua ad inuitar Giouanni d'Angiò figliuolo di Renato, il quale hauendo secò il Cossa sudetto, che dopò l'esilio di 17. anni desiderana tornar alla patria, e gli era stato dato dal padre come maestro, gli diede tant'animo, che si pose à sar gran preparamenti per l'impresa, oltre che haueua anco esso Principe in vn'istesso tempo madati altri Ambasciadori al Rè di Francia; vedendosi (com' è detto) escluso dall' Aragonese.

Scrisse Michel Riccio Napolitano, e Consigliero del Rè Riccio nel suo libro De Regibus Neapolitanis. Che il primo mo-

Tomo 3.

Kk

effigie diGale 2330 Pandone

Sepolero, & to, e causa di questa guerra, sii che Galcazzo Pandone (il cui sepolero, & effigie si vede in S. Domenico di Napoli fotto l'organo) tenea alcune Castella tolte per forza al Conte di Venafro suo fratello, & essendoli ordinato dal Rè, che da quelli douesse togliere i presidij iui posti, ricuso obedire confidato à le forze del Duca di Sella , e Principe di Rotlano; per il che il Rè se risolse di proseguirlo con efercito formato. Id; initium tumultus in Regno fuit. Così scriue il detto nel alib.

Caracciolo-

Marchele

Tristano Caracciolo, che scrisse intorno à quei tempi il libro De Varietate Forung. Ragionando de fatti del Principe di Taranto, scriue, che la causa del mal' animo verso del Re, fu, che effendo nato odio interno tra lui, e Pirro del Balfo, marito di sua nipote, figlia del fratello Duca di Venosa, per causa, o per pretesto, mancò da la fede verso il Re, come fauoreuole di Pirro; Vndè certi (fcriue egli)tot ingentia mala, & prinata, & publica produffe videmus in dubium eft. Quello li commemora in quanto al Principe di Tarato. In quanto al Duca di Sella, e Principe di Rossano scrine Francesco Elio Marchese nel suo discorso de la famiglia Toraldo, essere stata la causa de la fua ribellione, rriporti al Re de' Nobili di questa famiglia de la Città di Seffa, imperoche (dice egli) hauendo il Rè Alfonso primo fuspetta la potenza d'alcuni Prencipi del Regno, vsaua. quest'arre,in ciascuna Città,ò Terra di costoro ponca alcuni cittadini ad effo aftretti, & obligati, dando à quelli benefici Magistrati Annali, ò alcuna degnità equestre; per lo che quelli ligati da la regal liberalità, ò li sforzi de lor Signori rompiuano, ò non possendol rompere auifanano il Re, che se guardaffe da le machine di quelli; per lo che effendo trà Signori del Regno dopo Gio. Antonio Vrano Principe di Tarato, Gio. Antonio Marzano Duca di Sefia, per potenza, & antorità il primo; il Rè Alfonfo aggrandì li Toraldi, fi quali da Toraldo casal di Sessa tracuano origine più tofto ricchi, che nobili, per le lor ricchezze l'inobilito, e per altre promeffe li tirò alla fua voluntà, lo che dispiacque molto al Duca di Scha. Morto dopò Alfonso, il lie Ferraine suo figlio seguendo li paterni vestigi, fe l'i-Mc Co: Fere morto Gio. Antonio Duca diSella, Marino vni

co suo figlio, hauendo per moglie la sorella del Rè Ferrate, fu fatto Principe di Rossano, & accresciuto di forze. dominio incominciò à perseguitare i Toraldi, quali volendo difendere il Rè, alienò l' animo del Principe da sè. V'nde sot mala initium habuere. (così scrine ) N'am l'rinceps cum Ioanne Andegauenfi communicatis viribus, & cenfilus parum abfuit quin Regem, & Regno, & vita prinaret, &c. Quelle duque furon le cause dell'alienationi degli animi di que-Ri Prencipi dalla fede del Rè,e no altra. Imperoche quello che scriuono altri che'l Rè hauesse voluto trattare con la forella moglie del Prencipe, quafi vn' altro Manfredi, non mi parnero verifimile, e si dene haner più tosto sede à gli Autori fudetti, che furon vicini à quei tempi, che ad altri, che ne fur distanti. Però hò voluto portar quivi turte le sudette opinioni con le altre precedenti, acciò il Let-

tore ne creda quel che più gli aggrada.

Dopo l'assuntione sudetta al Somo Ponteficato di Pio, con gran servore dell'accresciméto de la Santa Fe Cattolica, à nissuna cosa egli attese con maggior pensiero, che à fommouere, & vnire tutte le forze de' Prencipi christiani, perche relifteffero à Turchi, & impleassero le lor armate, et eserciti in offesa di quelli, e sol per questo ordinà se congregasse il Concilio generale di soura metionato di tutta la Christianità nel principio di quest' anno nella Città di Matoua, come in luogo oportuno, e disposto, doue se posfeano vnir i Prencipi così dell'Imperio, come de gli altri Regni,e Pronincie,e tutti i Potentati d'Italia, à quali tato importaua, che quell'impresa se proseguisse, e no s'aspettalse, che l'infedell vi palsalsero co lor armate, e la Chiela Cattolica in quel tempo di nissuna cosa tenea tanta necessità, quanto della confederatione, & vinione de' Precipi per quella santa impresa; di modo che quel Concilio per nissun' altra causa se procuro, quanto per dar ordine inche modo li Re, e Prencipi christiani conuertissero le lor armi,e forze conti o d'vn nimico tanto francteuole, c terribile com'il Turco, poiche ne scisma, ne heresia dauano trauaglio in questo tepo alla Chiesa; per il che se douelse congregar Concilio vniuerfale. Inuiorno per questo ef- Ambasciado fetto l'Imperadore, e tutti i Prencipi in Matona lilor Am- ri de tutti 3

Prencipi al Corci'io di Mai touc. Pio.

Lasciadori, e particolarmente il Rè Ferrante v'inuiò, sincome Pione i suoi Comentarij al terzo libro l'Arcinescouo di Beneuento Giacopo della Ratta, Rouarella, e Francesco del Balzo Duca d'Andria. Fù inteso l'Arcinescono in cociflorio publicamente, il quale acramente s'infiamò contro de Genouesi, accusando la lor persidia, & infoleza, che contro la fede data fuffero molesti al suo Rè. Il Pontefice lo corresse grauemente dicendoli, che non douea. commemorare l'inimicitie prinate in quel luogo, done se trattana de la publica pace, e salute de Christiani, però le lettere del Rè furono assai megliori de le parole degli Am bas. jadori, i quali poche cose dissero per la disensione de la religione. Ma le lettere del Rè dimostrorno il suo grad' animo per la difesa de la fede, e recitadosi in publico l'autorità, e procure di tutti gli Ambasciadori, nissuno sù più ampia di quella del Rè Ferrante, imperoche quella contenea il voto, e giuramento di far guerra contro il Turco, nella quale metre stabiliua accingersi, trauagliato dall'insidie del Principe di Tarato, incorse in gran calamità (come appresso diremo.) Inuiò anco il Principe al Concilio il suo Ambasciadore, che su vn certo Pirro Frate dell'Ordine de'Minori, persona molto dotta, il quale alcune volte raggionando del fuo Signore al Papa, dicendoli, ch'era fedel figliuolo della Chiefa, & ornato de fingulari virtu, gli rispose il Papa, che vuoi che ti dica? Il tuo Principe è pergiuro, e traditore, il quale hà preso l'armi cotto il suo Christo, chiamando i Turchi contro Christiani, di queste doti sappiamo, che preuale il tuo Signore, ma che d'altre virtù sia ornato no 'I sappiamo.

Trattato di Pace tra "

Quelto diffe il Pontence del Principe di Taranto. E me-Malateffa, tre ciò fi trattaua, Sigifmondo Malateffa, ch' era oppreffo e'l Piccinino dall'armi del Piccinino, hora à Fracesco Duca di Milano, & hota al Papa fi raccomandana. V'erano anco per questa causa stati mandati dal Re Ferrante il Vescono di Bitóto, huomo non meno sagace, che allegro, & Antonio Cicinello vno de' Configlieri del Rè, i quali grandemente supplicauano il Papa, che componesse la pace frà queste parti, à quali dicea, che non possea far cosa alcuna, se nó li tuffe data libera poteftà di ftabilirla, poichera già spirato il ter-

il termine del compromesso. & era l'intentione sua di finire le lor differenze per mezo del bene, e del giufto. Il Rè, & Federigo Duca d'Vrbino, & Giacomo Piccinino fotto certe conditioni allentinano alla pace, le quali pareano molto dure. Fit tractato questo negotio per molti di,vltimamete consentirono se stabilisse come piacea al Pontefice, e conle conditioni descritte dall' Autor sudetto, le quali non essendono cose attinenti al Regno, m' hà parso bene lasciarle in dietro; folamente dirò, che frà l'altre fù, che Pergola, e molti altri luoghi douessero esser in dominio del Duca Fcderigo d'Vrbino, Scnegaia, Mondauio, col Vicariato, Monte Marciano in nome di pegno douessero rimanere in man del Papa, sin'à tanto, che quello frà vn'anno vbbidiffe alla sentenza, che se douea proferire per il Papa, altrimenti le terre sudette lasciate in pegno douesses o cedere al Rè in solutum, & à Sigismondo non li fusse lecito prendergli l'armi contro frà due mesi.

Fù la conclusione del Concilio di Mantoua nel mese di Febbraio di quest' anno 1459. Dopò celebrata la Messa il Pontefice dal suo trono, hauendo ordinato il silentio, disse queste parole in publico al Popolo . Semo quistati otto Parole di Pio mefi, fratelli, e figliuoli aspettando quelli, ch' erano stati a. al Popolo chiamati à questo Concilio, hauete visto quelli, che sono dopò il Convenuti, è vano sperare, che venghi altro, che possa dar agiuto à le cose nostre,n'è lecito dunque da qui partirci, hauemo già operato quel che se douea in questo luogo; Voglia Iddio, che sia ben fatto quel ch' è fatto, benche concepeffimo nel principio affai meglio di quel, c'habbiamo ritrouato, non perciò non habbiamo fatto cosa alcuna, ne è in tutto perfa la speranza, resta da diroin che è ridotto il negotio, acciò sappiano tutti, che v' è di speranza, e quai Re, e popoli siano pronti à disender la fede, e quali negligenti. Gli Vngheri fe seranno aggiutati con gran volunta, e con tutte le lor forze assalteranno i Turchi; I Germani prometteno vn' esercito di 42.mila foldati; Il Duca di Borgogna sei mila; l'Italiani, suor che Venetiani, e Genouesi, daranno le decime del Clero, & i Popoli le trigefime de gli annui redditi,e le vigefime de le sustanze de'Giudei, de' quali l'esercito nauale se potrà sustentare. Il me-

demo

demo farà il Rè-Giouanni d' Aragona; I Ragusei offeriscono due galere; Quei di Rodi quattro; Queste cose come tutte certe, per solenne stipulatione fono state promesse da Prencipi, e da lor legati; I Venetiani quantunque publicamente non habbiano promesso cosa alcuna, nientedimeno quando vedranno apparecchiata l' espeditione, nonmancheranno, ne patiranno dimostrarli d' esser da meno de' suoi maggiori. L'istesso si può dire de' Francesi, de Cafligliani, e Portugheff. L'Inghilterra da moti ciuili nonpromette speranza alcuna, ne anco la Scotia rinchiusa. nell' intinto Oceano. La Daria anco, Sueria, e Noruegia Prouincie molto remote, che foldati possono inuiare? Ne possono inuiar dinari contente solo de pesci. Gli Pollacchi, che confinano, per la Moldania à Turchi non haueranno ardire mancare à la lor caufa. Gli Boemi ne farà leciro condurli, perche non guerreggeranno à lor spese fuor del suo paese. In questo stato se ritrouano le cose de Christiani. Il dinaro d'Italia preparerà l'armata, se nol farà Venetia, Genoua, ò Aragona non serà minore di quel che ricerca il negotio. Gli Vngheri armaranno vinti mila canalli,e de'soldati à piedi non minor numero, I quali congionti con Germani. & à Borgognoni s'hauerà da nouanta mila foldati nell'efercito. E chi non crederà, che con tanta. copia ferà superato il Turco?. A questi si giunterà Giorgio Scanderbech, e gran copia de forrislimi Albanesi, e molti per la Grecia mancheranno da la fede d'inimici, e nell'Afia il Caramano, e gli popoli d'Armenia feriranno dalle spalle i Turchi. Non è perciò, che non habbiamo da sperare, ch'Iddio benedetto non habbia da fauorire i nostri principij; andate à casa à riferire quel che qui si è fatto,& auuertite i vostri Signori, che compliscano quel ch' han prometfo al fuo tempo, e con l'opra, e con l'orationi pregatela diuina pietà, che ne sia propitia. Ciò detto, tutti quei, ch' erano presenti confirmorno le lor promesie, e quei, che non haucano offerto cosa alcuna, tacquero, rimanendo confusi, e così si diede fine à quel Concilio.

Autonia Ci-

E perche di sopra s' è fatta mentione d' Antonio Cicinello vn de gli Ambasciadori del Rè Ferrame al Papa, che l'Autore de suoi comentarij lo chiama Vnus ex Regis pur-

puratis, che da niun' altro è nominato, si de sapere per sua gloria, de posteri, e de la patria, che su d'antica nobiltà in-Napoli de la piazza di Montagna, & i suoi predecessori fur detti de Cicino dall' infegna del Cigno, che fanno nell'arme, come chiarisce l'antico sepolero in Santo Agostino à destra dell'Altare maggiore. Questo hebbe l'agnome de Turco, conforme l'antico vso della Città, su figlinolo d'vn' alti o Antonio, persona molto ricca, come scriue il Termi- Terminio nic, il quale essendo stato intimo, e caro alla Regina Giotranna Seconda, dopò la cui morte, ancor che fusse stato vn de'Gouernatori, che chiamorno Renato, quando venne in Regno non volfe sernirse di lui, perche li sà detto, che hauea configliato la Reina in vita, che si riconciliasse col Re Alfonso, e perciò segni la parte Aragonese. Il costui figlio detto il Turco serui molto ne gli vltimi anni del suo regnare Alfonso, andado co l'armata per introdurre i fuorasciti in Genoua, ch'erano à dinotione del Rè,e nel principio del suo regnare Ferrante temendo, che'l Re Giouani fuo Zio volefie fatli guerra per la successione del Regno, p offer lui naturale, lo mandò imbasciadore à quel Rèscome si disse)e se portò con tanta prudenza, che non solo ottene a non mouerli la guerra, ma lo spinse à fanorirlo contro il Duca Giouanni, e quando ritorno; il Rè Ferrante li donò Carpenone buona terra in Contado di Molifi, dell' antico stato de Caldori, e lo tenne frà li suoi più cari Configlieri, e s'auualse di quello ne gli suoi più graui negotij, come in quest'altra ambasciaria à Pio Pontefice. Se ritiene sin'hoggi di la potteffione di quelta terra da luoi pofteri , ch' è il Signor D. Antonio Quadra figliuolo di D. Aluaro e di Polisena Cicinella nipote di D. Ferrante Regio Consigliero D. Ferrante Signore di fuauissimi costumi, che per le sue rare qualità, Quadra Rebonta, e dottrina, e riuerito, & amato da ogni persona.

Affistirono per'il Re'd' Aragona nel Cócilio il Vescouo d'Elna, & altri, prestando l'vbbidienza al Papa, offerendo aggiuti come gli altri per la guerra contro il Turco con. Raggione publico voto. Vi fu anco D. Francesco Vescouo di Selgor- de la rendita be con Giouanni Gallac Vice Cancelliero per il Regno di delli ffati fati Sicilia, il quale per esto, & in nome di Francesco del Balfo ta al Acqua-Duca d'Andria Imbasciatore del Rè Ferrate fece il mede- Centiglia.

gio Configliero

fimo voto, e giurameto, e ciò seguito, come vuole il Zorita passò il Vicecancelliero in Napoli per dichiarare in nome del suo Rè al Rè Ferrante il contento, e piacere ch' hauca riceunto del prospero successo, e conclusione, ch' eran fegniti per la successione del Regno di Napoli della Chiesa. Perche se fusse seguito il processo incominciato per Calisto, hauria dato gran disturbo, & impedimento al Regno; E perciò hauca parso à quel Rè, có prudente deliberatione d'hauer preso l'insegue de la Corona per mezo del Latino Legato del Papa, parcdoli, che non sarebbe altro restato à fare, che attender con efficacia, e dar compimento al quieto del Regno, e confermare il Rè fuo nipote in fuo stato, e che per tutte le vie si pacificasse il moto del Principe di Taranto, e di D. Antonio Centiglia, perche fotto quel velo posseano coptirse diuerse gente di casa,e straniere disposte à nouità, che forsi pensauano, che con simili moti tenendo il lor Signore in neceffità, e guerra fariano di quello à lor modo, e da molti errori, & attriuimeti cauarriano tollera-22,& impunità, così nel che spettaua all' entrate, e deritti reali, come in altre imprese, soffrendo tal insolenze, e desattini, che seriano degni di pena,e castigo, perciò dicea quel Rè, che cosiderado i pericoli, che si li proponeano nel principio del suo regnare, e non mirando à quel che se l'apparecchiana detro de fua casa per sua propria opra desiderado la coservatione del suo stato auate che i fatti arrivassero à termine di tener molto difficultofo il rimedio, eriparo, hauea deliberato d' inniarle il suo Vicecancelliero , al quale ordino, che suo nipote l'hauesse p bene s'interuenesfe da sua parte trà quello,& il Principe di Tarato,e D.Anconio Cétiglia, & altri Baroni, che fusiero de la lor'opinione, per ridurli à la vera vbbidienza come di Rè, e naturale lor Signore, e parfe al Rè d'Aragona, che suo nipote donca dar luogo alla restitutione del Marchesaro di Cotrone, e del Cotado di Catazaro, frati del detto Marchefe, e pmettere per quanto tollerar si potesse al Principe di Taranto,il qual s' era già dichiarato, che per la parentela ch' hauea contratto con D. Antonio, e per altri interessi, era la causa propria,e per tener tate terre nel Regno com'era notorio. Perciò diede quel Rè ordine al Vicecacelliero sudetto, che mentre

mentre à suo nipote piacesse in suo nome trattasse col Précipe, & andasse da quello, e da D. Antonio à persuaderli l'ybbidienza del Rè, ricordando à ciascheduno di quelli quanto vtile feria ad esti la concordia,e'l ridursi in fua gratia, e quanti grani pericoli erano per feguite all' incontro alla lor riputatione, e particolarmente si persuase al Principe, che riducesse à sua memoria l'antica naturalezza, che fua cafa tenea con la real cafa d' Aragona, e con li grandi di quella, il parentado, & affinità che tenea con la Regina D. Isabella,e con li figli del Rè sno nipote; A Don Antonio auuertiffe, ch'il Re d'Aragona non possea mancare all'honore, e conscruatione dello stato di suo nipote più ch'al suo proprio, e li saria molto graue, che facesse colache li fusse di molta vergogna per la naturalezza, ch' esso, e suoi teneano nel Regno di Valentia, Onde con quelle ammonizioni, e per l'intercessione del Rè d'Aragona, il Rè Ferrante che ben conoscea la condizione, & incostanza del Principe per trattenerlo, o se susse stato possibile di ridurlo alla fua fede, & amistà hauesse consentiro che se restituissero Atri, e Teramo à Giosia Acquauiua, & il Marchesato di Corrone, e Contado di Catanzaro à D. Antonio, pensando che con questo si riduriano in sua gratia, tãto più che in questa concordia v' interuenne Pasqual Malpiero Duce di Venetia, al quale il Rè portana molta par- di Venetia, ticolare affettione,e si ritrouorono nel stabilirla l'Imbascia dori di quella Republica, che furono Lione Viaro, e Bernardo Giustiniano; E ciò sù la cagione della rendita sudet. ra delli stari à i sudetti ribelli (come vuol il Zorita).

Pafqual Mal piero Duce

In questo il Principe di Taranto con il Centiglia, & altri Baroni sudetti (come accennammo di soura) per la poca fe, e malignità perseuerauano ne la loro oftinazione, aspettando la venuta del Duca di Loreno per ribellarsi. Non venne sol perquesto il Vicecancelliero del Rè d' Aragona: mà anco per follecitar la restitutione della sudetta dote de la Regina Donna Maria d' Aragona, nella quale il Rè fù dichiarato erede, e per quella si pose altro disturbo,e fù nel discarrico del restamento del Rè Alfonso, & era fumma notabile, ancorche li beni, de' quali s'ordinaua. la restitutione di detta dote bastauano per ogni cosa. Pretendeua anco il Rè d'Aragona, che li beni, che portò il Rè suo fratello da quei suo Regni, ò che se l' inuiorno dopò per suo ordine, se li doueuano restituire, vsandoseli in quello liberalità, e cortelia; le quali pretentioni, e raggioni furon causa poi del dispoglio, e prinazione del dominio di quelto Regno de' posteri del Re Ferrante, come trattaremo al suo luogo ne i farri del Rè Ferrante il Cartolico figliuolo,e successore di questo Giouanni.

de' Baroni-

Teneali per fermo, che con il fauore, ch' hauea ammini-Ribellione strato il Sommo Pontefice Pio all' vtile dominio del Regno del Re Ferrante, e con la pacificatione del Principe di Taranto, e restitutione delli stati à Giosia Acquanina, & à D. Antonio Centeglia, le cose del Regno hauestero stabilimento:ma hebbero ( come tutte le cose del mondo, che non stanno mai in vn medesimo stato) molta perturbatione, che subbito saputosi l'ordimento sudetto de Baroni, che follecitauano la venura del Duca d' Angiò, fi manifeftò la ribellatione di quelli, e la guerra in Regno, Perche D. Antonio Marchese di Cotrone, e Giraci, che dopò la morte del Rè Alfonso suggi da Napoli, e riparò appresso del Precipe di Taranto, e per suo or line, e conseglio passò in Calabria per folleuare quella Pronincia contro del Re, andò 'follecitando li Baroni, e popoli di quella, fignificandoli ch' effo feria il primo à pigliar l' armi per liberarli da la dura,& auara foggettione de' Catalani, e poneria per effi la sua persona, estato, & andò affertionandoli alla diuotione del Duca di Loreno, che possea già star dimenticata, inalzando le virti, e gran parti di quel Principe, e sua notoria giusticia, per il che tutta quella Prouincia incominciò ad alterarfi.

Z orita:

Hauena stabilito in mente mia, in descriuere questaguerra del Duca Giouanni col Re Ferrante, feguire come sin hora hò fatto il Zorita scrittore accorto, e giuditioso, & al quale fur noti infiniti particolari; che non fur così manifesti à gli scrittori del Regno; ma hanendolo osseruato, che quant' egli nota in questa guerra lo caua dal Pontano nostro, che su presente à quato successe, però mancado de feriuere molti particulari necessarijssimi per intelligen. nach coral guerrathò per ciò murato penfiero, e feguirò

Ponta.

inciò il Pontano. Offernando anche di dire quelche di più n'haueranno scritto il Zorita, & altri, scemando quel che Zorita. miparera non necessario, così norato dall'vno, come dagl' altri. E perciò dico, che hanendo il Re inteso il seguito in Calabria per li moti del Centiglia, vi spinse con molta pre-Rezza Carlo di Monforte Conte di Campo Basso, & Alfonfo d'Auolo con molta gente, per dar rimedio à quei tumulti: mail Centiglia haurendo alcuni castelli occupato, più nella leggerezza di que'popoli, & in se stesso, che nella poca gente, ch'hauea confidato, incominciò ad intentar la guerra. Fù questo tumulto seguito da molti di diuersi luo- tumulto. ghi, onde furagunato groffo efercito de' villani, tratti dalla preda, che sperauano, e commossi, sì per la paura, sì per il defio di ribellare: ma quel, ch' impedi i difegni del Centiglia, fit la gran prestezza d' Alfonso, che mosso con buono esercito verto Cropani, hauendogli d'improuiso assaliri, gli ruppe, e pose in fuga, il che su caggione di contenere in fedeltà molti, che alla ribellione crano volti, atteso effendo già state restituite le Città, e Castelli al Giosia, & al Centiglia (come si disse) mentre si speraua, che li rumori di Calabria douessero passar più quieti, e paresse, che l'animo del Prencipe mitigato, allora al maneggio principiato fi vide maggiormente intento, perciò che le genti ch'hauca affoldato in Lombardia, encl connicino follecitaua con molta prestezza li fusie condotta per mare. Facea secretamente patti con i principali Baroni del Regno, e con ogni industria follecitaua il Duca Giouanni figliuolo di Renato; Traffe alle sue parti Giacomo Piccinino, che sotto Alfonso, e Ferrante hauea militato contro Sigismondo Signor d'Arimini, e quantinque firicordaffe de molti berefici da quelli ricevuti, corrotto da le molte promesse, e lel Prencipe, edi Giouanni cominciò pian piano à prener l'armi in suo fanore, e fin gli altri, ch'à sua dinotione idulle, fii Marino Marzano Duca di Sella, e Prencipe di offano, nel quale non era parte alcuna (della nobiltà del ngue fuora) che fulle degna di lode. Questo da Giouan-Anconio suo padre era stato discacciato, conoscedolo di Mima inclinatione, nè volca da figlio riputarlo, fe il Rè fonfo per la figliuola Eleonora datogli per moglie non.

Carlo diMoforte, et Alfon lo d'Aue lo in (2/2bria per il

Giacomo ribella al Rè Ferrance.

Qualica di Marino Mas

dre vinendo, considerando i pernersi costumi, e brutti vitij di quello, dicesi hauer co i più intrinsechi più d' vna volta detto, hauer costni la casa de' Marzani da fundamenti à rouinare. Cercana questo Marino con dinerse artioprate di perfuadere al Re Ferrante; che per acquiftarfila beneuolenza de' vassalli , volesse dal Regno tutti gli Spagnuoli, che appresso di se tenca discacciare, ne di quelli fidarfi, ma l'administratione de le sue cose douesse confidare à gli altri Italiani, e cercaua che Gionan Paolo Cantelmo Duca di Sora suo parente con molti altri principali del Regno far ribellare con varij modi, e dopò che vidde prosperamente succedergli il disegno, incominciò apereamente à perseguitar i Spagnuoli. E prima ad odiare apertamente Honorato Gaetano Conte di Fundi, e dopò contro di quello à discoprirsi manifesto inimico, considerando, che quello era al Rè Ferrante molto grato, e poter efscre à suoi disegni prontissima cagione d'impedimento. Haueua già contro Galeazzo Pandone mosso l'armi, e posto l'assedio à Capreati luogo del Pandone. Vsaua anche Marco della per ministro di questi trattati Marco della Ratta (di cui si fè di foura mentione) suo cugino huomo inquieto, e partiale de' Francesi, la cui moglie era figliuola di Giouanni Colsa, che segui Renato in Prouenza, essendo Napoli da. Alfonso : reia, che per esser ne'negotij del mondo molto esperto, e per la sua buona eloquenza s' hauea gran riputatione, e fauore appresso i Prencipi acquistato, i cui posteri fin hoggidì viuono in quel Regno de nominati Monsur di Cosse; e finalmente per la grand' opinione della sua prudenza fu da Renato à Genua mandato con Giouanni suo figliuolo per suo Consigliero, e Maestro, come li disse. Per il niezo di questi astuti, e sagaci ministri, molti interuennero in questa congiura, frà quali fù Giacopo della Ratta

Arcinescono di Beneuento, che causò gran disturbo, e ca-

lamità à le cose del Re Ferrante. Hauea costui, il Re in-

sieme con Francesco del Balzo inuiato à Mantua (com' è

detto) ambasciadore, dou' il Pontefice hauca sutto conmolti Prencipi Christiani dieta, nella quale erano i legati

Ratta.

Giouanni Coffa,e fua famiglia in Francla,

Gizeopodella Ratta Arcinescono di Beneuento.

di Repato, e Carlo Re di Francia venuti, richiedendolo,

louesse manutener salue à Renaco le raggioni del Redi Napoli. Nel qual tempo Giacopo contro la fede, I suo Re, che mandato l'hauea debita, e contro l'hol'humane, e le diuine leggi, era stato mezano di tutte leraggini, che dal Principe di Taranto, da Marino ano, e dal Duca Giouanni s'erano ordinate. Ritroin questa dieta Francesco Duca di Milano, con l'auà, e confeglio del quale s' ottenne, che il Pontefice dio le dimande de' Francesi esser indebite, e publicameomise non venir mai meno al Re Ferrante, & essere ato à così fare per la memoria del Rè Alfonso, per , e beneficio del quale la Republica Christiana, ela-Chiesa haueuano riceunto augmento d' autorità, & rio. Trà questo mezo hauendo conosciuto il Rè l'au- Venosa offienti dal Prencipe, per ingannare i suoi disegni, ch'era sa, esaccheg endere con inganni Venofa, nel che ponea gran spe- giata. a della sua victoria sermò il campo à Canne. Passa o fiume trè miglia, ò poco più lontano da Venosa, & nell'antro del'Ofanto. Era alla difesa di Venosa Pirel Balzo figliuolo di Francesco di sopra nominato, ane al Re molto caro, e fedele. Era Venosa al Re di fospetto per il giusto, e clemente imperio di Gabriefino fratello del Principe, ch' hauea quella fignoregonde la maggior parte de'cittadini fauoriua il Prine molti v'erano, che l'haueano dato intentione di darnelle mani,dalla quale speranza egli indotto, s'era esercito à diece miglia lontano in luogo comodo ri-, & auuenga che non si fusse da ninna parte sconerincipio di guerra, era nondimeno ciascun d'essi viginell'infidie, benche fusse più l'vno à ripararle, che e intento. Nè mancò molto, che essendo in speranza no di prender la Città, & il Rè all' incontro del suo no auuedutofi, essendosegli opposto, non fuse per narima trà loro la giornata, che bandisca la guerra.. che hauess' egli tentato d' hauerla, l'ottenne vitimae con fraude : ma fù il Rè sì presto à dar soccorso a ch'entrato per vn'altra porta, la riptese,scacciando i ci,& ancorche si temprasse da vecisione, sur nodimeccheggiati i cittadini. Hauea il Principe fatto dise-

eno s'ottenea questa Città, che fuse stata vn bastione del fuo efercito, & vn granaio, per esser territorio fertile, & abbondante di pascoli. E questa Città in le parti mediterrance situata, e posta in luogo forte di sua natura, e capo di quel paefe; la quale si come in tutta la Puglia, che giace verso i monti sottoposta al Rè, promettea correrie facili, così la Città, e Territorio di Taranto ferrando di dietro, difendea, ch' il Rè non potesse danneggiarlo. Tentaua ciascuna delle parti i cittadini di Trani, e di Barletta, e. precipuamente Francesco Duca d' Andria con molt' altri popoli conuicini con inganni, forze, promesse, e minaccie per l'opportunità del luogo alla sua diuotione tirare. Quefto mouimento dimostrò qual fusse l'animo del Principe, ne douere molto indugiarsi à manisestarsi la guerra, ancorche l'Ambasciadori dell' vna, el altra parte spesso mandati dinuntialsero elser le cose pacifiche d'ogni parte, o quiete. Dimostraua l'Vrsino con le parole desiar la pace, ma con fatti s' apparecchiana alla guerra, e fotto fpetie d'accordi fi trattenea, fin che da congiurati fusser le cose al suo disegno ridotte, li quali andaméti teneano molto sospeso l'animo del Rè, e li faceano diuersi consegli riuolgere nella mente non efser da fidasfi di ninno. Riperea nel fuo animo l'antiche discordie del Regno, gli odij domestici de' popoli, l'amicitie finte de i Prencipi, e con l'esperienza de le guerre passate misurana quanto hanesse ne gl'animi degl'huomini potere l' inconftanza, e la leggerezza, quato l'avaritia,e desiderio di vendicarsi;ne tanco il pesiero del giulto, e dell' honello, quanto il rispetto de la propria vtilità, el'appetito del possedere. Ponderaua similmente le forze sue, del Principe, e quelle di Renato, e quel che Francia, è suoi seguaci per mare, e per terra hauesser possuto contro di lui. Or mentre in questi pensieri era immerfo il Rè, fit auifato del buon fuccesso de la vittoria de' fuoi Capitani contro i villani Calabrefi, ch' haucano tumultuato, le reliquie de' quali essendo sparse, ne hauendo capo appresso cui ridursi, fatto fra lor conseglio, elessero per lor Capitano Nicolò Tofto, del quale non eta prima. Calabrefi re- memoria, ò cognitione, ne meno de' fuoi antenati, e determinorno all'improuiso assaltare Alfoso d'Auolo, à cui per

Capitano de

LIBROV.

rte di Carlo Monforte suo collega era tutto il peso Morte di Car fercito rimafto, e confidatofi nel lor gran numero, lionfo fe n'andaua per quei luoghi pacifico, con eferon molto gagliardo, e fenza fospetto si mossero, e lo rno, ch'hauea il campo posto in vna pianura fra Mai-Nicaltro . Comparfe la prima squadra di questi vilava co.le , fotto del quale erano i nemici , & fatto d'auolo, ran grida con empiro calarono al basso. Turbato fo di questo subito affalto, mentre i suoi impediri, rouilti pone in ordine, mando auante, che s'intendese cola era, e che cerchino questo empito trattenere arole. Costoro à primo cominciorno à domandare ussione de' tributi (cosa che spesso dà trauaglio à poe poi chi vna, e chi vn' altra cosa cercauano ottenealle quali dimande hauendo benignamente Alfonfo fto, dopò che vidde i suoi in punto, assalì con emvillani, i quali quantunque combattessero bene, esfenz' ordine, e Capitano gli pose in fuga, e con molitione seguendoli gran parte ne prese, i quali indi a. tempo fe morire. Ne molto dopo hebbe auifo, ch'afaggior numero del primo gli veniua sopra, & che ti fuffe affrettato de paffar il fiume Sabato da quel apprello vinte miglia lontano, farebbe rimalto con I fuo efercito fracaliato, e morto; e mentre appena 12 passato con i suoi vn passo, che dal fiume, da boschi, nontiera impedito, vidde da le cime de'monti i neà squadre correre per occupargli il passo, co' quali mucciando gran pezza, ne rimafero più di 700. mordicesi di dodeci miglia lontano ester à questo tumulncorse le genti. Con questo buon successo se ritiro Alin luoghi sicuri verso Cosenza. Del che turbato il hiamando à se Alfonio, acciò del stato delle cose lo villani Calaigliasse, deliberò verso Calabria porse in cammino; bresi. dato buon ordine al presidio di Venosa, e quini lacon gente à bastanza Mase Barrese Siciliano, se ne Mase Barreal fiume Bardano, doue si fermò per alcuni dì, per mearfi dal caldo. Tra questo mezo Nicolò, che per ano la turba de' villani seguina pernennto nel Terridi Cosenza, in breue de le genti, de i castelli, e luoghi

Battaglia . tra Calabrefice Alfonso

Alford' A-

cipio

tione maggior animo accrebbe à Giouanni ; Si ribellot- Ribellioni no infieme con Marino molti popoli di Terra di Lauore, diuerfe de e del Sannio, ch'hora dicono d'Apruzzo, e Contado di Molisi, non raffreddando l'animi loro la pace,e l'esperienza de gli affanni di quei, che fono in guerra alleuati, non le gran ricchezze da effi fotto il Rè Alfonio acquistate, non la facce della guerra, ch' è tanto pauentofa, e terribile, più tale appare, quanto è stara più lunga la pace; non finalmente la ficurezza de' poderi, ne' quali abbondando le Città se riduceano, ne per vitimo l'amor delle cose, che lasciando tutte perdeano, pote loro esfere d'alcuno impedimento, ranto ciascuno à gara dell' altro ardea d'esfer il primo à ribellare . E Marino istesso hauendo rotta l'imposta legge, dimenticatosi d' ogni humana, e dinina raggione, non curando l'ingiuria che facea al padre, il quale mentre visse hauea valoro samente sempre difesa la parte d'Alfonso, l'hoste paterno raccolse in casa, & a. cosi gran misfatto aggiunfe, che d' vn figliuol mafchio, ch'all'hora l'hauea partorito la moglie, volse ch'il Duca Giouanni lo tenesse à battesmo, e per memoria del fatto IlDues Gio! l' imposse il nome di Giouan Battista, e giurò con solenne tiene al bat-Sacramento di tener Renato suo padre per Re. Ciò fatto tesmo vn finon estendo per all'hora intimata la guerra al Re Ferrante Marzano. egli si pose à rubbare i tenimenti de i vicini luoghi di Capoa,e del Garigliano, rouinando il tutro, e facendo de molti bottini, e pregioni. S' impadroni de Calui col corrompere le guardie posteui dal Re, mouendola diligentemente, ingegnandosi d'empire il tutto di tumulto, e spanemo . Accrescea ne i paesani il terrore la lontananza del Re , e non hauere per loro ne esercito ; ne Capitano, che à cosi grani, e repentini casi potesse opporti. E perciò nisinna cola vedeasi in Napoli, ne altroue neura, e sempre il timore, e sospetto diuenina maggiore; Abbandonanansi le Ville, e gli Eddisici di fuori, i vecchi, i fanciulli, e le donne se ricourauano ne i più aspri, e riposti luoghi, e traportandosi i giumenti, e l'altre robbe in lontanissime parti, parea, che tutto il mondo rimbombasse d' armi . Ne v' era cofa veruna sicura hel Regno, done ogni giorno, d' ogni banda s'vdinano ribellioni de' Prin-Tomo 3. M m

Armaca del to diNapoli.

bella.

DELL' HISTORIA DI NAPOLI Duca D'An- cipi, e de' Popoli. Comparue il Duca con la fua armata. giò nel por- la quale egli fermò auante il porto per attendere alcun. fuccesso in tanti riuolgimenti . Mà la Regina Isabella

Prodezze, e donna d'altiflimo cuore, e virtà, configliarafi con perfovirtà della ne perite nell'esercitio di guerra, delle pronisioni, e del Regina Isa- modo di difendersi; guerni tosto il lido del mare di buona gente per impedire a' nemici lo fmontare in terra, e così anche la Città di guardie, de' bastioni, e di trincee, come il porto di arteglierie, e d' altre machine, ch' ella fè leuare di Castello, volle con proprij occhi veder tutte le cole, e fatto chiamare con molta prestezza d' anante lei quando pochi, e quando molti de' Cittadini, e dopò tutto il popolo insieme confortò tutti con bei modi, porgendo animo à timidi, & aggiungedone à forti. Nè contenta dicio elortò con amorenolissime lettere, & huomini appostai popoli di Terra di Lauoro, che nella fede, e diuozione del Rè suo marito sapena star faldi à nó timer di nulla, facendo lor certi, ch' egli non era per mancar di ritrouarfi

quivi con l'esercito.

Duca.

Passaru.

Soggiunge il Duca, che trà tanto Giouanni Cossa spinfe con l'armata più oltre accostandosi nella spiaggia della Madalena sperando, che i Cittadini si douessero muouete à far nouità, mà gli riusci vano il pensiero, perciò che non sì presto hebbe cominciato à smontar le sue genti interra ( come segue il Passaro ) che li fù all'incontro Carlo Pagano con vna compagnia de Napolitani, e facendo Carlo Pagaoffacolo al nimico gl'impedi lo fmontar de' foldati, & 20 no,c fuo yataccatofi il fatto d'armi con quei, ch'eran discesi in terra, i Francesi restorno rotti , e posti in suga verso i battelli delle Galere con grandiffima loro ftrage,e mortaità,ond' il Prgano fi ritrouò haucr guadagnato lo stendardo Reale Francese, del che la Regina prendendone contento grande, volse per memoria, e guiderdone, che il Capitan Carlo, e suoi discendenti vsattero attorno le sue Arme quelle del stendardo Angiuino, e benche questo fatto venghi raccontato dal Pasiaro, nondimeno si fà chiaro dalle insegne

la famiglia Pagana.

Infegne del- di questa famiglia nella Chiefa di S. Pietro Martire nella Cortina di broccato, e pella Cappella del detto Carlo, in torno alle quali fi scorgono l'insegne Realidell' Angioi-

LIBRO V.

no, cioè i gigli d' oro con la Croce di Gierusalemme . E benche il Terminio nell' Apologia delli tre Seggi affermi Terminio. il serniggio del Pagano nella predetta giornata, non dimeno dice , che l' insegne reali furon concesse à questa famiglia molto prima per priuilegio di Carlo 3. A questo proposito scriue Ludonico Domenichi nelle sue facetie, ch'il Duca Giouanni portò nelle insegne questo motto.

Fuit homo missus, cui nomen erat Ioannes. Il che saputosi dalla Regina se porre nelle sue bandiere, Gouanni d'

Et ipsi eum non receperunt.

Haunto l' Angioino questa scossa, girò l' Armata verso Castello del Volturno, e fermatosi ad Ischia (come notail Giustiniani ) li gionsero dicce galere mandateli da Re- Giustiniano nato suo padre, trà tauto Bartolomeo Pernice mercadante Genouele girando quell' Isola conobbe nella Piaggia feogli Aluminofi, cioè atti à far Alume, e pigliatone vna Pernice. parte la fè cuocere in vna fornace, che riulci perfertiffimo; Arte da fae' e così Bartolomeo dalla Città di Rocco di Soria, done ha- Alume trafuca gran tempo negotiato, riuocò in Italia l'arte di fabri- ferita nel Re car l' Alume, la quale per gran spatio di tempo, era trala- gno, fciata, & intermeffa.

Mentre in questi terministauano le cose, la Chiesa Napolitana ritrouandosi senza Pastore, il Papa non parendoli più differire di prouederla , conferi quello Arciuelco- Oliniero uado ad Oliviero Carrafa figlinolo di Francesco, che su Carrasa Arfratello di Malicia, detto di fopra, Giurisconsulto dottis- Napoli, fimo.

Frà questo mezo hauendo il Rè Ferrante rouinato Cafliglione s' era spinto à Martorano, con pensiero di reprimere con la presenza l'audacia di chiunque hauesse viato di tentare cose nuoue contro di esso, & anche per acchetare con più agio il timore scorso ne' petti de' paesani. Mà hauendo auifo, che Giouanni, era atriuato con l'armata ne i Lidi di Sessa, fu sourapreso da diuersi pensieri ; Perciò che l' hauer egli à lasciar la Calabria così inquieta non ri-. purana di picciol pericolo, potendo i medesimi rinouar da capo la guerra, e non soccorrendo à queltempo a le cose di Terra di Lauoro, non giudicava ciò di minor importanza. Oppresso dunque da cosi fatti contrarij, risol-

Mm

Ludouica Domenichi.

Motto nell' infegne di

Angiò,

fc di

Centiglia\_

fe di leuarsi da torno il Centiglia, autore de tutti quei mi, il quale poco quante hauea fatto prigione huomo sfacciato, peruerso, e prodotto al mondo solamente per ordire inganni, e discordie, & andato à lui non tanto con buono, quanto con aniuno finto, per non sapere egli della venuta di Giouanni cosa alcuna, lo se pigliare, e guardar molto bene, e poi mandollo nel Casteljunouo di Napoli, poi hauendo satto appoggiare le scale alle mura di Catanzaro, li diede vu brano assatiato i Quei di dentro anisando di non posser sosteno, nel quale vi peri non molti di loro inseme col Tosto, il quale si trapassato d'una factta, se diedero al Rè-. Ridotta in suo podere questa Città antica molto, e di momento, e principale di Calabria, habitata damolto nonolo. e Nobili se acconegie cose nel miglior

modo, ch' ei scppe, hauendo riccuute le lettere de la ribetlione di Marino Marzaso, mosse le genti con velocissimi passi avolta di Napoli, e sermatosi in vn palagio d'Antomio Caldora nella via di Capua, dou' egli hebbe consigui di ciò, che douea fare à beneficio della guerra, conchiuse d'espugnar Calui prima d'ogn' altra. Per lo che ordinato l'escretto, e quiui peruenuto co' suoi soldati vetterani seco congiunti, cominciò con l'arregiserie à batterla.. E messo Calui in piano, e suori da la parte volta à mezo di, ch' è vn picciol tratto, turt' il resolo cinto da runi, e via

Morte di Nicolò Tofto.

Cales Città antica oue fuffe. più lin quell' altra all'incontro, on' elle fono più alte; & euni vna Valle, per cui feorre vn fiumicello, lacui acqua possono i Terrieri vsare sicuramente ne i tempi di guerra. Stimasi ch' iui susse l'ancia Cales, Città tanto colma, e popolo la, potendo di all'intorno vedere di lei levoine, e le sindamenta de le muraglie (hora ridotta ànient, tanto opra il tempo.) Hauendo il Rè piantato il Campo da la parte di mezo di, & appressato l'artiglierie alle mura, cominciò il battimento da quelle, che soprassauna alla porta con notabil ruina. Ma deuenendo le cole ogni giorno più malageuoli per la cattiua staggione, ne potendo egli cingerla per le difficultà delle rupi, senza che anuei ai chetto si concernato dell'anti antica delle rupi, senza che anuei ai chetto si concernato e di cinger dell'antica dell'artico dell'antica contenta dell'antica dell'anti

miglia discosto, ciò che a loro facea di bisogno per via

della

LIBRO V.

della Valle, e crescendo all'incontro gran numero d'archibuggiert, che v'erano inuiati in aggiuto. Questi finalmenre condustero à tale quei di fuori difarmati di bastioni, es d' ogn' altro riparol, che à mano, à mano quasi tutti l' vccifero; Guardana quella Terra Sancio Carriglia huomo desto, e giuditioso con gente eletta, & esperimentata. Ma gli archibuggieri Frances, e Tedeschi afflissero grandemente i foldati del Re Ferrante ; Ebenche egli riputalle l'impresa difficile, nondimeto era ritenuto da molti rifpetti à non tralasciarla. Percit che s' egli si partiua senza alcun frutto, la condition del luoc, il vitupero,e la mole-Ita dimanda de i popoli di Terra di auoro hauerebbono accresciuto tanto animo à nemici,quarco à suoi (prendendo effi di ciò va male augurio) terrore, e viltà. Poiche ciò sembrana anzi meza fuga, che ritira. Mentre ch' il Rè s' aggiraua sù questi pensieri, Camillo Cracciolo, giouane ardito, e di gran cuore, & al Re molticaro, per il fuo valore, il quale hauca carico de la monition, trouandofi la muraglia alquanto battuta da certi canno.; porgendo animo à foldati, che raccordatofi de la folis virtu loro doneffero gagliardamente combattere; vi dieden Corté di Ca terribile assalto con gran spauento de' Terracciani. M. millo Carac quei del Rè, dopò molta contesa, ne furon ributtati, con ciolo, morte de molti, e dell' istesso Camillo, che sù percosso nella testa da vn colpo d'artiglieria; per lo che bisognò, che la battaglia cessasse, & Antonio di Bologna, derto il Panormita, Poeta celebre, & Oratore del Rè in quei tempi dolo- Panorma roso de la morte d'vn tanto valoroso Caualiero vi compose questo Epigramma, che per la sua singolarità non mi hà parso preterirlo, poiche stà notato à penna in vn' opra del detto Poeta,& el'infrascritto.

Magnanimi Iuuenis, lapis hic tegit offa Camilli, Patria Parthenopes, præclara Carazcula proles, Dum subit ille ingens animis hostilia primus Menia, dumq; suo pro Rege pericula temnit, Occubuit heu quant u constabit sanguine Cales,

Epigramma del Panorni ta in morte di Camıllo Caracciolo

276 DELL' HISTORIA DI NAPOLI Comprime Rex lacrymas, armis vulciscere Manes

Militis, ille etenim generosa morte perennis Viuet, & vnanimis narrabic Regis amorem.

Il Re Ferrate in Napoli

Sollenaméto nel Regno, 22 di Gionani d'Angiò,

S' era il Rè determinato denon partirsi dall' assedio, fin che non hauesse debellato la Città, però le spesse pioggie. di quei giorni, e la nuou datagli, che Antonio Caldora hauedo congionto l'especito con quel di Marino, e di Giouanni, ne veniua in aidto di Calui. Oltra ch' egli non staua all' hora così prodifto, come si richiedena, l'astrinsero abbandonando l'impresa à ritirarsi in Capua con tutti i fuoi, e quindi difribuita parre de' foldati alle stanze per il Verno firiduff in Napoli. In questo mezo essendo publicatala venua di Giouanni nel Regno, molti i quali fi riper la venu- trouauan con l'animo fospesi à ribellare, vdito costui efser gioune di reali costumi, e dell' antica stirpe de gli Rè Angioni di Napoli, e vedendofi la crudel Signoria, e la infati oile voracità di chi li dominaua, & ester venuto chi dedeua loro scuotere il collo dal duro giogo dell' infolen-Mimo Principato de tanti anni de' Catalani, & Aragonesi, e liberare da tante forze, & ingiurie tanti popoli oppressi, e tante depredate Pronincie, cominciorno così esfi, come infiniti altri de diuerfi luoghi del Regno, à dichiararfi ribelli, spenti ancora da la speranza, ch' haucano d'effer da costui dritta, e giustamente gouernati; tal che la fua venuta era cara à ciascuna Prouincia, e specialmen. te alla Puglia, oue quei Signori non haucano altro intento giungendouiegli, ch' aprirgli le porte delle lor terre, aggradiua il nome, e l'autorità del Duca Giouanni, Giouan Paolo Cantelmo Duca di Sora; Nicolò Monforte Conte di Campobasso nipote di Carlo, che morse in seruitio del Rè in Calabria, e suo generale, come di sopra, e molti altri nobili, e principali del Regno, e fra questi Giouanni Sanframondo Conte di Cerrito, i quali tutti insieme con i Caldori, il cui dominio ne' Peligni, ne' Marracini, e Ferentani, (Popoli frà terra di Lauoro, & Apruz-

20 Citra) era molto grande,e potente, gli madorono Ambasciadori per gratificarsi con quello , & hauuto frà lor confeglio, fù concluso, ch' il Duca Gionanni douesse in. Puglia passare. Partito egli dunque da Tiano tentata. Isernia, per camino de la quale li fu data speranza, giunfe in Puglia guidato da Nicolò di Monforte, doue ritronò il tutto disposto à sua volontà; Perciò che Lucera lo receui à porte aperte, e Luigi Minutolo li diede il Castello di : quella per tradimento, il cui esempio imitò iui à poco Sanfeuero, Troia, Foggia, e Manfredonia, e la sua fortezza perie per dapocagine il Capitano, che v'era à guardia, e il perfero anco tutti i prelidij, ch'il Rè vi tenca,e così poi fero l'altre terre apprefio al mare d'intorno il Monte di Sant' Angelo, detto il Gargano, e nelle Montagne. Rebello con l'altri Ercole da Este posto dal Re al gouerno di Ercole da Puglia sudotto da Borso Duca di Ferrara suo fratello, il Ele fi ribelquale occultamente fauorina la parte Francese, e dopò quello Giouanni Caracciolo Duca di Melfi, Giacomo Cote d'Auellino suo fratello. Giorgio d' Alemagna Conte di Pulcino', Carlo di Sangro tanto benemerito del Re Alfonfo, e Marino Caracciolo, i quali possedeano importantissimi luoghi, e Castelli in dinerse Pronincie del Regno. I roni, Marsi ancora esti accrebbero questo numero, popoli posti verso l'Apruzzo Vitra, e così Sabini, e l'Aquila per opradi Pietro Lallo Camponesco, e di Francesco Conte de Marrieri, Ne' Ferettani, ò vuoi, Capitanata fi publicò Giacomnecio Conte di Montagano, & il medesimo se Lauello Quarata, Molfetta, e Bitonto in Puglia, e ne'Dauni, E da Napoli, e da molt' altri luoghi, i quali fin' all' hora ferbauano fede al Re infinite persone vscirono tratti, ò per vaghezza di nouità, ò per esser eglino di schiatta, e sattion. Francese, rifuggendo à Gionanni . Ne la qual turba s'accoppiò anco Boffilo del Giudice Napolitano, ed origine Amalfitano Gouernatore di Beneuento, e di Montefuscolo per il Rè, il quale volle, ma non porè dar quei luoghi in poter di Giouanni; Fù nel principio questa ribellione à guisa di morbo, che poscia guastò tutti.

Vniti insieme il Duca Giouanni, e l'Orsino Principe di Taranto, & hauuto trà loro configlio in Bari, divolgorno la al ReFerrante

di molti Ba-

nella seguente Primauera del già entrato anno 1461. vicir di Puglia, dou' effi allora ifuernauano, e paffar in terra. di Lauore, & à Napoli, inuitati da Daniele Orsino Conte di Sarno, e da Giordano Conte de la Tripalda, e da Felice Principe di Salerno, crano questi fratelli, ma non d' vna -istessa madre, figlinoli di Ramondo, fratello di Gio. Antonio Orfino, i quali morto Ramondo hauea egli come giouani tirati à se ageuolmente con speranza di premio, al che volendo il Re rimediare, promise Maria sua figliuola naturale per moglie à Felice (la quale se ben di sù si si fidiffe. ch' erastata data ad Antonio Piccolomini nipote di Pio Pontefice, non era stata ancora à quello confignata) tal che quello, e fratelli à la sua parte riuolse; Indi partitosi di Terra di Lauoro con l'esercito, e venuto nel Sannio, ouce Beneuento, si fermò non molto distante da Montefusco. lo, doue non fol potea comodamente venire in certezza de tutti gli andamenti, e configli de i nemici: ma opponerfi loro con maggior fretta bisognando; e fra tanto se diede à guastar il Contado d' Auellino con spesse correrie: Ma hauendo in vano tentato di prender Frato Castello munito, e forte, oue perirno molti de' suoi; haunto auiso, ch' il soccorfo, che gli mandaua il Papa era in camino, propose di condursi con ogni prestezza sù lo stretto di Mignano, per vietare à Marino Marzano l'attrauersargli quel passo, e per mostrarsi à nemici più formidabile, n'andò prima ne i luoghi d'intorno Campobasso, e quini hauendo faccheggiati, e bruggiati molti Castelli, si distese poi in quel di Venafro, e di Tiano, e conducendo seco de gran buttini, adagiato l'esercito presso Calui, e posto le scale à le mure, vi occise con notturno assalto le guardie, prese la terra, e la sua fortezza, vendicando in parte la morte de Camillo Caracciolo. Quiui attendendo l' esercito del Papa, che già più di s' era mollo di Toscana, diede frà tanto il gnasto al paese de gli Stellati, e de' Sedicini. Ma il Marzano, che s'era mosso contro al Rè con esecrabile odio, e leggerezza da gionane inesperto andauadivisando in che maniera egli potesse ingannarlo, e sè così, che Gregorio Coreglia Catalano per hauerlo alleuato da fancipllezza, e perciò da tutti amato, e rispettat

Gregorio Coregliatatalano

1461

lun-

LIBRO V.

lugo tépo à lui conosciuto, e grato al Rè per hauerlo allenato da fanciullezza, e perció da tutti amato, e rispettato andasse secretamente à ritrouarlo, col quale hauendo egli domesticamente raggionato con gesto d' esser pentito di ciò, che hauea oprato contro al Re, lo prego, che fusse mezano per ridurlo in sua gratia, chiamandosi ingrato, e. mal conoscitore sì de segnalati beneficij, che in sua casa hauca ricenuto da Alfonfo, come la firetta amorcuolezza, MartinoMar & amistà, che sin da primi anni hauca contratto col Rè, e non meno de' tanti ottenuti figliuoli dalla forella, e RèFerrante, dall' obligo, che per humana, e dinina legge era tenuto d' hauergli. Deteftò la Barbarica infolenza de Fracefi, accusò Giouani,e diste, ch'egli non sopportarebbe già mai, che i suoi figliuoli discesi dal langue di due Rè, hauessero à seruire ad vn'huomo barbaro. Gregorio credendo, ch'il Marzano hauesse parlato da vero, e da senno ritornò dal Rè, e riferitogli il tutto,& il defiderio del Prencipe, volle Ferrantel, che il tutto si manifestasse in consiglio; Indi rimandato con la risposta, su dopò lunghi maneggi conchiuso d'ambe le parti, che Marino donesse abboccarsi col Rè in certa Chiesetta, che staua nella via publica, vn. miglio,e mezo discosta da Tiano, in fronte alla quale verfo mezo dì v' era vna campagna ignuda d' alberi. Questo fù il luogo eletto per l'abboccamento. Il Rè hauendo ben riconosciuto, & assicurato il viaggio, sù il primo, ch'arrinasse à la Torricella, così era detto quel luogo, e dividendo le sue genti, occupò le strettezze de passi, & i poggi più alti, inuiò le sue cauallerie in molti luoghi di quella campagna, e pose da per tutto buone guardi, per non lasciariene alcuno mal sicuro alle spalle. Di qui aquiatosi pian piano verso il destinato luogo, essendoui conuentione frà essi, ch'ognun potesse condur seco dui compagni foli, per non hauersi da trattar altro, che di pace, fii dalla parte del Rè eletto il medefinio Gregorio, per il quale s'era pratticato il negotio, hnomo debile, e guasto d'vn braccio, e Giouanni Vintemiglia persona vecchia, e più atta per l'età à configliare, che à menar le mani. Marino dall' altra comparue con Deifebo dell' Anguillara de gl'Vrsini, e con Giacomuccio de Montaguano (sopra la Tomo 3. Nn qual

zano ordifce tradimenti 1

qual terra jo giudico, ch' egli hauesse titolo decente, poiche alcuni anni appresso, così si denominauano quei di Capua Duchi di Termoli, che l'hebbero per successione, e di questo Rè, come del secondo, à quali egli hauca auifato lo scelerato disegno, che tenea d'vecidere il Re. Ora tronandofi tutti à canallo, e ben guarniti, hanendo ciafcuno fatto rimanere i suoi compagni alquanto lontani da quella Chiefetta s' andorno ad incontrare l'vn l'altro circa de nouanta passi discosto. Il Re hauea preso quel luogo, che gli parue più aperto, per poter ben volgeico gl'occhi d'ogni intorno, fospettado di quello, che gli douea succedere. Ma il Marzano prima, ch'ei cominciasse à dir altro, per fuafe il Re à ritirarfi in parte più firetta. per non effer seouerti da Francesi, che stauano à guardia del Castello di Tiano, dalle quali parole venn'egli in maggior certezza del tradimento, e molto più dopoi, che Marino cominciando à trattar della caufa, per la quale s' erano prese l'aimi, esso versò tutta la colpa verso del Rè discolpandose; per il che negando il Rè quant'egli dicea, e perciò alterandofi ambidue,ne vennero à malifimi termini; lo che compreso da Deisebo, nel qual segno egli hauca ordine de mouerst, volto al Ventimiglia, & al compagno diffe; poiche Marino hà già acconcio le cofe fi. Tradimento col Re, è bene, che anch' io accomodi le mie, & aggirandel Marea -- do il cauallo si spinse solo à quella parte, il Rè vedendolo à se venire col pugnale ignudo in mano, ch' ei s'ingegnaua ascondere, trahendo ancor esso fuori la spada affrontò valorofamente ambidui, e così hor l'vno, e quando l'aldel Re Fer- tro vitando, e percotedo più volte, fe sì, che gli confirinse finalmente à suggire. Nel qual mezo pote l'acilmente

> Giacomuccio di Montagano, flando intermo il Ventimiglia, tener' occupato il Coreglia. Questo rumore sentito da soldati del Rè, che stauano ini interno à cauallo, veduta la zuffa, vi accorfero fubito, ma in tâto dilungatofi Marino, e i compagni se ne andorno via, non meno stupidi del valore, e grand' animo del Rè, che afflitti, e disperati, ch' al lor penficro non cra successo l'effetto. Il Rè riunitosi con suoi ritorno all' effercito pieno di spirito, e vigore,

no contro il Rè.

Valor grade rante.

e ció anuenne più teflo, per mera volenta d' Iddio, che-

per humaha prudenza; percioche mentre Deifebo allacciando la fibia dell' elmo al Re, fenza ch' egli di ciò lo richiedesse, non lo hauesse allora col pugnale forata la gola. Questo caso tanto panentenole al Re, & à gli altri, nó solo su descritto, e notato dal Pontano nell'historia di Pontano. questa guerra, che noi raccontamo in questa nostra, maanco da vn leggista Napolitano di quei tempi istessi, il quale essendosi compiacinto di tradurre in volgare le fauole morali d'Esopo in ogn'vna d'esse vi addusse vn'esenpio d'historia in confirmatione, & in quella al numero 64. De Pastore, & Lupo, che conclude

### Pacis amatorem simulat se persidus hostis, Cautius vt Vulnus exitiale ferat, Oc.

Vi adduce in confirmatione quest' historia, la quale no graucrà al Lettore leggerla có le parole di quello, perche vi pone la fine di quelti disleali vassalli, e la misericordia del Rè verso d'essi, dopò la vittoria di questa guerra, il che non è notato dal Pontano, e sono le sue parole le seguenti.

Hauendo la Sacra Corona del Re Don Ferrando dimostrato il volto all' inuasore del suo Regno Iohanne Lotoringio, e à tutti i suoi ribelli, & essendo fatto forte da di in dì, e ridotto la maggior parte per forza d' arme à اما fua obedienza, cercò Marino de Marzano fuo ribello per tradimeto con finta pace non folo leuarli lo Regno, ma la vita, & ordinata la pace trà Tiano, e lo fuo campo, fe ridusse à parlamento con sua Maestà. Era accompagnato Marino con Deifebo dell' Anguillara, e con Iacobo de Montagano, huomini in arme affai strenui, e Sua Maestà, con lo Conte Giouanni Vintemiglia vecchissimo, e con vn Caualiero di casa de Coreglia suo maggiordomo, che non era sano de la persona, e ridotto con lo Prencipe Marino à parlamento lo Serenissimo Re, ch' haueua lo core buono, e Marino falso se lo posse intorno de li compagni, e con cortelli venenati le volcuano dare la morte, lo buono,e sagacissimo Rè con la sua prudentia, iustitia, temperanza, e fortezza se desese da tutti trè, in modo che rimase vincitore, eloro si donaro in fuga; Lo sacratissimo Rè

tor-

282 DELL' HISTORIA DI NAPOLI tornó al campo vincitore, ysó clementia al Iacomo Montagano, che lo fe mo, ire Signore, e fordo fil de la fua traditione, al Deifebo perdonó la vita, che mille volte gli la posserte leuare; & al Principe come Signore lo se, e fa fermici; Fora la libertà, mostrando e signore lo se, e fa fermici; Fora la libertà, mostrando e fame acterna del tutto, e per tauole tall' historia si in feculo incarta dipinta. E non folo in carta, ma in bronzo nella porta di dentro del Cassello nono di Napoli si folopita col seguito di questa guerra in più quadri, inogn' un de' quali vi sono l' infrascritti vessi, che spronati dal simile pensiero del Re Ferrante, e dall'atrocità del cafo, n' hà parso tenerlo viuo in queste carte.

Nel primo quadro di essa porta alla man destra dell'intrare.

Hos Rex Martipotens animofior Hectore Claro', Senfit vt infidias, enfe micante fuzat. nel 2. Hostem Troianus Fernandus vincit ignarus; Sicut Pompeium Cafar in Eacis, nel 3. A qua die fortem , capit Rex fortior Frhem,

nel 3. A qua die fortem, cepit Rex fortior Vrbem. Andegauos pellens Viribus eximiys. Nel quarto della finifira. Princeps cum Iacobo, cum Deifeboque dolofe,

Vt Regem perimant colloquium simulant. nel 5. Troia dedit nostro requiem, sinemą; labori, In qua Hostem sudi, fortiter ac pepuli.

nel 6. Hinc Troiam versus, magno concussa timore Castra mouent hosses. Ne Vrito. PS. Ant.

Di tutto quello fuccesso diede subito ausso il 6 il Rè al Papa, feriuendoli in vna Epistola latina mosto bella, narrandoli tutto il fatto minutamente, la qual hò tratta di parola in parola dall'Epistole militari di esso Rè, per sodissare à curiosi nel modo, che segue.

#### PIOPAPAE.

Epiftole di A V diat hodierno die Santlitas T ua facinus quidem horren-ReFerrante, dum, fed & auaiet anà Dei benignitatem atqsiudicium. 3 Pio 2, Cum è Samnio Cales rediffem , flatuiffemque Marini Marzani

perfidi, atque ostinatissimi bostis (ve bello fit ) agros, arua , vastare, id ille sentiens, dolo me interficere machinatus est, mecuma; quasi de pace in colloquium venire denuntiat . Placuit mihi propositum, vt qui desiderabam, sperabama; viri perditi conscientiam, saltem vastationis metu, atque alijs necessitatibus ad sanitatem posse reduci . Adfuimus in die, & loco con-Rituto, ille cum Deifebo Anguillari, & Iacobutio Montagano Viris periculosismis, & manu promptis; Ego cum Ioanne Vintimilio, & Gregorio Corelio, quorum alter fextum, & septuagesimum annum agit, alter dextro brachio est debilis. Ità quidem (vt reor) proussum à Deo fuerat, vt omnes intelligerent mortales, non hominum fortitudine, aut dolo, fed Dei benignitate, & arbitrio victoriam concedi . Accessit ad me primo Marinus, reliquis quatuor ad iactum teli, sesecontinentibus; Cumque Ego expellarem, vt ille aliquid dicere inciperet, poft Juda ofculum, quod mihi dederat, pallore suffusus, vultuque immutato, prorsus obmutuit, Fgo verd id veteris sceleris conscientia euenisse ratus multa de liberis . O vxore sciscitando animum addere. Tandem proloquutus ille nonnulla à me admodum iniqua petit . Ego ve pax fieret omma illi concedere veteris culpa veniam indulgere : plura etiam quam peterit pollicere . Hac & alia cum humanitate , & jocunde per hora plusquam dimidium secum agerem, tandem ille scelus adproperans è via in cauta modum, vbi incaute deuellus eram in\_ apertum campum se proripuit , Deifebum quasi ad officium colloquendi vocitans. Ego tum primum insidias suspicatus, in campum eundem , & ipse subsequor , & Deifebum concitato equo prope iam adeffe intueor, & inclinato corpore velut manum Regis exosculandam peterce, in Equi mei habenas manum conicere, idque Ego iam animaduertens adaptis calcaribuscaptionem habenarum prohibeo, jamq; & enudatis enfibus pugna conscritur . Inftant proditores patefacto dolo Regem confodere, O antequam subuentatur teterrimum scelus, vel venenatis pugionibus perpetrare, inter hac, & ipfe I acobutius, magno iEtu percusso Ioanne Vintimilio sene, ad me extinguendum prouolat, O iam tres armati omnes contra vnum diutius decertant, sed adfuit Deus innocenti, qui me contra dolos, contra audacia proditorum hominum, fortem, intrepidum, illefumLIBRO V.

fe; Ma questi attaccando vna scaramuccia co' nimici, vi rimale prigione Giouanni Malauolta vn de Capitani del Papa; onde gli altri temendo, diffidorno di pallar auanti fenza l'aiuto del Rè Ferrante ; Tal ch'egli immaginandofi di possere ouviare à quest' accidente con la giunta de le fue genti, & effer parimente superiore di forze à nemici, propose di partirse tantosto, & anisato di ciò Simonetto, feritronò su'l luogo, per il quale passò senza combattere, e s'vni seco per incontrare, & assaltar Giouanni, & Esercito Ecl'Orfino, caminando fortemente verso Sessola. L'inimi- elefiaftice ci inteso questo, ne girorno subito à Nola, lasciando A- vnito concerra à deftra; fi fero auanti à costoro, che veniuano, Fe- quello del Re lice, Daniello, e Giordano fratelli Vrfini, à quali differo, che farch bono ciò che loro venisse imposto con i Castelli, e con le genti, che v' erano dentro. Ma gli nemici conoscendosi inseriori, ne potere se non con manifesto danno tornar à dietro, ne meno campegiare, ò combattere del part, se ritirorno à la foce di Sarno (già ch'il Conte Descrittione hanca giurato omagio al Duca Giouanni) su la costa de la Città d'vn monte, al quale fouraftà vna forte rocca, e nel di fot- di Sarnoto hà il borgo, che se distende à Leuante. Quindi da vn. miglio discosto su la via di Nola vengono fuora dall' eftreme parti di quello molti fonti, i quali formano vn fiunie, che non può passarsi à guazzo, che ritiene l'istesso nome de la Città. Dall' altro lato del borgo verso Leuante sorgono altri fonti, e questi vniti con altri piccoli riui, che scatoriscono in diverse parti formano ancor essi vn. altro fiume. Quefti torcendofil'vn verfo l'altro , come fe à bel studio andassero à ritrouatsi dopò il circuito di due miglia, se vniscono insieme, e fatto di due vn solo ini presso al mare ne corre verso mezo di; Il Territorio di mezo vien cinto da quelli à guisa d' Isola, e chiuso da laparte di Settentrione da monti continuati inaccessibili, e ripieno de viti, e d'olini, & è abbondantissimo per frumento, e pascoli d' animali. Ritirati dunque i nimici in quel luogo, e veniuano difesi da fiumi, e da monti a guisa di trinciera. Mail Re posatosi con l'effercito ne la selua, detta Longola non lontana da fiumi, per restringere maggiormente i nemici, vi fe vn ponte, per leuargli la ftrada di to-

di togliere i già maturi frumenti, & impedire il passar de gli animali; la qual cosa gli successe facilmentel; hauendo fotto il suo dominio San Marzano Castello molto vicino. Tal che i nemici se trouorno in vn tratto (non auuedendosene ) così ristretti, che cominciando di ciò à dolersi i foldati à cauallo, & à temere i Capitani, e frà primi Gio. Antonio Vrsino, che pensaua fuggendo di notte prouedere al suo scampo, vi sur anco molti, che per via d'amici cercauano di riconciliarsi con il Rè, e molti, che s' apparecchianano al fuggire, e tutti vgualmente eran dolorofi, espauentati, conoscendo il negotio senz' alcun rimedio. Armata An. In questi giorni il Capitano dell' armata del Duca essendo smontato ne i lidi di Sorrento, riempi quei luoghi de genti con speranza di piegar l'animi de' Cittadini verso l'amor antico degl'Angioini, & impatronirsi di quella-Città. Ma il Rè gli mandò fubito incontro Antonio Olzina con scelta de' soldati à piedi per afficurar il paese. I nemici desiderosi di preda, traportandosi più oltra de la lor commissione, se ne stauano divisi; Onde l'Olzina di ciò auertito n'andò lor fopra con tanto impeto, che quafi tutti gli tagliò à pezzi, & alcuni, che fugginano alle naui, vrtando ne'loro retini, che teneano rinchiusi tutti i passi, essendo cacciari si precipirauano per quei balzi, & altri, i quali hebbero agio di faluarsi furono vicini à perdersi, per non posser i marinari alzar i ponti per la fretta. Dato à ciò fine l'Olzina, n'andò in Sorreto con i suoi forniti di spoglie, e bottini. Onde auuilito Felice Vrsino per tal accidente, e mandato suoi huomini à supplicar il Rè di perdono, iui à poco n'andò anch'egli al fuo confretto, dandosegli in potere col Castello di Palma propinguo alla foce di Saino, la qual' egli forni di buone guardie, e femife có maggior diligenza ad affediar Sarno, e vietando, che non v'entrasse alcuna sorte di vettouaglia, disturbando continuamente i nemici; Trà tanto facendofi alcune

leggiere scaramuccie con quei, che di dentro vsciuano, fù prelo da nemici Pietro V baldino foldato,e Caualiero del Rè, e lasciato libero con perdita solo dell'armi, e del Cauallo (come fi costuma) riferi al Rè, che per quanto hauea compreso, ci potea di leggieri ottener la terra se oc-

cupan-

Felice Vrano Prencipe di Salerno torna alla diuotion del Re Fer-

gante.

gioina à Sor

rento.

LIBRO V. 28

cupandofi di nascosto il monte da fauti hauesse dopò introdotti i caualli nel Borgo per certa porta rotta, che ftana alla foce. Perciò che preso à questo modo il Borgo, hauerebbe in modo ristretti: nemici ch'essi gli si sarebbono refi per fame, hauendo il Rè ció inteso, ordino se conuocassero i capi dell' Escreito, e propostogli tal partito, s'afferma, che Simonotto leuatofi su, haueffe à questo modo raggionato. Coloro Sacra Macstà, che dicono la fortuna hauer così gran Imperio nella guerra, parmi, che no fiano in tutto priui di giuditio, non già che li debbia credere, ch'il maneggio del negotio, e l'euento della vittoria fia in suo potere; ma per l'improuisi accidenti, che spesso fogliono occorrere nelle battaglie, i quali è impossibile, che i Capitani possano antiuedere, cossgliado esti, ò dopo il configlio combattendo có valore. Perciòche con qual fottigliczza d'ingegno potranno giamai avertire il cader de caualli la fuga de'foldati i falsi rumori,la tempesta del Ciclo, l'incomodità de' luoghi caminando, la morte de' Capi di squadra, e d'altri Ministri, ò del proprio Capitano, e cofe simili, che possono occorrere, ò antiucdute occorse prouederle in modo, che non apportino danno? Già che per la breuità del tempo, e per la difficultà de le cofe veggiamo fouente, ch'al Capitano no fili dà luogo de discorrerui sopra,no che in vn medesimo tempo egli è quà, e là possi ritrouarsi, ne più cose insieme comadate ad aleri, o egli oprare, il che ardifco di poffere con verità affermare, no perch'io li habbia in scola altrui appreso, ma per l'esperieza saujstima, e sopr'ogn'altro dottiffima macilra dell'humane attioni, e per effere hormai intorno à fessata anni, ch'io frequeto la guerra, nel corfo de'quali hò fpeffe volte veduto efercito vinto deucnir vincitore, e'l vincitore rimaner vinto; l'esperienza dunque de tanti anni, questa età, ne la quale mi vedete, vi dee auuertire à no incominciar mai stoltamente, e fenza conderatione vna imprefa, che poi con vergogna s' habbia à lasciare. Perciò che tentar la fortuna non è se non di colui, che ritrouandosi in periglio, e fuor di speranza di possere per altra via scampare, e tal confeglio sarebbe da prendersi da Giouanni d'Angiò, e dall'Vrfino, procedendo tuttauia Tomo 2. di mal

di mal in peggio le cose loro, che da noi, à quali sauorenolisi promette la fortuna, se terremo il nimico rinchiuso. Attefo stanno folo fermi, non diro trattenendo, auanzeremo d'autorità, e radoppiaremo di forza, e stando fermi, habbiamo ricuperato No'a, e Salerno, Città nobilissime, & importatissime per la guerra, & oltre ciò ridotto il nemico non più ad affediar Napoli, come s' ingegnaua di fare,ma folo à pefare in qual modo possa suggire. Et habbiano anco operato, che quei dell' inimica armata, i quali baucano posto tutta questa regione in conquasto, e riuo!ta, siano stati da paesani scherniti, e fatto di loro sì gran macello, che pensaranno molto bene de venir più in terra vn'altra volta. A dinotion nostra e per noi habbiamo Napoli,e le Città vicine, le quali di vittuaglia d'arme, di fanterie, e di freschi caualli ci proneggono, delle quali cose i nimici fon priui, opponendofigli tanti monti, tante valli, e tanti fiumi : ma forse ne meno hanno alcuna speranza di saluezza. Finalmente aftenendoci dal combattere, confeguiremo sensa alcun pericolo nostro il fine del combactere, ch'altronon è, che la vittoria, e l'inimici non hauran fatto poco, quando da noi ottegono (quelche possono hora per aucutura penfare) che per balze, e dirupi de monti procaccino fuggendo di notte di scampar via, ibenche no mi sia ascoso quel comune, & vsato prouerbio; Ch'al nemico, che sugge, si dè fat il ponte d'argento; la onde poiche niuna forza ci astringe al combattere, rimouiamo da Noi il desio de la battaglia, per non porgere occasione a' nemici di posser per questa strada sar meglio le cose loro, e perche effi quanto più si vedranno ristretti, tanto è più verifimile, che penferanno à la fuga; per quello giudico necessario, che l'efercito le trasporti nel capo del fiume di quà de la riua fotto il monte, che sourastà à la foce, si per recar loro maggior difficultà de vittuaglie, e de' palcoli per caualli, come per indurgli tanto più volentieri al fuggire. Il Rè confentendo al parer di Simonotto, e prefifo termine all'espeditione, mise insieme tutta quella fanteria, che poffette, chiamò vecchi foldati, feriffe nuoni canalii, e per via de'fuggitiui, e de priggioni procurò d'in tedere i difegni d'inimici, e diede carico ad puominiesper

tile di valore di riconoscet il monte, di ritrouar l'yscitale di cercar le ibrade. Ma fra questo hauendo inteso, ch'il Papa s'era mutato d'animo, e volena non come di anzi hauea dimoftrato di fare à fauor suo, ma come mezano dichiararfi in quella guerra, & in oltre hauer scritto à Simonotto secretamente, che era poco douesse ritirarsi ne i Sanniti. % in Beneueto Città della Chiefa con tutto l'efercito, risolse di sar esperienza de la fortuna de la battaglia, con proposto rimanendo superiore, di volgere il Pontesice da la lua parte, ò auuenendogli il cotrario sospingerlo ad odio contra de' suoi nemici, & anco à desio di vendetta, si come poi fece. Fermatosi in questo, e fatto con diligenza apparecchiar le cose necessarie per la battaglia. ottenne da Simonotto à differire il partirsi dal campo, sin ch' egli hauesse per Ambasciadori procurato di ridur il Papa al primo suo incento; essendo il tutto apprestato seu-72 notitia del nemico, e fatto raunare in sua presenza tutti i Capitani, e Ministri dell'esercito, dopò hanerli ordinato à ritrovarsi in ordine sù le due hore di notte con silentio, & instruitigli di ciò, ch'haueano à fare, confortò tutti co queste parole. Non è dubio valorofi soldati, che l'occasione, com' ogni di veggiamo è di grandissima forza negl'accidenti di guerra, la quale facendo naturalmente facile le cose difficili, dee però abbracciarsi da ciasenn Capitano, e particolargiente da noi con prestezza; nondimeno stimo, che due cose siano sommamente da offeruarsi in ogni impresa; l'vna, che ciò che dec farsi, si faccia subito, perciò che non è cosa più brene,nè più fugace,che l'occasione, conforme à quel trito Prouerbio.

# Fronte capillata post est occasio calua.

L'altra, ch'il tutto segua con buon ordine, il che nellaguerra è veramete speraza, e caggione d'ogni sauore unole auuenimento. Imperoche la confusione, e'l timore sono assai contrarij all'escutione de gli esfetti, e rare battagile si tronano, che regolate có buon ordine, habbiano hauuto insclice sine. Ne questo è auuenuto per altro, cheper la diuersa esceuticne degl'ordini, al che non credo,

che sia necessario d'esorrar voi nè meno persuaderci à dimostrare l'vsato ardire, e franchezza nella battaglia, che siamo per dar domani, poiche dagl'andaméti passari posso bastenolmente comprendere il vostro molto valore, e virtù; Farete dunque buon' animo, fenza temer di nulla; perció che tutto quello, che da me douea oprarti per viile di questa impresa, è stato diligentemente oprato, & aucreito: ma quanto io sia dopoi per far à beneficio vostro, ciò conoscerete da gli effetti, e così piacerà à Dio. Di ciò solo vi ammonisco, e per l'autorità, ch'hò sopra di voi vi comado, che per no lasciarui vscir di mano così oportuna occasione, non vogliate mancare d'eseguir con diligenza ordini miei, tanto più douendo io in ogni tempo, & in ogni luogo tronarmi con voi, nè è da dubitare, che noi non siamo per vincere; dato che li nimici conoscinta la nostra deliberatione se trouassero acconci per difenderfi, perciò che hò notitia per ficure spie, che da alcuni pochi in fuori, che son deputati alle guardie, tutti l'altri dormendo, in diuerfi luoghi della terra fi ritronano diuifi, come afficurati dal fiume,e da'monti, & occupado noi il mote, & apredo à forza le porte, prima verremo in poffesto di quella, ch'esti sucgliati da lo strepito, siano proffimi à vestirsi l'armi, insellare i canalli, o per spanento del Il Re Ferra- repentino affalto ridurfe all' ordine. Fatto qui fine il Re alla sua Oracione, ciascuno dei Capitani ritornò al suo luogo, e venuta l'hora stabilita, egli inuiò le fanterie per cingere il mote, le quali hauendo preso la cima di quello, incominciorno intrepidamente, e con gran filentio à calare verso la terra, ou' anco veniuano appressandosi i caualli. Parendo al Rè tempo, che le fanterie se conducessero al luogo da lui eletto, fatto il segno, comadò à Roberto Orlino, che con i caualli si douesse impadronir de la foce, Roberto spingendosi auanti arditamete asiali, e prefe alcuni delle guardie quasi dormendo, altri ditendedosi vecife,e posti in fuga altri, gli seguì verso il borgo. Ma la gente minuta intenta più al guadagno, che all'honore, eflendosi carca di preda, se ne tornaua al campo, come s'ella hauesse vinto il nimicos In tanto i Capitani di dentro fuegliari dal rumore delle genti,e compref. il perico-

te entra in Sarno con le genti.

Pugna fierif. fima trà il Re Ferrate, e gli ingioi.

lo diedero di mano all' armi, e fero porre i loro in battaglia, opponendosi gagliardamente à nemici. Fit quivi attaccara vna fierissima pugna, per non volere i soldati così dell'vna, come dell' altra parte pur vn paffo ritirarfi, co trouandofi tutti hauer nergogna,e la morte dopò le spalle combatteano à tutta polla. Ma non potendo Ruberto fostener la gran calca, ch' à guisa di nembo l'era uennto fopra, cominciò à ritrarsi destramente : l'Orsino dall' altro lato facea attioni merauigliofe, & incontratofi tutti insieme auante i loro, furono così questi, come quegli uicini à rimaner prigioni d'ambe le parti. Intendendo ciò il Re, mandò fubito in foccorfo loro;Simonotto General dell'effercito Ecclefiastico con buon numero de' Caualli. Non perciò quei di dentro, ch'haueano notitia de le ffrade,e de'passi occuporno, tutti quelli, ne'quali posseano offendere gli auuersarij, e quini quando con le picche, . quando con gli archibugi à lor luoghi, condustero à tanto mal termine i soldati del Rè, che infiniti di quelli a cauallo ui rimafero morti, e feriti, e gli altri coffretti a Rotta delRè fuggire, hauedo alla coda quafi tutti quegli archibuggie- Ferrante in ri, che nel principio di questa guerra lasciando il Re per Sarno, mancamento de le paghe, s' erano passati à Giouanni. Perirno in questo fatto d' arme molti Capitani, e fegnalate persone del Rè, frà quali si Simonotto de Campo San Piedro, del quale non è da tacere quelche di lui feriue monotto di l'Autore de i Comentarij di Pio, che mentre và incontro campo S, à gli nemici, e se sforza ritenere i suoi soldati, che volta- Piedro, nano le spalle, fin colto da vna palla di scoppetto, e cascado di cauallo, ne possendo dire parola aleuna, vi lasciò la vita, il quale s'hauesse possuro più vinere, questo fine desideraua, esiendo solito dire trà suoi, Concedami il Signore Iddio, che nell'officio mio, & in fernitio di Santa Chiefa lo possi finire la vita; Fù il suo corpo ritrouato da nemici, e con molto honore sepolto, accompagnandolo alla sepoleura il Duca Giouanni, etutta la nobiltà del fuo effercito. La Città dunque di Sarno si può gloriare di ritener l' offa di questo valoroso Capitano, e di Gualtieri di Brenna molto tempo prima. Fù anche riguardeuole in questa guerra la virtu di Roberto Orfino, il qua-

le fù il primo ad intrar dentro Sarno, e tentò di falire per le parti più sopra de la Città. Ma essendo ferito nella faccia, fù costretto ritornare in dietro. Il figliuolo ancora di Giouanni Malauolta, che seguiua le parti del Rè, e della Chiefa, dimostrò con molto valore i principij de la sua militia, il quale poco dopo ritornato in Siena, morse di febre. I primi, che cominciorno la pugna, furono gli Ecclesiastici, e quelli furono i primi ad esfer morti, o presi, non possendono sopportare i colpi delle artiglierie. E Ro berto Sanfeuerino ferito nella bocca via scampado si coduffe doue il Rè dimoraua, che nel più alto della foce dana ordine per riftorar la pugna. Ond' egli non mancando d'animo in tanto pericolo, animaua i suoi, assicurandoli della vita, e della vittoria: Ma di là à poco rapportato à nemici, che molti, i quali hauca lasciato il Re nelli prefidii, abbandonando i lor luoghi, s'erano per spauento pofti in ficuro, tutti l' altri datifi vnitamente à firgire, oprò, ch'effi affalirno con sì grand'empito il Rè, che s'era ritirato con suoi in quella foce per difendersi, che ne essi, nè quellinon ritrouando alcun riparo, si possero à sciolte briglie à fuggire, hauendo la calca fin di là dal fiume. done stauano gli alloggiamenti. Quiui i vincitori fermati sì per la preda, e fatti di grandiflimi, e ricchiffimi bottini, sì d'argento, come d'altro se ne ritornorono carichi dentro di Sarno : gli scampati dall' vecisione se ne andorno parte in Nocera, e parte altroue. Il Rè fuggendo verso Napoli, su seguito da molti de' suoi, de' quali fur presi buona parte. Fi questa miserabile calamita, secondo il Passaro à 7. di Giugno di questo anno, la quale fù predetta molti di prima, non folo da alcuni Aftrologi; ma da più fegni, e prodigi, perche il di prima de la battaglia si viddero inschiera volar per l'aria molti Corui, crocitando intorno al padiglione del Rè, e poi posarsi ne i vicini albori, & à lui stesso vscendo fuori, cadde d' improuiso sotto il cauallo, e su detto anco, che in diuerse. parti piouerno stille di sangue, e di cenere, come su notato nelle foglie dell' herbe (come nota il Pontano) Però non è da credersi à cose tali l' Autore de Commentarij di Pio di queste rotte se ne spedi in poche parole;

Pallaro.

Pontano.

ma vi aggiunfe alcuni particolari notabili di più, dicedo il Re si taluò con la fuga, hauendo perso l'alloggiamenti dello efercito, & il tutto faccheggiato da' nemici, & caualli, oltre il nunero de dumila vennero in lor possere.

Fù opinione (come vuole il Duca) che la Regina Isa- Ducabella dubitando dell' vltima ruina di sua casa nell'istessa fera andatte à trouare il Frencipe di Taranto suo zio con la scorta del suo Consessore vestita di Frate Franciscano, e prostratasegli auanti, lo supplicò, dicendo che hauendola egli fatta Regina, non voleile sopportare, chehauesse da serua à morire. Il Principe vinto dalla pietà, e dalle lacrime, dandoli buon' animo, la rimandò in dietro piena di buona speraza, e dall'hora in poi, mutato il Principe dal suo proposito, cominciò à proceder lento nel sauorir le cose del Duca Giouanni, dando tempo al Re di

ritar l'esercico come diremo.

Il seguente giorno dopò il Duca Giouanni, el' Orsino Configlio trà hebbero trà lor configlio di ciò ch' era da fare de' prigio- il Duca Gioni , e fii concufo fi douellero inuiare tutti à Marfeglia wannige l'Or con le galere, ne di là farli ritornare in Italia prima, che fino, non fune la guerra finita; Mà quanto al seguire la Vittoria, vi furono due pareri diuerfi, l'vn volea, che s'inuiaffe subito l'esercito ad affediar Napoli, l' altro, che si doucan prima tentat le città, & i Baroni, che se ritrouauano à deuotione del Re; Nel qual primo voto concorrendo molti contro il parer dell'Orfino, e specialmente Giouanni Cosso, dicesi, ch'egli hauesse così raggionaro. Se la Victoria di hieri ci mostra alcun lume per condurre à buon fine le cose nostre, e ben coueniente à non lasciarci vscir di mano l' occasione, che Iddio ci pone auante: Anzi dirò più audacemente signori, che l'inimico, il quale à Napoli s' è ridotto, il vederemo infieme con la Città, e perciò quel tempo, che noi sedendo consumaremo per configliarci, tutta via gettaremo, e faremo lontani per nostra dapocagine dal fine della guerra, chè fe noi facendo impeto hauessimo vrtato ne gli alloggiameti nemici, nou è dubio, che gli haueflimo rotti, posti in. fuga, & allegramente seguiti, anzi in quel corso di Vittoria, ò fatto acquillo dell' istesso Rè, che fuggina, ò ra-

gliandoli la strada, non ci farebbe mancato modo d'occupare all'improuiso Napoli, stando ella in sicuro, & in. otio, e vantandosi le genti per le piazze, e lor portichi, che di noi non s'intende altro, perche ci trouauamo affediari, che d'esser fatti priggioni: Mà quell'errore, inche siamo incorsi, ò per poca fatica de soldati, ò per desiderio, ch'essi hanno hauuto de la preda, ò per allegrezza (la quale è spesso caggione d' offuscare il giudicio à gl' huomini ) e di mistero de correggere, & emendare conprestezza, e nou potendo correggersi (per ciò che dopò il mal fatto, in darno si pensa al rimedio) almeno cio che si può fare, facciamolo subito, già ch'è in arbitrio nostro di posserlo eseguire, perloche hauendo noi rotto l' inimico, ilche nella guerra è sommamente desiderato, e ridottolo à termine di pensar solo à disendersi, che ci resta altro? stando egli rinchiuso, che cingerlo con strettissimo affedio? egli dopò la sconfitta dell'esercito, e perdita de. rutte le sue cose, solo se n'è suggito à Napoli capo del Regno,nè tanto confidato com'Io credo nelle mura di quella Città, ò ne la beneuolenza de Cittadini, quanto nel Castello, oue non è da dubitare, ch' egli non sia per serraruisi dentro veggendosi assediato, così per paura di Noi, come per l'odio, che la nobiltà gli porta, della quale gran parte habbiamo con Noi: la onde qual rispetto ne ritarderà domani in sù l'apparir dell' Alba, che à bandiere spiegate non andiamo alla volta di Napoli; Noi tutte le forze habbiamo in ordine, habbiamo le genti vittrici, e (quel che più importa) il fauore della fortuna, e la volontà degli huomini volentieri inchinata à seguirne; All' incontro la forze del Rè fon distrutte, son finiti i Tesori d'Alfonso, i Capitani di valore, che gli poteano effer fideli, fon rimafi prefi, e'l rimanente dell' ciercito spogliato, & auuilito s' é ricourato à Napoli suggendo, di che habbiamo noi à rallegrarci infinitamente, potendo essi spenti dalla same suscitarui di leggieri alcun tumulto.

Hà forse il Rè posto in ordine alcuna armata, ò alcuno esercito, essendo tutto il paese à diuotion nostra, che venga à soccorrerlo ? Ne altra speranza me si potrebbe

dire, che celi sia rimasta, se no che i medesimi Cittadini di dentro predeflero a difenderlo contro di noi, fin tato che di Spagna, ò dal Papa, o dal Sforza li fusic inviato alcuno aiuto, e con tutto cio faranno eglino mai da tanto di farci per paura lasciar l'alledio, o verranno forsi ad incontrarsi? D'intorno la speraza de Cittadini, l'esperienza per dirla come l'intendo, ne mostra quato l'Imperio de' Catalani sia da tutti aborrito; Nella nobiltà non hà egli da cofidare, essendo tutta rifuggita à noi;Il soccorso ch'egli da Giouanni di Spagna suo zio potesse sperare, il quale non solamente è pouero, ma mendico. Noi sappiamo, che da quattro nauigli in fuori, nó potria hauer altro. Quato poi al Papa,& à Francesco, che aiuto potrebbono essi giamai porgerli, pollo che così volcifero, che poteffe così tofto va licare tanti moti, e tăti fiumi, tutti prefi, e rinchiufi da foldati nostri, oltre hauere à fronte il Piccinino con l'esercito, che prima no sia passata I estate, è sopragiunto l'innerno? fra'l qual tempo dubitate voi forfi, che Napoli no fia da Noi presa ò per forza, ò per same? ò pur non ci s'habbi ella à redere per tumulto de Cittadini, che de la bada noftra vi si trouano dentro?ò simate pure, che tutte le Terre della Calanria, d'Apruzzo, e dell'altre Prouincie; ch'ancor oprare questo nostro assediar Napoli, se non vn spanentar Pio,e Fracesco, e rimouerli da quest'impresa, per conoscer effi de non possere, se nó in darno, per così breue tempo, e per così lungo camino madargli foccorfo? Dall'altra parte intendendo essi, che noi procediamo con negligenza in far cotali prouifioni, e diamo à Ferdinando tépo da pregar loro, e ciascun' altro à prouederlo de genti, e danari, vseranno ogni diligeza per souuenirlo, oltre che s'alcuni itra dimora no farebbe altro, che ritirar effi dall'imprefa, & aggiunger animo,e forza a nemici Queste dunque tate indugiar à marciar verso Napoli có l'esercito, que la fortuna, c'I fauor de' Cieli ne chiama, accioche tagliato vna volta

volta il capo al ferpe, il rimanente del corpo resta estinto. Hanendo il Collo con questo raggionameto tirati molti di quelli, ch'erano del suo parere, e particolarmente Giofembiante, e con la voce bauea molto lodato il cofiglio. Giouanni Antonio Orfino gli s' oppose in questo modo. No hà fenza grandissima cosideratione cossgliato il Colla Città prima, e principale del Regno; perciòche per l'efperienza, che noi de molt'anni habbiamo d'Alfonso, non victoria, ma volse anco l'honore, e cosernatione d'esso Reno di corrario parere d'approffimaruici così frettolosamente l'esercito. Primieramente la Città è situata di maniera, che fuora d'vn poco piano, che le stà appresso le. Ponente, ne da Settentrione per li spessi monti, e valli,da quali è circondata. Hà verso mezo di ampio, e libero il mare, & il porto così ben cinto, e munito, che l'armata è costretta nella maggior placidezza dell' onde a starfene sù l'anchore per lungo spatio lontano. Que posto, cheda principio spirasse piaceuolmente Austro, e Borea, i quali sono molto contrarij à quel seno, tuttauia non vi si porrebbe dimorare fenza pericolo. Mouemi anco il gran popolo, che vi è dentro, i foldati Spagnoli fidelissimi al lor Rè, la copia dell' armi, & vn gran numero de' caualli, co' quali poch'altri, che vi s'accompagnassero, egli facilmente potrebbe rifare l'esercito. A tante cose s'aggiungono anco tante fortezze così ben munite, che non è niffuno de la nostra fattione quantunque intrepido, che bene auertendole, e confiderando parimente la prudenza, e sollicitudine del Rè, non diffidatse de riportar honore di quest'assedio. Quanto alla nobiltà di dentro, che sia rifuggita à Noi, piacesse à Dio, ch' ella per il nostro meglio, non si fusse giamai partita di Napoli, e che altro è l'esser d'indi vsciti tanti gentilhuomini, se non hauere tanto più libera lasciata la Città nelle ntani di Ferrante? laonde effi LIERO V.

ben pur gli l'han fatta via più forte di quello, che diangi non era, ma inuincibile, chicura; per il che chiaramente potesse vedere quanto all' incontro siano picciole le forze nostre, e quanto habbiam meno di quelle cose, che sono piu necellarie per questa impresa; Ma al Re non manca cosa alcuna, combattendo per lui tanti luoghi forti, tanti Castelli, tanti militari apparecchi de molt' anni d' Alfonfo. Habbiamo forfi speranza, che piantato, che haueremo il campo auante le porte di Napoli, egli si rinserri in Castello, quando non impaurito dalle difficultà de' monti, non da fiumi, ne da altri difaggi l'è bastato l'animo(tutto che con molto suo pericolo ) d' assaltarci sin dentro di Sarno? Tentare dunque vn'assedio, che s'habbia dopò con danno, e con vergogna à lasciare, non è vn macchiare uolontariamente con uitaperio quella uittoria, che a caso ci viene avante, c ce si proferisce ? ouero con lo star fermi in Napoli apportar à popoli, & à Signori, che seruono Ferrante occasioni di far monitioni di nittonaglie, unir soldati,e dar lor tempo di fortificarsi,e d'afficurarsi? Per quelto dunque io auifo, che l'ifteffa raggione, che pare, che debba noi mouere, ci deue anco giustamente rimouere da cotal impresa, e lodarci, che più presto si procurasse di ridur prima con not, ò per forza, ò per bonanoglia Roberto Sanseucrino, e sue Terre, ch habbiamo sii gl'occhi, e così anco tutti l'altri Popoli, che fono contrarij alla fattion nostra, che attendere ad altro; e dato fine à ciò, dubitaremo noi, che non sia per rendersici quato pacse stà posto da Napoli sin' a Cosenza, & a Riggio, mediante l'esempio di Roberto, cogiugete anco con noi Luca Sanseucrino, che hà così gran dominio in Calabria, e tutti l'altri Baroni, e luoghi d'intorno, e fuor di Napoli, d'Auersa, di Capua, e d'Acerra, non lasciaremo a Ferrance più terren di quello, che si stende da Riggio, sin a Cotione. Onde Piose Francesco, suggendo il Re così al bandonato, e sneruato mancheranno di pensiero d'hauer a mandargli più ainto, e noi allhora potremo in nome nostro, e di Renato inuiare Ambasciadori ad ambidue, che con humiltà procurino di placarli, e con gran promesse indurli alla beneuolenza nostra; per il che hora ciascun.

di noi può liberamente capire se l'assediar Napoli è sicura nia di far bene i fatti nostri; percioche quanto sia espressa pazzia tentar la fortuna, dou' hà luogo il consiglio, ci dee ciò avertire il successo di hieri, nel quale ella a bastanza insegnò a Ferrante di non tentarla così facilmente per l'auuenire . Fu l' Oratione dell' Otlino appronata da tutti egualmente, come di persona d'età, e d'autorità grave, e molto perito, oltre che egli era principal autore di questa guerra, e parea, che la speranza de la vittoria non d'altroue, che da lui potesse dipendere. E quantunque intrinsicamente si lodasse più il parer del Cosso, che il suo, non perciò vi sì alcuno, nè meno l'istesso Giopanni, ch'ardific replicargli cosa alcuna in contrario. All'incontro il Rè essendosi saluato in Napoli con le reliquie del suo esercito, hebbe molto da pensare à casi suoi; & particolarmente, che s' il Pontefice, & il Duca di Milano intendendo la rotta del suo esercito, si fusiero ritirati in fouucnirlo, e dargli aiuti, e gli rimanea in fecco, pensò ad ambidoi farli intendere il successo di sua bocca, prima che da altri, & diminnirle quanto fusse stato possibile, per non distoglirli per quella dal lor agiuto; Per il che si legge sin' a questo di vna sua lettera al Papa nel libro di su allegato di questo tenore per non alterarla.

# PIVS PAPÆ.

Tudebo quantum potero (Beatifs, Pater) inimicorum, atque hoftum meorum iallantum literis prauenire. Nam eum segenus illud afatavism, & leue non dubito quin victorism sum plus vero, & literis, & nuntis extollant. Res ità se het. Cum iuxtà Sarnam, viò aduerfary nostri advantum propomnes conselli evant, iam pluvibus diebus castra haberemussslaturimus oppidum attentare, & asfut quidem vistorra primis conatibus, suburbu porta, & monte occupatis, iam ipfac hostium acies, intra faburbium aggressi illarum tres fregimus. Cumque miles noster in direptendis, & trabundis captuis occupetur, mariore vio hostium ingruente, ecedre compulsa es «vistore vistius haberi. Frat locus vio hac gerebantur artisssmis; qua fuit caussa, vinos nulla via, opem, aut auxilium nostris serve.

possemus. Perentso naque exercitu consilis suit receptui canere, atque ita Neapolem nos reciperes panes militibus captis, nullo quem adime sisamus, mortuomilite, F. Pino tastumi no releuiter succio, sumis igitur Neapoli, vobi quama maxima possumus disgentia procuramus exercitum recreare, ac reficere, mox aduersarios petere, nec succe comm latitiam cum Dei adiutorio diutum som ser e dec.

Rispose il Papa benignamente al Re, per il che di nuo-

uo li rescrisse in questo modo.

C Antitatis Tua literas accepi (Pater Beatissime) quibus amice Simul, & Sapienter me exhortaris, ot Cladem apud Sarnum acceptam moderanter firam, nec quiequam proptered faceres omittam, qua magno, & forti animo peragenda videntur. Auxilium quidem, of emq; polliceris, quibus facile hostium exercitum profligari queat, & reliqua enm benigne, tum humaniter. Ego (Pater Beauffime ) Sarnenfem hunc casum proinde equiore animo feram, quod non ignauia, sed audacia potius accidisse palam eft, nec virtute hostinm , sed nostrorum militum animis, & ardore, qui dum contra perfidos, & proditores pro inflit.a. depugnant, etiam intra ipsum oppidum natura munitissimum, et cos persegui ausi sunt . Innidit Fortuna fortibus vivis , atque in locum arelissimum cos coegit, unde se explicare posteà neguinerint, cecidit in pralio nemo prater vium Simonellum praftantiffimum Ducem, qui dum strenne dimicat, & militis, & Imperatoris officin exercens, atate, pulnere, & multitudine suffocatus oecubuit . Cateri milites maiore ex parte Neapolim sese recepere, & nisi eos continuissem, veritus secunda audacra notam, iam hostes iterum aggressi fuissent. Incredibilis nimirum est (Pater Beatissime) nostrorum militum fiducia, sine rd eucniat qued ho-Riumignauiam fatis inspectam, & exploratam babent, fine quod his institia alacritatem, atque animum subministret: continebo eos tamen quoad potero dum Tua Sanfritatis, ac beneficentia auxilium adueniat, quod speramus breue suturum. I am vides (Pater Beatissime) quam modico auxilio nobis opus sit ad holles profligandos, & in Ultimum, Vique Apulia angulos pro-Pellendos. Ad posterum intelligat Santintas Sua milites nostros co anima perstare, verepellendi porius, quam impellendi videatur. Neque aliud expettare, nifi einfdem Santistatis iuffum, &

arbitium: Tantim despret Sankitas Tua, vit probat quotidie, tantis; benesseis à me gratia tibi reservi queat. Quid enim
tribiam? Recomm tuam est. Me ipsum, ac sitios iam dudum—
tus siunt; siubsantiam, & faculta est. At ha tam mee sunt, quan
tus benesseis conceduntur, yt mee sint. Quod verò vaum possium, suutus Sankitati Tua gratias habeo, quamas post. Deum.
mmortalem habere meritò debro. Te verum Christ Vicarium,
Te iussitia assensati Tua gratias habeo, mem che perpetud
tecitatinis. It à le Dei benignitas nobis diutissime fortem; meolimentas servicio den dei de proposition de contra con contra con menta perpetud decitations. It à le Dei benignitas nobis diutissime fortem; meolimentas servicio de contra con contra con contra con contra con contra contra con contra contra con contra con contra con contra contra contra con contra contra contra contra contra con contra c

N'hà parfo inferire in quest'historia quest'etere, perche comprobano il fatto, e dimostrano l'animo grandodel Rè ini e tribulationi, & in che modo s'humiliaua al Sommo Pontestice, per inuocare da quello agjuto. Estoripio da imitatsi da chi si ritrouasse in simili trangenti, poi-

che. Qui humiliat exaltabitur

Il fimile fè con il Duca di Milano, con la Republica di Venetia, e con la di Fiorenza per la capitulatione haluta nel tempo della particazione col Rè Alfonfo (no padre, le quali o per la natural propensione à Francesi, ò per raggion di stato, parendo maie il tiratsi la molestia d'altri addosso, conforme all'antico detto.

·Restua tune agitur, paries cum proximus ardet.

fe ne stero à bada, e neutrali, come nota il Simonetto nella sua historia Sfortiade al principio del libro 27. in tanco l'Vrsino tolto da Sarno l'esercito, lo se marciare verso Stabia, detto volgarmente Castello à mare; Questa Città effendo ruinata da fondaméti, come gli Scrittori delle Romane historie di ordine di Silla, gli habitati si ricourorono per il contorno, doppò conducedofi col tempo diuerfe cose per comodità del luogo, il quale hauea vn porto, vi furono erte alcune capanne, oue accorse tanta molenudine di gente,per andarni come in mercato, che fabricadouisi nel più alto vna Rocca prese da capo, e nome di Castello, la qual Rocca tenne il Re Alfonso ben guernita, e fi polica soccorrere per vn braccio di muro, che da questa fin'al mare fi và estendendo, com'hoggi di si vede: à guardia di quella Rocca,ò Castello si trouaua allora Giouani Gagliardo, vno delli antichi creati d'Alfonfo, huomo leaL I B R O V. 299

le, e di buona gratia, ancorche fi fusfe dato troppo in preda alla moglie. Era ceste i Margherita Miniutola, donna di nobile, ed antica famiglia Apolitana, il cui fi atello, andado il Duca Giouâni in Puglia. Il configno il Castello di Lucea per tradimèto, o pera le Margarita haucsie perciò di disporre il marito di lar qu'ell'opra, ò pur infligata da Capanco l'altro suo fratello, premettelle di fat cio, ella spòrancamente in tempo, che la fi appressana l'esfercio, entrata i nemicinella terra, ne facendo ussuno estillèza, per ester i catadini fuggiti intorno al Castello, estili incominciatolo abattere, l'ottennero dopo no molti di dal detto Gagliardo.

Masia, e dubitossi di Sorrento, per tema della famiglia de gli Acciapacci, i quali ricordenoli de' benefici ricenuti da gli Angioini, fauoriuano occultamente la parte di Renato:ma il prudente gouerno di Antonio Carafa (dal quale discende il presente Principe Luigi di Stigliano, ricco, e sanio Signore) custode di quella Città, se riuscir vani i lor difegni. Non rimaneano fra tato i Capitani dell'esercito hor visto, che ogn'altro Barone s'era piegato à Giouani, e verlo lui folo volgersi lo sforzo della guerra, distidado di poiui à poco Luca suo parente, hauendo rapportato nen picbria. Erafi in quei di fuggito di notte di Castel Nuono per yna porticcinola, che rispondea su'l mare, Antonio Centiglia, doue il Rè l'hauca mandato prigione, corrumpédo le guardic,e passando à Marigliano, e no molto dope andato in Calabria, si diede di nuouo à porre in piedi la guerra, che maneggiavano Alfonfo,c Giuliano fuoi fratelli, infieme co Giouanni Trauerfo fuo Capitano; Dinulgatofi ilrumor del rendimento di Luca, non vi fu popolo, ò Barone di Calabria(eccetto alcuni Castelli) che non si volgesse à la parte Angioina. Dopò questo li Capitani dell'esercito proposero impadronirsi della Caua, e surono per riccuerni notabil danno, perciòche è quella Città polla, e sparsa frà monti, e copiosissima di gente armigera, e guerriera, oltre l'esser di molto

molto giudicio, industriosa, e fedele nell' vniuersale. I Cauainoli, lasciati i Burghi, i quali no posseuano tenere s'erano ritirati ne i luoghi più alti, e difficili, e quiui vnitifi per consultare dell'apparecchio di difendersi, cochiusero (trouandosi ben'armati) d'assaltare i nemici di notte tato più di buon'animo, essendo prattichi delle strade, e potendo in ogni tempo volgersi in faluo,ed il negotio facilmente eraper succedere, se non veniua manifestato à nemici per spie, i quali subito sgombrorno l' assedio. Questa fedeltà dimostrata da Cauaioli, su causa dopò la vittoria ottenuta de'ne mici, che'l Rè ne li rendesse molte gratie, e ne l'inuiasse carta in bianco, dicendoli, che scriuessero, ciò che per gratia. da lui voleano, ch'egli era per concederglila, come in progresso diremo. Di questa ribellione de' Popoli, no tanto sil cagione la rotta, ch'il Rè hebbe à Sarno, quanto l'incostanza, e leggerezza di nuouo dimostrata da Felice Orsino, che s'egli si fusse cotennto, come douea nella debita fermezza, i nemici non haurebbero rapportato altro della battaglia, chela preda, che ritrouorno: Mal' inesperto gionane, es troppo credulo à confegli di Francesco suo zio, non pure fece acquifto à nemici delle sue terre, ma di se stesso, che supplicheuole andò nel campo ad humiliarsi all' Orsino Prencipe; per questo dandos ancora Nola, e Salerno, Città commode. & abbondanti: Fu Roberto Sanseuerino sforzato à rubellare anch'egli, e col suo esempio à così fare tutta la Calabria, il che trafise amaramente il Re Ferrante. Aggiunsessi à questo la perdita di Luigi Gesualdo ne gl' Hirpini (hora detto il Contado d'Auellino) il quale vdita la di lui rotta, e fuga à Sarno, s'era volto à nemici, e così anco hauca fatto Matteo Stendardo (cra costui discendente di Guglielmo, che venne in Regno col Rè Carlo Primo, c fù fuo Gran Contestabile (come ti disse). Onde n'auuenne, che riceuuto Giouanni in sua podesta Arienzo, & Arpaia, il Rè si ritrouò rinchiuso dalla parte de' Sanniti, hora di Beneuento,e di Puglia. A questi tanti importantissimi mali, s'accrebbe vn' altro non minore, perciò che Franccico della Rata Conte di Caserta, vdita ancor' egli l'vecisione seguira in Sarno, e la deditione di tati popoli, e Baroni suoi vičini, dopo vna lunga suspesione d'animo, e molti minacci factigli da'nemici, si publicò à tichiesta della madre, e di Tomato Brancaccio, il quale ambedue reggea col fuo configlio, dalla parte di Giouani, il che sbigotti fuor di modo i Capuani, e gli Auersani, via più intendendo, che Pietro Mondragone, che tenea Mataloni luogo da non sprezzarsi, hauca secretamente consentito al volere de' nemici, e già Auería, Acerra, e Capua, città di quà del Garigliano, e solo cenute per ille fe ritrouano affediate; Di qui fi fa manifesto quanto sia lubrica, e pericolosa l' amministratione de giouani, si perche mancano in quest' età del discorso naturale, e sono in tutto inetti al gonerno, come che seguedo l'incerti,& inutili negotij, credono più tosto à vani configli de'lufingheuoli cololtori, che à quelli de'buoni, e fedeli. Per questo remendo il Prencipe Orsino dell' incostanza di Felice, il quale s'era rubellato tre volte in poco tempo, tenedolo feco in campo, libero in apparenza, & in fecreto prigione, lo madò có buone guardie nel castello di Salerno sotto la cu-Rodia d'va fido Capitago, e mando finalmente Orfo congran quantirà de canalli, e fauti, acciò che difendendo Nola discorresse per i cororni di Napoli,e d' Acerra, voledo egli passar in I uglia,e menacui Roberto p vernarui: Ma Roberto, che moito dubitana dell'infidie di quel fallace, & accorto vecchio, procuro in ogni modo di fuggirlo. Però Giouani, che copredea di quanta importanza era l' hauerfi acquittato vn ral huomo come Roberto per amico, cerco di farfelo anço per compagno in la dinifa dell'infegna della Luna crescente; Percroche è costume de Précipi di formar- Religiosa mè fi ciascuno a suo arbierio alcuna religiosa militia, nella litia qualtus quale introduccioni poi altri,lo coltringe co giurameto à fe: doncre effer suo compagno in qualfinoglia accidete di forruna; ne per qualunque caggione prender l' armi contra di lui, anzi lerbarli perpetua tede, & autario con l'armi, ò codanari ne i bifogni di guerra, oltre ciò fogliono deputare a' cuni giorni facri, ne' quali fono obligati di congregarfi; chiamanti costoro fratelli, & honorano grandemete, ò vini, à morti gli authori di quelle religioni, ò fratanfe;l'infegne bro fono dinerfe, li come anco dinerfi fono gli humori de eli autori. Haucafi eletto Giouanni per impresa di questa fua militia la Luna ciclcente, ò ver coinuta, e ciascuno de' Tomo 3. compa-

compagni la portaua d'argento ligara nel braccio, con la qual religione hauendosi obligato Roberto,ne su poi assoluto da Papa Pio, come colui, che giudicaua ciò esfer di cat tino essempio, anzi superstitione, che religione: mà có tutto ciò quello la ritene scolpita, e dipinta nelle sue armi, come hò visto, & osseruato pochi anni sono sotto il portico del fuo bel palagio in Napoli, hora Tépio, e Casa de Padri Gefoiti, merce del tepo, che diffolue, e diffrugge il tutto: Ma ef fendosi trattato di Roberto Sansenerino, che per il suo va-Elogio diRo lore fù molto caro, & ingradito di titoli, e di ricchezze dal berto Sanfe- Re Ferrante, no è ragioneuole passar in silentio i suoi maggiori, come che hoggi in tutto spenti della lor linea in Ferranre vltimo, & infortunato Précipe di Salerno. Fù il costui

padre detto Giouanni Conte di Sanscuerino, buon castello del Regno presso Salerno, stato ottenuto da progenitori fin da Normanni, la madre altresi detta Giouanna dell' istessa famiglia; Venuto il padre à morte, e lasciato de più figlinoli, la follecita madre prendendo cura di effi, gli alleuo con gran tenerezza,& amore,e come ch'era d'animo grande, e viuea limitatamente,e con molta mifura, (ilche è proprio di done sapie) facea in vn rempo l'officio di madre,e di padre, gouernado i figliuoli, e loro intrate. Ma ella amo lopra tutti Roberto, p douer come maggiore succedere allo stato paterno, e procacció di nó solo ampliarli il dominio, ma di farlo diuenire quanto ogn'altro della fua età adorno di rutte quelle buon' arti,e discipline, che si richiedono ad vn Signore, & esfendo ella di cotinuo stata à dinotione de Rè, volle ancora, che così fusie instituito il figlipolo, no atrededo có maggior studio ad akro, che à stabilirlo in gratia di quello. Peruenuto il giouane in età conuencuole, incominciò à caualcare, & andar à caccia, e talora fi effercitaua nella scrima,e nel lanciar' il paio,non lasciando alcuno di vacuo di così nobili esercitij, nel qual tepo diede ancor opra alle buone lettere, e molto più ciò fece entrado ne gli anni di buon giuditio,per le quali attioni egli era in gradislima stima, e riputatione haunto da gli Précipi, e dal Re, à cui fu molto caro, per eller anco ricco de' doni di natura, attefo che egli era di bello, e graro aspetto, d'alta, e fignorile sta-

uerino.

tura, e nel fauellare non men grato, e dolce, che libero, e fa-

ceto:In oltre fù molto affabile,e cortefe,e tato liberale, chela fua cafá era p ordinario aperta à ciascheduno (costume officruato poi anco da Ferrante suo vitimo germe à tempo de'nostri padri)e finalmente dimostrana in ogni sua attione cuidenti fegni di derivare da quella no meno antica, che illustre progenie, ond'egli era nato, la quale vogliono, che Origine delvenitle più tosto di Francia, che d'Italia, percioche hauendo alcuni nobili Francesi seguito i Guiscardi di Normadia contro i Capitani dell'Imperador di Costatinopoli, discacciati quelli di Puglia,e di Terra d'Otrato, fù à questi in me rito delle lor prodezze, evirtù fatto dono di molte terre net Regno, alcune de'quali furono Venosa, Matera, Conersano, e Nardo, detra per auate Neritonio, il qual dominio fù poi per il valor de l'uccessori molto ampliato: ma cadde questa sì nobil famiglia alle volte così al basso per l'impatieza, che ella hauea in lopportare il superbo dominio de i Re di Napoli, che in tutta lei non v' hebbe più d'vno, ò due rimasti; nodimeno al repo del Re Ferrate, scriue il Potano, che fiorì in più luoghi d'Italia. Altri affermarono, che detta famiglia nó da Fracefi, ma da Italiani haueffe hauuto origine, pche ne apprello de Normanni, ne di Francesi v' era alcuno, che dicea hauerla intesa nominare : ma portar il principio dal luogo, ou' ella prima hebbe dominio. Però le scritture mo dernamente della Trinità della Caua hanno rifoluto la difficultà.Imperoche Normandi furono li primi fondatori della famiglia, ritrouandosi di quelli alcuni nominati Turgifij, c Ruggieri Normanni, e successiuamete dal dominio del castello di Sanscuerino, detti poi di Sansenerino ottenuto per dote da Prencipi di Salerno Logobardi con le parétele di figlie, ò forelle di quelli (come nel primo libro fi diffe)da'doue alcuni, che di tal famiglia han feritto modernamente l'han tratto, si come la Celana, la Marzana, l'Euola, Le sette fala Molifia,el'Acquauiua, che da le terre così dette, che dominorono vengono denominare, che fuor che la Ruffa,che sono le principali del Regno, quelle che le sette vengono dette. Ma è tempo di ritornare al primo noftro inteto. Trà tato, che in Sarco, e ne i luoghi d'appresso si trattanano que Progressi di ste cose, Giacomo Piccinino, che seguina la parte d'Angio mosto l'esercito da Bertinoro, don' egli hauca isuernato, e

la famiglia Sanfeyerina.

Pontano.

miglie del

Piccimino.

passando per il Cesenarico, e per Arimino pernene in diece di al fiume Cefano, tace il Pontano la cauta perche il Piccinino tato prima deuoto del Rè Alfonio, e quello di lui coin'è riferito, hora fuffe odiofo al Re Ferrante fuo figliuolo,

Pontano. Simoncera.

e prendesse le parte Angioine: ma mi piace in questa historia riferirla, come la ferine il Simonetta nella fua Sforziade nel principio del lib. 27. dicendo, che il Re Ferrante per no esfer in vn medesimo tempo implicato, conforme all'aniso de'Sauii in due guerre, se pace con Sigismondo Malatesta. Giacomo Piccinino, che ne due anni passati insieme col Co te allora d' Vrbino era frato Capitano nella guerra col fuo esercito s' era ridotto in Cesena à Malatesta. Nouello antico fuo amico fdegnato per la pace fatta, e perche si vedea. parimere sospetto al Pontefice, & al Re,e da loro poco fiimato, e perche niuna terra gli era stata donata secondole promesse fattoli, e quello, ch'egli doneua riceuere, Pio l'hauea tolto per la Chiefa, già che nelle conditioni della pace fi cotenea che le castelle, che Sigismodo hanesse acquistato di là dalMerrofassero della Chiesa; Agiugeasi à ofti sdegni, che il Rè, ò studio améte, ò p no postere no li pagana il suo foldo,e p questo molti de'fuoi, privati de foldi, e delle prede, co'quali si sosteneuano, suggiuano à Federico Conte di Vrbino, e da lui, che poco ananti l'era stato amico, e compagno, come da nimico erano riceuuti, & agintati d'arme, e caualli, acceso dunque da grand'ira per queste cose se determinò lasciare Ferrante, e seguire Giouanni, e'l Principe di Taranto. A questo lo cofortò Borfo da Este, & il Malate-Milano foc- fta: Ma il Duca Francesco di Milano madò subito denari à Federigo, co'quali ritenesse quelli, che suggiuano dal Piccinino, e corropesse de gli altri à fuggirsi ; Per il che in breui giorni molti huomini d'arme gli tolse, co tutto ciò il Duca

mandò molti à Giacomo à confortarlo, che non si partisse dal sernitio del Rè, promettédoli dinari, e ciò ch'egli volena. & abbodati premij delle sue fatiche, gli promise dargli Drufiana fua figliuola per moglie, e che oprarebbe col Papa,e col Rè, che gli farebbono date le terre, che gli erano state promesie, nelle quali honorataméte potrebbe viuere. Giacomo no dimostrado sprezzare le sue offerre, lo richie-

Il Duca di corre il Rè Ferrante.

fe, che madaffe alcuno de' fuoi à Ferrara, accioche nel cof-

perto di Borfo fi conchindefie,e cofirmafie il tutto. Questo opro il Duca di Milano, ma il negotio con lunga diffiuta,e varie querele di Giacomo in molti di fi prolungo, perche Giacopio voletieri tenea tal prattica, per ottenere migliori conditioni con Giovanni, e col Principe di Taranto. Trà tanto s'accordò có messi d'ambidoi, ch'egli ragunasse più genti, cl e potesse, & à primanera andasse cotro aiRe, intese ciò il Duca di Milano, e che Borso era stato il mezano di tal accordo, ben che molto per fue lettere fi flufaise; per il che giudicò esser necessario togliere la strada à Giacomo che non potesse passar nel Regno. Erano in tutto due vie, che lo posseano condurre, vna per Toscana, e per il Ducato malagenole, e difficile, l'altra per la Marca afsai più espedita, ordinò dunque ad Alessandro, checo Federigo si ponesfe con le genti fra Pefaro, & Vrbino, e co l'agiuto delle riue del fiume della Foglia, le quali posseano alzare con argini no lo lasciassero passare; Et in Toscana, e verso Castello inuio Cristoloro Turello, e Giouanni da Tolentino, che connocando quata gente posseano dalle terre conuicine della Chicla prohibilsero à Gizcomo il passaggio. Dopò madò Borlo Sforza fuo fratello có due mila canalli in Romagna, acció che nella Marca, ò in Toscana il congiungesse con-Alestandro; ma Giacomo hauendo riceunto molti dinari dal Frincipe di Tarato rifece l'efercito, perche Sigifmodo, e Malaresta molto l'aggintorno, sacedo suggire à lui de lor proprij soldati, tal che haucdo il patfo per quel di Rimino, & intendendo, che gete niuna d'arme era à la Foglia, madò per mare in Abruzzo le genti inutili, e carriaggi, & egli al primo di d'Aprile del 1460.in due giornate da Cesena per quel di Rimini, Pesaro, e Fano con incredibile celerità non folamente paísò la Foglia, ma il Metro, e continuado il camino per la Marca, pofando poco la notte, paísò il Troto, et Piccinino il terzo giorno arriud in Abruzzo, done riccunto prima da entra nell' Giofia Acquauina, il quale s'era ribellato al Re, riftorò l'af- Apruzzo, faticato efercito: Alesfandro, e Federico ingannati più dall' opinione, che vinti dalla celerità del Piccinino, perche fequello, che non credcano, ragunate le géti che posserono, et á gli altri comadato, che segnissero, segnitorono Piccinino la notte, & il giorno pla Marca, al quale sperauano possere aggiun-

Giacomo

aggiugere,per ritardarlo il pallaggio; ma esso vna giornata anante non molestato da nissuno, era passato. Fii opinione, che non folo Sigisinodo, ma che Federico, & Alessandro l'hauessero possuto ritenere alla Foglia:ma per paura, che la guerra no fi rinouaffe ne lor paefi,e duraffe più che no haurebbono voluto, lo lasciassero passare, e l'istesso dicono, che mosse il Legato del Pontesice, ch'era nella Marca à sar il simile per quella Prouincia. Alessandro, e Federico gionti al Tronto, noispiù auati lo douessero seguire; per lo che, qui si fermorono, e per dar qualche ristoro à suoi per il camino fracchi, & aspettare il resto dell'esercito. Aspettorno anco Bosio per posser poi con genti far impeto cotro nemici, esfendo già ribellato quali tutto l'Apruzzo. Ragunato duque si volsono contro Giosia, il quale de'nemici era il più propinquo,e molte delle sue terre, ò a patto, o per forza prefero; Finalmente pigliorno San Flauiano, Castello vicino al mare, più per nome, che per il fatto degna da dominarli, e dieronlo in preda, e perche i Castelli forci non si posseano debellare fenza machine, & istrumeti bellici, non molto 16tano da quel Castello stauano quelli aspettando da Milano, che doucano condurse per acqua. Il Duca per lettere cofortaua i suoi, che in questo mezo passassero il fiumePescara, & insieme con Matteo di Capua, il qual'era à Chieti più francamente stringessero i nemici, e le terre dell'Apruzzo, che non erano ancora ribellate, manotenessero in fede, al quale Alessandro rispondea, che i nemici tutti i ponti, e passi del fiume haueano preso, e totte le terre erano in potestà dell'inimico, eccetto che Sulmona, e quelle, ch'erano guardate da Matteo di Capua, sin qui cosi scrisse il Simonetta in breue:ma serà bene descriuere questi progressi, che surono mol to grani con le parole del Pontano, che vi tu presente, dice egli dunque. Trà tanto che in Sarno, e luoghi conuicini ie trattauano le cose predette, Giacomo Piccinino, che segniua le parti d'Angio, mosso l'esercito da Bertinoro don'egli hauea isucrnato, e passado per Cesena, e per Arimino, pernene in dieci di al fiume Cetano:ma Federico, & Aleisadro, che di comissione del Papa, e del Duca Francesco osseruauano il suo camino, copiendendo il luogo facile per prohibirli il venire auante, guernirono di trinece, di fossice ba-

Simonetta.

Pontano.

207

Rioni le ripe del fiume, poi temedo, che il Piccinino volgedofi adierro pigliasse la strada disassoferrato, glis'opposero arditamete; ma egli nell'istesso di no hauendo cotrasto fi coduse al fiume, effi co tutti i soldati rouinando tutti gli impediments tatti da'nemicijil perche inteso da Sigismondo Malatelta, da cui era reguito con opinione, che facedoseli al fronte Federigo, & Alcssandro, potesse egli di mezo trapagliarlo da dierro, fi tropò fubito in quel di Fano. Il Piccinino venuto in quel di Loreto, visitato la Chiesa della Gloriofils. Vergine, tirò con l'esercito al finme Potenza, tenendo speranza nella celerità, giunse la notte alla soce del fiume(in qual luogo è detto il Porto di Fermo)e dubitado che il monte, che foura stà al lido, fusse occupato da nemici vi madò le spie, non oftante ch'ei risolnesse di passarlo per forza, le quali rapportandoli ch' era libero, continuo il camino, facendo trentafette miglia in vn di, e venendo à San Benedetto otto miglia lontano dal finme Tronto, quini dimorato due hore per ripofar l' efercito, e persuasi i soldati ad inganar co la prestezza i nemici, arrivò su'lT: onto à vn' hora di notte: ma leuadofi rumore da foldati che flavano à guardia d'Ascoli, e da quei della terra, che di passo in passo scorgeuano i fnochi, crededofi, che i nemici vi fusero gióti prima di lui, ragunato tutto infieme l'esercito, volle che si fermasse à modo di barraglia, e ne venne con tutti i fanti à numero de più due mila,e có molt' altri, ch'hauca adunati di dinetfiluoghi per tentar il guado, done hauendo rotti gli argini, e spianati i ripari, su egli il primo passato il fiume à porre il piede sù l'altra riua, il che ferono anche gli altri, che lo feguiuano, e poco appresso tutto l'esercito, arriuado sù le trè hore à Colubella, nel qual luogo nededo de' molti fuoghi, entrò ne i cofini del Regno. Federico, & Aleffandro arrivati quiui molto dopò có le genti, per occupare prima di tutti il porto di Fermo, inganati dalla prestezza del Piccinino furon costretti ad attender ad altro, Ma il Piccinino hauendo rinfrancato in quel luogo l'efercito per due giorni inuiatoui da Giofia, ch'era dalla parte Angioina paíso di là à porto Todino, e fatto cauar di Naui, artiglierie, & altri istromenti di guerra, assediò la Città di S. Angelo guardata da Giacomo Padulio, il quale difaminato di posscrla

Fracesco d' Aquino si rede al Piccining.

posserla disendere da'colpi dell'artiglicriexesottò i cittadi ni al rendersi; Laondesi diede anco i l'egotte giorno Ciuici di Penna senz'aspettar l'assedio. Di qui passato à Loreto Castello col batteri i le mura si rese Francesco d'Aquino Marches, con conditione, ch'egii son le sue terre, ch'erano molte si douesse similmente rendere, e i Loretani sustero obligati à aborsare quattro mila dancati di taglia. Bestesto-si poi ad Alterno siume, i l quale dalla terra, per cui passat dette Descara, gettatoui il ponte, e fatto passate l'esercito, giunse nel territorio di Chieti, cò risolutione, di guadato, se iui aspettar Giulio di Camerino da lui stipsediato, il quale in passat il ponte, non hauca più che quattro squadre di caualli. Ora discorrendo egli à danni di quei popolisi tro-

Elogio di Matteo di Capua.

Ammirato:

le in passar il ponte, non hauea più che quattro squadre di caualli. Ora discorrendo egli à danni di quei popoli, si trouaua ogni di à frote scaramucciado Matteo di Capua, che il Rè indorto dalla sua fede, hauca posto à guardia di quella Prouincia: Merita la virtù, e valore di quest huomo illuftre, che in questo luogo no fia defraudato dell'Elogio, che gli pole l'Ammirato nell'historia di sua famiglia, che su figlio secondogenito di Fabritio, discedete da Bartolomeo grá Protonotario, e di Roberto secodo Cote d'Altauilla, e seza niun dubio no puro inferiore à niuno de fnoi maggio ri, cosi per l'honorata lande della fua collate, e perpetua fedeltà, di che meritò premij illustri, come per lo valore del corpo,e dell'animo,e per la cognitione dell'arte della guer ra, che'l refe à fuoitépi di chiara, e famosa memoria fratueti i Capitani della sua età, non rozzo del gonerno della pace,& in fomma dotato, & ornato di tutti quei spledori, & ornaméti, che fauo gli huominiglorioli, e perche ne occorrerà nel discorso di quest'historia far di costui souente memoria; poiche per la sua opra, su molto veile nelle guerre occorfero, nó ne diremo altro per hora. Hor bêche Matteo bauelle seco poca gente, nondimeno sù di grandissimo impediméto à nemici, perció che canalcado per tutto, & opponendosi virilmente al Piccinino, hor con assalti, e quado fpauerando i fuoi foldati dalpoiser predare, difefe co molta fua lode quelle contrade, e fece bottini , e pofe in fugamoltinemici, metre gli veniuano incontro. Intedendo poi il Piccinino, che Federico. & Alessandro, i quali più giorni haucano aspertato Botio Sforza con serrecento canalli, si troua-

trouauano col campo d'intorno à Tordino, si risolse di tornar addietro con l'esercito per combattergli, e chiamati in foccorfo nuoui fanti,e le genti de Caldori,le quali da li primi moti della guerra s' erano vol la parte Angioina. vennero ambi l'eserciti ad affrontario, hauedo tra loro solamente il fiume di mezo, che gli dividea, e perciò erano di continuo in arme, & i lor Capitani non riposauano vn momento per superarsi. Per tal causa andando essi d'vna parte all'altra, si vedeano più volte quando à piedi, e quando a cauallo vícir molti da gli alloggiamenti, gridando, e chiedendo battaglia . Fiorinano in quel tempo questi trè Capitani famofi, che contendeuano egualmente di gloria, e virtu, pari di forze, e non dispari d'audacia. Hauca il Piccinino in questo conflitto vn gran vantaggio, trouadosi il suo eiercito in luogo più alto, ma i due s'erano come meglio poterono accomodati con la forza, e con l'industria. Il Piccinino sapendo, che hauea à trattar con due Capitani valorofissimi si dimostraua intrepido, e gagliardo. Coloro più che ardenti, e folleciti in procurare di non perdere il loro, inmolte imprese acquistato, honore; stimulaua l'vno esercito, e l'altro lo sdegno delle vecchie fattioni, mantenuto per tati anni da Braccio, e dallo Sforza in grandissime guerre con mortalità d' ambe le parti : Ma quello, che molto premea. l' esercito di Federigo, era la molestia della sua infermità, per cui l' era vietato l' andar à cauallo, ò à piedi per esercitar il suo carico. Erano questi eserciti sin come de' fazzioni sepre diuerfi, così anco d'ordine, e disciplina, perciò che gli Sforzeschi era solo intéti in tenere à bada i nemici. & i Bracceschi à niun' altra cosa attendeano, che à prouocargli. Per questo iscorredo talora molti de' foldati del Piccinino, quafi fin sil gli alloggiamenti de'nemici, per innitargli alla battaglia, & incontrandosi quado solo a solo, quado più, e quado à squadre insieme, auuenne vn giorno, che Saccagnino, di Fatto d'armi cui assai si valea il Piccinino, vscendo fuora del campo con tra Giacomo pochi caualli, e buona mano de fanti eletti in vna gran pia- Piccinino, nura, che giacea di mezo a i due eserciti, passando il fiume Sionza, e Feprouocò i foldati della guardia dell' altro efercito alla zuffa derigo d'Vr. coloro poco, ò nulla frimando così picciolo numero di ge bino, re, si missero insieme con Marc' Antonio Torello, ch' hauea

quel carico ad affalir Saccagnino, il quale ancor che arditamente si difendesse, fu pur cedendo alla furia della calca. rispinto oltre il fiune con molto danno de'suoi onde il Piccinino vi mandò fubira Giulio da Camarino con groffa bada de'foldati : ma Alemandro apparecchiando perciò tutto l'esercito alla battaglia, inuio sette squadre di caualli in. aiuto del Torello; Allora il Piccinino mosso dall'altra parte col remanente de'suoi, gli dinise in due ali, l'vna raccomandando al Conte Giouanni . . . . . e l'altra ad Annecchino, con ordine di non partirfi per qualunque accidente da lor luoghi, se non in quanto ritirandosi l'auuersario, eglino s' ingegnaffero con bel modo di peruenire alle porte de' fuoi alloggiamenti, e fatto andare Siluestro Licinio in mezo della battaglia, effo hor quà, & hor là correndo s'affaticaua in porgere animo quando à pochi, e quando à molti riuocando loro à memoria le prodezze da essi in altre zusse dimostrate, inasprendosi il combattimento, ci se ne giua auanti à tutti, seguito da infiniti soldati, facea fuor della mischia trarre li feriti, e gli stanchi, e rinouaua de sani, e de freschi le squadre;ponendo à questa guise terrore ne'nemici, e speranza ne' fuoi; V sciua talhora dalla pugna per offeruar l'ordine de gli auuerfari,e quello che in danno loro, ò in fuo beneficio douea oprare, e finalmete fodisfare à quanto per ragion di guerra, e per esperienza di molt'anni era obligato di fare. Quiui si potea veder la fortuna, signora d'ambi li eser citi,recare quando all'vno, e quando all'altro la vittoria, & bor questo, hora quell'altro Capitano ischernire, nè per quel di far loro, non che discernere il fine della vittoria, ma ue pur qual parte fr portaffe dell' altra migliore.

Con turto ciò Atellandro non rimanica di comparire inqualunque luogo, e pericolo della battaglia, fando più cofe in vn tempo, fi ritenere alcuni dalla fuga.com' altri animare con parole, e fpello cennar col volto, e cò le mani à far quello, che più profitetuole conofeca. Così la battaglia fi mantenea in piedi per la prefenza di quefti due Capitani, e vedeati da tutele parti inorire miferamente motti huomini, e caualli per la firettezza del piano; Anzi cra tanto, e si fatto il firepire dell'armi, l'annitrire de caualli, e [grido delle gente, cheda meso, e da'lati feorreano, oltre il gemere de' firi-

227

ti, e liete voci de' vincitori, che per questo, e per il rumore dell'afte se'foldati accesi à la pugna, e per lo sbattimeto di tanti ferri, & arme, fendendosi l' aere in più luoghi, il tutto era inuolto d' horrore, e di spauento; Mentre ciascuna delle parti era più volte stata dalla panra, e dalla speranza ingannara, foprauenendo la norre, il Piccinino, ch' hauea. spesso tentato di penetrare li steccari de' nemici per via di certi luoghi paluftri, ne hauer ciò potuto affequire per la. difefa del hume verso le due hore di notte comadò che ambedue l'ali del destro e finistro corno del suo esercito doues fero vrtave imperuosamente nella banda più debole dell'inimico; onde lo sforzo fil tale, che trapassando infino alle porte degli alloggiamenti auuene con vecilione,e presa di molti, nel qual caso giouò mirabilmente la presenza di Federigo, il quale fattofi porre à cauallo, come richiedea la neceflità, vi accorse in tempo, che i suoi erano per dar volta, e. prouedutigli di gente fresca, & animati tutti à non douere di nulla temere, già ch'essi haucano la vittoria in pugno, mo stro loro il modo come poteano à ciò peruenire. Conobbero i suoi soldati l'arte, e i buon consegli del loro Capitano, tal che quando alquanto cedendo,e quando terribilmente discacciando i nemici fero si, che poco danno rapportorno in quella notte: Ma il Piccinino coltretto à ritirarfi, s'acchetò con buone guardie, fando con le schieggie, e frammenti di tante haste rotte, gran suochi. Il seguente giorno all'vscir del sole si vide nel capo vna grandissima stragge d' huomini, je di caualli , perciò che non v'era pur vn palmo di terreno, che no fusse couerto de corpi morti, dal sangue, e dall'armi. Era in vero spauenteuole, e miserabile spettacolo il diftender gl'occhi per quella campagna, doue non s' vdiuano altro, che lamentenoli stridi di feriti, molti de' quali vedeasi di punto in punto perire; Altri piangeano la perdita, e cattura de loro amici, altri le cose oprate nella battaglia narranano, v'eran di quelli, che lodanano, o biasinanano il cattino, ò buon ordine de lor Capitani, e tutti insieme diceano di ritronarsi rotti,e fracassati per le fatiche,e tranagli hannii. Ora Federigo, & Aleffandro temendo, che i nemici chiudessero loro il passo al ritorno adietro, & alle vittouaglie, hauuto tra loro concerto si partirono la seguente notte seeretamente con l'esercito, lasciando tutte le cose inutili, & hauendo in breuissimo spatio fatto gran camino, varcato il

Tronto, si fermorono alle Grotte amare.

alla Città di Capua.

In questo tempo volendo il Rè benchcare i Capuani, che Privilegio in tutti gli progressi si gli erano mostrati fedeli gli concede à suo benep'acito, che possano far batter nella lor Città tornesi di rame,e di argento, con potestà di poterno comprare in ogni luogo rame, & argento, e che i venditori di effi fuffero franchi d' ogni gabella, e di più vende alla detta Città per ducati 42 87. Caffello à mare del Volturno con la fortezza, e vassallaggio col mero, e misto imperio con tutte raggioni, e con le clausule di vendita in forma, come nella prima parte del Repertorio della Cancellaria di Capua nel 1460.fol.42. c 235.

Il B.Francefco di Paola in Napoli.

Regio,

Il Beato Francesco di Paola, che intorno al 1436. hauca fondata la sua Religione, detta de Minimi (come il Regio nella Vita) in questo tempo venuto in Napoli edificò la Chiefa di Santo Lodouico Rè di Francia appresso la Chiefa di Santa Croce allora fuora di Napoli) il quale con la corruttion di voce fu detto Santo Luise, & essendoli detto damolti, che lui fabricaua in luogo folitario, e priuo del concorfo delle genti, e che sarebbe vn ridotto de banditi, che per le massarie di Echia si andauano trattenendo, rispose il Beato Frate, che lui antinedena doner effer quel luogo non. ricetto de cattiui, ma albergo di persone honoratissime, co principali, fin come auuenne, & al presente si scorge.

Morte diMa. ria Duchessa d'amalfi.

Tra questo tempo vene à morte Maria Duchessa d' Amalfifiglia naturale del Rè, la quale con degne ellequie fu sepòlta nella Chicsa di Monte Oliveto de' Monaci bianchi Benedettini, que dal sposo su eretta bellissima Cappella di bianchi marmi, oue fin hoggi di fi scorge il sepolcro di lei di merauiglioso artificio con quelta inscrittione.

> Quis legis hac submissus legas, Ne dormientem excites. Rege Ferdinando orta Maria Aragonea hic clausa eft. Nupfit Antonio Piccolomineo Amalfa Duci ftrenuo. Cui reliquit tres filias

Pignus

Pignus amoris mutui. Puellam quiescere credibile est, . Que mori digna non fuit. Vixit annos xx. Anno Domini MCCC.LX.

Le trè figliuole, che lasciò costei secondo l'inscrittione, credo che due ne sussero d'vn sol parto, poiche non più che

due anni visse col marito.

Ma pria che passi à proseguire quel che narra il Pontano Pontano, seguito al 1461. è bene, ch'io racconti quel che l' Autore de Commentarij scriue esser auuennto in questo fine dell' anno precedete pretermesso dal Pontano, il quale auueduto,e diligente à narrare i trauagli del suo Rè, del quale egli era Secretario, & intimo, non si raccordò di riferire i particulari concernenti la gloria del Pontefice Pio, e di Santa Chiefa. Scriue dunque il detto Autore, che in questo tempo Giacomo Piccinino inuernaua nell' Apruzzo, e co spessi incursi infestaua le parti, e luoghi, che se teneano per il Re; ma Matteo Capuano; il quale alcune volte hauea militato fotto il suo stendardo, huomo di gran corpo, e d'animo, che gouernaua quella Prouincia per il Rè, e molte terre à Fracesco d'Ortona, & à Giofia Acquauiua Duca d' Atri hauea tolte con le armi, essendosi più volte incontrato col Piccinino l'hauea in fuga rivolto, e dimostrato al Mastro, che'l discepolo no s'hauea à disprezzare, ne s'hauca da far conto della vana fama, la quale affermana il Piccino effer innitto, imperoche altre volte era stato sotto la sua disciplina. Fra questo mezo il Rè volendosi dimostrar grato al Sommo Pontefice, per hauer preso la defensione del Regno, diede il Ducaro di Sessa ad Sessa. Antonio Piccolomini suo nipote, come à lui devoluto, imperoche Marino di Marzano, come reo di proditione della Maestà sua, l'hauea già perso, benche sin'allora non destituto della possessione, & essendo stato più volte inuaso in quella con forte animo s'era difeso, soggiongendo vna bella sentéza, e raccordo; Che non sempre cade in guerra, quel che cade in giuditio, imperoche della guerra, è padrona la vitto- bella. ria,e del giuditio la ragione, quantuque alle volte li giuditij son peggiori. Segue vn bellissimo particulare non tocco dal Pontano, ne da altri, che prima, ch'il Pontefice ritornafte in Roma

Antonio ' Piccolomini

Sentenza.

Sollenameto di Terracina.

Roma, i cittadini di Terracina mossi da ciuili discordie incominciorno à tumultuare ti a effi desperando, che i negotij delle potessero sortire buo fine, le forze del quale crano già cadure uella rotta di Sarno, e perciò altri chiedeuano li agpiuti de Francesi, & altri della Chiesa, però fiì più potente la parte, che chiedea la Chiefa, la quale corfe la Città, & incomincio ad oppugnare il Castello, oue era il Castellano impostoui dal Re, inniado Ambasciadori al Potefice, pregadolo, che se degnasse dar agiuto à coloro, che desiderauano ricornare alla Chiesa, perche Terracina era del dominio di S. Chicfa: Ma il Re Alfonso la tolse ad Eugenio IV. Pontefice, parte perche i cittadini fi gli diedero,e parte perche fe la tol le con l'armi, nè altramente glie la ritornò dopò la pace tra effi. Pio hauendo confirmato il dominio del Regno al Rè Ferrante, glie la lasciò, che dopò diece anni ritornasse alla Chiefa: Ma spontaneamente essendosi ribellata al Re, ericornata al proprio padrone, no parse al Pontefice ricusarla, e tosto inuiò alla deditione di quella la guardia della sua persona, de' quali era capo Giouanni Pazzaglio, persona di molto valore, che dandolegli quella Città, la riceuellero per S. Chiefa, e la difendessero, le qualche torza se gli facesse. Già Baldaffarro Conte di Morcone, figlio del Conte di Fondi, hauendo inteso la defettione de Terracinesi, hauea raccolto quelle genti hauca possuro, era salito al monte, che sourastà alla Città, per prender le mura di quella,e conuerso in fuga i cittadini, che l'eran ysciti auanti à repugnarli, nè v'era difficultà, che fra vn'horala Città farebbe flata prefa, e faccheggiata: ma subito venendogli intorno il l'azzaglio, e ristorado la battaglia, tolse la vittoria all' inimico, e posto in suga il Conte, ferbò la Città à S. Chiefa, e la vita, e le robbe à citradini. il Castellano hauendo visto la fuga di colui, hauedo patteggiato la sua salute, rese il Castello. Questa nuoua dispiacque molto al Rè, ne il Duca di Milano la sopportò con buon animo, dubitando, che questo nó offendesse molto alle cole del Regno: ma il Pontefice volse, che più tosto quefta Città fusse sua, che di Francesi; nè li parse strano, che mãcando di fede Terracenesi al Re, recenerli il padre del quale

mancandono alla Chiefa l'hauesse pria riceunti. Gli antichi

chiamarono questa Città Ansure, c fù capo de popoli Volsci

adefio

Giouanni Pazzaglio.

Tertacina, e fua descritLIBRO V.

adesso chiude gli luoghi maritimi di Santa Chiesa, per la quale si và à Fundi, giace appresso del mare Tirreno, che dicono inferiore, non molto distante dal Monte Circeo, famoso per i fabolosi metri de Poeti, vna altissima rupe di pietra vina, rotta da mani, e da ferri, apre la strada tra il monte, & il mare; nell'alto di quella vi è vna spelonca, i cittadini la chiamano il Pessolo della Montagna, si và all'alto per vna hunacha fatta da ferro dentro la pietra, capace folamente d'vn'huomo, là vi stà vn guardiano, ch'eligge il passo da quelli, che passano, che facilmente seria per negare il passaggio à colui, che negasse il pagarglielo. La cattura di questa Città nocque grandemente ad Antonio Piccolomini. Ma al Pontefice Pio non fil mai tanto il pensiero de nipoti, quanto quel della Chiefa, la Campagna, che dicono, che vbbidifce. à Santa Chiesa hà due porte, l'vna per Terracina, e l'altra per Ceperano (Arada che tennero Carlo Primo quando vennes all'acquifto del Regno, & altri.) Tutte due quelle porte, è necellario, che flian aperte alli Pontefici Romani, se vogliono faluare le pecore de Romani, il che procurandolo questo Ponzefice, stà già fatto.

Mentre questi fatti seguiuano, il Re volgendosegli per la mente quanto alle sue cose nocesse la ribellione de' Terracinesi, pensando turti, che per questa causa gli agiuti, che speraua dalla Chiesa Romana, li douessero esser impediti, esi ftimo, che vnico, e validiffimo rimedio in questo haueria tenuto se li fusse inuiato dal Pontefice con le sue geti Antonio suo nipote, il quale era già ascritto al suo stipendio in suo aiuto, perche così haueriano tutti inteso, che l'animo di quel lo noul'era comrario, gli inuiò dunque tosto Oratori pregandolo l'inuialse questo suo nepore; Condiscese à questo molto volentieri Pio, & acciò che lo madasse per instrutto, accompagnò seco Giouani Romano dell'Illustrissima famiglia de' Conti, il quale poco prima s'era partito dal Piccinino, & era eccellente Capitano, molto honorato da gli stipedij de Venetiani. Tenca questo seicento soldati à canallo re ducento à piedi, Antonio ne hauea ottocento, e quattroceto à piedi. A questo s'aggiunfe Pietro de Somma (non sò le questo era di Regno, ò d'altroue) ch'hanca seco con duceto foldati à piedi, trent'altri a cauallo; Questi soldati si partiro-

Gaetano.

Rello della famiglia della Ratta.

no di Roma verso il Regno fra la maggior settimana dell'an nomo m'è noto fe l' Autore intenda per maggior fertimana Pier Gio. la santa, ò quella della Natiuità del Signore, haucano da pas-Paolo Can- sar costoro per mezo delli nemici. Il Duca di Sora (questo era telmo Duca Pier Gio. Paolo Cantelmo) & Honorato Gaetano (non quel di Fondi,ma altri) che trattorno d'impedirgli il passo:ma no Honorato preualfero in cofa alcuna. Restaua appresso Mignano più dis ficile il passare, oue estendoui asprissimi moti, l'vno côtiquo

all'altro, lasciado vna picciola, & angusta valle, e la palude la Mignano Ca rendea più trauagliofa, e questa era chiusa da vna muraglia. Era Mignano vn Castello de' Napolitani della nobile famiglia della Ratta(l'Arciuescouo di Beneuento, che poi depole il Pontefice era di questa famiglia. ) Haueano li nemici in quel luogo posto presidio, per lo quale pensorno impedire il passo ad Antonio:ma restorno ingannati, imperoche quanto prima arriuorno ofti Capitani, fando gra forza al muro, che fe gli fè incotro, lo ruppero, e fattofi la strada passorno senza dano alcuno, vn folo restò ferito, che poco dopoi morse à Ca

Lucca.

Andrea di pua. Andrea di Lucca fratello di Giacomo Vescouo di Pania, che poifii Cardinale, nobilifs. Caualiero, il quale pugnadopiù fortemete, che cauto, pl'impedimeti, che li nemici haucano là posti, no essedosi provisto di celata, li passò vna faetta per l'occhio, gli altri allegramente peruennero nel territorio di Capua, il che inteso dal Rè, li sopragiunse molta allegrezza, e confidenza, & à nemici timore, dimostradosi per questo, che l'animo del Pontefice no era mutato, imperoche per la presa di Terracina, la fama hauca dinulgato, che Fraccsi niuna cofa doueano temere. Hauendo dunqiil Rè ottenuto queste geti in fuo aginto, metre pose in consulta per qual strada s'haneano da affaltare i nemici, fu giudicato da tutti p cofa ottima,e principalissima, che si douesse espugnare Castell'amare. E quello Castello no molto distate dalla foce del Volturno, Castello umolto be munito, nel quale vi era vn gagliardo presidio del mare, e sua Duca di Sessa, & vn'armata giouentù degli habitati del Ca-

descritzione.

Volturno, e fuo nascimento.

stello. Cade il Volturno dag i monti Appenini, e per vu lugo corfo giunge per pôte à Capua, dopo per il piano piaceuolmete scorre à ofto Castello, e discarrica nel prossimo mareje il più grande de'fiumi, che bagnano la Prouincia di Campagna detta Felice, che all'età nostra vie chiamata Terra diLa-

uore, hà fortito questo nome , perche è terra attissima alla. Terradi Las coltura,& inuita gli huomini per la sua fertilità,& abbonda- uoro, za de'frutti à lauorarla, cioc à coltinare li suoi territorij. Alcuni giudicano, che questo vocabolo sia corrotto, perche in questa regione, non lungi da Capua ui furono i Popoli chiamati Leborij. Hora estendo stato approbato il Conseglio di espugnare quelto Castello, il carrico di questo negotio su dato ad Antonio Piccolomini, il che quatunque per sue qualità era in se arduo, le frequenti pioggie, e la continua inondatione di quelle lo rendeano più difficile, il Castello è sito in luogo ballo,e da più larghe folle piene d'acqua difefo,era malageuole ad inuaderii; Anzi augmentando il diluuio dell' acque, hauea inondato il capo doue Antonio si ritrouana co i caualli, e gli huomini à guisa d' vna palude : Non perciò il pertinaceCapitano desistena dal negotio, ch'hauea incomin ciato, non perdendo hora di tempo all' oppugnation, e da quest' onde saltando i Canalieri, e pedoni con le saette offen- Progressi di deano quei del luogo: ma perche i lor sforzi faceano poco Antonio Pic effetto, vi vennero le bombarde, arme validiffime condotte colomini, da Napoli, le quali tirando sassi più grandi co colpo buttasfero à terra parte della muraglia, più case de gli habitatori penetraffero, e qualfinoglia cofa, che li veniffe all'incontro. rouinassero. Fù oppugnato questo Castello, e co le bombarde, & altre machine per alcuni di,e non pochi dell'vna,el'altra parte furo morti, però la maggior parte fii quella de'nemici:Ma il Duca di Sefla, che staua vicino, per quei che moriuano, & eran feriti mandaua i fani, & Antonio era costretto non folo difedersi da nemici, ma dalla pioggia, & inodationi dell'acque, da la terra argillofa, e fatlofa, e dall'efercito, che ini si ritrouaua p forza ritenuto. Niete però sbigottito d'animo ritenne il luo pensiero, e con l'aiuro de le bombarde, che cotinuamente batteuano le muraglie del Castello, hebbe finalmente la vittoria, entrando in quello, le done turbate, & atterrite per le frequeti morti de lor huomini, vededo hora i figli, hora i pareti, e lor mariti cader morti auati de lor occhi, & alcune d'esse anco alle volte con le botte delle pietre cafcar morti, con vrli, co le voci horribili, e pianto grande si lacerauano il volto, discorrendo per il luogo, pregauano, & effortauano quei, ch'erano rimasti viui, e li scogiurauano, co Tomo 3.

gran strepito, che cedessero alli nemici, el'aufauano, ch'era già morta gran parte del popolo,nè poterfi con forze humane discacciarsi, li quali resisteano all'impedimenti diuini, ne men la pioggia hauerli possuto discacciare, che sarebbe se ritornasse à screnare ? e chi reteneria il lor impeto ? col fuocole col ferro (arebbe rouinato il Caltello, e che era meglio far patti col nemico per la lor salute prima ch' entrasse. Li soldati, ch' erano al presidio, dubitando non esser traditi da terrazzani, insieme con quelli si dierono. Antonio fuor che le lodi, & il nome di vincitore, non hebbe altro vtile di questa pugna, vi sù speranza, che non poco vtile haurebbe hauuto colui, il quale in luogo di quella, che dal Duca di Sessa era stato costituito, vi fuse subrogato: ma il Rè affermado, che quel luogo spettaua alla Chiesa di Capua, lo tenne per se tanto possette lo sdegno conceputo per la perdita di Terracina, ò pur la dolcezza del guadagno: Non fii (dice l'Autor predetto) di poca importanza l'espugnatione di questo Caftello, la quale hauendo chiufo il Volturno, non folo fu libero dall'incursioni de nemici il territorio di Capua,ma anco

quel d'Auerfa,e di Napoli.

Rimanca d' oppugnarfi l' altro Castello vicino al fiume Sarno, che rinchiude la Prouincia di Terra di Lauoro (fe ben altri la distedono più oltre al Garigliano) gli habitatori lo chiamanoScafato, per lo quale gli nemici fin'al territorio di Napoli, cioè alla Torre che Greco, ò del Greco dicono infeflauano. Piacque al Côfeglio del Rè leuare anco questo adito all'inimico; Fù dato similmete il carico di questo negotio ad Antonio predetto, il quale co no maco animo, & ingegno espugnò Scafato, che Castello a mare di Volturno, nè meno quì pericoli, ò tatiche, che là furono. Tenedo dung; assediato quelto luogo, prefe l'altro Castello à mare all'improuiso co parte delle genti, che lo teneano presidiato, e lo predo Il Castello, ch'era minutissimo no lo possette ottenere, il Castellano del quale (si come auante s'è detto) essendo stato subornato per molt'oro, elsedo Catalano s'era ribellato à Fracesi, era costui il Gagliardo marito della Minutula. Due sono i

luoghi nel Regno di Napoli, che ritegono il nome di Castello à mare; Però all'altro, per disferirlo, vi aggissero il cogno

mare delVol

Scafato.

me del Vulturno. Questo (la cui fortezza tu veduta) oltre

l'effere buona nobile, & antichiffima Città, e reliquia dell'antica Stabia (come dottamête, e con viue ragioni dimostra il nostro Sig. Giulio Cesare Capaccio nella sua historia di Na- Capacciol poli) giace al lito del mare con buon porto all' incontro di Napoli quatrordici miglia distâte alle radici del monte, nel quale flan poste anco Lettere, Vico, Sorrento, e Massa similmente Città, & all'Oriete la forte, e memorabile rupe Amalficana, non meno ornate di più altre Città, Terre, Castelli, Palaggi incredibili, de'quali rimetto il curiofo al Capaccio fudetto, & al Configliero Marino Frezza nella fua opra de Frezza: subfeudis. La Torre del Greco, della quale s'è fatta métione, è distate da Napoli per otto miglia, e perciò detta d'Ottauo, e no d'Ottauio. E questa villa posta anch'essa nel lito del mare in luogo eminete fenza mure, edificata a modo ruftico, nel mezo della villa v'era la cafa di I nererio d' a lagnos della qua le fi fe merione net uncorfo precedete d' Alfolo, la quale amo grademente, e qua cafa era vn poco più civile dell' altre, perche Nicolò suo padre Signore della RoccaRainola tenea inCapitaniato questa villa dal Rè, del modo che la tiene hog gi l'Illustrifs. Sig.D.Luigi Carafa Principe di Stigliano, per fe,e (uoi heredi dalla Maestà del Rè nostro Signore. Ne la rupe, che sourastà al mare, v'era il palagio del Re, indegno veramente di tal nome, poiche in quello non v' era cosa degna di lode, v'era indegna fala, e più indegne camere habitana, la vista solamente v'era gratissima, che riguarda verso Napoli, Castello à mare, l'Isola di Capri, Miseno, & altri diuersi luochi, e monti . Sotto la villa al lito del mare vi è vn fonte limpidiffimo, e freddiffimo, che scaturifce. Il Rè Alfonso nell'eftate frequentemente qui fe ne ftaua, ò perche hauca offeruato, che l'acre, e li venticciuoli v'erano più salutiferi, ch'altroue, ò perche non si possea disgiungere da Lucretia, che qui habitaua; la notte dorniua nel suo palaggio, per star più sicuro, per tener alte mura,e per la guardia de foldati:ma il di era sempre apprello di Lucretia, hauendosi fatto edificare vna camera nel suo giardino, oue dimorana. Alla villa souraftà il Monte di Vesunio, ò pur di Soma dalla terra, che li dà il nome ornatiffimo,e fertiliffimo di vite, le quali fostenute funio. da gli arbori, generano molta copia di vin greco, gratifiimo al gusto. Quello monte anticamente hauere buttato fiamme,

Torre del Grecos

D. Luigi Car rafa Principe di Stigliano

fiamme, & effersi abbruggiato, la superficie della sua terra lo dimostra simile alla cenere, & i negri sassi, & abbruggiari, fin come vedemo dalle minere del ferro soprastare al metallo adusto. Questo monte hà due capi, si come riferiscono esser il Monte Parnaso, memorabile per Nisa, e Cetra. Vn solo capo,ò vertice tenea primo, e sotto di esso vi era gran copia di folfo, il quale effendo confumato per l'occulto incendio, efsendosi aperta la terra quella summità calando al basso rimafero due colli, & vna valle tra l'vn,e l'altro non piccol, anzi dicono alcuni, che vi si son appressati, esferui vn meato profondissimo, dal quale è vscito più volte suoco grandissimo. Scriueno molti, che'l gran Plinio secondo Veronese, che scrisse la naturale historia, essendo Prefetto dell' armata Romana, che posaua al porto di Miseno, per osseruar questo accello allora di natura efferui corfo, e mentre incautamete confiderana la caula di quetto minasala, efalando da quel meato vn nociuo vento, che da noi fi direbbe mortia, refici prino di fenfi, e vita questo huomo così eccellente, occupadoli la respiratione: indi hebbe à dir il Petrarca.

Morte di Pli nio.

Petrarca,

Plinio Veronese. Al scriver molto, al morir poco accorto.

Questo n'è piaciuto riferire della Torre del Greco,la quale per la virtu di Antonio Piccolomini, fù in questo tepo falnata, riducedo in potestà del Rè Ferrante Scafato Castello, e rinchiuso il passo di Sarno à nemici. Indi nel 1464. poi il Sómo Potefice Pio, esiendo Scafato vna parte della dote conferita da Carlo Primo Rè del Regno al Monastero da molto tempo ridotto in commeda di S. Maria di Real Valle edificato in quel luogo per voto del detto Rè, dopò l'acquifto del Regno (com'altroue è detto) lo coferi con il cofenfo del Cardinal Fracesco Piccolomini del titolo di S. Eustachio, allora di quello commedatario suo nipote,e fratello di Anto-, nio, all'istesso, e suoi heredi, e successori per linea mascolina descendenti in perpetuo col suo castello, vtile dominio con l'habitanti, e vassalli, e col ins di cfiggerfi il passo, sen gabbella dalli passaggieri, col mero, e misto imperio, & gladij detestate, col peso di pagare vna tassa d'vna libra di buono argeto, onero il suo valore in pecunia numerata per il censo all' Abbate, seu comedatario di detto Monastero, che serà in fu-

turum nella festa dell'Assuntione di Nostra Donna, sincome appare da vna copia autentica della bulla espedita dal detto Pontefice in dett'anno nel mese di Giugno, e sumpra dal Registro della Camera Apostolica dal libro intitulato Vicariatuum Nicolai V. Calisti III. & Pij II. Rom. Pontif. R. 194. da me vista in stampa, & efistente in mio potere, stampata à richiesta del Cardinal Gesualdo, che su Commedatario gli anni adietro di detto Monastero , del quale il Dottor Marc' Antonio de Canalieri trattò i negotij, in vigore della quale tanto i successori del detto Duca Antonio, che sono stati, Mare' Antofono Conti di Celano, quanto gli Abbati, e Commendata- nio de Cauz rij di detro Monastero stanno in possessione della Torra, e lieri, del Castello, & eglino dell'esattioni di detto censo, & à futura memoria hà parso qui notarsi.

Hauedo il Rè espugnato il castello di Formitula, e quella Baronia con il Contado di Cerreto, di Caferta, S. Agara, e. molt' altre terre riceunte in fua poteftà , o ricuperate fei castelle, che furon di Iacouo Antonio della Marra, detto di Seri no; ottenne anco co l'arme tutto il Territorio Salernitano. che chiamano la Foria con più Cafali, e castelle, il simile hanea oprato in Calabria per mezo de'suoi Capitani; in Puglia per le genti à cauallo, che dall' Epiro, e da Albania hauca chiamato in sua disesa; pose à rouina tutti li territorij, che li inimici haueano occupato, & intrato in Valle Gandina, memorabile per l'espugnatione de'Romani (ch'hora lo stretto Valle Gaud'Arpara dicemo) prese il Castello di Monte Ercole, corrot- dina, hoggi tamente Montesarchio detto, così anco Duceta, Milazzano, fretto di Ar il Vallo, Arpaia, e molt'altre terre, parte per forza, & parte essendo ricornate alla sua vbbidienza di bona volunta,& a fronte à gl'inimici, che stauano accapati in Gesualdo, hauca recuperato due Terre la Serra, e Monte aperto, e da Napoli fin' alla terra di Padulo distante da Beneuento otto miglia, aperse il camino verso la Puglia per quarata miglia in circa, venendo da sette miglia appresso Lucera, occupado có l'arme la terra di S. Bartolomeo, che dicono del Gesualdo. Era ritornato in questo tempo Beneuento à S. Chiesa, che su anticamente capo del paese de'Saniti. Hauea vbbidito per prima questa Città al ReAlfoso,e prima del dominio di quello, ò alli Rè predecessori, ò ad altrui con voluntà di quelli, co-

me altroue è detto ne i precedenti libri, & il Rè Ferrante per la conuentione hauuta col Papa gli hauea restituita, però di mala voglia, non potendo altramente ottenere la coccsione del Regno; partori la necessità la giustitia del negotio; V'inuiò il Papa l'Arciuescono di Rauenna, che quella Città gouernasse,e perche di questa Città, tatoli predecessori di Pio. quanto li fuccessori, n'hanno tenuto, tengono, e teneranno il dominio, e possessione à denotare il diretto dominio, che S. Chiefa tiene in questo Regno, m'anuertifce il luogo, che mi diffonda alquanto à raggionar di Beneuento, della sua antichità, del suo Territorio, dominio, e possessione, da qual tempo incominciò ad effer fotto il dominio di S. Chiefa, per quanto spatio vi dimorò, e come alcune volte fu'interrotta tal possessione,e come vi ritornasse, con altri particulari memorabili, che non dispiaceranno à chi leggerà, se ben deuiaremo alquanto dalla tela dell'historia.

Beneuento, e sua edifica gione.

Strabone. Solino. Mela. Ammirato.

Stati di Be-

Liuio

E Benéueto vna delle prime Cl.: à edificate nelRegno, dopò la ruina di Troia, che furono Brindifi, Sipóto, & altre có memorate da Strabone, Solino, Pomponio Mela, '& altri, fil capo (com'è dette) della Region, o Prouincia de Sanniti, che fi diflende quafi fin' à confini di Roma, come diffusamente. I'Ammirato nel fuo trattato de i Duchi, e Prencipi di Beneuento; Hà hauuto tré flati; il primo di Republica, che fù di tanta potenza, che têne continua guerra co Romani per spatio di anni ottanta, fecondo alcuni; e fecondo altri cinquata, e più volte in quella furo i Sanniti vittoriofi, patricolarmète à le Forche, di sà metionate Caudine, con il suo grofissimo efercito, del quale era capo Herenno, e dopò hauer vinto i Romani, fero passa fra fotto il giogo, togliendoli l'armi, come feriuono Tito Liuio granissimo Autore, & altri.

Vien deferitta tra le più famole d'Italia, in modo che nella diufione di quella tra Carlo Magno Imperadore d'Occidéte, e Niceforo d'Oriente, lafeiorno folamente trè Ducce, che da lor fole se gouernauano, la Romagna così iui nominara dopà la cacciata de Cost di Beneuento, e di Venetia.

II fecodo ftato fú de Signori affoluti, e Serenifimi Duchi, e poi Prencipi di quefta Città, effendo parfo à Longobardi Signori quafi dell'Italia, ch'il nome di Réfuffe odiofo, etcorno trenta fei Duchi, fecondo alcuni, e fecondo altri ttenta, i

quali

quali l'acquistato lor imperio reggessero, tra quali Zorone Zorone Duprimo Duca di Beneuento. Quelto Ducato abbracciaua. ca di Benetutto l'Apruzzo, la parte detta hora Provincia di Terra di Lauore, e Contado di Molifi, toltone Napoli, & altre Cirtà maritime, che per il mare rimafero fotto I Imperio Greco, e comprendea anco la Puglia, e la Calabria fin' alla colonna. di Rigio, come l'istello Autore.

Sarebbe temerità affermare, come procedesse la succession ne di cotal Ducato, perche fi legge, che tal hora succedero i figliuoli, altre volte mandati da i Rè Longobardi, dopò la restitutione del Reame in questa Natione; e ben spesso s'eli-

geano per consenso del Popolo Beneuentano.

Di questi Duchi, alcuni di essi furo di molto valore, & oprorno fatti di guerra grandissimi,e tra l'altri sii Grimoaldo Re d' Italia XI. perche essendono venuti i Saraceni dall' Africa, per saccheggiare la Chiesa di S. Michele Arcangelo ful Monte Gargano, egli andandogli contro col suo esercito gl'vecife quali tutti, e dopo có numerofo efercito s'inuiò verso Pauja, oue saceano residenza i Rè Logobardi, e là peruenuto, hauendo morto Gundiberto suo aduersario, e cacciato dal Regno Parterito occupatore di quello se n' insi-

gnoril' anno del Signore 666.

Romoaldo Duca di Beneuento VI.essendo stato assediato dall'efercito dell'Imperador Costazo, l'astrinse à ritornar in dietro in Napoli, & inuiatoli Mitola Côte di Capua côtro, lo ruppe prello il fiume Calore, & egli fuggendo, arrivato in Napoli inuiò vn de'fuoi Capitani, detto Sabuero, co efercito di venti mila soldati,per tentar il Duca, il quale vscedoni in contro col suo pose in suga quel dell'Imperadore ritornado trionfante in Beneueto,e vendicatofi de Greci, affalto, e prefe Taranto, efpugnò Brindifi, e finalmente guadagnò tutta quella Prouincia; ende Teodata sua moglie non ingrata de' beneficii riceunti da Dio, edificò fuor delle mura di Beneueto vna Chiefa col Monasterio di Monache, in honore di S. Pictro Apostolo, de' quali fin hoggi ve si veggono i vestiggi dell'edificio rouinato dal tero,e poco giudicio de posteri.

Gifulfo Duca di Beneuento Ottauo fu dedito all' armi, Rolo in Be-prese Visara Città de'Romani, Irpino, & Vrfino.

E Gifulfo Secondo Duca diBeneuento fu Signor liberaliffi-

Romozldo Rè d' Italia.

Chiefa di S. Pietro Aponeuento.

mo, perciò che donò tutto il dintorno di pianura,e de'monti al Monastero Casinense con tutte le castelle, e Ville del circuito, & incominciò ad edificare la Chiefa di Santa Sofia detro la Città.

Arechi fu magnanimo Signore, & il primo, che s'intitulò Principe, e di ciascun'altro, che sin'à quell' età ritenesse quefto nome; Volle anco portar corona, riparò, e fortificò la Città di Salerno, per hauer fortezza ficura al mar Tirreno: riduste à fine il ricchissimo Tempio di Santa Sofia, doue condusse molti santi corpi da tutta Italia.

Grimoaldo V. al numero de' Prencipi, essendo assalito da Franceli,& vscitogli incontro, li vinse con sua grandissima

Sicardo Quinto Principe, ricufando Napolitani de pagarli il tributo, ch'à Sicone suo padre haueano promesso, l'assediò per lugo tepo,e rouinò il tutto di fuori;perloche Napolitani ottenuto perdono, s'obligorno di nuovo pagarglielo.

Corpo di S. Bartolomeo Apostolo in

Discacció gli Saraceni d' Otranto, e di B indili, loggiogò gl'Amalfitanifenza ferro, madò per tutti i luoghi del Regno ad inuestigar de'corpi santi e quelli fea condur à Beneueto, tra quali fu il corpo del gloriofo S. Bartolomeo Apostofattolo codurre dall'Ifola di Lipari, edificandoli la superba Ritonda, tenendone egli, e suoi successori particolar cura. rifultando à molto lor gloria d'hauer vn tanto tesoro, ch'il Terzo Ottone Imperadore non per altro vene in Beneuento con gradiffimo efercito, che per toglier l'ofsa di quello fanto, al quale no potendo resistere Benenentani così all'improuifo in cambio di quello gli diero quel di Sato Paulino Vefcouo di Nola, del che accorto poi l'Imperadore, ritornò molto sdegnato ad assediar la Città, la qual ritrouata muni ta,e fortificata, dubitando del lugo indugio se ne ritorno in Roma, e per strada morissi di veleno, come hà la Cronica tone Ill. Im Cassinense al secodo libro al capo 24. Santo Antonino nella fua Historia, & altri. In confirmatione del che Fra Alfonso Villega nel suo libro Flos Sanctorum sù là vita di questo Sato pone vn curioso miracolo cocesso dalSignore per sua intercessone, e molte Indulgenze concesse da diuersi Sommi

oninosn/-

po la morte dell'Imperadore, quali fi cofruan originalmen-

ce in detta Cirtà con l' offa di questo Santo con due chiaui, vna de quali si tiene dall' Arciuescouo, come capo del Clero. e de 24. Velcoui suffraganei, le l'altra dall'antichissima fami-

glia de' Mascambruni da tempo immemorabile.

E seguendo in tal stato molt' altri Prencipi, finalmente il lor dominio fi divise in quel di Capua, e di Salerno, dopò quali questa Città venne in dominio de la Sede Apostolica, e del Vicario di nostro Signor Giesti Christo in terra, assai miglior dominio del temporale de' Prencipi, il che quantunque possa hauer principio da la donatione vniuersale dell' Imperadore Costantino fatta à Siluestro Sommo Ponrefice, & à Santa Chiefa; il che fermamente si dè tenere; tutta volta fi legge, che nell' anno del Signore 982. ritrouadofi questa Città in potere di Landinolfo Principe di Capua, di Renato. Essendo Imperadore dell' Occidente Otrone Benquentani oftinatamente la parte di Bafilio, e Costantino Imperadori dell' Oriente seguiuano, surono da quelli assediati,e prefi,e la Ciu a brugió, onde ne rellò fotto l'Imperio Cronica d'Eufebio, da Gio. Villani, al primo capo del guar- Eufebio. nel fettimo de Re no Italia, dal Nacelero, & altri. Effendo Biondo. 1049. hauendo Leone Nono Pontefice rimefio questo cen- Biondo-1 fo à detta Chiefa, n' hebbe in cambio da Enrico Terzo Im- Platina. peradore la Città di Beneuento con tutte l'altre Castelle ro, sincome riferiscono il Biondo, Platina, nella vita di Jetto Leone, il Nauelero, Sigiberto, Genebrardo, & altri, benche Leone Oftiense; & il Sigonio, che lo segue, riferi- Sigonio, scono questa donatione ad Enrico Secondo padre, e non al

Masteo Pal-

terzo, che li fù figlio. Accettò volentieti il Pontefice quella donatione, constituendoui Duca vn Caualiero, detto Fodulfo (come i medefimi scripono ) ma volto il Pontefice all' neuento, se non l'aggiurant à ricuperarlo da mani di Normanni, ch' haucano occupito il Regno, de' quali era capo Imperadore Cuarniero Sucro co molti altri Capitani Gerfa fu sconfitto, e constrinsero i Normanni al Papa à salvarsi; non vsorno però men che sauiamente quella vittoria, hauendo Vmfrido lor Capitano promefio al Pontefice, che faluo à Beneueuto l'hauerebbe condotto, e quindi volendo oue poi morfe, ancor ch'il Panuinio vuol, che cio feguille maneffe Beneuento in dominio del Pontefice. Però chiara fiderando Roberto stabilire il suo stato di Puglia, inniò Am-Onde partendo di Roma, venne à parlamento con Roberto, do si composero, che Roberto si se huomo ligio di S. Chiesa, e suddito, restituédo al Potefice tutto quello, che de la Chie-

sa tenca, e specialmente Troia, e Beneuento, con altre connencioni, sincome in vn mio discorso particolare de la continuata posse filone tenuta dopò da gli Ponzesie Roman, di Beneuento hò stritto, se ben interrotta da sincessiori di Ru-

LooneOffic-

Panninio.

IBROV.

berto, da Ruggiero primo Re del Regno, da Guglielmo il malo, dall'Imperador Federigo, & altri fin' à Carlo Terzo, nel qual tempo Vrbano Selto Pontefice ne concesse il gouerno à Ramondello Vrsino, che poi fù Principe di Taranto, per lo scruitio sattogli di liberarlo dalle mani di Carlo, che lo tenne assediato in Nocera de'Pagani, come al suo luogo sudetto. Dopò Ramondello fu occupata quelta Città dal Rè Alfonso al tempo di Gionanna Seconda, in potere del quale, o successivamente del Rè Ferrante, di cui raggionammo fin' à quelto tempo, che fit da quello restituita al Pontefice. Pio, com'è detto. Resta per compimento delle glorie di que- Prerognine sta antichissima, e nobilissima Città referire, che non è totalmente priua, de le grandezze sue, poich'è capo di Contea,& essendo in dominio di S. Chiesa, non è contenuta sotto il dominio del Regno, & è rimalta capo da se stessa con segnalati priuilegij concessoli da Pontefici, come tra l'altri di non. esserui confiscatione de beni per li delitti, che vi si commettono, e esserui appellatione nelle canse criminali alla Corte Romana, che toltone alcune Città, altre del stato Ecclesiasti-

della Città diBeneucto.

L'Arciuescouo hà (com è dettu) 20, suffraganei, che non sò ch'altre n'habbiano tanti, con alcune notabili prerogatiture, frà quali è quella di Tocco, che partita di Beneuento Famiglia di con Canalieri dell' altra de Mascambruni col valore delle Tocchi in. armi fi fero i Tocchi Signori, e Dispoti dell' Isola del Zante, e Cefalonia, altre di Morra, Epifani, derivate da Principi brum di Beneuentani, & i Mascambruni similmente di quelli Signo- Metra Epiri Lampollo, quali, come hò detto fin'hoggi, ritengono re- faniliquie delle autentiche prerogatiue, che folo à quei Principi Merrauano, come di conseruar il glorioso corpo di S.Bartol'altre ne i Registri de la Regia Camera di Summaria, il coto, che dalli Re del Regno fi tenea delle perfene di questa.

De Mascam-

caía 300. e più anni 'addietro, quali con differente modo dell'altro di quefta Città vencano trattati, & estimati in modo ch' il Rè Rubetro nel 1316. Seriuendo lettere al Sig. Simone Mascambruni, in vna d'esse lo tratta d'eguale, perche hauendo questo Rè bisogno de' grani per sar taer biscotti per l'armata, li scriue pregandolo di cio, & al sine gli dice, che li restaua obligato de la gratia.

Alfonfo Mafcambruni fu si bellicofo, & ardito, che posta inseme vna massa de genti conuocate da suoi parenti cò ulcini, tentò nel 1510. impadroni si di Bencuento, come si legge dall'indulto, che poi se ad alcuni di cio il Somo Potence.

Hebbe questa nobilissima Città in ogni tempo le sue perfone segnalate, & Illustri, Imperoche al tempo de la Romana Republica hebbe li dui obrili padre, es figlio, i quali memorabili in la scienza de la Grammatica, sondamento di tutte l'altre, de la quale si sea molto conto, meritò il primo da lasina patria Leniuento, o cretare en motre la statua posta nel Campidoglio de la Città Simeona, riferisce Suctonio Tran-

E non folo costoro, nia anco il lor seruo Scribonio Afrodisto sii illustre in questa screnza, onde merito per sa sua dottrina d'esser statto libero da Scribonia moglie di Cesare Au-

gufto, del quale, & anco memoria Suetonio.

A tempi poi de la luce di Nostro Signor Ciesà Christo, oltre infiniti Santi, de' quali basterà solo per tutti il Glorioco, e nostro Protettore S. Gianuario Vescono di Beneuento 
e hauuto due Sommi Pontesci di molta erustitione, e Santita 
il di vita, Vittorio Terzo de la famiglia Episania, e Gregorio 
Ottano, de la di Morra, oltre infiniti Cardinali, che scripto

mestiero d'intero volume à nominarli

Nela proteffione legale hebbe il dottiffimo Papiniano, ital rifconfulto da douero, come lui fteffo teftifica in la l. Hare des met, ff. ad Trebellian. da lui compolta, oltre l'altre disperse nei digesti, oue si gloria de la sua Parria Beneuarto Colonia de Romani, il che quanto allora importasse udirà in altro luogo. A tempi prossimi vi furono Rossedo, e Gosffredo ambidui Beneuentani, de quali si gloria la Città di Bologna, oue suron condotti à leggere la facultà de lu leggi cunti per la lor gran dottrina con grosso falario dallo sommi Parte fei di quoi transi.

Perfone Illuftri di Bencuento.

Sucronio,

100

S. Gianuario Vescono di Bencuento, e Protettor di Napoli. Vittorio Ter

Gregorio Ottauo,

Papiniano.

LIBRO V.

Bartolomeo

Camerario.

A di nostri vi sono stati nell' istessa professione Bartolomeo Camerario, detto di Beneuento, conforme all'antico vio del Regno di denominare i Dottori dalla lor patria, e non dal casato, che per la sua insigne dottrina fu eletto dal gran giudicio dell Imperadore Carlo Quinto, e Rè del Regno a moderare il suo Regio patrimonio, constituendolo Locotenente della Regia Camera della Summaria.

Passorno pochi anni sono à miglior vita con duolo vniperfale dui chiari lumi nell' ittella professione Gio. Battista Ministri di Sua Maest Cattolica, ch'hebbero il gouerno del Regno per molto tempo, gouernandolo tettamente có molta lor lode, & honore, i posteri de' quali perpetuano la memoria de si gran padri, gia che vedemo il Signor Fabritio figliuolo del Mascambruno reggere con rettitudine in vnluogo di Giudice la gran Corte della Vicaria, per il buon. gindicio dell'Illustrits. Sig. Cardinal Borgia, ch'hoggi per nuscricordia del Signore gouerna il Regno, seguendo gli

Erstornando alla tela dell Historia: Nel principio dell' uolto à fauorire le parti de Francesi, incominciando la Fore l'auisi con n o la lecrucara à ritomar con le sue genti in FabritloMa-Gennaro, si condulle con parte dell'effercito intorno al Mote di Somma, doue non molto dopo fu à ritrouarlo Boberto, col quale hauendo à lungo ragionato, volfe, che incompagnia di Roberto Orfino, ei se ne gisse di subito à Co- di Napoli. senza con buon numero de soldati, per souuenire il Castello di quella Città, la qual veniua ogni di oppressa più strettastiero à questi Capitani, fando essi in breue gran viaggio, pagnano, lungi di Cosenza due miglia, e vi dimororno tanuea gia fette mesi sostenuto l'assedio. Di qua passati à Castel

Gio.Battifta Mascabruno

Marc' Antonio' Morra.

le. & Vicerè

#### 330 DELL' HISTORIA DI NAPOLI Franco, l'vn d'essi altoggiò dentro la terra, e l'altro sotto le

Coséza prefa da Roberso Vrino.

mura con le genti. Nel qual tépo Luca Sanseuerino si cógiúse contre mila fanti, e seicento caualli, persuaso a così fare da Ruberto; & hauuti insieme lunghi discorsi su'l fatto della guerra, jui si fermorno alquanto per rihauersi dalle ffatiche del viaggio: Il giorno appresso posto le squadre in barraglia cominciorno al rompere dell' alba à marciare ordinataméte verso Cosenza. Giace auanti questa Città per cagione del fiume Bifento vn largo detto alli Riuocati,nel quale i terraz cito,e dato animo à foldati per il futuro conflitto, coclusero d'occupar il monte, ch'è à fronte il castello verso Leuante; Perciò che i nemici hauendo hauuto notitia della venuta de i due Roberti, e conosciuta l'importanza del luogo, l'han'impadronirno del monte, có lo scacciarne i nemici, i quali viitofi affalire così valorofamente laiciando l'armi per cfgl'altri esortati dal Capitano à mostrar loro il viso, vi rimalero combattendo feriti, e prigioni. I Capitani riceunto à terra,per non dar tempo à nemici. In tanto il Silcara, dubicando, che quelle genti non fingessero ciò fare per ingannarlo, hauea mandato alcuni fuor del castello per ilpiarne : Ma veduto preso il monte, e venir co ordine verso lui l'esercito, riconosciuti ambo i Capitani all'insegne tosto si codusse da loro & hauendogli perfuati à non mancar di diligenza per tirar à fine l'impresa riceue in Castello Roberto Orsino confortando, e porgendo speranza à soldati per la vittoria. disse loro. Hoggi soldati miei conuerra, che voi nella Città piate gagliardamére i bastioni, che ciò vi prohibiscono. Dal rompere i ripari, & mandar per terra i bastioni, che quei di cessario volger le spalle; I Cittadini attoniti per l' improuila condeano, e fuggiuano pelle Chiefe oue s'erano faluate le

Parole di Ro berto Vrino à invisoldati

don-

L 1 B R O V. 331

donne; fanciuli, eti vecchi inurili à quell'efercicio. O'ide lo fitte, its cea caito, e sa fatto per il rompimento delle porte, per il pangeres, gridi di canti, e per il correre delle getti. hora in quello, hora in quell'altro luogo, che l'aere ne rifonana d'incorno. l'O'fino hauva in tanto totto la porta della Città, nella qual'entrati caualli, vi accorfe anco toflo tutto l'eltretto, e quiul non s'hauendo alcun rifpetto à cofe fagre, o'profane, fi vedcano rapir le vergini, ifpogliai le madri, dalle braccia de propri padri citar per forza i bambini, s'infine viat mille crudelta contro i vinti, de quali le piazze abodiadono tutte le maniere de vitoperi, e di feclebracze, che fi poffono imaginare, nè lafetando à dietro verun termine di crudelta, e di difreggio, aucnina allora, che i medefimi vincitori troppo auidi di preda, volgeano il ferro verfo lor feffimentre e fli sforzaumo di corta di mano a quegl'altri.

Esaggera molto l'Antore de' Commentarij di Pio questa cattura di Cosenza, e perciò non mi pare lasciar indietro quel che di cie eg i scriue in questo modo in questo tepo in Calabria legui non peca mutatione de negotij, e Cofenza la prima di quella Pronintiamperoche nutriua moli i mercalà coducendo altre nel lor pacfe hancano acquiftato molte Cuta, no fopporto no or reefse le ricci ezza, imperoche cre-1cendo elle, il ambitione, & il lullo, crebla ro anco, fomenti certiffimi della difcordia, talche d leordado in fe fteffi i lor Cittadini, li quali haucano alcun odio al Re l'errante, e fatti impatienti da quello, se diero à Francesi, resto il castello in dominio del Rê,e scorgendo, che staua in pericolo di peruenire in poter de'nemici, Alfofo d'AnoloSpagnuolo, Roberto Orlino, e l'altro Côte di Saseuerino Capitani del Rè di molto valore vi furono tofto fopra, & intromessi il castello, i soldati disceseio dentro la Città, fu perciò combattuto nel-I angustie delle vie,hauedo i Cittadini vistosi in estremo pericolo prese l'armi;ma breuissima sù la contesa, imperoche da vna parte i foldati nutriti in la guerra,e dall'affidua tatiga indurati,e dall'altra i cittadini,e molle giouentu no atta all'arme, elsedo i cittadini superati, parte ammazzati, e par-

te prefi, lassorno la vittoria à nemici; la Città saccheggiara pati tutti quei dani,che piacquero à vittoriofi, fu flimata la preda passar il numero de setteceto mila scudi d'oro. L'esercito dopò se parti carrico di argeto, e di oro. Quest' estremo danno parti per pazzia de' pochi, ma no di tutti i Cittadini quest'antichissima Città, appresso della quale Alatico graRè de Gothi volse esser sepolto nell'alueo del suo fiume, pagado tutti la pena per la proditione de pochi, imperoche, ficoine quel Tolto si fè capo de i villani Calabresi cotro ilRè, cost vn altro Tosto nobile Cosétino prese l'armi in fauore del Rè; per il che egli,e suoi posteri n'ottennero molta rimuneratione, come appresso diremo . Ne tacque il Re questa celebre vittoria al Sommo Pontefice, imperoche fubito nel certificò con la seguente Epistola, la quale si legge nel terzo libro del

Alarico Re

de Gothi.

Post multas, ac varias miserias, quibus hattenus affecti sumus (Pater Beatifs.) tandem Deus influs, o mifericors Nos aquius refpicere, & flatui nostro benignius consulere dignatus est. N i cu Calabria ferme à fide nostra defecisset, arx verò Consentina prostaret in fide, Nos inclice illi arci subuentre cupicies; quippe quod effet Proutneise illius caput, misimus vilue cum parte exercitus praclaros Ductores noftros Militem Vrfinum, & Rubertum Sanfenerini Comitem. Hi quidem incredibili celeritate Iter emensi , virtute illa Cafarea venere videre, vicere, Na, & arci oportune subuenerunt, & Civitatem ipfam caperunt, atq; diripuerunt : Nam cum primo fefe dedituros pollicerent, postca verba darent, imo hostilia cuntta cláculum pararentsdigm tune habiti, qui in pradă militibus exponerethr. Scribut praterea pranominati Ductores, Vices, atq; oppida ccplura se ded fe, breuig; fore ve Pninerfa Prouincia redigatur in poteftatem, ditionem nostram. Hac Reatitudini tua renuncianimus , quoni - certo fermus te tali Nontio incredibiliter ganifurum, & Deo immeriali landes, & gratias relaturum prafertim hac cum intelligas tuis eufpieus eneniffe, or enentura fo pius. Vale, or regna.

Trouadosi à questo modo presa Cosenza, e mandata à sacco co tante calamita, e roina, vi caddero anco terribiliffime pioggie, per cagion delle quali hanendoui Capitani per più giorni riftorato l'effercito, fatto frà lor cofiglio, fu rifoluto, che provisto il castello di buona guardia, coducestero le geti contro de'luoghi connicini; tal che vscendo di Cosenza co

prand'ardire,e co molto spauento de'nemici, tantosto si diedero loro Sillano, Martorano, e Nicastro, perciò che il Centiglia,e Francesco . . . . Conte di Nicastro, diffidadosi della debolezza di quelle muraglia s'erano ricourati dentro di Maida; Et indi à nó molto presero Biskanano per forza, la qual nuoua riepi di stupore, e terrore tutti i cotorni, per esfer la terra colma di genti, posta in sito alto, e sorte, e no potedo se no difficilmete entrarui alcun disarmato: Onde il vedersi cosi al primo tratto espugnare, nó v'hebbe altro luogo quãtuque fortiffimo, che no dubitaffe di effer prefo; la fama del qual'anuenimento paffata à Gio. Antonio Orfino, lo moffe à chiamar prestamente il Piccinino, acciòche da Marrucini, hora Apruzzo Citra, ne giffe à guaftar tutte le Terre, che Roberto Sanseucrino hauca nella Calabria, perche facendo la strada per i Sanniti, hora di Beneuento cominciò à batter Montoro con l'artegliarie, e lo prese, e più per inganno, che per forza Caluanico, che lo diede à facco, e così fè di alcun' altri Castelli, e Villaggije se ben' il Rè per impedire quel furore vi mando Roberto Conte di Caiazzo con molta gente, non perciò colui potè far tanto, che non andaffe il paele in ruina, e ch' egli non rimanesse sturbato di quella impresa: Ma hauendo configlio con Roberto Orfino fuo Collega del lor ritorno indierro molto pericolofo, fi partirno quindi ambedue occultamente, e traueríato i monti di Calabria fi condussero prestamente in Puglia per soccorrere Giouenazzo, per molti di assediato, e ridotto ad estrema necessità dal Principe di Taranto,e lo fornirono de vittouaglia. Questa Città hauendo la via del mare molto libera s'affaticana il Principe di ridure in suo podere, e perciò l' hauea serrato eneti i passi per le vittouaglie, il che ageuolmente hauea posinto fare, obedendo à lui tutti gli altri luoghi conuicini: Ora essendo la venuta di Roberto non men grata à quei di Trani, e di Barletta, dinotiffimi del Re, che necessaria a quei di Giouenazzo, cominciorno dopò tante tempeste à respirare, vedendo uagar le sue genti per la Puglia, & hauendo per l'addietro sempre inteso cattini progressi di sue cofe, massime, che d'indi in poi, che i nemici s'impadronirno de luoghi d' intorno; Roberto dunque afficurato in cotal modo quei Popoli, & hauuto su quello con Francesco Tomo 3.

del Balfo giuditio, il quale frana al gouerno d'Andria, fpinfe l'esercito à Canosa, e quindi à Venosa, che guardana Mase Barrese, e raggionato con lui poche parole su 'I medemo negotio della guerra, indi ad alcuni di fe ne ritornò in Calabria e di là in Terra di Lauore: il Piccinino intela la cofforo venuta dinife con prestezza i soldati, e si conduste in Puglia all'Orfino, menando feco Lucretia d'Alagno Napolitana, la qual' egli fommamente amana, e fauorina. Questa è colei tanto nota, e famosa al Mondo per la meranigliosa, & incredibil sua bellezza, la quale il Rè Alfonso inchinatissimo all' amore, hauca se ben vecchio, preso giouanetta ad amare; e si altamente ad arricchire, & honorare, che fu opinione, che quando la Reina Maria si fusse morta, e piaciuto al Papa di posserla rinuntiare per causa di sterilità, ch'egli se l'haueria sposata (come si ditte) Morto Alfonso, e temendo coftei, che Ferdinando deucnisse sì fattamente poucro per cagion della guerra, ch' egli de fuoi tesori la spogliasse, ico ritirò con ciò ch'hauca nel castello di Somma, onde mossa da paura, e da ambitione, si dicde occultamente al nemico Giouanni.

Soccorso del Pontesice al Rè Ferrante...

In questo mezo all'entrare della Primauera il Poinesce-Pio inuiò Antonio figliuolo di fua forella con mille caualli, ecinquecento fanti in agiuto del Rè, essendo quello giouanetto fotro la guida, e protettione del Conte Giouanni (comes fi dife) humon in quell'ertà di gran valore, il quale hauta rimosso dalla parte del Piccinino con gran soldo, e promesfe: Costui impadronitosi con buon modo del stretto di Mignano passò à Capua, doue il Rè si ritrouaua, e totto subiro l'artigliarie della Città, n'andò ad accampare à Castello amare del Volturno, e l'altro di Stabia, e vi sè i buon progressi riferiti col testimonio dell' Autore de' Commencatij del Pontasse; Onde non occorre replicarli con quel del Pontasso.

Francelco Aragona nafce.

In questo tempo nacque al Rè vn figliuolo, che su chiamato Francesco, che dopoi su intitulato Duca di Sant' Angelo, e Monte Gargano.

Non molto dopo il Re hauea spedito Mare. Antonio Tore'la,e Pietro Paolo Aquilano, questo con due, e quella can fei compagnie de canalli, perche s' vuisiero con Manco di

Capua

Capua; con la quale vnione si ricourorno molte terre dell' Apruzzo nominate dal Pontano co' nomi antichi di quei popoli, che nell' effate precedence s' crano date al Piccinino liberalmente piegando tutti quei popoli al Rè. Questo successo riuocò incontanete il Piccinino di Puglia; tal che egli da Manfredonia passato à Tordino per mare, ed indi ad Ortone, v' intefe l' assedio della Rocca di Loreto, che Matteo hauca operessa con buon forze, dopò ch' egli hebbe la terra; onde fatta la fcelta d'altre compagnie de fanti, tirò a Molcofo, la doue hauea d' aspectare vn gran numero de caualli da dinerfi luoghi. Aleffandro Sforza in tanto mentre questo seguiua passato in Apruzzo ridusse il Conte de Popoli Cantelnio all' vibidienza del Rè, così anco la Contea di Celano, Sulmona, Teano (che la Città di Telidegiudicano effere) e molte altre terre di questa pronincia, che pareano motivare, le confirmò in fede, Matteo di Capua espugnò per forza il Castello di Santo Flaviano, togliendo molte altre castelle à Giosia Acquanina, e giongendo a Theramo Teramo prealla meza notte dandoli agiuto i cittadini, che n' erano fo da Mattee stati cacciati via , rottani la porta guadagno quella Cit- di Capua,

cà senza sparger sangue, sincome l' Autore de' Commenta-

rij.

Relo Scafato (com'è detro)il Re congiunse l'esercito con quello di Antonio Piccolomini, e si mosse di Terra di Lauore, con intento di dare il guasto alle biade delle terre di Puglia: ma perdendo il tempo alcuni di nell' affedio di Mon- con quello teforre, fando la ftrada per quel di Beneuento, one racqui- della chiefa, Ro molti castelli, peruenne sù l' Appennino, & alloggiato sotto di Lauignano, e trapassato il monte di Crepacore, discese nella Puglia, accampandosi presso Troia, guastando per molti di vicini luoghi: ma il guasto fiì doppio, perciò Il Re Ferrache le biade, che si trouauano mature, si leuauano per il e suoi provitto de foldati, e tagliauanfi le verdi per vio de' caualli, greffi. (frutti, ch' apportano le guerre à poueri popoli.) Aggrauato il campo da vna impensata carestia di vittouagile vi concorreano infiniti huomini , e mercatanti di quelle montagne per guadagnarui, onde i soldati per la gran moltitudine di coloro si mistro con più diligenza à dar il guasto per effer pagati , tal che l'efercito, e l'alloggiamento ne di-

te in Puglia,

uennero vn' aperto mercato, e quasi publico granajo in quell' estate à popoli couicini : ma à questa disgratia il cielo ve n'aggiunse vn' altra, ancor che fusse di meza state, il che fù vn freddo asprissimo, e mal'ageuole da sopportare, tal che i foldati furon costretti tagliar tutti l'arbori,e le vigne d'intorno per hauer suogo. Guaste dunque sotto Troia tutte le campagne, il Rèn' andò à Voltorino per far il medemo nel territorio di Lucera. Nondimeno ei si contenue di combatterla per la presenza di Giouanni d'Angiò, il quale vi dimorana alla difesa con molti fanti, e caualli, con tutto ciò più volte ne vsciuano suori quantità, & in diuersi luoghi s'affrontauano co' suoi. Ritenne anco il Re non predar il parfe Hercole da Este, il quale era alla difesa di Foggia con buon presidio. Quindi partitosi calò à S. Seuero, di donde vícito Nicolò Rosa, huomo presso quel popolo d'autorità per le sue ricchezze, diede se medesmo, e la sua patria (hauendo impetrato perdono) in poter del Re, la qual terra ottennero poco dopo i nemici. Venuto egli alla Torre di Dragonara, procurò d'hauer seco Carlo di Sangro figliuolo di Paolo, fotto il cui dominio stauano i propinqui castelli, & andati à Torre Maggiore per raggionarli, ne potendo rimouerlo, ritornò addietro, e come che Carlo bessando il Rè, ne fusse di poi subito gito à Giouanni in Lucera, egli pesò ritrarlo à se per via di Honorato Gaetano suo socero, e fra tanto non mancana di ridurlo con molte promesse, alle quali egli come giouane porgea l'orecchie. Ma intendendo poi la carestia, in che si ritrouaua immerso l'esercito, e com' era sopra modo trafitto di sete, s' auisò di dar parole al Re in cambio de fatti, finch' egli sgombrasse con le genti da' confini . Finalmente auistofi il Rè dell' inganno s' indrizzò verso Ruodi sopra del mare, passando per vna spatiola, co diferta campagna, vota de lauoratori, ed alberi, e fopra tutto d'acqua; onde per la sete non pur i fanti, i caualli, e gl'alcri animali cadcano di passo in passo; ma gli huomini, che vi caualcanano, traboccando à terra, veniuano meno. Peruenuti al lido del mare, oue più fonti si vedeano sorgere di chiariffime acque (percioche doue fono più falfe, più fi din offrano lucide) ciascuno si fu rallegrato, de' quali essi non si tosto gustorono, che riuolfero l'allegrezza in egual dispiadispiacere. Arrivate le genti sorto Caprino Castello, i cui habitatori si diedero, esortati à ciò da alcuni gentiihuomini della famiglia della Marra, ch'erano in campo, à quali anticamente Itanano fottopolti i-circoltanti Castelli, vi si rinfrescorno buon spatio; scorso poi l' esercito in più piaceuole fito, alloggiorno fotto il pautano. Rihauuto dung; Ruodi fuor di Velti, e tutti gli altri luoghi, che sono in quella parte del Monte Gargano, l'efercito fi tolse quindi vna notte, e facendo gran camino fitrono la matina fotto le mura di S. Angelo, il qual luogo dalla cima del monte, on'è posto, haue il mare dal nascimento del Equinottio, e da Mezo giorno la campagna di Puglia, & i monti Vrij, sopra quali fu già dedicato à Veuere vn Tempio, ò pur l'antica Città d' Vrio, secondo Strabone, comparendo quiui il Re all' improuiso, Strabone, reco stupor grande à gli habitatori, non meno per tenersi essi inespugnabili, per l'asprezza de'luoghi, per li quali s'hauea appoggiare, che per l'inopia di vittonaglie, e dell'acque; Per quelto inchinandosi esti à darlegli, furon soccorsi da Giouanni, & il Re fu sforzato à tentar la terra con l'armi. Fatto dunque apprestare l'esercito, e quant' altro bisognaua per battagliarla li diede un ferocissimo assalto, che durò tre hore, con vecisione di molta gente, così dentro, come di fuori: Ma dopò d'effersi più volte gettate à terfa le scale, e rinfrescara con nuova gente la battaglia, la terra su presa, one entrando i foldati, vi ammazzorno tutti quei, che laguardauano, essendo gli altri tutti saluati nel Castello, & il facco fù lor di gran guadagno. Perciò che ritrouandofi ella affai ricca, e ripiena di genti per la fortezza del fito, quafi tutti i Popoli conuicini vi haucano saluato le lor robbe più care, e massime quei di Manfredonia, i quali furono i primi à riporre ne i Monasteri i lor tesori, e ciò ch' altro di buono possedeuano, Jui non s' hebbe risperto à ninn luogo sagro, ò profano, e fenza riferua, ò differenza di fesso, così veniuano tormentate le donne, come gli huomini, perche i loro fepolti danari manifestaffero; Ne di ciò contenti i soldati, rompinano le porte de'monasteri, ed indi trahendo le donne, che vi s'erano rinchiuse, violanano le vergini, rapinano li fanciulli, ne s'astennero ( tanta era, e sì grede l'ingordigia del rubare ) di ponere le mani infino nelle più secrete parti delle

S. Angelo del Mote Gae gano preso dal Re Fer-

delle donne per la speranza, ch' esti haueano di trouarui afcose gemme, & altre cose di gran pregio. Parue perciò honesto al Rè di prouedere almeno à sacrilegi. Onde intrato in persona nella Chiesa di S. Angelo, e fatta di tutti gli ori, & argenti così del Tempio, come de particulari, che vi gli haucano faluati vna gran raccolta, gli diede per ferittura à serbare à suoi ministri, i quai tutti fece egli dopò la vittoria incieramente restituire al medesimo Tepio, e ridur l'oro, e l'argento nella prima lor forma, ch' crano dianzi, che gli facesse fundere, per farne dinari, e factone battere monete, gli furono molto profitteuoli alla guerra, le qual diuenne-Monete del ro chiamate Coronati dall' Angelo, perciò che si ben da. RèFerrance, vna parte si scorgeua la testa del Rè con l'inscrittione Ferdinandus Dei gratia, &c. dal riverso stava stava impressa

detta Coronatidell'Angelo,

Gio. Giaco-Medico.

Tempio del Monte di S. Angelo.

Pontano.

fonfina.

Pontang.

l'effigie di S. Michel' Arcangelo, con queste parole, Iuftaquenda, fignificando ciò effer flato fatto per difender il ginfto, delle quali monere in potere del Dottor Gionan Giacomo Summionte mio nipote Filosofo, e Medico, se ne conmoSummote feruano alcune. La presa di questo Tesoro non fit canto per Pilolofo, il bisogno del Rè, quanto per dubio, che quello non venisse in potere del Duca Giouanni, per il quale si tenena il Castello, e gli hauesse cagionato maggior guerra. Di questo Contado detto di S. Angelo del Monte Gargano il Re poi ne inuesti Francesco suo figliuoto ancor bambino, nato poco prima, come poco fà fi diffe. Quelto Tempio è molto ce-

lebre, e famoso per la grandezza de' miracoli, e vi concorreno da lontano, e vicine regioni, e da tutto il mondo del continuo infinitiffime genti, e perche il Pontano ta lungadifgressione di narrate l' origine di questo Tempio, e diuotione ini de' Cristiani, le quali sono apptesso quelli volgatissime, ni hà parso preterirle, rimettendo à quello il curio-Moneta Al- fo di ciò, notando folamente vn particolare, per dar conto in questo luogo della monera Alfonsina, della quale il Pontano fa mentione, ed è, ch' effendo nato il Re Carlo Terzo, figlio di Luigi Duca di Dupazzo nella Città del Monte Gargano fii battezzato nella Chiefa fudetta di S. Michel'Arcangelo in vna conca di oro, la qual poi fù conuertita in vna statua di quel giorioso Arcangelo, e posta nel miracoloso altare di quella Chiefa. Questa statua poi il Re Alfonso du-

Intese fra questo mezo il Re, che 'l Piccinino era già venuto chiamato dal Duca Gionanni, e dal Vrfino, e tomendo d'esser quiui rinchinfo, deliberò di partirse, tanto più hauendo l'esercito in ordine, e ricco d'ogni sorte di preda, e di buttino. Però prima che affi auanti, e da far mentione di quel che nota!' Autore de Commentarii di Pio, e fù che mentre ciò feguiua nella Puglia, l'efercito di ello Pontefice guidato dal Cardinale di Teano, e dal Conte Federigo di Vrbino passo nel Contado d'Albi, e Tagliacozzo nell'Apruz zo, parte de'quali ridorta in potestà degli Vrsini, esclusone il prefidio del Piccinino flabilirno di paffar nell' Aquila, 20que con le genti in ordine affaltorno il piano foggetto alla Città, e lo saccheggiorno, condustero presi piu di ducento boni, giumenti, muli, gregi, & armenti d'ogni forte, presero i grani, che stauano all'arie, e ch'erano già raccolti, e li non anco raccolti disturborno; Turta la preda raccolta condusfero in S. Vittorino, luogo vicino alla Città à quattro miglia, fermorno iui l'efercito acciò si potessero dalla Città vedere le genti, e l'insegne non senza gram vergogna de' citradini, i quali poco prima haucano fatto poco conto delle genti di Santa Chiesa, come poca, e di niun valore, le quali auanti li lor occhi sopportorno veder spogliare li lor territorij , e ville , ne hauessero haunto ardire d' vscirgli incontro , ma collocato folo la lor falute nelle mura della lor Città, sentirno con effetto quel che possa oprare Santa-Chiefa, è quei , che fi vauranano d'effer feroci , e magnani-

dell' efercito del Papano nell'Apruz-

mi, furon puniti di danno, e vergogna (degna vendetta del grand'Iddio scriue il detto Autore) l' Aquilani allora, che fedea nella Caredra di San Pietro, Martino Quinto Pontefice, furon difesi dall'Ecclesiastico presidio contro Braccio,e dopoi con li Bracceschi cotro di Pio Potefice giunsero l'armi, ingrata Città, ne degna del corpo di San Bernardino, la quale contro l'Ecclesia sua madre, e liberatrice ardi d'opporfigli; ma non andò il fallo impunito, fii spogliato prima il territorio degli Aquilani, e dopò le mura della Città in gran parte, e molte case de' cittadini, e non poca parte degli edificij de Tempij agitati da' terremoti cascorno; Il Cardinale, & il Conte Federigo vedendo, che gli nemici non vsciuano à farli resistenza si partirono con la preda, e per asprissime, e precipitose vie andorno in Auezzano, spesse wolte per il camino maneggiando l' armi con gli nemici, presero prima Paterno, e dopò Auezzano per compositione, e si restanti Castelli del Contado d' Albi, e Tagliacozzo, ottennero parte per forza, e parte per volontaria deditione, fuor che quelli, ch'erano in potestà de' Colonesi, à quali il Pontefice concesse la pace, acciò non si eccitaffe maggior incendio. Gli Aquilani fra questo mezo volendo di miglior modo prouedere alle lor cose inuiorno Ambasciadori al Cardinale domandando tregua, la quale li fù concessa con questa conditione, che posaudo l'armi non fe li desse travaglio per vn' anno. Il che così constituito l' efercito del Pontefice ritornò nel territorio di Roma, e per la campagna andò contra il Duca di Sora, questo è detto effere de' Cantelmi, il quale infestana li territorij di Campagna di Roma. Arrivato l'esercito ini rubbò tutto il territorio sin' à Sora, e poco manco, che da suoi cittadini non fusse intromesso, à quali la vita del Duca era molto in odio: Ma csiendo da quello preuenuto, si fè in dictro, e si fermò nel Castelluccio, luogo à proposito per quello per prohibire, che non fuffe intromefsa nella Città vittuaglia. Lra in Antonio da prefidio di quella Antonio da Siena, con molti foldati; cra Siena, e sue costui huomo grande, e de' primi fra Senesi, quale la Natura hauca dotato de molti doni ; Di gran flatura, & honesto

qualità.

corpo, di dottrina, facundia, pronidenza, di configlio, liberalità, e grandezza d'animo, con le quali in gran modo si

hauca acquistato l'animi della plebe: ma con queste virti hauranno corrispondenza molti suoi vitij. Tenea vna mente infida, era pieno d'ambitione, e d'vn gran studio di tradimeto, i primi suoi tradimeti si scouersero appresso de'Lucchesi, tiranno de' quali era Paolo Guinigi, il quale se l'hauea fatto per cópadre, e preselo per inganno l'hauea dato in mano di Franceico Sforza,ne a detto Sforza fu poi similmente fedele, dal quale costituito Presetto in Acqua Pendente, la vendi'ad Eugenio IV. Potefice, Tradi anco Nicolò Piccinino, dal quale hauendo riceuuto la paga, fuggi; A Fiorentini spesse volte mancò di fede, da' quali acciò non li fusse contro riceunta vn'annua prouisione, and ando alcune volte à caccia, estendo peruenuto nel Brolio castello del territorio Fiorentino non molto distâte da Siena inuitato da'Nobili di quel luogo, accettò l'inuito, salse nel castello, e trà il bere, hauedo preso gli hospiti li pose in carcere,e si ritenne il Castello; Al Rè Alsonfo di Aragona, & ad Eugenio Potefice fpeffissime volte ruppe la fede; in vltimo in più modi cercò di tradire la sua patria; per lo che mandato in efilio peruenne in estrema pouercà. Duo huomini furono nell' istesso tempo appresso Senesi di costumi disparissimi S. Bernardino, e questo Antonio, quello ottimo maestro di Teologia, e dottrina di legge canonica, da Siena, molto giouane creato, fegui la facra militia dell' ordine de' fue vittà, armi pronte à qualtinoglia gran vigliaccheria; Quello diuéne eccellétissimo Predicatore per l'eloquenza soauità del ragionare, e grauità con tanta frequenza de gli huomini, che l'ascoltauano, che non capedo le Chiese la moltitudine delle genti, locauano nelle piazze i pulpiti predicando la pace; Questo à nessuno serbando fede, sparse i semi della guerra.; Quello niuna altra cofa trattana, eccetto quello, che spettana alla religione, non ricercando altra cosa del secolo; quest' altro disprezzauala religione,e nisluna cosa li bastaua: Quel lo affermauano, che moriffe vergine, questo nissuna forte di Venere lasciò intentata; l'inalmente quello à suoi superiori vbidienti simo, hauendo risormata la regola di S. Francesco con vita affai più austera, portando il sacratissimo nome di CIESV, in certa tabella descritto con trè fole lettere, metre

Bernardina

per discacciare i demonij, da tutti amato parti da questa vira, e tra Santi Confessori di Christo da Nicolò V. Pontefice fù connumerato: Questo contumace, à tutti odioso, discacciato dalla patria,e da tutti i tiranni d' Italia da lor case:per vltimo il Duca di Sora rinchiuso nel Castelluccio col presidio l'hauea (com'è detto) collocato, al quale vedendo dalle mura venire l'esercito della Chiesa, volto à suoi soldati, gli diffe. Già compagni miei vedete venire l'esercito ecclesialticolvégano tolto, Noi guerreggiaremo co femine, la lor preda farà noi ricchi, già lo vedo imarrire, di che hauere paura? la religione vi dona timore, & il vano nome del Pontefice, quale chiamano Vicario di Christo? Questa è vana superstitione: lui è ministro d'Iddio, del quale la spada preuale. A me nissuno mai Sacerdote dominarà-Io dispreggio quella generatione d'huomini. A costui, che così gracchiaua vna pietra madara da vna bombarda li fè ferrare la bocca, la qual pietra cascò appresso la difesa doue lui stana, imperoche aunicinandofi al castello i soldati del Conte Federigo con le balestre à mano, e con le spingardi, che sono minori bombarde tirauano alle mura, il sito del luogo molto arduo ritardo l'espugnatione di quello per alcuni di. Tra tanto il Duca richiefe aiuti da per tutti.Il Duca di Seffa conduffe feco fei copagnie de caualli, Honorato Gaetano prode Gapitano no il Conte di Fundi,ma altri dell' istesso nome soldato veterano due, Carlo Baglione vna, i Caldorin' inuiorno due, & altri dell' altre, & in breue l'esercito del Duca di Sora su fatto superiore di numero dell'Ecclesiastico, tal che prouocò alla pu gna à Federico, e riculando, incominciorno à bestarlo, eradirli, ch' era veramente Capitano di Chiesa, al quale più le Chiefe, che l'eferciti coucniuano, e chi è pieno di cor di dona non ardifea rimirare le spade: colui dispreggiado le loro brauure,e l'orgogtio, non quel che coloro diceano, ma quel, forza, enitar i tradimenti. Era il suo esercito tanto apprello à quello dell'inimici nel Castelluccio, che parez, che cosil'alfediari, come quelli, che l'affediavano ceneffero quel luo o. Questa dimostratione di guerra all'vno, & all'altro elercito

de gli nemici faccheggiato, e brugiato: Il Duca di Sora, e quei che l'haueano prestato aggiuto, abbandonando il capo non knza vergogna loro andorno via; Antonio fu prefo, carcerato, e dopo trasportato nel territorio d'Vrbino, doue fin'à quel di, che ciò scriuea l'Autore soffriua l'incomodi del la dura carcere; e quel che tanto dispreggiana i Sacerdoti, allora da quelli supplicaua gl' agiuti. Quel di Sora poco dopoi effendo stato abbandonato da gli amici, non hauedo altra speranza, hauendo inuiato suoi Ambasciadori à Federigo, patteggiò la pace con quelle conditioni. Che li fusse lecito sin'alle Calende di Giugno non esser obligato à parte alcuna, poiche da quel tempo auanti hauea da erigere l'insegne del Re Ferrante, & obligarsi à star vbbidiente à gli ordini di quello, per offeruanza della qual promessa diede due fuoi castelli in mano del Sommo Pontefice posti in luoghi forti, e ben moniti, Fontana l'vno, e l'altro chiamato la Casa d'Oliuiero,e soprauenedo l'inuerno i soldati, si ridussero allialloggiaméti:ma quel di Sora conforme al fuo costume muto di fede, e nissuna cosa osseruo di quel ch'hauea promesso. quantunque i patti, ch' hauca fatti col Conte Federico l'hauelse promessi al Rè con stipulationi, e giurameti. Descrise breuemente l'Autore predetto tutto quel ch', il Re opro nel Mote Gargano, e la preda, che fù fatta del Teforo della Chiesa referita coi discorso del Pótano: ma esaggera grandemefuo gran danno, imperoche non dubito alcuno, che questa guerra fi prolugalse, e feguilse piu pericolofa per quefta fceleraggine. No lono impuniti (feriue) i facrilegij, odiano i Superiori gli rattori delle lor robbe, nè sono fauoreuoli à gli nemici della Religione, passa à posteri la pena del dispregio della divinità. E che hauedo inteso il Somo Potefice Pio che il nobilissimo Tempio dell' Arcagelo era stato così malamece rubbato, se ne dolse grandemete, e riprese grauemente il Re, con scommuniche: ma quello si escusò con dire, che ciò era seguito senza sua volotà, ne hauca possuto ostar à la neceffità, e che l'efercito per la necessità anco se gli seria ribellato, se non hauesse diuiso quel spoglio tra soldati, & egli no hauer tolto quell'oro à Dio, ma hauerlo preso ad impresto, e ch'egli l'haucria restituito con l'ysura, se fusse denenuto vin-

citore del Regno, & il Pontefice non possendo mutare il fatto, hauendo ricenuto questa promessa di sodisfattione, fi quietò, così anco escusa Monsignor Cirillo negl' Annali dell'Aquila la defettione degli Aquilani, dicedo, che non culpò l'Università, ma li particulari del gouerno, e particolarn ête il Conte Pietro Lalle Camponesco, il quale gouernaua, e difponea il tutto, si per la fiia potenza, come per la peste, che in quel tempo era nella Città, & i cittadini tutti di fuora alle

Pefte nell' Aquila.

ville per timore di quella.

Trapassò tra tanto il Re à Manfredonia, la qual si guardana da nemici, & à Siponto riposte le cose della presa, rinfrescò l' esercito. Nel cui tempo trouandosi la preda del bestiame mal custodita per conifione della moltitudine, fù vna notte in gran parte rubbata da ladri,e códotta à foldati,che stauano al presidio di Foggia. Il Rè hauendo due vie per andare da Siponto à Beneuento,& in Auellino, l'vno per il territorio di Foggia, e l'altra per Barletta, e Trani, mentre flana sospeso qual delle due douea tenere, li fu recata nuona, benche falfa, che'l Piccinino era gióto si quel di Lucera, per vnir le sue genti con quelle di Giouanni,e d'Ercolo: onde ri-Canne Città Città di Canne memorabile per la sconsitta de Romani rihora diferta. ceunta da Anibale, ch'hora è del tutto diferta, da le cui ruine

Solse di predere la via di Barletta, e mouendo di notte l'esercito per la via della marina, alloggiò la fera verso l'Ofanto, e la seguente mattina varcato il fiume, si condusse all'antica fù edificata Canosa,e nè ritiene il nome, da oue partedosi di notte per passar à Beneuento, gli fu rapportato dalle spie, e da alcuni caualli leggieri, ch'andauano auante per iscorta, che l'escreito nemico era vicino, e già posto in battaglia per assaltargli disordinati,e confusi; ond'egli facendo volger in dietro le genti con gran silentio si condusse in Barletta(contro l'opinione de gli altri, ) alloggiando parte dentro la Città, parte di fuori alcune Chiefe, non senza spaueto loro, e de Capitani: ma procuratosi d'intédere la caggione di tal rumore, fù detto ch'era stata vna gran moltitudine de cerui, de'quali il paese abonda ne i tempi di guerra, i quali crano patiando vna notre per la Puglia con gran numero di gett,

è dandofi fra foldati all'armi, come certi, che i nemici ne venissero lor sopra,s'auniddero cio ester caggionaro da questi animali . Ora il Re stando in Barletta à riposo con suoi, il Re Ferrante Piccinino giungendo quiui à punto, che si vendeua la preda, Barletta. fu quali per chiuderloui dentro, Tacciorono alcuni al Re, che trattenuto ini per caggione d'amore, fii per quella negligenza per titarfi adollo vn grandiffimo danno,e facilmente, ic Ciorgio Castrioto detto per altro nomeScanderbegh,per- Giorgio Casona in quel tempo celebratissima per le frequenti ottenute firioto detto virtorie contro Turchi, non fulle di Macedonia, que figno. Scanderbeco reggiau a non procurandolo altramente il Re:ma folo ricor- foccorre il deuole dell'aggiuti prestatili dal Rè Alfonso suo Padre co- Referrante, ciò che mal suo grado egli cra costretto, ò di suggirse con. vergogna per mare, ponendofi all'arbitrio di fortuna disperatamente in cuidente suo pericolo, o de suoi con disauantagio combattere. Onde deuono esser auertiti i Prencipi ad attendere à loro più importanti negoti, e massime à le guerre, che imprendono, e non alli loro amori, e capricci come il più delle volte offeruano. Il Caftrioto hauendo posto in terra d'intorno à sette cento huomini à cauallo tutti scelti, e buou numero di fanti, s'oppose nel viaggio à nemici, ropendo tutci i lor difegni. La di costui nobiltà, progenie, e virtu, a si pra i fuoi Aui nella Macedonia fignori d'vna gian parte di quel paese: Ma hauendo Amurathe Imperador de Tutchi, il qual liquea ruinato tutta la Grecia intorno l'anno 1440. mosso afpra guerra al padre, egli per non vedere diftruggere il fuo dominio ne venne seco in accordo,e diedegli questo Giorgio fuo figliuolo per oftaggio, il quale in quelle guerre dimoftrò tanta prodezza, e tanta forza di corpo in ciascuna sua attione che con raggione venne da Turchi chiamato Scanderbeco, che nella lor lingua Alessandro dinota, onde Alessandria to al stato paterno, e disturbatone da Maumetto Secondo figlinolo d'Amorathe con perigliose battaglie, tu dal Rè Alfunfo Padre di Ferrante (cofi da lui richiefto ) fountanto de

felo, con tutto il suo stato. Morto poi Alfonso, intendendo Giorgio, che il Rè suo figliuolo se ritrouaua in Puglia grauemente affalito da nemici, hauendo condotte alcune naui le risolse dimostrargli gratitudine, e valore insieme, & imbar catoli con molte genti smontò in Puglia, la doue non solo ridusse in nulla li maneggi de' nemici di Ferrante: ma sparse per tutta Italia eterna fama del suo gran nome, e delle meraplina militare, e stupendo delle forze del corpo, e de l'animo era amato, e temuto dà amici, e nemici equalmente per la sua gagliardia;ne si dee lasciar addietro quel che scriue l'Au. tore de Commentarij per più volte nominato, il quale si disfonde affai più ch'il Pontano in celebrare l'attioni di questo

e ricca in Regno, quanto ognun så per tanti titoli,e dominij, che in quello tiene. Scriue dunque questo Autore, che non bastando al Scanderbegho hauer inuiato al Re molti aggius ti di fne genti, stimando non esfer officio di vero amico se s non venisse la persona propria à prestarli aggiuto, e milita r feco, hauendo di nuono accoppiato altre genti d'Albania...

Autore de' Commétarij

Pontano:

cipe di Ta-

ranto.

ch'anticamente fù parte della Macedonia, nauigo in Italia, & hauendo ritrouato le prime sue genti inuiate, prese la stra-Scinderbee da nel territorio del Principe di Taranto, e per lungo,e per co faccheg- lato quello faccheggio, e debello, le fue genti à cauallo erano gia il territo armate alla leggiera,i fuoi caualli veloci, & affueti al predasio del Prin- re in vna Prouincia piana, e grande: niuna cosa vi lasciorno di no fulse preso: Era actiffima à furti, & à rapine questa schie Italia inutile, e coutro le spade, e l'arme nostre era di niun. Seanderbe- valore. Il Castellano del Castello di Trani in questo rempo co libera la trattana occi fri confegli con l'inimici, e fubornato di non. Città di Tra- poca quantità di oro, eca in precinto de darglifi, il che effennt da nemici do palesato al Scanderbeco, quello chiamò à se amiche uolmente, e venuto lo fè earcerare, e quel Castello diede in preficito a nuouo cuftode, & in ral modo tù faluata quella Città

di molta importanza, la quale ben che dopoi peruenific in potere de' nemici per controuerfia de' Cittadini, saluo il Ca-flello, per li capitoli della pace, che seguirono, di nuouo per-

uenne in potere del Re

Hora hauendo di lontano Giacemo Piccinino offernato quelle genti inuiò il trombettiero, chiedendo faluo condotto per colui, ch'ini voleffe condurfi, il Scaderbeco effendo andato quasi alla mità del camino con due suoi campagni, ordino ch'il Piccinino con altri ranti venisse, & essendo gionto con molte parole lo rip ele-che contro al Re suo bene merito hauesse preso la guerra, e frà l'altre dicendo..., ch'essendo egli Aragonele seguisse l'insegne de Francesi, dimenticatosi i benefici, ch'à lui, & à suo paure conferi il Re Anonso : si escusò il Piccinino, che contro sua voluntà hauca mancato di fede al Re,non effendol: da quello flato offeruata. Accufaua in più modo il Duca di Milano, ch'auca procurato l'infmistà trà sui, il Rè, e trà il raggionamento à poco à poco, ritrahea i passi in dietro, e s. co Giorgio, che lo stana ascoltando,e con ciò far fegno à fuoi , che tosto venissero, e lo prendessero intese colui l'inganni, & hauendo interrotto il raggionamento, con presto corio ritorno a suoi, che lo stauano ossernando.

Mà il Principe di Taranto hauendo più volte inteso le querele de' suoi Vassalli, che suggiumo la facce de gi Albanesi in questo modo si riserì, ch'hauerse seritto al Scanderbeco.

# Gio: Antonio Principe di Taranto à Giorgio Albanefe falute.

Conueniua à te, al quale la fortuna hauca illustrato nelleguerre, che gl'inimici della Christiana Religione, ch'alcuntvolte haucui preso ad unpugnate, haucssi sinito d'opprimere, profequitoli sio alla total destruttione, e non haucrii alquanto irritati, e lafciato quel campo, cser passato in Italia à promouer l'atme contro à Christiani, che causa tieni contro di mel Che cosa ho fatto io contro di tel che costrouessie fur mai tra di noi ? hai spogliato i mici territori, e contro i mici suddiri crudelmente ti sei ssogato, e prima hai mosso la guerra, che proposici i vanti d'essere va sortissimo guer-

Lettera de Principe di Taranto al Scanderbee

riero della Chrittiana religione, e niente di meno profequifei quella gente, che con ogni raggione e Chriftianiffina chiamarahai riuolto il firro contro l'effeminati Turchi, o contro l'imbelli Greci prendere la pugna, de' quali e il Regno di Sicilia? hai penfato forfi contro l'effeminati Turchi, o contro l'imbelli Greci prendere la pugna, de' quali fei folito ferire le spalle, altri huomini trouerai qui, quantunque, supportano il tuo fiero aspetto, nifsuno però suggirà il tuo vito, molto bene li sidata il nostro foldato, ne hauera paura della taccie dell'Albanefe il fangue Italico, Hauemo già conosciutto la vostra generatione, come pecore estimamo gli Albanes, ne è vergogna d'hauere per inimici tal gente viley, ne haueresti impreso vu tanto negotio 3 s'hauesti possuto dimorare in cafa sua hai stuggito l'impeto de Turchi, enon hauendo possuto diendere la tua cafa hai pensato d'inuadere l'altrusti sei ingannato, eccetto se per casa ricerchi il tuo sepolero, à Dio.

Rifposta di Scanderibec co al Prencipe di Taraco A questa proposta rispose il Scanderbeco in cotal modo. Giorgio signore dell'Albania à Gio: Antonio Principe di Taranto salute.

Hauendo io fatto tregna con l'inimico della mia religione, non hò voluto, che'l mio amico restasse fraudato del mio agiuto; spesse volte Alfonso suo Padre m' inuiò agiuti metre io guerreggiana con Turchi, e per ciò sarei stato molto ingrato fe al fuo figlio non haueffi restituito l'istesso seruitio . Ti ricordo, che quello fu tuo Re; perche non fuccede appreflo di te questo suo figlio? Tu hai adorato il suo Padre ; & hora cerchi discacciare il figlio ? da doue ti viene questa authorità ? di chi è pelo constituire il Rè di Sicilia tuo, ò del Romano Pontelice? Io son venuto in agiuto di Ferrante fidella tua infedeltà, e de gli innumerabili tradimenti delli grandi di quello Regno, ne andarete sempre impuniti da voftri spergiori, questa è la causa della mia guerra con te,non ni che rettamente ti giudicano non effer di fetta alcuna; Tunii opponi i Francesi, & 1 nomi di coloro, i quali per lureligione oprorno grandissime guerre, non voglio disputar

teco delle cose antiche, le quali forse furono assai meno di quello, che la fama l'hà dinulgate, questo è chiarissimo all' ctà nostra; Che l' armate degli Aragonesi hanno più volte discorso il mar Egeo, hanno faccheggiato i lidi de Turchi. hanno riportato la preda de gli nemici, e Troia dalle fauci degl'inimici fin hoggi con l'armi degli Aragonefi è difefa: pche mi stai à ricordare le cose antiche, e lasci da parte le noue? Si mutano li costumi delle famiglie,e l'aratori al Regno. & i Rè all' aratro ritornano; ne ritrouerai nobiltà più antica della virtù. Non mi puoi negare, che tu non fei flato alla natione francese odiosiffimo, imperoche effendo tu principalmente in agiuto del Rè Alfonso, cacciò quello i Franceli di questo Regno, non sò hora, che nona virtù risplende in quelli, e apparfa forsi qualche noua stella, che tu hora vedi trà Franceli? Disprezzi di più la gente nostra, & agguagli l' Albancsi à pecore, & al costume tuo raggioni con ingiurie di Noi, ne dimostri hauere cognitione della nostra generatione; I nostri maggiori furono Epiroti, da quali vsci quel Pirro, l'empito del quale appena possettero sopportar i Romani, e quel che Taranto, e molt' altri luoghi d' Italia occupò con l'arme, non hai da opponere à gl' Epiroti huomini fortiffini, i tuoi Tarentini, geno d' huomini bagnati, e nati folo à pescar i pesci; se vuoi dire, che l' Albania è parte della Macedonia, concedi ch' affai più nobili fono ffati i lor Aui, i quali fotto Alessandro il Magno sin' all' India penetrarono, i quali profirorno tutte quelle genti con incredibile felicità, che fe l' opposero; Da quelli hanno origine questi, che tu chiami pecore,e non è mutatala natura delle cose, perche fuggite voi huomini d'auanti la faccie delle pecore? Li di passati gli Albanesi han fatto esperienza se i Pugliefi erano armenti, ne io ritrouai alcuno, ch'haueffe poffuto mirare il mio volto, hò ben mirato quanto fiano ben armatele spalle de' tuoi soldati: ma non hò possuto mirar mai l'elmi di quelli ne meno la faccie, eccetto che di quei folo, ch' hò preso carcerati : Nè io ricerco la tua casa, bastandomi di fouerchio la mia: ma ben m' adopro, che tu che spefse volte hai precipitato i proceri tuoi vicini da le lor postesfioni, non cacciando il Rè dalla tua, nè ti venghi compito quel che con iniquissimamente hai persuaso d'inuadere il Tomo 3.

Regno, nella qual fatiga se torse cadendo, ferò sepolto, come mi vai augurando per la tua, riporterá tal premio l'anina mia dal Retros edel sutto ildito, se non solo hauero perfettionata la mia intentione: ma solamente haucrò pri medicato, e tentrato al tumo latro expegica à Dio.

Queste gonfie parole dice l' Autore predetto, mandate dall' vno all' altro di questi Prencipi non oprorno che Maumetto Signor de Turchi non feguitle il fuo penfiero, imperoche hauendo rotta la tregua patteggiata col Scanderbeco, con spelle incorsioni incominciò à vetlare l' Albanesi, e,questo riuocò Giorgio dall'Italia quanto prima, per non perder le cofe sue mentre disendea quelle d'altri; il che mi fa credere, che quel che han scritto l' Autori dell' attioni di questo Scanderbeco, che le ritroud col Re, è ch' ordinasse l'esercito al tempo della vittoria, ch' ottenne in Troia contro il Duca Giouanni, & il Piccinino, sia il tutto confitto per gloria di quello gloriofo Capitano, per la quale baltano le fegnalate attioni da quello oprate contro Turchi, come in quei libri fileggono. Poiche in questa guerra, ne dal Pontano, che ve interuenne, ne da quefto Autore de Commentarij, che viste all'ifteffo tempo vien nominato, che vi fi ritrouaffe fol, che ne gli aggiuti di gente, che v'inuiò, e quelle, che seco vi conduffe; e perciò li Scrittori deuono effere molto aucrtiti a. non dir fallacie, perche facilmente si discoprono, crimagono col nome de buggiardi. E p ritornare doue fi lasciò (scrine il Pontano) che se Marino Marzano frà quel mezo, ch' il

Rè era occupáto in quei luoghi di Puglia, hauesse con suo fanti, e caualli assalta Terra di Lauore, e trauagliato Orso, chestana à Nola, le cose di Napoli, e del Contado d'Auessino, il Rè non seria passato nel Contado di Beneuento, Re interna di Lauore seria pericolo della vita, e perdita di suorere ma egli gettando via quel tempo in espugnare senza suo benessio alcuni castelli à se connicini, diede commo dità al Rè, che raccomandato il negotio di Puglia à Giorgio Scaderbeghe, egli si potesse con agio condure in quelle partis. Tal che haussido hauuto noticia, che Alessandro Siorza da lui chiamato dall'Aprizzo, dopò hauer ricuperato Sulmona, e molte altre, che l'anno auante s'erano volte in fauore d'An-

Pontano.

Tontano.

gioini, se ritrouaua ne i tenimenti di Benguento con le sue

genti,e Roberto Orfino alloggiato con l'altre nel principio di Puglia, elfo caminando di , e notte venne à congiungersi con l'Ortino, e poi con l' Alessandro senza impedimento alcuno, con i quali hauuto raggionamento, affediò Flumari, facendoui condurre l' arregharie di Terra di Lauore, i cui Terracciani dopo il battimento di alcuni giorni si renderno, e l'iftetto ferono alcuni altri castelli d'intorno, all'vscita del Verno accostandoui egli in Terra di Lauore, per no posfer i foldati, e particolarmente i Sforzeschi tolerare gli affani, e difaggi, vi ritronò le cose non molto sicure, perche Orso moleitana grandemente il paese trà Napoli, & Auersa con spelle correrie, e Giouanni Toreglia, che tenea Ischia corfegiana continuamente quel mare. Nel tempo, ch' il Rèattende à negotij della Puglia Bartolomeo Rouarella Car- Bartolomeo dinale, à cui il Papa hauca dato il carico di Beneuento, ten-Rouarella ne modo per mezo d'vn fuo fedele di ritornare Orfo Orfino Cardinalo con l'autorità del Pontefice alla dinotione del Rè, appartenendole Nola per heredità (che raggione fusie questa, che ad Orfo appartenesse nel Contado di Nola, dopo molta diligenza vsataui, non hò posiuto sin hora rinucuire, imperochel'virimo della linea di Romano, che fù il primo portatoglida Anastasia di Monfotte figlia di Guido sua moglie, su Ro- Santonine berto (lecondo il Sanfouino nell' historia di casa Orsino) il quale oltre il Ramodello Principe di Taranto padre diGio. Antonio, di cui s'è raggionato, e si raggiona, vuole, che n'hauesse hauuto vn' altro dell' istesso nome, à cui il Re Alfonso diede la figlinola del Côte d'Vrgel fua cugina col Ducato di Malfe,e Principato di Salerno in dote; coltui per non hauer lusciato descedenti da sua moglic, seriue, che co nobilissime concubine generò trè figli, il primo Felice, à cui có confento del Re diede il Principato di Salerno (come si dille) & il Corado di Nola, il secodo Gabriele, al quale diede il Corado di Sarno, il terzo Giordano à chi diede il Córado della Tripalda: però viuedo Felice, il quale ricociliato prima col Rè (come è detto)e dopò di nuouo datosi à Giouanni, non sò per qual raggione possea coperere raggione ad Orso su ol Corado, faluo, che per la fellonia vinego Felice;e coprendedo il legaro questa effer la strada di farlo acquistar quel staco; & Orfo, che da făciullo era starospogliato de beni paterni, veg-

gedo Gio. Antonio esser già vecchio, & oppresso da infirmità, oltre l'hauer questa guerra per assai dubbiosa dal suo cato firisolne di no rifiutar l'occasione, che gli veniua offerta tal, ch'egli (hauendo così ordinato il Cardinale, che nella venuta del Rè, ad Orso si cocedesse Nola, Lauro, Forino, la Tripalda, & Aicoli con loro distretti) se n'andò in Napoli per

Pontano.

Orfo Orfino Côte di Nola giura fedelta al Rè Ferrante.

giurarli fedeltà, secondo si solca à quei Rè fare, il qual modo perche vien dal Potano con vn lungo giro di parole descritto, à lui ne rimetto il curioso, dirò solo, che hauendo reiterato trè volte Orso il giuramento della fedeltà promessa al Rè baciò ambidoi i pollici delle mani di quello, & egli baciò lui amorenolmete nel volto, e questo è il costume di giurar fedeltà à i Rè di questo Regno da coloro, che se gli costiruiscono ligij, e così diconsi, perche ligando le dita grosse di colui, che giura con le sue, l'obliga alla sua fede, & vbbidienza. Fù Orso indi in poi osseruando intieramente la sua promessa di grandissimo agiuto al Rè Ferrate, si come quegli, ch'essendo d'animo fermo, di fida amicitia, di fiorito ingegno,e di molta prudenza, di fingolar valore, auenturofo nelle battaglie, pronto di mano, cauto nel configliare, e nel deliberare non precipitofo,e del tutto lontano d'ogni forte di simulatione, ed ambitione parimente. Ora la venuta del Rè à Napoli fù à ciascuno gratissima,

per esferui aspettato con gran desiderio da tutti,& hauendo

Il Re Forrase in Nap.

accarezzato il popolo con amoreuoli dimostrationi, e cortefie,e dato rifetto à fatti della Città, riuolfe l'animo à quei Gio, Forella della guerra, & à frenar l'audacia di Giouanni Torella marito di Antonia sorella di Lucretia d'Alagno, il quale tenendo il castello Ischia con tutta l'Isola discorrea, da tuttele parti quel mare col rubbare i viandanti;e perciò propose di

occupar l'Isola, e rinchiuderneli dentro: A questi mali s'aggiungea anco, ch'il Castello dell'Ouo si trouana in poder de caftello dell' Francesi, e Giouanni . . . à cui il Rè Alfonso l'hauea dato à guardare, l'haucano corrotto per dinari; è lontano (fia ciò detto per i forastieri) questo Castello da Napoli poco spario, e posto in vn scoglio rilenato, fundato primada Lucullo per palagio, e dopò da i RèNormanni constitui-

to per fortezza, e custodia della Città, per lo che rinouato, e

Ouose Rua fundatione.

fortificato pochi anni à tempo del Rè Filippo Secodo, e no-

LIBRO

firo, vi fii fatto il ponte di pietra da terra fin'a la porta, e fopra quella la seguente inscrittione .

## PHILIPPVS II. REX HISPANIARVM. Pontem à continenti ad Lucullianas arces, olim auftri finctibus conquaffatum, nunc faxis obicibus restaurauit, firmumque reddidit .

In fcrittione fopra la por ta del aftel lo dell'Que,

D. IOANNES ZVNICA PROREGE. ANNO M. D. LXXXXV.

Di là i nemici traggettauano vittuaglia, & altro in Ischia. Il Rè diede carico di questa impresa ad Alessandro Sforza.& altri Capitani,i quali ottennero quest'isola con molta difficultà:ma venuti al Castello, il qual sorge in vn fasto scosceso Sforza. e precipitofo,e cinto d'ogni intorno dal Mare, l'allediorno per mare,e per terra,e nell'vna , e nell'altra parte vi furono Ischia presa di molte scaramuccie, per ciò che Carlo fratello di Giouan- da Alessanni soccorrea quei cittadini con naui, e galere piene di vittuaglie,e per ofto l'affedio duro 2. anni, nel qual mezo il Torella spogliò il Castello dell'Ouo di tutto quello, ch'il Rè vi tenea, e con quello del corpo del Re Altonfo, che qui fi coferuaua in vna cassa, hauedo egli ordinato nel suo restameto s'hauessein Catalogna à condure, e sepellirsi nella Chiesa di Popleto coforme al costume de gli altriRè di Aragona, pch'egli morì in detto castello (com'è detto) per ciò che iui religiosamente si custodiua, Il Re Ferrante poi ve lo se restituire. & iui era visitato da gran personaggi,& amirato per la memoria de suoi gran gefti.In questi conflitti e riuolgimenti molti Spagnuoli che da Alfonso furono lasciati à guardia di Terre, e sortezze del Regno si dimostrarono al Re Ferrare molto felloni, ò per ch'eglino consapeuoli del nascimento di Ferrate da lor stessi giudicassero il Regno spettare di ragione à Giouani suo zio, o perche molto l'odiauano, sin come con gli effetti si vedea.

Aleffandro

dre Sforza.

Ma tra tanti che si dimostrarono ingrati verso Alfolso tre furono i più principali, questo Torella, il quale per ester marito(come di sù è accennato) di Antonia forella di Lucretia Alfonfo. da lui estremamente aniata ; hauca per suo rispetto posto à guardia d'Ischa; l'altro fu Pietro Mondragone, che honorò

Persone inprate al Re

del governo della Terra,e Castello di Madaloni, e Giouanni Fosciano da lui similmete inviato alla custodia della fortez-, za di Trani;è vero, che questi haucano secretamente consentito al nemico:ma il Torella, ch'era venuto à sconerta guerracoliké Ferrante, rifuggendo à Giouanni d'Angiò fu preflamente aggiutato, e fauorito da lui. Orfo effendofi dato al Rè(com'e detto)cio fece anco Daniello Orfino, il quale tenea Sarno, e Ferino indorti da paura, s'oprò molto ancoRoberto Sanscucrino, perche Salerno s'hauesse à rendere ; à cui hauendo ristretto i passi, per victargli la vettuaglia l'ottenne,e prese : e tutte l'altre terre, che di là sono sin'a Napoli, liberando, & aprendo il camino : Mentre, che l'attendea a questi maneggi, che si dopò il ritorno del Re da Puglia in-Terra di Lauoro, Giacomo Piccinino passaro (come si disse) in Andri, di commissione del Prencipe di Taranto, hauea fualigiati alcuni luoghi di Calabria, e spinto l'esercito ad Acquaviva terra di Francesco del Balso, alla quale rapprefentando l'artegliarie, e patteggiando co'cittadini la ridusse con fraude in suo potere ; Nella ruina, della quale non tramessero gli auari, e crudeli soldati veruna maniera di sceleragini cosi verso gli homini, come delle done; poi ritornato sù quel di Trani co l'effercito colmo de bottini, affedià la Città danneggiado, e diftruggedo il suo territorio; Nelle quali fat-

Trani affeddiata dal Pic cinino.

fino fi da al

Re Ferrante

Salerno pre-

fo da Rober

to Sanfeue-

Giacomo

Piccinino in

Il Piccinino

prendo Ac-

Calabrid.

rino.

Battaglie di uerfe trà il Scaderbeco e'l Piccinino

Trani prefa da Piccinino

Fortezza di Traniin poter del Ca-Reigea.

o quali fecondo l'vio de Turchi affaliniano i nemici co' caualli più agili, e fuelti rapporto quafi fempre d'anno, e vergogna. Duro questo asfedio lungo tempo, perciò che i cirtadini, co an non meno i Nobili odiauano grandemente la signoria del Principe Orsino, vitinamente gittate à terrale mura della-Città da quella parte ond'erano più deboli, quei di dentro mo potendo sperare, non che hauere agiuto dal Rè, emokada dalla fame, surono costretti à darti, restanto falla l'accidente del principe, fattolo venire à lui fotto-colore di hauer è raggionar sepondo prese, en hebbe, così piacendo al Fosciano la fortezza, onde i Piccinino dellocrò di espignar-

tioni più volte il Piccinino v'hebbe all'incôtro il Castrioto, che per alloro guardana Barletta, & hebbero insieme di mol-

te zuffe,nelle quali (perche gli huomini d'arme Italiani tene-

nano dinerio modo di guerreggiare da quel de' Macedoni, i

la dalla parte, che non era bagnata dal mare, e la circundò tutta per prinarla di vittuaglie, ve solo questo ma distendendo le galec l'vna dopò l'altra per la via del mare, cinse anco Il Re Ferrada quel lato il castello, con tutto ciò dopò lungo soffrire di quelli, che lo guardauano fu foccerfo dal Re onde il Picci- di Trani, nino perde la speranza di più hauerlo; si diffonde qui il Pontano à dar cotezza de' nomi antichi, e moderni di questi luo Pontano. ghi, oue questi fatti seguirono, da noi pretermessi per accorciare il raggionameto, e non necessarij al giuditioso lettore; Frà tanto che in terra di Lanoro, in Puglia, & ne i Sannici,ò Apruzzo s'atrendea à questo, Gio: Battista Grimaldo Genuese, il quale da Giouanni d'Angiò era stato inuiato al gouerno di Calabria, hauendo notitia della venuta de due Roberti Sanfeuerini fubbito aduno le genti fparfe, e moste per soccorrere Colenza : Magiontoui poche ore dopò, che fu presa ritornò addictro innemando dopo la lor partita (nel qual tempo molti luoghi da quelli prelì, ritornorno alla diuotione dell' Angiò in Sigliano, In quel mezo effendo Antonio Centiglia chiamato da Luigi d'Arena, il quale effendo morto il padre, hauedo cacciata la madrigna in preggione, Antonio Co. -volca infignorirfi di quel pacfe, effendo egli bastardo, vi an- tiglia soccor dò in fuo aiuto, e cominciando la primauera di quell'anno re Luigi d'A 1462. ambi due consertorno di vnire le lor genti in vna pianura dinisa dal fiume Cruti, nella quale si tronò prima il Grimaldi, effendo passato per i confini di Aiello, e di Petramala, dopo Antonio con Alfonso suo fratello, e d'indi à due giorni vi venne Luigi Caracciolo Conte di Nicastro, Quini fatto de lor gentivn poderolo efercito, divisorno di condur- Luca Sanselo nella felua Tauolara, di che anuedntofi Luca Sansenerino, uerino, e sua che nel paffato inuerno hauca rifeduto in Cofenza, e ne i co- rotta à Cotorni, restrinse subito i suoi caualli, e comandò, che i Lucci senza. per il mote Sila n'andassero da lui, i nemici accortosi di queito suo pensiero, ragunorono con tretta moltitudine de villani del Contado di Cosenze, e gli seto per lungo internalio appiaerare nella felua, e tagliati di molti arbori, quali attrauerforno di mezo le strade,e ristretto anco buon numero di gente armata,e de pastori, che stauano per le selue, & ogn' altra forte de' contadini chiusero tutti i passi con varij modi d'imbo Care:la Caualleria entrata nel bosco senza vernna

te foccorre

na fcorta,e peruenuto al luogo, oue erano tesi l'aguati, si leuò subbito tra loro vn gran rumore, & hauendo da tutte le parti affaliti i caualli mal prouifti,e confusi, i quali per la strettezza del luogo, e per l'Impedimento de gli arbori non posscano difendersi, ne leguire il viaggio, rimasero tutti cinti e prefi,e con accette, balestre , & altre armi rusticali percoffi, e ridotti in pezzi. Fù questo fatto più tosto vn gioco, perciò che hauendo i villani le tolte armi, e caualli, à nemici condotti in le vicinanze per vendergli, mentre ch'essi stauano à cauallo con le pertiche in mano in luogo di lancie, come intendenti della guerra, veniuano domandati del modo della bartaglia,s'accorfero i circostanti,che pur vno non v'era fra coloro, che non s'hauesse quell'armi vestito al rouescio, portando chi gli schinere à le braccia, chi la parte, che copre le ginocchia ne i gomiti, altri quella d'auante da dietro, onde mossero tutti à riso.

Angioini trascorrono la Calabria.

Per il qual accidente Antonio, e gli altri Angioini trascorsero con più sicurtà il paese, che per il Rè si tenea , predando, e runinando quei popoli; Niente dimeno egli poco dopò cominciò à tener prattica con Luca, per riconciliarfi con il Rè:era Luca parere di Antonio, per hauer l'vno, e l'altro due sorelle per moglie della famiglia Russa, e credeano questo modo di far bene le cose loro; Perciò Antonio si diede à rentar Battiffa, che douesse restituirgii la Mantea, la quale apparrenca alla moglie per heredità della madre, il che fec'egli, acciò che negandoli ciò poresse co più colore partirsi da icampo, e concedengoglila haurebbe nel mare inferiore hauuta vna Città, per via della quale haria possuro condure à fine ogni suo disegno. Comincio Battista à porgergline spe ranza:ma dopo molti prieghi,& vffici, che in scambio d'effetti ne riccuea parole per trattenerlo, se parti dall'esercito col Conte di Nicastro, dimostrando, che chiamato dalla moglie ne giua à soccorrere le sue rerre afflitte da Giacomo Carafa,e da Antonello Gaiuano, i quali hauendo con ripentino affaito, e sforzo de foldati, e de Capitani espugnato Belcastro fù poi dal valoroso Galeotto Baldassino mandato à sacco, co Male Barre- me anco per hauer inteso che Masi Barrese Siciliano Capita-Se Siciliano, no di molto valore n'andaŭa à quella volta con grosso nume ro di genti, Nel principio di questa guerra il Re hauca à co-

Galeotto Baldaffino.

LIBRO V.

ini dato in guardia Venosa, il quale essendo di grand' animo, e d'ingegno vi oprò attione di molta sua lode, difendendo quelta Città dalle forze del nemico, e guerreggiando con Gionanni Duca di Melfi quello più volte ruppe, e spesso rimafe non men vincitore, che vinto. Partitofi dunque Antonio forto il sudetto protesto, se ritrouò in breue à Sinopoli, con proposito di trattar la sua riconciliatione per mezo di Guglielmo Ruffo fratello, o pur parente di fua moglie. Il Grimaldi dopò la partita del Cetiglia fe n'andò di Bifigna- Gio. Batfifta no, & jui à non molto deliberò d'impadronirse del distretto di Cosenza, del quale vna parte fauoriua il Rè,e l'altra Gionanni, con le cui genti hauendo il soccorso della Città, sè vn fanguinoso fatto d'armi, nel quale vi rimasero infiniti morti, feriti , e presi d' ambe le parti; Onde Masi pental successo Base Barele si dirizzò con gran fretta verso Bisignano in aiuto de' suoi: ad Atri-Ma Battista si ridusse in Acri, quiui diuisando di potere con più agenolezza ingannare il sforzo di Masi, il quale hauendo mandato auante i trombetti, perche la terra fe gli deffe,e poi presentatosi alle muraglie, i cittadini rendendosi inconrinente, ve lo riceuerno dentro; Et hauendo ristorate le genti stanche per la fatica del viaggio, & apprestato quel che gli bisognò andò ad accampare ad Acri, à cui diede vn gagliardo assalto con morte, e spargimento di molto sangue, così de' suoi, come de que idella terra . Perciò che questi si come coloro, che combatteuano per faluezza della vita propria, di quella delle moglie, e figliuoli, e della libertà, non erano spauentari dalla morte, e quelli tratti, dal desiderio di preda, della vittoria, e dell'honore, non volcano tornarsi dietro va passo; Quiui con varia contesa, e dubbiosa speranza di vittoria, fu dall' vscire sin' al tramontar del sole combattuto crudelissimamente: ma haucado diuisa la battaglia la notre, veggendo Mafi i fuoi franchi, e feriti grauemente, oltre che douedo ritrarfi à Bisignano, hanca à condursi nell'oscurità della notte per balzi,e dirupi difficili, maffime à caualli. deliberò fermarfi iui fin' al nuouo giorno , e riftretto ch'egli hebbe l' efercito in fortiffimo fito, fe ne fte fenza cena follecito in dispensar la notte hor visitando i feriti, e quando confortando i sani à non disperare della futura vittoria; però con gran timore, che i nemici vnendofi co i popoli vicini Tom. 3, 2 7 vaffalli

Grimaldi à Colenza,

vassalli del Marzano Duca di Sessa, e Pringipe di Rosano no venissero à dargli sopra: Ma spontando l'alba, lasciando egli in quel luogo i soldati, che portabano, e conduccano gli altri feriti à caualto dall'esercito, si ritiro con bel modo à Bifignano, non molto diffate da Acrigintorno à quali di ritrouandosi Ottaviano Monteflorio Capitano de Masi co le sue genti alloggiato in certa villa vicina à Renda, fu di notte all' improuiso assaltato da fnorusciti Colentini, i quali haueano ciò inteso per spia, e vinto in guisa, che à gran pena. pote feampar via con pochi fuoi, Mafi in quello esfendo ributtato da Acri, che più volte hauea cinto d'assedio dissidato di noterlo più ottenere, dono moko penfarui sù, rittono vn certo huomo, detto Melano morufcito del juogo, & vn'al tro chiamato Bianchino foldato vecchio, e d' esperienza, i quali promisero di entrar di notte nella Città, & ispiar con diligenza,e fecretezza gli andameti di Battiffa,e de fuoi foldati, il che hauendo essi facto, e Masi haunta piena contezza di quato delideraua, riftretto yn numero de' fuoi, quali guatni di dinerfe armi, ordinò, che valicando effi il fiume al primo fonno ingannaffero le guardic, e poggiato il monte, que erano le prime sentimelle de terrazzani quelle occidessero, & occupatiero il passo, frà tato ch'egli nel piano si fosse apprefentato in battaglia col resto dell'esercito. Siede Acri nella cima d'vamonte compteso da poca munagliama quasi tutto cinto da foffi,e da rupi hà difcofto quali due miglia il fiume Corile, dal cui guado si fale malagenoimete per fehicas di yn more su la terrapa quello quado folea Battifta far flat le guardle per prendefui chiunque paffana,e per farli motto quando erano molti; Coloro dunque varcaro il fiume, fenza difficultà, per non vi effete allora veruno, per negligenza di chi hauea quel carico, e pernenuto con Bianchino, e Mulano alla guardia del monte vi vecifero chetamente tetti quelli, che vi erano dormendo: Appressato alla terra, & inteso Masi tronarfi al piano con le genti, diedero fubito il fegno, e travaffari con violenza i fossi, mentre quei di dentro erano occupati dal fonno, e preso nel primo ingresso Gatto capo di iquadra,à cui era ftata data la guardia in quella notte, difar niato, e non ancora ben defto, & hauendo con effi loro l'archibugieri,& i baleftrieri, con'altri armati chinfero rette le

Stratog Ema di Male Barrole.

firade, c corforo furiofamente alla piazza, doue effendo coparfi vnitamente i cittadini co i lor foldati s'attaccò la fearamuecia; Mass in tanto hauendo dato vn terribile assalto alla porta, ne fit rifpinto, e rinforzando gli affalti, paísò de- Acri prefa,e tro con molto danno, e mortalità de cittadini, e de foldati del Grimaldi', il quale sgomentato per l'accidente, se ritiro con pochi verso l'alto del Castello vecchio, e dopò hauer sostenuto per buon pezzo l'incontro, in vitimo vedendosi superato, e cinto da tutti i lati da nemici, fe diede à fuggire per monti, e scoscesi precipitosi, per douc hebbe agio (mercedell'oscura notte) de ridursi à Lungobuco, detto per le vene de'metalli Themefi, con pochi fuoi famigliari. Presa à questo modo Acri, e saccheggiata con miserabil vecisione de'cittadini, vi fù trà gli altri co disusato modo di supplicio segato Nicolò Cliviuo Nicolò Clancioffo per ordine di Masi, per hauerli olta- cioffo segato to molto; Indi à pochi di condottofi egli à Cofenza, affalto viuo. Simari all'improuiso: ma fallitoli il pensiero, procurò d'occuparlo per altra strada; è posto questo castello in alto, e ritrouadofi poco custodito da quel lato, che le rupi defendeano, appoggiateni le scale, l'ottenne con poca farica, entrandoni egli dall'altra banda co l'esercito con morte de terrazzani. Stimafi questo luogo effer edificato dalle reliquie dell'antichissima Città di Sibari, apparendo non molto distante da quello le vestigia delle rouine; In tanto Alfonso Centiglia si ritroud con tre squadre de canalli, e con buon fanti, il Centiglia, per affediar la Rocchetta, luogo vicino à Caranzaro, e s'ada- e'l Barrefe. giò in mezo à certo stagno, e dal fiume Coraggio, che scorrea appresso al suo campo. Masi haunto di ciò auiso, iui si spinse con quattro squadre de canalli leggieri, mille pedoni, e settecento altri armati, e venuto al fiume, detto Massentio, occupò il colle Pergello, mezo miglio discosto da Coraggio con intento d'incontrarficon Alfonfo, da cui pochi di auati era flato prouocato alla battaglia, vedutolo Alfonfo,e compreso lui con fidare al sito del colle doue staua, posto le suco renti in ordine, gli andò contra, eguadato il fiume fi fermò nella via di fotto al colle, non lungi dal mare, per venir feco alle mani, Masi all'incontro veggendo, che passaua il fiume, e ne veniua ordinatamente verso lui, anch' egli i suoi schierati tè l'vni dopò l'altri discender al piano, nel che s'Alfon-

faccheggiata dal Barrefe,

360 DELL' HISTORIA DI NAPOLI fo per altro accorto, gli hanesse secondo, ch'essi ne veniuano

giù affaliti, non è dubio, ch'egli ne haurebbe la vittoria rapportata; Nè vi macorno alcuni de fuoi Capitani, che auuertiti di ciò nel perfuadeffero à valersi dell'occasione: Ma egli fospinto anzi da troppo boria, che da giuditio, ò da asturia, rispose uoler aspettare, che quei discendessero prima tutti, acciò che tutti occidendo non ui fusie pur uno, che via scapando potesse portare alcuno di lor noua. Or egli diuidendo le schiere de suoi caualli, raccomandò la prima ad Antonio Caracciolo, la feconda à Gio. Cola della stessa famiglia, & egli la terza, e Galasso Ascaro guidaua la fanteria di suo ordine: Capitani delle genti di Masi crano Luigi di Sangro, Luigi Lungobuco, Luigi Gentile, Ottauiano Monteflorio, e Coletta di Castelluccio, sù prouocato il principio della pugna da ambi le parti leggiermente, percioche l'vna, e l'altra dopò i primi colpi si fermorno; indi trouadosi molti de soldati,e de caualli percossi, e ristringendos tutti con brauura, si vide il valore de Capitani, così dell' vno, come dell'altro esercito: ma sopra tutti del giouane Alfonso; Dall'altra parte Masi non pur combattea da valoroso guerriero; ma staua accorto con gli occhi,e con la persona, là oue ne conosceail bisogno; Mentre che si vedeano infiniti sì de fanti, come di caualli percoffi, e morti venire à terra, e la forte hor a questa parte, hor' à quell' altra parte fauorire, ne fù Galasio vecifo da vna balestrata, e seco caddero molt' altri de segnalati, ch' iui vicino combatteano; per lo che il campo di Alfonso cominciò à cedere, i cui mal' esperti pedoni non. hauendo chi egli guidasse, aggiunsero al cadere il ritrarsi, e poco dopò la suga: Onde disanimati gl'altri à cauallo, e Masi all'incontro animando i suoi, auuenne, che Alfonso rimase circundato, e preso, con fracasso, e distruttione di tutto l'esercito, e ritornato à Catanzaro con la preda, e prigioni, vi fii riceuuto allegramete da cittadini. E questa Città molto antica, nobile, e fidele à i Rè, ch'han dominato nel Regno, e dal tempo, che fù tolta al Centiglia, & à fua moglie, che n'era veile padrona della nobilissima famiglia Rusia, & vna delle più principali del Regno, sempre poi è stata da quelli

renuta in lor demanio, fauorita, e priuilegiata molto per la fua fedeltà,copiofa di genti,e de famiglie nobili, che perciò

Rotta del

Città di Ca-

vi refiede per ordine di fua Macstà vna dell'audienze di Calabria, e fra l'altre nobili famiglie, vi è quella de Gionini, ò Angionini.com'esti dicono, nella quale vi sono molti Dottori di Legge e Baroni di feudi mici amici, e parenti. Erano in questo tempo Giouanni Trauerso, Antonio Torre, Stefano Melano , e Giannetto Morano Capitani delle genti del Marzo trascorsi dal territorio de Squillaci, oue erano alloggiati ne i confini di Santa Seuerina, e ne menorno indietro di molti pregioni, e prede di animali, dopò ciascuno si ricourò nelli alloggiamenti,& il Trauerfo, & il Torre se ne girno su'l Netele, Auerriti di ciò Giacomo Baleftra, & Antonello Cainano foldati di valore, & esperienza, e tesi gli aguati à seconda del fiume Neto, discotto presso à due miglia dalla Rocca, la quale riene il cognome dal fiume, fù il Balestra fin sù le porte della terra per pronocare dal di fuori i nemici: il Trauerfo, & il Torre temendo di perdere molti di loro, che'si trouauano in campagna per patcere, e per far vettouaglie, ne vennero tofto di fuori con genti , feguendo difordinatamente il Balestra, ch'a freno sciolto mostrana di fuggirse co' suoi e pernenuri al fiume dou'eran tesi gli aguatislubito n'vsci fuori il Caiuano, il quale stringendo di modo inemici,ch'in vano s affaticauano per ritrarfi , fece fi ch'il Trauerfo,& il Torre ne rimafero faettati in quella mifchia, I'vn per le tempie, e l'altro per i fianchi, & il Cainano oltre l'vccifi, fatti di molti preggioni, se ne ritornò carrico di spoglie; Fu questo Caiuano giouane di nobil speranza, molto caro al Re,il qual'hebbe à dire più volte delle fue lodi; e co- Caiuano. e me per fola fua opra non era rubellata quella Prouincia,da. fanciullo fù instrutto nelli studi delle belle lettere . ne' quali riusci molto felice, e vennto ne gli anni si dicde à quegli delle armi, oue dimostrò non meno prudenza, e giuditio, che timiglia, forza,e gagliardia, Trattandosi ciò in Calabria il Rè vi man- sue prodezdò per mare Giouanni Vintemiglia, huomo per l'età, e pro- ze dezze per lui oprate d'illustre nome . Quiui abboccatifi col Centiglia per la già trattata riconciliatione col Re, fù conchiuso tra esti, ch'egli douesse dare à Mass Giouanna sua figliuola in moglie, & à lui, & à fuoi figliuoli tutte le terre, ch'a sua moglie per heredità apparteniuano, e Mass susse dichiarato Duca di Castronillari con li tenimenti, e Castelli,

Antopello fuo valore.

Superbia di ch'egli allora per raggion di guerra possedea. Ciò concluso, Mafi Barrele e ftabilito per ferietura, Mafi fi leud in tane albagia, & arro-

RuggieroOrighta,'e fuz morte.

ganza, che paffato con le genti ne' confini di Terranoua, di fubito l'ottenne, e cofi fè di S. Giorgio, dalla più alta parte della cui Rocca, fe precipitofamente buttare Ruggiero Origlia Napolitano, con due altri gentilhuomini, spettacolo orribile,e nuono,e riputato molto crudele : ma vi fono,che scusano Masi d'hauere ciò fatto in vendetta del suo fratello già morto Giouanni, il quale fù da' Cosentini tagliato à pezzi fenza cagione veruna. Ispeditofi di quiui spinse l'esercico cotro Galcotto Baldassino, il quale stando in Oppido; s'era come fellone volto all'Angioini, & appoggiate le scale alle mura della Città la prese con notturno allalto, e pose à facco ritornando poi con ricchi bottini in Terranoua per inuernarui, doue divisando sotto spetie di parlamento, di preder Marino Caracciolo, che tenea Geraci, intese, che fatto accorto di ciò da gli amici, se n'era con tanta velocità suggito, che per strada se gl'era seoppiato sotto il canallo.

Mass Barrese e sue qualità

Selsa.

Fù questo Mass huomo d'insaciabil cupidità, di gloria, e di grandi,e sublimi pensieri, dispreggiaua i pericoli della guerra, quantunque grandiffimi; nelle fariche era pariente, e ricco, di tutte quelle conditioni, c discipline, ch'à militar huomo si ricchiedono: ma auido sopra modo di hauere, non. tanto per possedere ciò egli,quanto per donarlo altrui: Agostino di Sella, nel secondo libro de Prophanitate raggionando della crudeltà, dice che questo Masi Barrese satto Capitano dell'esercito del Rè Ferdinando primo nelli Brutij: Era vn hnomo crudelissimo, poi che non contento delli supplitij dati dalla legge, facena fecare per mezo alcuni huomini con la ferra (l'individuo fil di forra addorto) imitando Cajo Cefare, il qual fece l'istesso. Fu questo huomo per conchiuder le sue attioni di natura cosi superbo, e precipitoso nell'ira, che vn giorno, dopò sedate le cose del Regno, incontrandosi con Giouanni Spadafora suo inimico, ch'andana in Castello per visitar il Re, egli spinto dall' vsitata sua serocità, trahendo fuora la spada l'vecife in strada, per il qual misfatto ne fii egli per ordine del Rè posto in prigione , doue dopò molt'anni diuenuto squalido, e macilente diede fine à suoi giorni. I luomo per certo (feriue il Pontano) degno di più

Giouanni Spada fuora.

Fine di Masi Barrefe.

Pentano.

placi-

placido, e quiet'animo , e non indegno d'hauer verso di se hauuto il Principe se non più grato, almeno non tanto seuero . Non fi sa s'egii lasciaffe prole; ma fu ben meriteuo! , che dopò molt'anni della sua morte ottenesse insieme col sudetto Baldassino anch'egli valoroso Capitano dalla cortesia di Pietro Carrera Poeta Siciliano lor compatriota questo Pietro Carbellissimo Epigramma, che non dispiacerà à chi legge, nel iera, primo libro de' fuoi Fpigrammi, in questo modo.

## Ad Thomam Barrefium Castrouillari Ducem, & Galeottum Badaffinum viros fortiflimos.

Humani generis Proceres vos monstra vocabo, : Prastantes vastis wiribus, ac animis . Vos in fultimen positosscito sustulit ather, Alter vt Alcides, vt soret alter Atlas.

N El fine di quest'anno su veduto nella Capagna, ch'è trà'
Beneuento, & Apici, yna terribile zustatra Nibbi, es Corui, ò come forfi prodigio de la futura battaglia, che poi legui in Troia, o pur che ciò naturalmente auuenific, contendendofi trà loro per il mangiare delle locuste, de noi dicemo à nostro vso grilli, de' quali vi era slata copia . Nel principio di questa pugna (perciò che in due volte sù cobattuto)i Nibbij,come quegli , ch'haucano l'vughie acute, e ritorte rimafero vlucitori: Ma i corui ritornando iti à pochi di,con sforzo d'affai più dieffi, come s'eglino futtero giti à domandar foccorfo ad affrontarfi dà capo con Nibbij da' quali erano aspettati, diedero dentro poi ca andosi pian piano in sù le vite de vigne) quasi che coli hauestero appuntato) e volgendo i restri in alto serinano i Nibbij, che dal sopraveniuano lor addosto, non men penetranti, che se fusiero stati pugnali. Talmente che cadendo effi à terra fi fentiuano i Cornicroniate per allegrezza del vincere , & in vn certo modo

Zuffa trà Nibbieccor-

modo lor steffi animare à la battaglia: Indi essendo la Cantpagna de' morti ripiena, gli altri rimasti, come comprendesfero, che se tendeuano loro insidie , le n'andaron via tutti : Fregiti i Nibbij, e rimasti i Corui vittoriosi, tosto se ne volorno sopra la moltitudine de' morti, e feriti, e cauando lor gli occhi; e ceruelli dà la testa fendeano per mezo cosi i morti come i feriti con rostri; spettatori di cosi marauigliosa battaglia furon molti di quei paesani, e molt'altri ve n'accorfero dopoi per testimonio di cosi grande vecisione, e misurorno le larghe piaghe de' Corui fatte à Nibij con molto lor stupore, considerando le guerre, & inimistà esser anco trà gli animali:la onde su da tutti preuisto, che in breue doueano seguire di molte guerre con rouine di alcuna delle parti; com'era successa à Nibbi, quali eran interpretati gli Angioini. Auuenne anco nel medefimo anno in Calabria, ch'vna mula nel territorio d'Arena partori vn Cauallo di pelo falbo con crini rossi, c risplendenti, con gli occhi sanguigni, il quale fii poi dà Luigi d'Arena in tal modo nato com'il Cauallo, mandato in duono al Rè, come cosa singolare, e pro-

digiosa, e con ciò dà fine il Pontano al secondo suo libro,

Vna mulapartorifce In Cauallo.

Pontano.

Autore de

che compose di questa guerra. A questo tempo vuole l'Autor de' Comentarij di Pio, che il Rè hauesse posto l'assedio à Gesualdo Castello di molto momento del Conte d'Auellino, per lo quale dà Puglia fi coducea il vitto à Nolani, quali per la penuria de' grani erano molto oppressi; il Piccinino per dar aiuto à gli assediati era venuto con le sue genti, non però hauea ardire assaltar i Nemici.Fii combattuto Gesualdo con molto sforzo, finalmente essendo rotte le mura di quello dall'arteglierie:se diede al Re;il presidio che v'era su per la maggior parte speto di vita, dopò Paterno, e molte altre Castelle, ch'erano dell's istesso Conte,parte per forza , e parte per voluntari a deditione peruennero in poter del Re, vitimamente l'istesso Conte, & alcuni altri Baroni della medefma maniera , li quali con nome proprio chiama l'istesso Autore Tiranni; se dero al Re, erano presele Castella in presenza de gli inimici, ne haueano animo dar aiuto à quei , che ne tenean bilogno , acciò non fusse astretti à combartere della total impresa. Hauca locato il Piccinino il suo escreito in vn'alto mote; &

Il Re il suo nelle prossime colline per sar giornata se l'inimifusie disceso al ballo; se riguardanano l'vn all' altro l'eserciti,e con leggieri affalti l' vno pronocaua l' altro, e con industria cercauano spengersi se per fortuna ò l' vno, ò l'altro fusse incorso ne l'errore del combattere : Da questa parte gli Storzeschi, da quelli i Bracceschl Caualieri incominciorno la batteglia, e corredo rompere le lancie fopra gli nemici,e sfoderate dopò le Ipade, così passorno per molti di,non seguendo alcuna illustre battaglia, dubitando ogn'vn di esse parti, ne ardinano far esperienza della fortuna 'senza alcuna prerogativa, finalmente il Piccinino fi patri dal fuo luogo, e per lungo camino ne andò ad inuernare col fuo efercito, e quello disposto in luogo commodo occupo Venosa Patriad'Oratio, molto impotente per la fame, dalla qual patiua, &: il Rè similmente hauendo disposto il suo in luoghi agiati ad inucrnare se ne ritorno in Napoli, oue diede fine al matrimonio di Maria fua figlinola con Antonio Piccolomini nipote del Pontefice Pio (come di foura s'accennò) conforme gli accordi,e promesse trà essi, dadoli in dote il Ducato d'Amalfi,quale in caso di restitutione per dissolutione del matri Matrimonio monio no lo douesse altrimeti restituire fin che Antonio vi- era Maria fiuesse, gli diede anco l'efficio di gra Giustitiero, supremo tra glia del Rè li primi sette del Regno, del quale habbiamo visto godere i Ferdinando, fuoi posteri fin à tépi nostri, sinche spenti, e lor dominii, sgradezza,stati,e persone son passati à man d'altri, e di essi appena il nome fi ritroua, esempio della volubiltà delle cose del mondo, e della nostra fragilità. Furon celebrate le nozze con grandissima allegrezza del Popolo, persuadendosi, che dall' hora in poi mai l'ainto del Romano Pontefice li sarebbe macato, effendo moglie del fuo nipote la figliuola del Re;particolare bellissimo per questa historia, non detto dal Potano.

& Antonio Piccolomini

Orfo anco Orfino, che per il Prencipe di Taranto tenea. Orfo Orfi-Nola in terra di Lauoro, Marig'iano, e mole' altre Castella, no all' vbbicon gran prefidio, ciò procurando l' Arciuescono di Raue- dieza delRè na Legato della Sede Apostolica, co turto l'esèrcito, che l'era flato conferito, ne venne all'vbidienza del Re, e quel che custodiua la Città di Nola in nome d'altri per se ricenne, fandonegli vn duono il Re,e coftituendolo di quella conte (com'e detto) ma perche così foggiuge l'Autore, no mi ha par-Tomo 3. Aaa

fo lafciar quefte parole in dietuo, & in quefto modo diec, che feguirono nel Regno le cofe di quefta guerra fin' al 1461. E fermese variando la fortuna, la quale nel feguente daua fheranza à tutti due gli eferciti anco integri, e dispositi per diuerfe pronincie di quello per l'occorrenze delle cofe.

Sepolero di Benemondo in Canola. Hor dopo molte battaglie, occisioni, e rapine, e disonestà già soura descritte dall'una. Plate parte, & attre, che lungo sarebbe il scriuerlo, il Principe di Taranto hauendo affediato. Canosa in Punglia con speranza; che rinscedoli il disegno ageuolmente potesse andari n Barteta, nel qual' assedio in cessive vi caso molto sfacciato, perche facendosi diligenza di ritrouare gl'ascosi tessori, sin facche ggiato il sepoterodel Principe Boemondo figliuolo sii di Roberto Guiscardo, che con soma religione era conscruato nella Chica di Santo Sauino siuo il con con soma religione era conscruato nella Chica di Santo Sauino siuo il con con soma religione era conscruato nella Chica di Santo Sauino siuo il con con soma religione era conscruato nella Chica di Santo Sauino siuo il con soma con molti d'opinione, che di ordine dell'Orsino si con molti d'opinione, che di ordine dell'Orsino si con molti d'opinione, che di ordine dell'Orsino si ma comunquesti suffe si chiaro, che l'Orsino entrato ue tempio sopinio da coscienza, comando, chel'Uttro suffe restituito.

"Refidenano per il Rè in Calabria più compagnie de canalli, fotto la protettione di colloro, cioc di Luca San Senerino Duca di S. Marco fei, di Male Barrefe fudero due, d'un
altra il Conte di Terranona. Era coftui Marino Curiale di
Sortento fratello di Gabriele ranto caro al Rè Alfonfo, e da
quello ercato Conte dopò la morte del fratello (come fi dife) anch'egli flerile di fuccefiione, di cui non fi trona altramemoria, che quella della fua Cappella nella Chiefa di Môte Oliveto, à cui in morte fiè duono della fua cafa tiu apper
fo, come fi vede per quel marmo si quella con la feguente."

infcrittione.

Marinns Curialis Surrentinns Terranoua Comes domum hanc à fundamentis erexit, camque pro dote fua Cappella Diua Maria Montis Oliueti legauit. Anno Domini M. D.

1 : Galcotto Baldaffino vna,e di Cola Iacono (di cui l'Au-

tore non pone il cognome) vn' altra, per Renato, ouero per Duca suo figlio, che maneggiana per quello la guerra ve n erano sette, sotto la protettione del Marchese di Cotrone Centiglia, e del Conte di Nicastro Caracciolo del Principe di Rosiano Marzano vna. Nell'Apruzzo per il Rè militauano Matteo di Capua, e Lodonico Maluezzi con sei compagnie di caualli, e con pari gente il gran Siniscalco Cueuara, e tratelli, à quali si opponeano i Caldori (de'quali hoggi no vi è rimalto altro, che'l nome) con cinque compagnie. Francesco di Ortona, & il Conte di Montorio Camponesco dell' Aquila con due. Interra di Lauoro il Duca d' Amalfi genero del Rè ne enfrodiua cinque, Giacomo Conte due; Il Conte Orso Orsino tre ; Era ini prossimo Federigo Duca d'Vrbino, che conducea dodici fimili compagnie; oltre di queste v'erano l'estraordinarie, de quali vna ne reggea Giacomo Gaetano, il Conte di Grauina, Francesco Vrsino vna, Fabritio della Legonessa vna, Roberto Orsino quattro, il Conte di Sascuerino sette, il Conte di S. Angelo Caracciolo vna, il Duca di Venofa due e Bernabò vna ambidue Sanfeuerini Giouani Conte quattro; De gli Sforzeschi de' quali cra generale Alessandro, ve n'erano venti compagnie benissimo ordine, e copiose di gran valore de soldati; A queste s'opponeuano da gli nemici cinque del Principe di Rollano Marzano in terra di Lauoro, due del Duca di Sora Cantelmo, del Piccinino quattordici, del Principe di Taranto quindici, del Duca di Melfi Caracciolo due, del Duca Giouanni figliuolo diRenato due, di Hercole Gonsaga quattro, di Giouanni Costa vna, del Conte di Campobasso Monsorte, e Giacomo Conte di Montagano cinque;e del Conte di Capaccio Guglielmo Sãfeuerino vna; E di quelt' armi innigorite le parti, determinorno aspettare la futura Estate, seguiua ambedue gli eserciti vn par numero di pedoni conforme à gli Caualieri, e la maggior parte de' foldati fu diftribuita nella Puglia, que fi aspetrana la forza, e fine della guerra, le cui geti la maggior parte inclinauano alla diuotione de Francesi, e del Tarenti- della Ratta no,ne fi dec tacere per essempio d' altri, che in questo tempo Arcinescofù deposto Giacomo della Ratta, del quale di sù è fatta mé- uo di Benetione Arcinescono di Beneuento, perche fusse fellone di sata ucuto depu-Chiefa,e per altri suoi misfatti (quali per modestia si taccio-

Gizcomo

mentarij.

Jutor deco- no notati dall' Autor predetto de Commentary al fettimo libro, e gli fù fustituito Alcsio di nation Senesc, e da là Ch sa di Clusio sù trasserito à quella di Beneuento, huomo di molta botà, & amico del Sommo Pontefice, che l'hauca conferito gli ordini fagii del preterato, e così come quello giufliffimamente riceue pena de'fuoi demeriticosì questo guiderdone di fua bonta.

> Son stato suspeso di feguir di narrare le cose occorse dopò le sudette, qual de doi Autori douessi seguire se'l Pontano, ò quel de'Commentarij già ch' egli fi protesta di non curare di feguir l'ordine de tempi ne la fua ittoria: ma bastargli solamente narrar i fatti feguiti;hauendo offeruato, che questo (se non fu l'istesso Pontence Pio, che gli scrisse com'io credo) deggio perciò à quello prestar più fede, ch' al Pontano, perche serme molti particolari tralasciati da quello, hò resoluto seguirlo. Seriue egli, che nel Regno correa il terzo anno de la guerra, & il Re non essendo anco passaco l'inuerno ricordandosi de la rotta, ch'hauca riceuuto à Sarno, e desioso di vendicarsi dell' ingiuria iui col esercito s' indrizzò, & innase quella Città con gran forze rinchindendola d'ogni intorno, acció non vi fi potesse condurre cosa alcuna, vi staua vna torre sù l'altezza del monte, la quale prohibiua, che l'ini mico no si potesse approssimar ne la parte superiore di quella,pur le bombarde reali la battirno, e finalmente la riduffero à terra; per il che atterrito il Barone si diede al Re questo

io giudico, che fuste Daniele Orfino Conte di Sarno, che feguendo le parti del Principe suo Zio dopò la scositta del Rè ne fusse jui ritornato à difesa del suo stato, l'esepio del quale seguirno Vico, Masia, e gli Amalfitani, tenendo à buon agurio il Rè d'hauere al nouo anno incominciata la guerra, e

Nel principio d'Aprile di quest'anno il voler d'Iddio,l'a-

Il Re Ferrate perde Sarno,

> perse questa felicità, per la quale enera la Provincia di terra di Lauoro dal Sarno al Volturno fù posta in sicuro:ma in Ca labria, no fapendo il Barrefe in qual modo egli poteste porre à terra li nemici con sua riputatione dopò varij pensieri, fatto armar l'efercito, mosse verso Plaisano, accampandosi nel monte presio il fiume Medina, il quale ancor che fusie natur almente forte, egli nondimeno per arte lo ridusse inespu-

vinta quella Città ou'egli fù vinto.

Battaglia tra'l Barrele, e l'Angiorni

gnabile,e lo cinfe di bastioni, & artiglierie, il che fec'egli à be lateiando quiui la maggior parte dell'elercito hauette parto con pochi ifcorrere il paele, e bifognado ritirarnifi dentro fenza contratto. In tanto Battilla Gumaldi Cenerale di Gionanni d'Angiò, che allora fe ne stana in Santa Agata, chiamato i Capitani, & haunto fra loro confegiio, nel quale interuenne Galcotto Baldassino, Luigi d'Arena, Fracesco Gironda Capitano delle genti del Marzano, Fracesco Caraccio lo,e Gio: Cola fuo nglio, deliberorno, che Luigi prendesse carico della vittuaglia,e tutti gli altri hauetlero a monersi à diftrugger l'immicottal che hauedo effi dopò alcuni di fermato il cai o trà Flogafi, e Panaia, e venuto no discosto da Plaifano all'incotro dell'efercito di Mafe,s'aunicinorno tato,che frà l'vno, e l'altro escreito non vi era vn mezo miglio di spatio:Il giorno apprello partiti di quel luogo, s'auuicinorno al fiume Medina, co propolito, che fortificato il capo a SatoFilo, potessero prohibire le vittuaglie, che di Seminata si coduceano à nemici, e tentar di pronocargli à giornata campale. Tutto ciò auertito da Mate, cocluse di venir al fatto d'arme, e lasciato Altonso à guardia del campo, có presidio, che difèdelle gli alloggiamenti veggendo i fuoi con la folita prontez za nel menar le mani, pottoti nel mezo gli confortò a questa guita, perche non haueilero à temer della battaglia da farsi, La nota virtu voftra,mici foldati,con la quale hanete fempre Barrefe a' superati tutti i piu forti impedimenti , mi spinge hora per suoi soidati, buoni fatti, che hautte dimoft, ati ad efortarui à questa, anzi preda, che pugna: con tanto più buon animo, quato in niun'altro tempo, che mi ricordi hauete già mai tentato cola difficile, che non vi sia riuscita col ferro, e col vostro valore, col ferro dico, hauere in più successi, & à voi , & à me facto in vn punto ampia strada da peruenire, superando il nemico alla deliderata vittoria, e col ferro non vna,ma mottiffime volte hauete in campagna aperta posto in fuga, preso il nemico, e trionfato di lui: Ma hora che incontro a voi ne vedete venire inespertissimi Capitani con vile esercito, tutti disarmati, & abietti questa sola impresa vi resta da condurre à fine,e segar col ferro questa inutil herba di foldari; Diate dunque lor uetro col medefimo animo, col quale fete flati sempre foliti vin cere, e rendeteui certi, che imposto fine à questa battaglia, co voltra

Parole dal

voffra lode, oltre che in poder voftro fia ciò che si trouerà in questa prouincia, raccoglierete anco asiai, larghi premije de fariche vostre, Dette ch'egli hebbe queste parole si diede to 16 scendendo il monte ad auuiarse verso i nemici con l'esercito; Dall'altra i Capitani aduerfarij visto venirMase di buon pas fo verso loro, si spinsero anch'essi cotro lui, ciascuno ingegna dosi d'esortar i suoi, e raccordargli la libertà, la gloria, l'honore, e la quiete, che per la vittoria posseano conseguire, Nel mezo de gli eserciti era vna valle, la quale conducea di fuori per yna strada: quiui i Capitani sapendo con quanto impeto fe ne veniua Mafe adagiorno vn'ala di scelti canalli, e datosi dall'vn cato e l'altro principio alla battaglia col fuono delle trobe,&Male spinse quatro squadre di caualli l'vna dopo l'al tra à quel passo, doue s'attaccò vna grane scaramuccia, nella qual'egli fe ne giua fempre auati, per prouedere,e dar animo à suoi, acciò che no fusiero respenti, e co voci, e co mani auer tiua di quanto era mistiero, i Capitani nemici no si dimostra uano punto men folleciti, per ciò che non folo vniti, e diuifi ciascuno i suoi animaua al combattere:ma souente le trouauano in persona ad oprar l'armi; accozzatesi insieme tutte le schiere, la battaglia diuenne più fiera, in modo, che le genti Angioine più volte se viddero superiori à quelle di Mase, qua li haucano ridotte à tanta necessità, che in esse non vi era speranza di salute, Mentre la virtà di cosi gran Capitano si ssorzaua di contrastare con la fauoreuole fortuna de' suoi nemici scouertasi quella squadra, ch'essi come sù detto haueano adaggiaro à destra della valle, e penetrata fra soldati di Mase., quali si tronauano deboli, e stanchi per la fatica del cobatte-

re, e fato di lor perire vna gran parte ridule il refto a fuggir via:per il che Masenon conoscedo altro rimedio per saluarsi si costretto anch'egli imitando l'esempio loro à vosger refta. & vícito à sutta briglia dal gampo. Se ricouro à Seminara co diece caualli, seguito da pochi nemicie, tra quegli da Capaco lo Capano Napolitano, il quale datosi à credere d'esfer seguito da fuoi, rimasto folo, e tropp'oltre trascorto ne si da, singgiri co Mase preso, condotto con esso la rouna, che dopo il cossistico su vide a capaco, cos di caualli, come de soldati morti, e feriti da tutte le partis ma via più di la come de soldati morti, e feriti da tutte le partis ma via più di

Rotta di Ma fe Barrefe.

quella di Male, per ciò che oltre, che i suoi vi rimasero quasi

tutti prefi,& vecifi, fec'egli perdita de' più fegnalati, e particolarmete di Guglielmo Ruffo, huomo per le fue gra virtù, e Guglielmo del corpo,e dell'animo degno non folo di più lenga vita:ma Ruffo. di viner sempre, Scorrendon il campo de vincitori, ispogliado i nemici,e cercando i morti loro per sepellirgli vi fu à ca fo trouato frà quegli ancor viuo,e diftefo in terra Luigi Getile Capitano di Mase t afitto di molte ponte, e riputato per l'inlegna, ch'hauea sù l'elmo, effer Male, che l'iftelia vlaua, e tantollo ne fu da quelli smembrato, e tagliato à pezzi, i quali à guisa de mastini gli s'auuentoro adosso; tal'era lo sdegno, che esti l'haueano concetto. Era questo esercito, trouandosi vittoriofo, motfo per impadronirfi dell'alloggiameti dell'altro, che guardaua Alfonso: Ma egli dopò molta contesa, essedone discacciato s'apparto à Burrello, i nemici entrati inquelli vi fi ripoforno alcuni giorni, medicando i teriti,e diui dendo la preda spinsero dopo verso Seminara, e si fermorno al fiume Petrace, quindi lontano due miglia, con speraza d'in durre iterracciani alla deditione, fenza più attedere l'affedio ò ricener il guafto: Ma frandofi più di in quetta credenza, foprauene loro il mancamento della vittuaglia, perciò che no ritrouadoti più pane, ne altro, oppressi da tame, si pasceuano dell'interiora de gli animali, e coccuano infieme co la carne Baldaffino fi il grano non ancora maturo, nè fcollo : Fra tanto Galcotto parte dal cas Baldaffino, il quale fi come era grade d'animo, e di corpo, co po Angioini fi era di forze,e di fantaftico ceruello, hanendo per lieue cag gione date di molte bastonate ad alcuni soldati, su dopò yn gran tumulto nel campo, sforzato à partir fi cô fua vergogna come che dopoi ne fusie pregato à rimanersi: Ma essendo egli furioso, implacabile, e senza raggione, passandosene subbito in Geraci co le genti, si pose ne iCastelli prossimi almare. Per la partita del quale rimanendo il campo fenza capo, ciascun de'Capitani se n'andorno via altroue. Fii il nome del Baldassi no affai chiaro in Europa, si per le sue marauigliose prodezze come per la gran poflanza, c forcezza, ch'egli hauea nelle mebra, in modo che di molti abbattimeti ch'egli à corpo, à cor po rapporto fempre honorata victoria. Ma tutte queste virtù-(dice il Pontano) macchiauano all'incontro la bruttezza de' Pontano. costumi, l'iraje la ferocità della fua mala natura, da cui era sempre sospinto adoprare più da bestia, che da huomo. Egli

Galcotto

dunqipartitosi dopò molti di dal tenimento di Geraci passò ne i Brutij, cioè nel territorio di Cosenza, tentado senza progresso di ridurre la torre di quel paese in suo podere:ma intendedo ch' Alfonso il maggior figliuolo del Re se ne veniua contro lui con due galere,e ch'era già smontato nel porto di Cofenza, propose d'aspettarlo nella Rocchetta. In questo me zo hanendo noticia, che quini i negotij di guerra non fi admi nistrauano in quel modo ch'egli harebbevoluto per colpa de Capitani, che residenano in dinersi luoghi di questa provintia per l'inuidia, e discordia frà loro, per correggere quello disordine, e per dar loro yn capo d'autorità, che la sua perso na rapresentatie; e nusiuno potesse dolersi, vi mandò il detto fuo figliuolo, co ordine, che tutti l'vbbidiffero, & à lui per efser gionanc, e di poca esperieza, impose, che col consiglio di Antonio, e Luca Sanfeuerino, fotto la cui guida l'hauea inuia do in cala- to s'hauesse à reggere; per la venuta del quale sgométatoLni gi d'Arena, si riconcilio seco per mezo d'Alessandro Toso famigliare del Re fe stesso sommettendo, co entti i luoghi, ch'e gli hauca in sua podestà: Hauendo ciò Alfonso ottenuto, mos se verso la Rocchetta co'Capitani, e coueneuole esercito cotro il Baldassino. E posta questa terra su'l mar Ionio, di sito, e muraglie molto forte, la quale il Baldaffino hauca munita di gente eletta cofi à piede, come à cauallo; ma vistofi cinto dal campo, diffidato di poterfi tenere, non obstate, che l'espugna tione si dimostrasse difficile, e l'assedio lungo conoscedosi p la sua fierezza, e crudeltà poco grato à cittadini, salito di not te con suoi figliuoli, con altri sù vna galca nauigò iu Sicilia, fimulando di voler condur foccorlo alla terra hanendo dato prima animo à ciascuno à soffrir l'assedio. Per questo Alfoso restringendola al possibile, procacció in molti modi à obligarsi gl'animi de'cittadini,e de' soldati,offeredo loro larghi partiti, perche li deffero la terra; ma effi dopò vn lungo foffrire, accorgendofi con lor danno, ch'era di molti di paffato il termine:nel quale il Baldassino donea ritornare col soccor fo,ottenendo perdono, li diedero ad Alfonfo, & egli li riceul amorenolmente, e molti di foldati, e della terra giuradoli fea deltà, prefero foldo da lui, e l'istesso fero gl'altri luoghi, ch'e-

rano rimafii à cura del Baldaflino. Haucdo Alfonfo ridottoà

gliuolo del Re Ferdina. bria.

fo Pefidattilo, dal mar discosto quattro miglia, gli habitatori del quale haucano fabricato molti bastioni suor della porta per difendersi: ma essendono rouinati da soldati al primo assalto, il castello sù preso, e saccheggiato, di qui seguendo il viaggio lungo il mare, s'accampò alla Motta, da gli antichi detta Ammeria, e persuaso in vano più volte i cittadini à rederfi,fece loro appresentare l'artiglierie, che di Reggio hauca fatto codure, & alzar bastioni de' tagliati arbori auati la porta, à quali per esser il sito del luogo fangoso, se sopraporre il terreno per sostenere il peso:ma gli nemici,che gl'arbori eran già diuenuti secchi per lo caldo di quella staggione, la notte vi cacciorno detro fuoco, e gl' abrugiorno; onde Alfonfo di nuouo ordinò s'hauessero i posti à migliorare, e vi piatò l'artiglierie, per cominciare à batterli.ll Capitano, che difédea la terra, vícedo di notte vn'altra volta fuori, ne vene chetameto à bastioni, e fatto vntare le traui, e gl'altri legnami, diche eran formati d'oglio, solfo, e bitume, e gettatoui sopra le fiamine, arfero di nuouo in vn ponto non pure i bastioni: ma l' armi,e tutti alli, ch'erano à guardarli, sì che Alfonso crucciatosi, craper darui tosto l'assalto, quando che Antonio Cetiglia fratello d'Alfonso hauedo hauuto auiso, che quei della Motta patiuano estremamente d'acqua l'esortò à douer alquanto aspettare, per il che dopò alcuni giorni hauendola ottenuta, spinse l'esercito all'altra Motta, detta Rossa, doue mentre che ve hauca fatto appressar l'artiglierie, & adaggiar i foldati per batterla,ne vennero giù pioggie così frequeti, accompagnate da folgori,e saette, che abbruggiado parte della munitione, n'occisero quattordice persone, che v'erano dentro, e spauentorno si fattamente Sancio d'Acerbo, ch'hauca quel carrico, che più giorni penò, per tornare in le, essendo riftorata la munitione con molto fastidio, e trauaglio, e stando quei di dentro ostinati à non rendersi, auuenne, ch'vn certo Antonio, che di Monaco era dinenuto foldato (che perciò n' era chiamato il Gabba Dio) ritrouandosi dentro la terra, offerse al Capitano di lei di tener modo; quando così l'era à grado, d'inchiodare l'artigliaria dell'esercito nemico, al che hauendo quello con i cittadini dato orecchio, permisero, che fusse vscito suori a. far l'effetto, questi, che dal suo natale sù sempre di maluagia conditione ne hauendo temuto d'inganar Iddio, ò per dit me Tomo 3. ВЬЬ glio

glio se stesso, non temea d'ingannar altri, tosto che si fuori propose ad Alfonso, che oue se gli desse grossa mangia, senza dubio alcuno l'harebbe dato in mano il castello, seguito l'accordo, e concertato frà loro il modo, che l'artiglieria parefse inchiodata, se ne tornò dentro, festeggiadoli intorno i soldati, e cittadini, datofi à credere, ch'egli hauca offernato la promessa. Gióto il di prefisso al trattato, il Gabba Dio col suo compagno sali nella torre del castello, dimostrado, ch'egli alcuna cosa volca divisare à danni d'inimici. & effendo il Sole alto, che no possea starui, disse che andasse à portargli vn cappello per coprirfi, e fenza perder tempo attaccando alla punta d'vn asta il suo mantello, & abassando con prestezza le scale, ch'ini erano in ordine, subito vi corsero i nemici, ch' haueano offeruato il fegno, e falitoni ageno!mente, e d'indi entrati al castello, lo ridustero in lor podere con la morte de molti, che v'erano, faccheggiato, e brugiato, così piacendo ad Alfonso, e confinati in Reggio gli habitanti, verincado il Gaba Dio il prouerbio, che non può seguire vn misfatto senza la guida d'vn di costoro.

Tentò poi Alfonso d'hauere Sant' Agata: ma non riuscendoli, per ritrouaruisi dentro il Grimaldi con grosso presidio, che l'hauca copiosamente sornita di vittuaglia, e per esser ella molto fauoreuole ad Angioini, se risolse di ritornare in Co senza, lasciando per alcun tempo il Centiglia à Fiumara con Pesercito. Quini Battista dimorò due anni dopò che furo acchetati que movimeti molestando di cotinuo le prossime cotrade, conducendo sempre seco di molte prede, nè prima egli lasciò la possessione della terra, che'l Duca Giouanni nou gli scriuesse di Marseglia, che persuadesse il popolo di quella al rendimero, il quale così esegui co patro, che il Cardinal Bartolomeo Rouarella douelle rimaner al gouerno di lei, e Florio il fratello vi hauesse d'affister in suo luogo. Battista ciò eseguito, & hauutone publica sede di Alsonso figlinol del Rè, fe ne passò in Sicilia, & d'indi in Prouenza, per ritrouarui poi Giouanni, il che è quanto si trattò in quel tempo in Calabria.

Morte di Gio uanni PiscicelloPasò à miglior vita nell'istesso tempo Giouanni Piscicello figlinol di Giacomo Signor di S. Angelo, e fratello di Nicolò Arcinescou di Salerno, Signor anco della Rocca Pimóte, esbere guerriero, e Macliro di Campo si del Rè Alfonso, e suc-

cedendo Ferrante fegul i feruitij di quello nella guerra, fu fuo Configliero di stato, e Capitano di genti d'armi, e sù sepolto nell' Arcinesconato di Napoli in Santa Maria del Principio antica Cappella di sua nobilissima famiglia, lasciando molti figliuoli heredi dell'hauere, e valore del padre; E perche la. costui famiglia è molto nobile, & antica in Napoli m'hà parfo non dispiacerà à curiosi intenderne vn discorso, che segue, fatto più anni sono da persona di giuditio.

Tra le più illustri famiglie, che sono in Napoli, senza dubio Famiglia Pife può annouerarni la Pifcicella, di cui fi ritroua memoria, fcicelli, e fua fin' à tempi dell'Imperadore Basilio Magno nell' anno del Signore 977. nel quale vi fu Leodoro Generale della Caualleria, il quale trà l'altro, che promise al Monistero di S. Sebastiano, fu non darli moleftia alcuna nel mare appresso l'Isola di Vincenzo, hora detto Castello di tal nome, ch' il tutto si legge nell'instromento si conserua nel medesimo Monistero. Di fua origine ben che sin' hora non vi sia certezza, nondimeno alcuni han tenuto esser Longobarda, natione così celebre, e potente, che per molti secoli hebbero sotto il titolo di Rè, Duci il dominio d'Italia, & altri affermorno effer originaria

Napolitana.

Hà prodotto questa famiglia sempre valorosissimi Caualieri, i quali dopò che Napoli si ridusse sotto il dominio di Rè,s'ingegnorno i Piscieelli d'oprarsi in modo nel seruigio di quelli, che furno da effi amati, honorati, e pregiati, con carrichi militari,e supreme dignità, surono creati Ambasciadori, Maggiordomi, Camarleri, Prefetti di Grascia, Giustitieri delli scolari, e di studii, Caualieri, Marescalli, è siano Maestri di Campo à nostr'vso, Vicarif generali, Vicere di Prouincie, Capitani à guerra, di caualli, di fanti, d' Archibugieri, e Configlicri di Itato, fernirno à dinerfi Sommi Pontefici, da' quali ortennero anco degnità Ecclesiastiche, sendoui due Cardinali di Santa Chiefa, l'vn del titolo di San Giouanni, e Paolo, C l'altro di Santa Cecilia, due Arciuescoui di Napoli, trè di Salerno, trè altri d'Acerenza, Brindifi, e Lanciano, quattro Vesconi, di Troia, Oria, Mottula, e Leccio. Dal granMaestro della facra religione Gierofolimitana, creati Caualieri, Receuitori, Tesorieri, Comendatori, Priori, e di gran Croce; Di coninno han fatto parentele con le principalissime case di que-Bbb

sta Città, Caracciola, così de Rossi, come del Leone, più, e più volte, con la de' Carrafi, Cantelma, di Tocco, Tomacella, Brancaccia, di Marra, Zurla, Pandona, Carbona, Milana, & altre , nobilissime. Son stati Signori di molte castelle, e Baronie nel Regno, cioè di Grottaria, Montemillufo, Fossaceca, Roccapimonte, Andretta, Tramutola, Mastrafa, Regina, Macchiagodano, le Grottaglie, e molt'altre, che per breuità lascio. Hoggi è Signora di Lucito, Calca Buttaccio, e Castello di Lino in Co tado di Molifi, di Tagiano, S. Giorgio, e Beluedere, in Terra d'Otranto. E stata da tempo antico questa famiglia facoltesa, ricca, e potente, tenuta in molta stima, splendida in molti doni à diverse Chiese in erigere Cappelle, & altri edificij, come per molte Chiese di essa Città, e suora si può vedere; celebrata da grani Antori nelle lor opre,trà quali è il famoso Dãte, che nel nominarla tien coto di tal famiglia, e per fine l'apporta gran splendore, esserno discese da lei la Zurla, l'Aprana, che vsano l'istesse insegne, e godeno tutte, e trè nella piazza di Capuana, le quali sono vna banda dentata d'oro, con altri tanti d'azuro in campo rosso, ancor che la Piscicella v'aggiuga di sopra vn rastello d'oro concessoli da i Rè Angioini. Viano anco questi diuerfi chimeri fopra l'infegne, per cagione dell'imprese fatte in guerra, e sono l' Hippopotamo coronato, vna testa di Bufalo con monile al col o, vna testa di Drago, che si becca il petro, vn Struzzo, che s' imbeue vn stocco spezzato, & vn Falcone con vna benda al collo, oue son dipinte l'insegne de'Piscicelli, come se ne veggono molte dipint in atto di volgre in sù nella volta del cortile del palaggio di Alfonso Piscicello Signor di Lucito in Napoli appresso del

Progresso della guerra trd'l Re Ferrante,e Gio. d'Angiò,

Dante.

ualiferi di questa nobilifilma famiglia.

Hor nella Puglia per tirormar all'historia, il successo dellecossi di uterso perche il Principe di Taranto, hauendo à sechiamato il Priccinino con molte genti assedito Trani, e moltotempo la batti, e non v' essendo sprena alcauna d'aiuto
propinquo, i cittadini, che v'erano oppressi dalla fame vennero in podestà dell' nimito o; sarebbe anco stato preso il Castello per la penuria del vitto, se non susse sur aiuto generale delle galere de Venetiani, che li sumministrò molta copia di grano; dissipaccimi non hauer potuto ritrouare ilno-

Seggio di Capuana, per effer flato antica habitatione de Ca-

me di questo si amoreuole Signore per posserlo celebrare, es far viuere in questi miei scritti, questo diede molto terrore al Piccinono, che hebbe per vero che l' armi de Venetiani fussero inimiche à Francesi, i quali haueano promesso questa Città à Genouesi per accordo, mentre quelli l'accomodorno della lor armata, che condusse Giouanni figliuolo di Renato nel Regno, e quantunque poi Genoua si distolse da Francesi dubitauano Venetiani (per esser quella Città volubile) che di nuono à quello si rinolgesse, e per ciò n'ottenessero vn porto nel Mar Adriacico in quella Città . Il Duca d'Andria Balfo mentre intese esser stato occupato Trani, dubitando dell'empito della guerra (imperoche non fi trouana così gagliardo che s'hauesse potuto opponere al Piccinino) ritorno in gratia col Principe suo Zio, & hebbe mira alla saluezza del suo stato: il Piccinino se n'andò in Barletta, e depredata la Campagna, e fatta tregua con tutte le sue genti s'inuiò verso Canosa rentando d'inuadere Granina del Conte Francesco Orfino amico del Restremanano tutti i Pugliefi, tardando quello à prestargli agiuti. Erano in quest'anno à soldati differire le paghe;talche fin'al primo di Giugno non si possette inuiar l'efercito contra il nemico. Fù primieramete inuiato Alessan- Alessandro dro Sforza con le suc genti, per reprimere le correrie del Pic- Sforza, cinino, egli conoscendosi de non ellere d'egual forza all'inimico se fermò nel territorio del Conte di Campobasso, e quello distruste venendoli la virtuaglia da Ariano. Trà questo fegui il Rè, e poco dopo Antonio Piccolomini , & Orfo Orfino, Roberto Sanfeuerino, e Bernabò della stessa famiglia si vnirono insieme nel territorio della Grotta, tre miglia distante da Ariano, conducendo seco quaranta quattro compagnie di caualli. Passorno dopoi nella Baronia di Flumari,ne fermandosi punto arrinorno alla terra d'Acquadia, vintedue miglia distante da Ariano amica del Principe. E situata que Acquadia, e sta terra in vn colle, difeso da tutte le parti da rupi scosceso, e malageuoli da falirui, per vna fola strada ve si può arriuare,e questa da due grosse torri, è difeta, e munica, dentro della terra, v'era gagliardo presidio, eripiena de più che cento cittadini . Hauendo inteso il Piccinino esicrui gionto il Re, lasciando l'assedio di Canosa sè tregua col Conte di Granina , e non dimeno contro la fede della tregua tolfe tutti gli

fuo lito,

animali, esi ridusse à l'Ofanto, e passato quello venne alla Torricella, e continuando il camino appresso Macchia Focaccia(cofi chiamano quel luogo) tre miglia distante d'Acquadia si fermò, nè hebbe ardire d'incontrarse col nemico: ma inujana d'hora in hora freschi soldati nella terra in luogo de gli stanchi,e feriti, che vi combatteano. Le compagnie del Re, per quel più si possette nella strada, che conducea alla terra, hauendono ripiene le fosse arriuorno al muro di quella,e vi diero vna gran batteria, Le bombarde hauendo la più importante torre in gran parte buttato à terra, e le mura diminuito in tal modo, che non vi rimafe l'altezza d'vn huomo faliuano i soldati reali,e con le spade, e con l'accette combatteuano de pari con li nemici, il che auertendo il Generale dell'artiglierie, diffe, Vi darò la terra aperta, inuiò vn tiro di pietra cosi sicuramente frà i soldati del Re, che non toccado nissuno di quelli, nè di quegli delli nemici in vn colpo ammazzò, e tolle il resto di quelli della muraglia. Quei del Rè feguendo l'empito del tiro entrorno nella terra, & hauendola spogliata dell'hauere, vi diero il fuogo, ammazzandoui da cinquanta foldati, che combatteuano in Calabria. Pochi di prima, che questo seguisse, il Marchese di Cotrone, & il Conte di Nicastro hauendono abandonato i Francesi, se ridustero alla dinotione del Rè,e quel di Cotrone in questo modo scrisse al Rè.

Il Marchefe di Cotrone, et il Conte di Nicastro alla diuotio. ne del Re .

Il Marchele di Cotrone scrive al Re Ferrante.

Signore, Certifico V.M.che Io, & il Conte di Nicastro nel nome d'Iddio, e del gran Caualiero S. Georgio hò alzato i tuoi felici stendardi, e quel che sempre ni è stato fisso nell'animo, flabilisco vipere, e morire sotto l'ombra tua, e poiche il misericordioso Iddio m'hà fatto gratia, che sia gionto al defiato fine, nissuno più di me viue beato. Supplico V.M. che quel che m'e ftato promesso in tuo nome; mi sia osservato, cosi come indubitatamente mi persuado. Data in Maida di pro. pria mano à 11.di Giugno.

Hauendo visto il Piccinino auante à suoi occhi bruggiare Acquadia, se ne ritornò indietro nel luogo detto la Torricella , & il Rè giunse con tutto l'esercito all'Vrsara del territorio di Troia, ch' vbbidiua à Giouanni Colla, distante da Troia tre miglia, & hauendoui posto l'assedio, incominciò à coni-Autore de batterla . Gjunseui il Conte Camerario, scriue l'Autore (per

Giouanni 1 Trois -Comentarii.

Battagliatra

il Re Ferrite, e'l Duca

questo credo intenda Innico, à Alfonso d'Auola ) con bombarde, e due compagnie di caualli, e Giouanni de' Conti di famiglia Romana con altre quattro. Hauca il Rè cinquanta. compagnie de caualli, e de' foldati à piedi circa due mila, quei dell'Vrfara purche si sconfidorno delle lor forze,domadorno quattro di di termine, per darsi al Re se frà tanto i Francesi non li porgessero aiuto ; Il Piccinino hauendo ciò intefo, per fouuenir gli affediati con tutt'il suo esercito dalla Torricella per la strada d'Ascoli si mosse, & arrivato à Troia, posse le gente intorno le mura della parte, che la Città riguarda l'Oriente, con effo erano il Duca Giouanni, Giouanni Coffa, Giulio Acquanina, Emole da Efte , e molt'altri Capitani, che seguiuano la parte Francese : Erano del pari de caualli col Rê, de' foldati à piedi il Piccinino dimostrana esfer superiore: ma nell'esercito del Rè v'erano personaggi eccellenti, e molti che fapeano ben condur gli eferciti : Ma il Reifteffo d animo, e di virtù , prestantissimo daua non picciola forza à tutto l'efercito: V'era Alessandro Capitano mol to tempo già eccellente per fama, Roberto Sanfeuerino, Roberto Vrsino, Giouanni Conte, Antonio Piccolomini, il Conre Camberlengo, Antonio Trotto, e d'altri non picciol numero, i quali fuor ch'il nipote del papa ) spesse volte ne i grandi eferciti eran stati Capitani di molta gente: Questi poiche conobbero, ch'il Piccinino era d'apprefio, fapendo molto bene quanto importa tentare prima la fortuna della guerra, ecrcorno la comodità de luoghi per collocarui le genti, la qual sempre apporta à gli eserciti gran fauore. Trà l'esercito del Re ch'habbiam detto effer collocato trà l'Vrfara, e Troia, v'era vn picciol Monte alto però, che sopra staua all'esercito, detto Verditulo, e d'appresso vn'altro più picciolo detto Maiano; e similmente vn'altro più d'appresso non inferiore del primo, dal quale si discende in vn piano vicino al fiume detto Sanduo;Oltre al fiume vi è vna maggior pianuta, e finalmente il colle , ou'e situata Troia,e d'intorno vi stan. poste le vigne della Città . Se l'inimico hauesse prima occuparo il più alto colle, hauria apportato molto incomodo al Rè, perche seria stato superiore al suo esercito, & haneria possuto proibire à soldati di posser prender acqua dal fiume perciò fu ordinato ad Antonio Piccolomini genero del Re, che

che all'apparire del giorno occupasse quell'alto, e di là discostasse li nemici, se per sorte ve s'appressassero. A Roberto Orfino se li diè carrico d'occupare quell'altro colle, & il Rè, & Alessandro se risoluerono con l'altra parte dell'esercito di guardar l'altre parti del campo. Antonio auante, ch' vscisse il Sole fali il monte che l'era flato affignato, & iui fi fe forte, e con esso Giouanni Conte, il quale fandosi già di, hauendo villo, che li nemici s'approffimauano discese vnendose con l'esercito, per ouniare che'l Rè non fusse oppresso all'improuifo; & Antonio rimafe alla guardia del monte ; I foldati dell'Vrsino, i quali all'vscir del Sole eran venuti ad irritare i nemici, essendosi con quelli incontrati ritornorno indietro; ma quelli intrepidamente occuporno il terzo monte, & hauendo inuiato vna parte de' soldati à piedi , ottennero anco quell'alto affignato à Roberto Orfino, il quale non possendo supportare quella ingiuria, hauendo raccolto i fuoi, che fugginano: diede soprà à nemici, e gli astrinse à lasciare quell'alto affignatoli,il che effendogli felicemente successo, havendo à se chiamato Antonio, che poco l'era discosto; Se m'ascolti (gli disse) Noi toglieremo il terzo monte à nemici , assentì Antonio all'auifo, & ambidoi corfero verfo i nemici, ne quelli tardorno à lasciar il monte hauendoui lasciato conneniente presidio, e gli vennero all'incontro sin'al piano, fur presio alle mani, ne possettero gli Bracciani (cosi cran chiamati i foldati del Piccinino) fostentar gli Regij, onde suron discacciari fin'alla mità del Monte, il che hauendo visto il Piccinino dall'alto, inuiò aiuti à fuoi; all'hora di nuouo al piano Antonio e Roberte si fermorno, & iui restituirno il combattimento, combattedo i foldati à piedi con glli à cauallo, foprauennero poi Alessandro Storza, e Giouanni Conte, ed incominciorno ad ascender il Monte, con le lor compagnie dall'altra parte, del che accortifi quei del Piccinino, dubitando non se li proibisse ini il ritorno, volsero lor le spalle, e non.s offernando ordine al fuggire, fur divisi, e gran parte di essi mortismille, e ducento foldati disfero esferno stati quelli, che haucano il Monte occupato, i quali non hebbero ardire di star contro quegli del Rè, vogliono, che'l primo à suggire, fusse stato il Piccinino, altri ciò negano, dicendo ch'ini se ritrouasse occupato à dar ordine alle altre necessità della.

guerra nella calata del monte ritrouorno quei, che fuggiuano vna fossa, ta qual si bene non tenea acqua, ritardò à quelli la fuga, che difficilmente si passaua, iui per alquanto sù rinonara la battaglia, e vi fii fatta gran refiftenza da nemici; Trà questo superuenne il Rè con tutti i suoi Capitani, lasciando pochi, che guardassero l' esercito, con tutti i lor foldati, al gionger de quali essendosi spauentati i nemici, tutti si ricoueraro oltre il fiume, doue Giouanni, & il Piccinino haueano collocato la forza del lor esercito, per il mezo de gli eserciti (come si disse) discorrea vn picciol fiume à guisa di vn limite, che prohibeua trà essi mischiarsi l'armi, dubitauano effi affaltar l'vn l' altro, nè fi poffea paffar il fiume fenza gran forza, e pericolo defendendo l'inimico le ripe all'incontro; dubbioso alquanto il Rè di quello hauesse à sare, finalmente fe risolfe d' inniare alcuna parte del suo esercito alla parte di sopra del corso del fiunie, ed à prouocar l'inimico al combattere, ed esso dal luoco doue si ritrouana co i suoi creati, e con le compagnie più gagliarde dell'esercito passar il fiume, e far esperienza della sorte, hauendo l'animo pronto, ò di vincere, se così piacesse à quel che tutto può, ò riportarne il contrario, il che hauendo conosciuto Alessandro Sforza, se gli appressò dicendogli, Che fai Rè, se passi il fiume, ò ti bilogna vincere, ò perdere, Tu poni à risico la giornata; à cui il Rè così rispose. Questo è quello, ch'io desidero, e vò cercando ò io hoggi daro fine alle mie molestie, ò quelle dell' inimico, nondimeno Iddio serà quello, che ne darà aiuto, e voi tanti fortiffimi Capitani non fostenerete, che l' inimico sia vincitore: Nè più dicendo dando de sproni al cauallo, si posse dentro del fiume, e quello passato superò vn picciol alto dando à terra gli nemici, che fe l'opposero convelocità, e peruenne nel piano del campo; feguitò il Re Aleffandro, e tutto l' efercito senza nissuna tardanza passò il fiume. Il Re nel destro corno non solo fe l' officio di Capitano, ma di foldato, acramente incominciò la pugna; Alessandro nel corno finistro conduste l'esercito, nel mezo molti huomini prestantissimi ferno l' officio di valorosi soldati, assaltando con grand' impeto l'inimici, costringendoli à voltar le spalle, & à rompere lo lor ordine, & infino alla radice de' monti dal campo li ributtorno; iui era vna fossa non molto Temio 3. gran-

grande, la qual hauendo gli nemici trapafsata, refistendogli il Piccinino, Giouanni, & altri lor Capitani, prohibendo la fuga, voltorno la faccia, eristororno la battaglia, resistendo sin tanto, ch' Alessandro correndo dalla sinistra per torlo quella parte dell' inimico efercito, e fà vano ogni lor sforzo. Di qui di nuono difeacciari gli Bracciani con veloce corfo falito l' alto di Troia, e da luogo superiore riuolti, facilmente ripresserol'impeto de' foldati regij , & iui per spatio di due hore con gran contesa si dall' vna, e l'altraparte combattuto, ne possettero esser rimossi dal luogo da loro occupato. Era vn' altura della finistra parte, ch' arriuaua fin' alla Città, questa occuporno i foldati à cauallo del Principe di Taranto, quei del Conte di Capaccio, e Francesi con le lor integne, questi detiderando il Rè leuargli da quel luogo, hauendo inuiato Alessandro contro i Bracciani con più compagnie de caualli, ne formò trè gagliardiffime. vna di quelle egli condusse inuiando 'auante quei che con le faette combatteano. l'altra Antonio Piccolomini, e Giouanni Conte, la terza condusse il Gran Siniscalco Indico di Ghenara Conte d' Ariano, i foldati del quale non s'erano in quel di oprati à cosa alcuna, Il Conte Orso Orsino si pose à canto al Re, Roberto Orfino poco prima con fuoi caualli dall' altra parte con molta destrezza hauca incominciaro à salire il monte, e per quattro strade s' attendea ad acquistare quell' altura; inemici, che penfauano riceuerli in battaglia, fene stauano allegramente con le lancie parate, e distele fin tanto, che s' aucidero, che i soldati del Rè erano già arriuati alla cima del monte, oue atterriti da vn subito timore si posero in vna brutta suga . Le compagnie reali ciò scorgendo si posero à seguirli, e discacciandoli, ed ammazzandoli pernennero fin' alle mura della Città : l' istesso ferono i foldati di Sforza, i quali precipitorno quei del Piccinino dentro le fosse della Città quantunque combattessero dal di sopra, e poco mancò che mischiati con nemici non intrassero dentro la Città per le porte : ma quelle tosto da Cittadini, e foldati, ch' erano dentro fuggiti ferrate, molti ne foro prefi, e non pochi vecifi, l' integne de' nemici per le muraglia foro denero buttate . Ne v'essendo speranza di prinder la Città corfero à rebbar il campo per le ripe delle

fosse da quella paete, che la Città riguarda Settentrione, quello in vn tratto dislipato, guadagnorno vna gran preda; imperoche presero più de mille caualli carrichi di preda. Tra questo mezo hauendono i soldati abbandonato l' insegne reali con poco prelidio, & auidi di preda, fù ciò offeruato dal Piccinino, e gridando per dentro la Città, ch'il Rè insieme con Alessandro erano già presi, ritenne i suoi, che suggiuano, ed vícendo la porta corse doue stauano poste l'inscgne del Rè, el haueria danneggiato molto con maggior vergogna, se Antonio Piccolomini, e Roberto Vrsino accortisti del pericolo non hauessero impedito il corso, iui di nuono fù ricominciata vna crudelissima battaglia, e mentre horaquei del Rè, hora quei del Piccinino se ritirauano finalmente l'insegne furon saluate, & il Piccinino deluso del suo desiderio ritornò dentro la Città, & abbattuti per tutto i nemici,e depredati li loro alloggiamenti, presi carcerati trecento, e più foldati armati; Però mentre già à vincitori parea, che non vi fusie cosa da temersi gli successe non picciolo disturbo. Vidde il Piccinino i soldati, che haucano depredato il campo discorrere con la preda, che senza timore, e senza ordine ritornavano non molto diftante dalla Città, corfe tofto fopra di effi, e ricuperò gran parte della preda, e molti de suoi soldati, ch' erano stati presi, e ristorò parte del danno, ch' hauea riceuuto: ma le cose più pretiose, cioè l'apparati delle mense, gli arnesi d'argento, e le vesti di Giouanni d'Angiò, del Piccinino, d' Ercole da Este, e de nobili tutte peruennero a'foldati del Rè, e quelle frà lor divisero. Questo successe à 29. d'Agosto 1462. Quei del Vrsara hauendo visto esser già superati i Francesi, l'istesso di si diero al Rè, e Giouanni, & il Piccinino sconfidati già dopò la rotta di posser difender Troia, e dubitando di non elser rinchiusi dentro, alla mezza notte con quattrocento caualli si diero à suggire. Il Re hauendo mosso il suo campo dall' Vrsara assediò la Città: V'era rimafto al prefidio Giouanni Cossa, che n'era vtile Signore con tirolo di Conte, donatali dall' Angioino, e tenea la fortezza della Città, i Cittadini di nascosto vscendo auisorno Alessandro Sforza, che al far del giorno dell' altro di donesse assaltare, e combattere la Città, che senza dubio i Cittadini prenderiano le armi, el'apreriano le

porte, assenti à ciò consultandone prima il Rè, e nell'apparir del giorno stabili di poner le scale alle muraglie, e combatter la Città con tutte le forze; Parse à cittadini la notte più del folito lunga, nè possettero aspettare la luce del dì, frà quali furon trenta foldati à cauallo armati, quali à meza notte si feron conduttori del lor popolo, e fatto empiro per la Città, presero carcerati i soldati, che stauano di presidio nella Città al numero di settanta à cauallo, e trecento à piedi, & aperte le porte, diedero potestà ad Alessandro d'entrarui, e prender il dominio della Città, con patto, ch'il dominio di quella esfer douesse della famiglia Sforza, e non hauesse-

Autore de' commétarij. Pontano.

Famiglia\_ Lombarda in Trois.

ro da seruire al Rè. Giacomo Squarcia (scriue l' Autore de' Commentarij) & il Vescouo di quella, che fussero stati Autoridi questo patto. Il Pontano dice , che la famiglia Lombarda nobiliffima in quella Città, fù autrice di questa deditione al Re; per lo che ne fii molto da questo honorata, e prinilegiata; Vi è hoggi di questa famiglia il Marchese di Rosito gentilissimo Signore. Ne volendo Alessandro accettat in tal modo la Città, che al Rèdoueasi, e uon ad esso; finalmente fu conuenuto, che fi douesse dare ad Hippolita figliuola di Francesco Duca di Milano, e nuora del Re, moglie di Alfonso, e così il sangue Sforzesco ricuperò dopò vn lungo tempo questa Città, dalla donatione fattane à Sfor-22 , & à Francesco suo figlinolo dalla Regina Giouanna (come si disse) Giouanni Cossa, che se ne staua dentro del caftello, mentre vidde non efferui altro fcampo, se diede ad Alessandro suo amico, & all'ybbidienza del Re liberamente con questa sola conditione, che non li fusie fatta forza nella. persona, e condotto al campo ananti al Rè prostato nel padiglione oue dimorana ananti à suoi piedi diffe queste paro-Parole di le. La tua vittoria hoggi ò Rè, da padrone m'hà fatto serui-

Giouanni Coffa ai Rc.

dore, e te à vn certo modo, da prinato, ch' eranate l' altro di, giocando la fortuna v' hà donato il Regno di Sicilia, e v' hà fatto me foggetto; adeflo io confesso, che voi sete il Rè,e prometto d' osseruare quello , che comandarete ; Voi se sarete d' animo reale, non mi comandarete cofa, che sia contro la mia volontà. A cui il Rè rispose, vno è solo il distribuitore, e datore de' Regni Iddio; Egli hà inniato il suo Angelo, e nellaguerra m'hà fatto vittoriolo, e Rè, per prima era incerta coLIBROV.

sa,à chi douesse fauorire il Cielo, hora è chiarita la constitu- Risposta del tione del Romano Pontefice, il quale m'ha preferito à gli An- Rè al Coffa. deganensi, ed à Te ancor che à forza me hà dato in mano, To ti perdono, perche hai offernato la tua fede al tuo antico fianore; Se vuoi reftar appresso di me, ti pronederò di case, territorij, co' quali à modo de nobili tuoi pari potrai viuere: ma se vorrai ritornare al tuo primo signore, e disprezzi le nostre armisle quali sono fauorite da Iddio, già scilibero, puoi seguire il tuo volere, Giouanni, che non sapca seruire à gli Aragonefi, ritotno all'Andeganenfe, rendendo pria al Re ciò che possedea nel territorio di Troia; cosi de Territorij, co- Cossa sideme de Castella , volendo più tosto vinere prinato appresso lissimo delquella natione:che fignore apprefio d'altri (tanto può l'hofti- l'Angioino. natione el buon volere)oue poi morse ; lasciando di se buona fama, dominio di Terre, e posterirà, la quale habbiam visto in Napoli pochi anni sono riconoscinta da suoi parenti; che quini rimasero, Seguirno la vittoria anco quei di Foggia, perche hauendo essi preso carcerato il presidio de Francesi, Foggia sida ch'era appresso di esti se diero al Rè, il quale inuiò genti àLu- al Rè. cera, effendogli stata data speranza, che i Cittadini mossi da timore se gli seriano dati, il che non essendo seguito, ando l'efercito al ricco Castello di San Scuero, ne v'era alcun dubio, che non si potesse ottenere con l'armi: ma i Cittadini attimorati di douere esser posti à sacco: si diero spontaneamente al Re: di quà ricornorno à Troia , e di la ando l'elercito verlo Ascoli, quei Cittadini non hanendo ni ssuna speranza al Prencipe, al quale stauano soggetti, pria che l'esercito arrivasse alle lor vigne : hauendo inviati i lor meffi al Rè gli dicro le chiaui della Città, il Castellano del Castello hanendo pattuito la tregua de pochi di non comparendo nissuno aiuto se l'istesso: e riceuuto da lui benignamente ammonendolo, à douer esser più stabile, e fidele per l'auenire, e riceunto il giuramento, dopò d'hauer ragionato seco à lungo, nel rimando à Melfi,è questa Città in Puglia,ne i Monti poste, assai commoda, Melfi, e sua & aggiata per la guerra, dicesi hauer hauuto origine da Gu- discrettione. glielmo Forrebraccio l'vn de dodici fratelli Normani, ch'acquistorno questo paese. Altri vogliono, il che è più vero, ch'el-

la da lui fù presa, e fortificata contro Greci suoi habitatori, che tencano i liti di Messapia(hora terra d'Otranto, al quale

Giouznni

S. Seucro fi rende al Rè.

Ascoli fi ren de al Rè.

Guglichmo fuccesse Drogo, con Onfredo suoi fratelli, e finalmente da Roberto Guiscardo munita di muraglie, e di Cafiello, e di nuoua dal detto Giouanni figliuolo di Traiano, e. Nipote del primo Ser Gianni tanto fauorito dalla Regina-Giouanna Seconda (convè detto) fortificato, come dimostra l'inscrittione sù la porta di questa Città detta la Venosina-, perche stà verso quell'altra; di questo tenote.

Versi sù laporta Venusina di Melsi, Non dun sceptra tulit quisq. sub nomine Regni Sicilia, tantum septem divisa per oras; At sub Principibus suerat tunc Regia tellus, Normando veniens Tancredo cum satus ista Robertus posuit Guiscardus mænia primus; Diruea que tandem civili Marte suerunt. Surgit ab antiqua Maiorum stirpe Ioannes Dux Caracciolus Illustris recidiua secundus; Condidit, instituita, replere hoc civibus omnes; Nunc opus egregium procingit mænibus vrbem.

Attefein que' di il Rè à rihauete alcuni luoghi ne gl'Irpini, hor detti Popoli d'Auellino; & essendo già corsa per tutto la fana della sua vittoria, e della rotta, e fuga dissionanni generio gran merauiglia, e spasento nella mente di coloro ch'erano della sua fattione, e molti popoli cominciorno a piegaredalla parte del vincitore, al che s'aggiüse, ch'hauedo Federigo d'Vrbino superato Sigtimódo Malatesta, colui per via delma re sen 'era passato all'Vrsino Frincipe di Taranto per domandargli aiuto; Ma il Rè posto, che sapesse di Taranto per domandargli aiuto; Ma il Rè posto, che sapesse il detto Vrsino elser oppresso da varie calamità, sapeua anco, che i suo i Tesori era anche inticri, ed egli ritrouandos per tante guerre patito privo di denari, oltre che i soltati, ch'hauea, eran quali tutti mer cenarij, es sancieri, non giudicaua sicuro il prouarlo, massima mete preso, e cosumato dalla vecchaia, e dalla febre, in modo

che poco più Ipatio di vita potea rimanergli, ed astretto dal bisogno, poteua facilmente riconciliarsi con Giouanni, e col Piccinino, e menere ch'egli n'andaua seco discorrendo tal cofe fu l'Ofanto, oue facea respirare l'escreito gli sopragiunsero Ambasciadori del Principe che furono Antonio Guidano di S. Pictro in Galatina, e l'altro Antonio di Aiello di Salerno p trattar seco la pace,e se pregare il Cardinal Bartolomeo Ronarella sudetto allora legato del Papa in Beneuento, che douelse à quello fine insieme con Antonello Petrucci segretario del Re abboccarfi con lui nella Cirignola, Sotto questi di mo ri di febre nel campo Innico di Ghenara di nation Spagnola Morte d'In-Conte d'Ariano di gran nome, e valore, e fidelissimo al Re, nico di Ghe della eni morte hebb'egli gran dispiacere. E trattandosi la uara Conte pace co' sopradetti, one internenne parimente Francesco Tri- d'Ariano. cio Ambalciadore del Duca di Milano apprello ilRe;Fii conclusa con queste conditioni, le quali appaiono più tosto profigue al Principe, ch'al Rè, tant'era la fua potenza, & il timo- tra'l Rè e'l re, che di quello il Rè tenea , Che tutto quello , che fusic sta- Principe di to preso, o rubbato, cosi dall'vna, come dall'altra parte in Taranto. quella guerra non s'hauesse più à restituire. Che tutte le Città, Castelle, Terre, Ville, che il Principe possedea auante la guerra gli fuffero col medefimo titolo riconfirmate, . manotenuti i priuilegij, e potesse con l'istesse leggi viuere, con le quali fott'il Re Alfonio viuca, el'istesse csentioni doueffero offeruarfi à suoi Popoli, douesse l'istello officio tenere di Gran Contestabile, ch'egli tenea in tempo del già detto Reje pagarfegli come prima la pronifione di cento miladucati ogn'anno(gran disparità dà la che si dà al presente à colui, che tal carico hoggi ministra, ancor ch'il nostro Re sia di maggior forze,e dominio, tant'opra il tempo, & il poco, ò poco maggior giuditio delle persone) All'incontro che, l'Vrino restituisce al Re Trani, e la fortezza di Salerno, e douesse frà quaranta di far partir Giouanni, & il Piccinino dalla Puglia,e fuoi confini. Che ne in publico, nè in fegreto, ne per lui,ne per altri doucsse dar loro aiuto, ò fauore condanari, ò altro, à quali nondimeno il Rè concedea ampio, e libero falno condotto di poter vicire, ò per terra,ò per mare dal Regno, e mouendosi à qualche tempo la guerra nonne fuffe da lui difluibato .

Pontano:

Autor de' Commenta-

A questa guisa racconta il Pontano la pace seguita ; trà'l Rè, & il Principe di Taranto dopò la vittoria riceuuta in-Troia: Ma l'Autore de' Commentarij vn poco più diffusa, ... particularmente la descriue;e però non dispiacerà, che anch'io cosi la vada narrando poi ch'à dir il vero mi dispiace affai più la ficcità, che la copia delle parole. Dice egli dunque dopò di hauer referito il rendimento d'Ascoli sudetto, Eraui poco discosto vn picciol castello del Duca di Melfi detto Candela, che da vn repentino impeto del campo, fu rubbato, e bruggiato, Venne in potestà del Rè la Baronia della Petra, Montecorbino, la Motte Lacedogna, e la Rocchetta, & altre Castelle di non poco momento: Carlo di Sangro,& il Duca di Melfe, poi che viddero non poter tenere Iperanza alcuna di presidio nell' esercito Francesce, vennero dal Rè nel campo, e li giurorno fedeltà. Trà questo essendo arrivati all'Ofanto due messi del Principe di Taranto al Re, e dal Rè, al Principe andauano, e veniuano, temea il Principe l'esercito del Rè vittorioso, ed il Rè dubitana del ricco Vecchio, che aprendo i suoi Tesori per disperatione armasse le genti del Piccinino, e reintegrasse di nuovo la guerra. Fù stabilita la tregua di vinti dì , ed il Cardinale di Rauenna tra questo mezzo andò dal Principe, e si sforzò di trattar pace tra effi. Era presente il Piccinino, che promettea molte cofe se gli fuffer dati dinari per riftaurare la guerra, eraui arrivato Sigifmondo Malatefia, il quale efsendo ftato fuperaro à casa dell'inimico, domandaua aiuti dal Principe per raggione della confederatione tra effi; ma non giouano cofa alcuna le consederationi à quei che son vinti; perche si rifolueno con la fortuna. Al Principe, il quale hauca confumato gran parte de suoi tesori rincrescea di perderui più, e proponea la certa pace alla dubbia vittoria; per lo che dopò hauer inteso mo'ti discorsi per l'vna,e l'altra parte, finalmete ha nendo esclusi, e Malatestajed il Piccinino, elsendo di ciò principal Autore il Cardinale fù conchiusa in questo modo. Che fia à Ferrance Rè di Sicilia, & à Gionanni Antonio Principe di Taranto, ed à loro eredi , e sudditi perpetua pace, e tranquilla quiere, ed ogni memoria di guerra, e desiderio di vendetta fia eternamente tra effi distante ; Gio: Antonio sia tenuto per ristauratore della falute publica , babbia da spera-

re dal Rè premij, & honori, de' quali sono degni li conscrnatori delle Republiche, debbia retenersi l' heredità paterna,e ciò che possede mentre visse il Rè Alfonso, fuor che la terra di Marigliano, la qual ceda in duono alla Regina. Di più Cotrone, Molfetta, Giouenazzo, Venosa, Minorbino, Runo, Lauello, e Montemilone fin che viuesse; Però Bitonto, e Quarati potesse vendicarsi per se, e suoi heredi, & inquelle potesse raccogliere i pagamenti fiscali con piena ragione, ch' Ascoli, e la fortezza douesse receuere dalla mano del Rè, delli feudi nobili, ed altri qualfiuogliono efiftentino dentro la Prouincia à quello stabilita douc se disporre à suo arbitrio. Nelle terre però, che son dette demaniali, e che gli erano dal Rè state donate, vi douesse affistere il Vicario del Rè col mero, e misto imperio, e con la piena potestà irreuocabile, di quelle robbe, che per sua propria raggione possedea potesse disporre, ò trà viui, ò per testamento come li piacesse, dalli pagamenti fiscali delle terre di Puglia, che lui eligesse, deuesse esiggere ogn'anno cetomilia ducati d'oro, mentre viuesse, e se tanto non potesse da quello esiggere, il resto douesse hauere dall'Erario, e Tesoro del Rè; potesse nutrire, e tenere tutta quella gente,e foldati, che li fusse piaciuto; potesse tenere la jurisdittione sopra tutti li Baroni, efistentino dentro del suo Principato, senz'altra appellatione al Re; Douelse ridurre Lucera, e Manfredonia all' vbbidienza del Rè frà quel tempo, che gli fusse piaciuto. Ch' il Castello di Vico, e tutte le terre della Baronia di Flumari pagatogli prima le monitioni fi douesse restituire al Re; Che douesse persuadere à Giouanni d'Angiò, che ceda alle prefenti ragioni del Regno,e da quello si debbia partire, ch'egli al Re, & a suoi successori debbiano esser fideli; Che debbia nelle fue terre alzare l'infegne del Rè; debbia difcacciare, Re nato,& à quello ne publicamete,ne in segreto debba prestar alcun fauore; A Sigifmondo Malarefta, che rimanea fuora della gratia di Pio Sommo Pontefice no debba dar nifsuno aiuto; A Orso Orsino debba remettere qualsiuoglia ingiuria, & attione, che co quello tenesse; Che contra l'Asculani, che al Rè s'eran dati non douesse prendere nissuna vederta; Che salua la sicurtà del suo stato, debba giouare al Rè de tutta la sua fantaria, e cavalleria contro del suo inimico;

Tomo 3. Ddd Che

Che col Conte Guerfo, pur che non cercasse d' innouare cosa aleuna contr' il Pontefice, e la Romana Sede, richiededolo di cofederatione la potesse fare, s'occorreffe, ch'il Re trattasse cosa alcuna contro d' csio, e suoi possa richieder ainto dal Piccinino, e nondimeno le confederationi già fatte restaffero ferme; Che debba restituire Trani frà sei di , e Salerno quanto più presto potrà al Re; Che non debba condurre a suoi stipendij così soldati à piedi, come à cauallo, ch' hauessero militato per il Rè, e l'istesso debba osseruar il Re co quelli, che co fe hauessero guerreggiato, ch' il Rè per nessun tempo, debba concedere Trani ad aleri; Che Salerno similmente frà vn'anno non lo potesse concedere ad alcuno; Che le spese fatte nella fortezza di Salerno, che importauano da scudi tre mila, e cinquecento gli li douesse il Rè resticuire; Che debba il Rè supplicare al Poncesice per Sigismondo Malarefta, e suo fratello; che lo stato toltogli se gli integris Che à cittadini di Trani, e di Salerno, l'errore commello di lesa Maestà li sia perdonato; Che li nemici si possano da Manfredonia, e Lucera partire liberamente, fe quei luoghi per persuasione del Principe si fussero al Rè dati; Che à Gio. Francesco Orsino, Acquadia, e Carbonara, & à Ramondello Orfino fiano reftituite, che contro Guglielmo Sanfeuerino Conte di Capaccio, se faccia espedita giustitia al Principe per le differenze, che trà essi haueano. Che à Giouanni d' Angiò, e Giacomo Piccinino, & à Sigilmondo Malatesta si concede sicurtà frà dieciotto giorni di potersi partire dal Regno, & andar doue li piaccia, con le lor genti, robbe, ò insieme, ò diuisi, trà tanto il luogo doue stessero fia ficuro, e franco; Che al Conte Giulio Acquanina fe li restituisca tutto quello, che sù del padre Giosia al tempo del Re Alfonso, e di più Atri, Teramo, e Siluuio fra sei meli, e tutte le terre, che tenea Alessandro Sforza: Che à Celino frà diece anni, & à S. Flauiano fra vinti li sia restituita l'antica libertà; Che i pagaméti fiscali, che se doueano sopra dette ter re fusero suoi; Che de più metre viue debbia hauer in dono mille scudi ogn'anno; Che il Contado di Gouersano ad esso Giulio, & a sua moglie figliuola del Principe, a sua volotà li fia confermato, e che'l detto Ginlio si possa chiamar Ducad' Atri, e quantunque per tal caufa s' hauea da prefentares 20200

apanti al Rè, per prestarti il giuramento di fedeltà, li fusse lecito di non obligar la fua persona à più, che quello, ch' il Principe volesse, ouero il Rè al Principe prometterà, il Sommo Pontefice Pio lo debba conferniere, e debba anco hauer cura, che s'osserui; che à tutto ciò debba Francesco Duca di Milano interpenire per plegio d'osseruaza; che le cautele sopra di ciò da farsi dal Re si debbano fare à consiglio del fauio, ch' il Principe eleggerà, à fin che ottengano forza di fermezza, tutto ciò fegui (dice il detto Autore) à 31. di Settemb.in Bisceglie di questo anno 1462. Queste conditioni di pace, essedono state così publicate, il Piccinino. & il Malateita molto mesti, e persi d'animo n' andorno la Trani à ritronar Giouèni per consultar seco, che rimedio s'hauea da pigliare in offi lor tranagli,e così affitti successi della guerra.

Segnito in questo modo l'accordo il Rè si parti dall'Ofanto,e venne à côfini de'Dauni, ch'hora di Puglia dicono, verso i Ferentani hor di Capitanata, accampandosi al fiume Fortore, e quiui peruenuro, quei di Lefina, de Pricena, e della Serra, de' quai luoghi egli n' hauea le guardie in potere gli aprirno le porte, e gli si diero le castelle d'intorno; Passato d' indi à Montorio l'ottenne subito con la fortezza, e con S. Giuliano, i cui terrazzani no sì tosto videro l'artiglierie, che fe gli resero senza aspettar l'assalto. Caddero in tato in quei giorni per ester il fine dell' Autuno grandissime pioggie; onde l'esercito no potedosi così per il freddo, come per la fame dimorar in campagna, oltre che i foldati comincianano à farsi intendere, si risolse il Re di ritornare in quel di Benenento, oue l'aere era più temperato, e vi fe ritrouana maggior abbondanza di grano,e d'altre vittuaglie,ed ini peruenuto diede agio à foldati di possersi de passati disagi ristora re per tutto quel tempo, che si penò molto à poterni condur l'artiglierie, che fù de più di per cagione delle cattine ftrade.

Anuene in tanto frà le gente reali, e le Sforzesche vn gran rumore per cosa di picciol momento, acchetato dopoi non fenza periglio delle parti, mentre ch'elle frà l' hafte, e l'armi s'andauano esponedo, il Re dopò ch'arrivorno l'arregliarie no hauendo all' ora inuiato li foldati alle stanze in Terra di Lanoro indrizzò l'esercito à Ponte Landolfo (così detto daf suo Autore) di che fatto accorto Nicolò Monteforte Conte di

di Campobasso, fortificò la terra di presidio, e per meg lio guarnirla, & ingannar il Rè, trattenendolo, domadò tregua per dar ad intendere di volersi rendere : ma egli anuededosi dell'astutia di Monteforte restrinse più l'assedio, e fatto più volte percoter la terra dall' artiglierie, all'estremo apertasi la muraglia in più luoghi, frà canto, ch' cra in prattica di. renderli, fu prela di notte, mandata à sacco, è bruggiata. Di la si conduste col campo sù quel di Cerreto, e fermatosi frà Gaiazzo, e Telefo, s'impadroni di molti castelli; E gionto à Pontelodrone, il quale è posto sotto il mote oltre il Volturno discosto sei miglia di Capua, l'assediò da due parti, non potendo chiuderlo integramente per l'altezza delle rupi, de'fossi, che vi sono, e fatteui appressar l'artiglierie, con le quali si mandò giù vna torre quadrata, che s'inalzaua sopra la porta, i terrazzani la rimediorno con funi, ed altre machine. Durò più giorni questo assedio per non potersi cingere il caltello, ne prohibire per vna fola porta v'era, ne l'intrare, nè l'vscire alle genti, ch'il Marzano vi mandaua in soccorso la notte, molto fanorite dalla fredda stagione; Onde à quelle del Rè non era possibile à regersi à lungo andare, e perciò gli parue espediente abbandonar l' impresa, hauendo auiso, ch'il Marzano ponendo gran numero di fanti infieme, potea occupargli il mote, il quale difficilmente possea da lui guardarfi, e temea anco, che no hauesse da far impeto nell'altro ca po, che tenea alloggiato oltre la valle; A questo aggiugeuas. vn'altro non minor suspetto, imperoche Giouanni, ed il Piccinino dopò l'accordo frà il Rè, e l'Orfino, s' erano per via del mare ricontati à Caldori ne i Ferentani, e ne i Marruccini (ch'hora si dicono d'Apruzzo Citra)e quiui raccogliedo le reliquie dell' esercito, erano stati chiamati dal Marzano, de'quali acciò ch'egli no rimanesse ingannato, nè quelli hauessero à tralasciare di rinouar la guerra ( di cui era Autore Ruggerone) la quale preparanano ne i Marsi, e Peligni, Popoli dell'istesso pacse, diceuano (ma era figura) che cosi era trà loro conuenuto; che il Piccinino douesse con parte dell' esercito, continuamente carricando congiungersi col Marzano,e Giouanni col resto si fermasse in quel di Solmona per la guerra, ch'intendeano di ristorare. Da tate dunque difficultà aggirato il Re, si tolse da quel assedio. In questo il Prin. LIBROV.

cipe di Tarato già vecchio di circa 70, anni no hauedo figlipoli legitimi aggranato di febre quartana nel castello d'Altamura à 26. di Decembre (come racconta il Passaro) passò nell'altra vita, ouero firangolato per opra delli due Antoni) Paffaro, fuoi feruidori(come il libro del Duca) corrotti dal Rè, per penitenza della sua grandissima instabilità. Auisato il Re Ducadella morte del Principe, mandò velocissimo in Altamura Marino Tommacello huomo accorto, e fidato con molti fãtile caualli, acciò prendesse la Città, e fortezza, onde hauen- Marino Todo ciò eseguito ne portò seco dodici milia ducati di conta- macello, ti con gran quantità d'orose d'argento, co' quali hauendo il Re pagato l'efercito, e dinolgatofi, che i nemici ne veniuano alla sua volta, c che l'artiglierie erano già pernenute à Capua, hauendo egli fermato il Campo fotto il Monte Galliano, quiui propose di aspettargli indi certificato che l'eran fermati in Tiano, e ne' luoghi conuicini n'andò à Capua nel fine di Decembre, e distribuite le genti al couerto si conduste à Napoli vincitore colmo di gloria, e di ricchezze nel fine di Gennaro 1463, accompagnato dal Sforza dal Car dinal Rouarella, e da Giulio Antonio Acquauiua genero dell'Orfino famoliffimo cofi nella Toga, come nelle armi. Fù il Re riceunto da Napolitani con molto fausto da Nobili, e dal Popolo: Ma in quella parte di Beneuento detta il Conta- Re Ferrante do di Molifi,e ne i Peligoi , e Ferentani già detti molte Ca- vittorio fo stelle le diero ad Alfonto, & Indico d'Auolo fratelli senzas torna in Na contesa,e molti prendendoli effi per forza rouinorno, e più volte prouocorno i Caldorià battaglia e manon per ciò quelli s'indussero à ciò fare à campo aperto, & hauendono già preso Castel di Sangro, e la fortezza accomodorno i soldati alle flanze.

Morce del Principe di Taranto,

In questo tempo scriue il Pontano, che disfidata dalle pro Pontano, prie forze la parte volta alla fattione Angioina, per vedere giornalmente prosperar le cose del Re Ferrante, e non possere in alcun modo rimouere il Pontefice Pio da fauorirlo, dimandorno con molta instanza in Roma la tregua: adducendo, che nella contesa di due Re sopra d'un Regno esser debito vificio del Pontefice signore dell'vniuerso,e padre di tutti i viuenti ad entrar in mezo à quietargli, e ch'era cofaindegna di lui,e del Collegio de' Cardinali (quai'è riputa-

to facro fanto (à prendere con l'armi à difendere la prinata causa del Rè contro Giouanni, oltre, th'era vn prouocar'il Re di Francia, e tutti que Prencipi, tanto benemeriti di fanta Chiefa, all'ira, all'odio, & alla disubedienza: E che per haner il Papa intrapreso vna guerra poco à lui necessaria, il fito Erario si trouaua voto, e la Flaminia, e la Sabina, patrimonio della Chiefa, presso, che rouinate, e distrutte, e tante Città faccheggiate, e parimente remerfi di Roma, le quai cose rapportate da alcuni, e considerate dal Papa tecero si, che egliapri l'orecchie alla tregna : Maio m'appiglio più à quello, che scrine l'Autore de' Commentarij ( se pur non fü l'istesso Papa) il qual dice, che in questo rempo vennero gli Ambasciadori di Francia al Pontence, domandando la tregua sopra la guerra del Regno di Sicilia (che cosi,propriamente è detto questo Regno ) questa tregua il Pontefice per prima hauea promesso concederla con modi conueniente,&c ilRe di Francia hauca detto di voler inuigre per questa causa Oratori al Papa, e di ciò hauca dato carrico al Conte di Caluimonte, & al Bagliuo d'Osti; Renato, e Giouanni suo figlio vi haucuano aggionto il Vescouo di Marseglia, & il Bagliuo Aquilano; Questi Oratori hauendo inteso, che la parte di Francia in Regno era superiore procedeano lentamente, & hora ammetteano vna tardanza, & hora vn'altra, fperando tra questo mezo, ch'esfendo superati i nemici, non esfer più bisogno di tregua: Ma hauendo suor della lor speranza intefosche in due luoghi i loro eran ftati superati, tofto s'approslimorno verso l'Alpi, e visitato il Duca di Milano, passato l'Appennino, non tardando punto per la firada peruenne ro al luogo detto Petriolo, ou'il Pontefice dimoraua, a quali s'aggiunse Giouanni Costa, che di Regno era già partito. L'imbasciata di costoro, contesti nel referire era, ch'il Re di Francia desiderava la pace del Regno di Sicilia , e che per ciò donette abbracciare di buon'animo l'offerta tregua, e lo pregorno, che quanto prima si douesse effettuare: Rispok il Pontefice, che l'ifteffo egli defideraua per la quiete del Regno, quantunque lo stato delle cofe era molto mutato, ne fe possea cosi facilmente otrenere da vittoriosi la tregua. Eranecessario chiamare gli Oratori del Re Ferrante,e del Duca di Milano, & à quegli s'hauca à dar tempo di venire, per

Autor de'

trattarfi di negotio, in cui andaua l'intereffe de' lor Prencipi,e fenza i quali la tregua non possea effer ferma, Fra questo mezo s'hauea da trattare, de i modi,e conditioni della treena. Affentirno a questo gli Oratori di Francia (quantunque di mala volonta) e tra quello effendono richiefli dal Papa della difesa de' negotij della sede, che ordini portanano dal lor Re,e che aiuti promettessero contro Turchi, Risposero, che in questo non teneano nissuno ordine. Notò il Pontefice la lor leggerezza,e si burlò della poca tenacità delle lor promesse; li domando dopoi per quanto tempo domandauano tregua; Risposero per quattro, cinque, ò sei mesi; Disse il Pontèfice, ch'egli volea, che per cinque, ò almeno per tre seguisse la pace. E tra tanto, che contro Turchi fi facefle guerra . E questa effer la causa potissima, per la quale si mouea ad assétire alla tregua. Era l'authorità della nation Francese principalmente appresso del Cardinal Atrebatense, imperoche il Re di Francia hauea quello preposto per sue lettere à tutti gl'altri suoi Oratori, il quale così come era vario, e mutabile, ritrouaua sempre nuoue disficultà, e sempre pensaua à nonirà, con le quali ingannando il Pontesice lo trahesse alla sua opinione,e voluntà: ma tutti i suoi pensieri riuscirno vani: Il Pontefice ponderaua le sue parole, come d'inimico, e Gio- Giouanni uanni Cossa essendo venuto à ragionamento colPapa. Lascia cossa al Pahormai santo Padre danneggiare la casa d'Angio, della cni pa. beniuolenza alcun tempo la Santità tua fi dilettò, al quale rispose il Pontefice; Io non perseguito altramente la famiglia d'Angio:ma cerco euitare ingiurie à Ferrante, Replico Risposta del quello, la causa di Ferrance è ingiusta, non conuiene al Pon- Papa al Coftefice Romano defendere le parti ingiuste : A questo rispose il Pontefice : Fù tua propositione : e voce, mentre ottenessi appresso Sarno la vittoria, che non curaui cosa alcuna del Vicario di Christo quando il Signore fauorisse la sua parte, e quella dechiarasse più giusta con la vittoria che li donò, adesso è mutato il negotio ò fin come vedi:ilSignore,&ilsuo Vicario fauoriscono à Ferrante, el'han fatto vittorioso, sete ftati perditori nella guerra appresso Troia, sete stati già vinti, dunque la causa vostra è ingiusta; allora il Cossa confuso, disse me gnadagni Santo Padre con l'istesse mie parole, non posso contender teco, spero però, che presto se commutarà

DELL'HISTORIA DI NAPOLI quelto stato, e ci serà lecito essendo vincitori gloriarci della nostra giustitia: Allora il Pontefice, ben dici (disse) di questo quando ciò feguirà ne potremo ragionare: tra tanto potremo dire, che Ferrante sia amico d'Iddio: E cosi sù imposto si ne à questo piaceuole ragionamento non senza riso de gli ascoleanci. Trà questo gli Oratori de Francesi, ch'haucano seguito il Pontefice da Petriolo domandando la suspensione dell'armi, e la tregua fu la guerra del Regno di Sicilia, esiendono già arrivati gli Oratori del Rè Ferrante fero moltainstanza di esser spediti dicendo ch'erano stati trattenutiper -molto tempo, non possere più aspettare, ò li prieghi del lor Re doucuano hauer luogo, ò se li douca dar licenza di possersene andare, All'incontro gli Oratori del Rè Ferrante afferiuano, che la tregua proposta, era molto dannosa al lorRè perche quello hauea già rotti, e superati i suoi nemici, nonsi donea impedire il corso della vittoria, non restaua di superar altro inimico, ch'il Duca di Sessa in campagna, contro di quello si douca mouer l'esercito ne i luoghi aprici, oue non sentano il rigore dell'inuerno, ch'in breue seria andato in rouina il suo dominio, per ciò pregauano il Papa, che non se gli togliesse la vittoria, che tencano nelle mani. L'istesso pregauano instantemente gli Oratori del Duca di Milano; Tra quali era Corrado, persona fania, e fratello del Duca; A questi rispose il Papa, che l'anno passaro era stato pregato dal Rè Lodonico di Francia, che donesse toglier la mano in prestar aginti al Re Ferrante; Egli hauerli risposto, che ciò non conueniua:ma se gli fusse stato à grado, si fusse fatta. tregua rra questi, che contendeano del Regno ; Egli volentieri fe feria interpolto, acciò che tra quelto mezo si desse fine alla guerra, ò per accordo, ò per giuditio. Furon auifati della risposta cosi il Rè Ferrante, come il Duca di Milano, &

ambi doi l'approborno; il Rè Lodouico, ancor che più tardi del giufto habbia accettato l'offerta della tregua, non pofferfi honeftamête recufaro, che s'il Rè recuferà vibbidire, ferà in fuo arbitrio. Io (difse il Pontefice) richiamarò dal Regno le mie geti, perche non pofso ingannar alcuno: intefero quefle parole del Papa non fenza lacrime gli Oratori del Rè, come quelli, che ogni tardanza della guerra penfarano, ch'à

le lor voglie douea nocere, & opponersi al Pontesice non-

haueano ardire, finalmente remisero il tutto al suo saujo giuditio. Allora il Papa domandò à gli Oratori di Francia, che tempo volcano di tregua? Di tre, ò quattro mesi risposero; Non mancaua di fraudo la risposta, imperò che conquelto penfauano euitar il furore dell' escreito vincitore, fin tanto, che i soldati andassero ad inucrnare, e dopò il tempo istesso concederia la pace, e alla Primauera verrebbero nuoni dinari di Francia, co' quali fi potrebbero affoldar nuone genei per la guerra. Non furon nascosti al Pontefice gl' inganni, à quali s' oppose in questo modo. Assentemo (disse) alla tregua de quattro mefi, fin come habbiamo promeffo à coftoro, che contendono del Regno: quegli risposero, non può esser escluso da questa tregua Sigismondo Malatesta, il qual' era compagno nella guerra del Rè Renato suo contederato; anzi (diffe il Papa) è molto dishoneflo , che questatregua debba includere vn' Eretico, la qual segue trà Rè Christiani.Sigismondo, che malissimamente intende della Religione christiana, poco sà è stato condennato? primaegli hà mosso guerra à Santa Chiesa, che susse vnito co Renato'; Renato esser stato molto disubidiete al Pontefice Romano, hauendo preso per compagno della guerra vii suddito della Chiefa, vn traditore, & eretico. Il negotio fù trattato per più di finalmente volendono gli Ambasciadori di Francia, che il Malatesta fusse compreso nella tregua, & il Papa non volendo, disconcluso il tutto se ne ritornorno à la lor patria. Et il Papa volto à gli Oratori del Rè Ferrante in questo modo gli ragionò. Hauete già ottenuto quanto desiderate; la tregua non è seguita, la qual pensauate, che hauesse ad interromper la vittoria del vostro Re: Voi affermaste, ch' il Duca di Sessa haueria da esser affatto consumato con le vofire armi, avanti la Natività del Signore, fe la guerra si fusse continuata, andate adesso, e le vostre grand' offerte aguagliatele con l'opre, benche io sia di contrario parere; imperoche corrono àd innernare i vostri soldati, la prima pioggia vi ridurrà al couerto, il vostro inimico, che sà sopportar il freddo,& ogni altro incomodo per espugnar le Città, se ne starà ad ogni disagio sicurol, e voi (chi sà, fe vi pentirete, di non hauer accettata la tregua, che vi s'offerfe, Quegli all'incontro allegri, e pieni di speranza, promet-Tomoz. Ecc tendo

398 DELL' HISTORA DI NAPOLI tendo d'effi molte cose si partirono dal Pontefice, ricornan-

do al lor Rè.

Frà tanto furon recate lettere del Rè Forrante al Pontefice, per le quali gli fè conoscere quanto gran danno ne hauerebbe à non seguir la vittoria, allora che tutti eran in piega, ne posseano più disendersi auerrendolo, che quel don adar eregua, era anzi vna frode, & inganno da ripigliar forze per contrastare; Aggiungea di più, che molti popoli, & principali, iquali gli haucano inuiati Ambasciadori per darfigli', vdito questo romore di tregua, non pure indugianano: ma ricufauano di douer ciò fegnire, e che per l' adietro non gli erano flati di tanto aiuto, e beneficio l'efercito. & il suo fauore, quanto all'ora (dimostrando esso d'inclinare alla tregua) gli sarebbono di danno, e rouina cagione; dalle cui letters commosso il Pontefice, massime per vedere Francesco Sforza slar molto saldo in non acconsentir alle tregue, egli anco l'escluse, hauedo dianzi così raggionato in Ragioname- Conciltoro. Se gli huomini (Monfignori) fullero de'receuuri benefici ricordenoli, e considerassero lo stato, in che al prefente fi ritroua la Chiefa Romana, tenemo ferma fede, che, molti, e voi fleffi auco facilmente ne liberareste dalla colpa, che per questa guerra, non tamo volontariamente, quanto per forza da Noi prefa, ne viene attribuita; Perciò che fono tanti in numero, e tali in qualità i benefici dal Re Alfonso impiegati à grandezza, & honore della Sede Apostolica, che ne il Romano Pontefice, ne quello Sacro Collegio potrebbe già mai dimenticarsi del suo figliuolo, se non con meltamacchia d'ingratitudine; Oltre che l' autorità, e grandezza di lei non sopporta, ne hà da parire, che Francesi debbano venire ad oltraggiare vn Regno à noi tributario, ed ella-(come spettatrice ) se ne flia da parte à mirar la sua rouina, ò pur ci basterà l'animo à portarsi si villanamente, che posfedendo Noi in pace per il fol duono, e beneficio del padre turta la Marca d'Ancona, e quali tutta l'Italia, ferrilissimo, e copiolifimo paele, permetteremo poi che'l fuo Regno ne vada più tofto in poder d' altrui, che del proprio figlicolo? quali che voi non folle, se ben noi non vole simo, debitore di relet are da qualunque ingiuria vn Re contro coftoro, che voitanto amoreno i fiimate, & al quale Noi non possiamo

in alcun

to di Pio al Conciftoro deCardinali

in alcun modo mancare per legge di gratitudine. I quali Francesi se verso il Pontence hauessero hauuta alcuna riuerenza, ouer rispetto verso la Sede Apostolica, honore, etimore verso Iddio; è chiaro, che e con l'animo', e con gli effetti se ne sarebbono dimostrati alieni; Ci rimanemmo noi fotsi di far intender in Mantua per i loro Ambasciadori, & à Giouanni, & à Renato, com'anco al Rè di Francia, che no eramo per soffrire, ch'essi mouessero guerra contro d'vn Regno à noi tributario, nè permettere, che la pace d' Italia. venille disturbata da Francesi, ne meno la pattuita tregua. con Alfonso, del quale Ferrante è successore doucssero violare, ò lui in alcun modo perseguire; il quale non solo, quando la Chiefa fusse stata per hauer qualche scossa, non hauerebbe ricusato d'aiutarla : ma con le genti, con le facoltà, e con la propria vita, si sarebbe esposto ad ogni pericolo di guerra per saluezza di lei . Euui per sorte alcuno fra tanti. che possa la religione de Franccsiallegarci, o il modesto animo di Giouanni, come in specchio porci d'auanti? Habbiamo inteso Signori, habbiamo inteso à bastanza le strida de popoli per il saccheggiamento satto da' soldati à nostri tenimenti; Anzi con quest'occhi veduto vibrar l'armi à ruina, e distruggimento di noi stessi, e della Sede Romana, che, fe noi partendoci di Siena nostra patria, oue dimorauamo no ci fossimo di, e notte affrettati per giunger à Roma; ne Roma in questo tempo sarebbe nostra, ne noi sederiamo, come sediamo in questo Collegio: Perciò che il Piccinino l'harebbe occupato, i suoi soldati discorrendo per Roma haurebbero per forza rubbato tutti gli ornamenti de' passati Pontefici, tutte le reliquie, e cose sacre, e ciò che d'oro, ed argéto si fosse ritronato, haurebbono tolto, e profanato i soldati Angioini:Hor dica di gratia costui,se de la modestia di Gio uanni, ò pur della Francese religione vorrà farne alcun testimonio? Temena l'afflicto Pontefice di non poter passar sicuramente per il suo pacse; Temea nella propria Chiesa di San Pietro, e di San Paolo, da done tant'anime de tanti! :i Pontefici sono ite al cielo, d'esser preso, & veciso. E que dunque la riuerenza, e la modeflia del Duca di Loreno; Quelta la Religione, e la tanta per l'addietro nota, & appresso il mondo appronata pictà de' Francesi. Non è dun400

que da dire, che noi di nostra voluntà, ò cupidigia di guerreggiare prendemmo l'armi, effendo, che noi mentre crauamo in stato privato, fummo sempre vaghi di pace, e poich' à questo giunsimo, non habbiamo mancato d' inuitar continuamente tutti, & effi in particolare alla pace: ma quello, ch' acciò n'indusse su l'oggetto, che in noi era ci conservare à Santa Chiefa la degnità fua: e vedendoci prouocare, non possere ne anco in casa nostra star sicuri. Era ne i tempi andati l'Italia pacifica, e quieta; quando Giacopo Piccinino venendo à disturbarla, non pur egli hebbe alcun riguardo alla Chiefa: Ma non fi curò non hauendo cagione d'effaltar Califlo Pontefice, il quale tanto pacificamente la gouernaua: domanda dunque hora tregua Giouanni, che sospint) da ambitione hà turbata la pace de molti anni, concedasi tempo al Piccinino di posser da capo pigliar l'armi alle mani, e trauagliar con maggior efercito la Chiefa; fia Papa Pio huomo di mezo, il quale quasi spogliato del suo Potificato, e poucro fù peregrinando costretto mendicando l'a trui foccorfo. Non la privata dunque causa del Re Ferrante (aunenga che l'honestà, conuenienza, e degnità della Sec. Apostelica ciò richiedea) ma la nostra, anzi di tutti voi, anzi della Romana Chiefa, debbiamo rallegrarci d'hauer preso à disendere, non prouochiamo ad odio gli Frances, ne in guerra men che giufta, ò poco necessaria, votian o l'Erario della Chiefa. Come che egli non fosse più che neceffaria, & importante guerra l'aggiutarfi, per non farfi torre il suo, ne dalla propria casa discacciare? ò consigli, ò arti: Noi vi preghiamo Signori per Iedio folo, per gli edificij di questa Città, per i sepolchri, & alcari di questi venerabili tempij, che non vogliate in causa rale, e tanto importatte giudicare con passione,e con dependenza,ne tanto siate fanoreuoli à l'yna parte, che dimenticandoui affatto di questo luogo, vi dimentichiate anco del giusto, e dell'honesto, feguendo configli non ragioneuoli, vani, & indegni delladignità di quello Sacrofanto Collegio; Che quanto à Noi fappiamo molto bene quello che appartiene al carrico, & vfficio nostro, e quanto siamo obligati di fare per seruigio di Dio, e di questa santa sedia; e si come da principio noi prendemmo Iddio per Autor di questa guerra, così confi-

diamo

diamo di douerla condurre à fine con laffua guida, & onni-

potenza.

Fur on bastanti le sagaci parole, e giusta causa proposta dal santo Pontefice, de rimouer gli animi , el'opinione de' Cardinali aderenti de' Francesi dalla richiesta tregua, scorgendofi dalla lor dimanda inganneuole, altro fine in quella che di pace(come si disse) e mentre in darno ciò si trattaua in Roma, il Piccinino posti insieme i frammenti del rouinato efercito, hauendo con nuoua gente ripresa guerra, mosse i soldati contro di Giouanna di Celano donna illustrissima, e reliquia della fua antichiffima famiglia, vna delle fette fupreme del Regno, Era flata coftei moglie di Leonello Accrocciamuro di fameglia nobilissima, e valorosissimo Capitano discepolo del famoso Giacomo Caldora, tutte horafamiglie spente, e del quale fè memoria quel buon Caualie- Triffano Ca ro Tristano Caracciolo in quel suo libro de varietate For- racciolo, tunz con queste parole, hauendo prima raggionato de' Caldori. Congionto à costoro, e per fangue, e per luogo v'cLeonello allieuo di esso Giacomo, Conte di Celano, il quale terminò la famiglia di Celano illustre, e molto antica; e quantunque lasciasse più figlinoli, quali habbiam visti adulti, & yn di effi similmente Conte; Tutti però dopò hauer perso le facoltà, vagando exuli per il mondo fono spenti; & à questo è ridotto lo nome, e la gloria della famiglia Celana; che non vi resti parte alcuna,ne del lor dominio,ne di persona; Finqui Tristano. Era questa Giouanna o figlinola, ò nepote per fratello dell'vltimo Conte Pietro di Celano (fecondo l'Ammirato) nel discorso di questa famiglia, hauca ella genera- Ammirato ; to di Leonello sudetto suo marito due figlinoli,e dopò morto quello gonernaua, scriue il Pontano) il Contado di Cela- Pontano, no di lei dote à suo piacere, e per l'antichità di sua famiglia e per la prudenza, che dimoltraua in tutte le fue attioni era gratiffima à fuoi Popoli, ne per l'immatura età, e fenza elperienza alcuna di Ruggiero suo maggior figliuolo, era a fore facches lui permesso d'attendere à quel maneggio; di che sdegnatosi giato dal egli s'era feguendo le parti Francese ) accostato al Piccini- Piccinino no per conforti del quale fe n'era poi peruenuto con l'elercito à Gagliano, terra del Contado done hauca affediata la madre con suoi tesori:ma perdutasi la terra, ella si fe forie ne!

Giouanna dà Celano, fienora nobi-Liftima.

402 DELL' HISTORIA DI NAPOLI

nel Castello, e persuadendo con animo inuitto i soldati, ch'erano seco, à sopportar gagliardamente gli assalti, toglicua loro ogni timore, con la speranza ch'il Re Ferrante l'hauesfe à soccorrere : ma i soldati del Rè partendosi tardi dalle. franze del Verno, & il Piccinino restringendo con maggior forza l'assedio, desolandosi la rocca, se ritronò la ricca, e miserabil donna con tutti i tesori del marito, e de suoi aui, senza che dal Piccinino se gl'vsasse verun'atto di misericordia,o dal figlipolo alcuna dimostratione di pietà verso quel la nobilissima donna sua madre, la quale poco auante risple dente di tante ricchezze, fii con notabil'esempio di fortuna posta in prigione, e miseramente oltraggiata, ò pure, come scriue l'Autore de' Commenatrij, vn poco più diffuso, e particolarmente, dopò il ritorno del Sommo Pontefice Pio da Tudetto in Roma nel Natale sudetto à Giacopo Piccinino, il quale dal conflitto di Troia con pochi, e lenz'armi, e nudi era foggito in Apruzzo, ne possea à cose sue ritrouare al cun rimedio fenza, alcuno rimedio, fenz'alcuna speranza, all'improuiso l'occorse occasione tale, che solleud il suo miserabile stato; imperoche Ruggerotto figlio della Contessa di Celano, il quale contro la volontà della madre hauca milirato in fauore de' Francesi, e per ciò era in disgratia appresso di lei, andò à ritrouare il Piccinino, e si dolse con quello del mal animo di quella verso di esso, e lo persuase, che douesse quella donna, ch' vbbidiua al Rè Ferrate, e ch'era molto contraria à Francesi discacciarla dal deminio di quel flatore concedersi à lui che mai hauca ne vibidito, ne amato gl' Aragonefi, e Catalani, & hauea egli amici, che l'haueriano data in mano sua madre, andando con l'esercito. Per ciò lo richiese, ch'andasse seco con le compagnie de soldati, che l'erano rimafte , perche n'l aueriano riportate molte richezze, Presa l'occasione il Piccinino, & effendo intrato nel territorio di Celano con l'insegne Francesi, al primo incorso occupò molte Castelli di quel Contado, e dopo assalto la terra dou'era la Contessa, e quella prese per forza, diede à sacco, lei si difese gagliardamente nel Castello molti di,e non venendogli foccorfo alcuno de' fuoi, l'indrizzò le bombarde contro, le ruinorno le torri, e con detestabi-Lissimo esempio, il figlio assediando la madre, con ogni sfor-

20 di tormenti, comandò la Madre ch'il figlio fuffettantto con le faette, che dal Caftello s'inuiauano; ne fi possea tropare niffuna forte d'accordo tra effi; finalmente restò espugnato il Castello doue la madre si ritrouaua, ruinando la muraglia,e cattina l'infelice madre dall'iniquo figlio, la ricca supellettile d'argento, d'oro, e di lana in grandissima copia vien in potere del Piccinino, le terre, e fortezze son con fignate al maluaggio Rugerotto; Quello fù il frutto dell'incestuoso matrimonio (se matrimonio può chiamarsi ) estendo contro la legge, e la ragione il nome della Contessa ( dice questo Antore) fii Couella, accorciato per diminutione da quel di Iacouella, suo Padre no hauendo figliuoli maschi collocò in matrimonio prima che morifie tre figlipole, la Couella non essendo ancora atta à marito; essendo egli morto rimafe pulzella à cafa, concorfero al matrimonio di coftei molti rinali, per lo gran ftato, che per la legge della patria fe li douca:non volfe Marcino V.l'ontefice . ch'a nilluno fusse collocata, ma che ad Aduardo suo nipote all'hora molte giouine si desse per moglie, à fin che quello acquistasse il Contado per dote, Dimororno insieme questi sposi per tre anniceffendo poi morto Martino, la Conella già fatta grande, ò perche abborriffe il marito infetto di ftrume, ouer (come fi voce)impotente, di nascosto, se ne fuggi à suoi parenti , benche dopoi fi vidde il contrario perche Adnardo prese altra moglie della quale, hebbe più figliuoli; e dimoftrò con effetto effer potente al matrimonio, Hor Giacomo Caldora, del quale di sù è raggionato, desiderando il Conrado di Celano congruo al fuo flato, effendo già vecchio fe la prese à moglie, come che legitimamente si fusse appartata dal primo, non hauendo con quello confumato il matrimonie, & essendo il già detto Giacomo morto, acciò non andasse il Contado ad altra famiglia, si congiunse di nuouo col nipote per parte di fratello (il che come sia non posto conierturare) poiche è chiaro, che questo fù il Leonello Accrocciamuro, di famiglia diuerfa da' Caldori,e Celani, col quale durante ancora il primo matrimonio era fama efferti giontara da queste nozze cosi inceste, e nefande era nato quello Rugerotto, dal quale la madre hebbe la pena della sua sceleragine per giusto giuditio d'Iddio ; onde hauendo

404 DELL' HISTORIA DI NAPOLI

Pio intefa la prefa di Celano, diffe questo è il frutto di haner riculato la tregua, che tanto grandemente haue abborrito il Re Ferrante: ma chi de gl'huomini giudica rettamente delle cose fruture? sono ingannati il giudici humani; e spesse volte son abbracciate le cose, che son nocius comegioucuoli, quelche seguì di questa infelice madre, e del figlio recose dirà appresso al suo tempo.

Roberto Sanseuerino Principe di Salerno.

Ammirato.

Trà questo giunse in Napoli Roberto Sanseuerino Conte di Marsico, il quale recò à sua Maestà dupplicata letitia, hauendo non folo rienperato Salerno; ma anco Cofenza, contutti i luoghi del camino fino à Napoli , laonde il Rè per gratificarlelo à 30. dell'istesso mese di Gennaro gli dono il Principato di Salerno ricadutogli per la ribellione di Felice Orfino (come scrine l'Ammirato) & afferisce nel priuilegio, che Roberto l'hanca folleuato da estrema miseria, c che hauendo ricuperato le Prouintie di Principato, Basilicataje Calabria, poteua dire hauerli dato il Regno . Nel processo agitato nel Sacro Consiglio nella Banca de Mondellis frà Giacomo Carbone, & Alfonfo di Samudio foprala Terra della Padula vi stà presentato il Prinilegio della concessione fatta del Principato di Salerno al detto Roberto Sub datum in nostris felicibus castris prope Terlicium die 17. Nouembris 1463.

Luca Sanfeuerino Principe di Briignano.

Et à Luca Sanscuerino Conte di Tricarico il Rè diede i per 10.mila duc lo stato di Bisignano, che dopo nel 1465, gli ne diede il titolo di Principe, come nota il predetto At-

Gratitudine del Rè Ferrante verso li figli di Buon Homo di Transo.

Volle anche mostrar il Regratitudine à gli figli del Caqualier Buon Homo di Transo Capitano, e Consigliero molto fauorito del Rè Alfonso. concedendo ad vui di csi chipinato Gio: Antonio la condotta di alcune compagnie di canalli, è all'altro nominato Teso la Castellania del Garigliano, per hauer con fomma fedettà, è amore con esso in
proceduto; poiche ricordenosi de vessigi di lot Padre, chesempre dinorissimo volle esser della casa di Aragona, facedo poco conto, ed parentado, che col Principe Marino di
Marzano haucano, edi molti vassallaggi, e vichezzo, che come dote di lor madre dentro gli stati del detto Principe
possigetano, le quali tutte dallo stello Principe futono po

LIBRO V.

ste à facco; volsero seguir le parti di esso Ferdinando,e seruir-

lo anche nella fuderra guerra.

Hor vi furono molti(scriue il Pontano) che credettero, che Pontano, Matteo di Capua, che tenea allora carrico dell'esercito del Rè hauesse ciò studiosamente permesso per sodisfare al Piccinino tanto suo amico, quello dunque accresciuto di forze, con lafatta preda, e ristorato in buona parte il suo esercito, delibero (non curandofi de'disaggi del verno) d'assediar Sulmona, e stimado di potersi impadronire di quella Città, e suoi distret. Sulmona afti, prima ch'il Re poteffe fouuenirla per l' asprezza della ftagione; tanto più intendendo la Città patire molto di fame, &

fediata dal Piccinino.

egli hauerli chiufi tutti i paffi per le vittuaglie.

Ma è bene ch'io narri quest'assedio; come lo riferisce più diffuso l'Autore de'Comentarij, il quale scrine, che Sulmonesi in quello erano oppressi da penuria di frumeto, il che inteso dal Piccinino, già riftorato per la preda di Celano fi riduffe à Ca stelli vicini à Sulmona p prohibire, che no vi si coducesse cola Commerari, alcuna di viuere; sapendo molto bene, nissuna cosa poter meglio espugnar le Circà, che la same; occupò peiò tutti i Casali, e luoghi d'intorno, e chiuse le strade, ponedoui le guardie de' foldati, fè ordinare a i cittadini, che se no se gli dauano, l'haueria guasti tutti i territorij,e non hauedo quelli vbbidito,gli fe tagliar tutte le vite, & arbori sin'alle porte della Città, i poueri cittadini inuiano al Papa,e li fano intedere, in che stato si ritrouauano,e che pericoli temeano, gli dicono, che di grano haucano di bisogno, che se si potesse codursegli, no s'hauca à temer d'altro; l'aucdo ciò inteso il Som. Pont. ordina à Rosino huomo audace, e di molta esperieza, che co treceto soldati à piedi,e cinquata à cauallo armati vada in Apruzzo,e che co gióto có Matteo di Capua, & Alfofo d'Auolos, diano aggiuto a gli asiediati, erano col Piccinino i Caldori, osti nominana il Pontano per nomi, Restaino, e Gio. Ant. Caldori, il Côte Pontano, di Montorio Aquilano, Rugerotto sudetto, il Duca di Sora-Catelmo, Honorato Gaetano Signor di Sermoneta, Deifebo dell'Anguillara figliuolo d'Euerfo,e Gio.d' Angiò, che no folo nó dominana il Piccinino una à quello era più, che fuggetto; Haresti detto, che quello era il Capitano della guerra, & il Rè,e Giovanni quasi vn'altro, che sotto à Capitano militasse.

Autor de'

Tutta la forza deil'aduersarij couenina ad espugnar Sulmo-Tomo 3.

406 DELL' HISTORIA DI NAPOLI

na, eccetto il Prencipe di Rossano, il quale non hauca ardire d'abbadonar Sessa; Gli Aquilani ministrauano le cose necessarie al vitto, perilche (fincome fi dirà appresso) dimostrorno ha uer rotto i patti del a tregua; s'attedea all'espugnatione de la Citrà, no co l'areti, o co altro geno d'instromenti da guerra; ma la carestia de la victuaglia, promettea la vittoria, la qual da di, in di premea maguiormete i cittadini. Si co: enero final mête Roberto Orlino, e Matteo di Capua, e conoscedo di elferno di minor forze à poster corrastare coll'inimico; essendo Alfolo absete, che tardaut à venire, don: adorno à prattichi de le vie, se vi era strada, p la quale, no esse o nota à gli nemici, se potesse codur a ffidio a el affediati, e alla la dimostre rno il more,che fouraftà à la Città, ch'è a tiffino, e di difficiliffin a faluta: l'horrido inuerno, ch' hauea vnito le neui, l'hauea l'o affai più difficile, gli differo, s'haucano animo difalirui, l'affi morno, che si possea superare, se ben no seza fatica, e pericolo, e di là il grano sù le spalle de gi huomini le possea condurre à quei di Sulmona; Ferfuade ogni cofa difficile la necessità se co prò gra quatità di grano, e se coduste fin' à la radice del More có la schiena de canalli, di là i soldati códucedo sù le spalle gli sacchi piccoli di poco peso per neui, giacci tastado (tato può la dolcezza del guadagno) lo códucono all'altra parte del mó te, doue prestamente se ritrouano preseti i Solmenesi, i quali pagado il prezzo,e la merce de la fatiga, riducono il defiderato alimeto ne la Città, & in ofto modo p più di mitigorno in tal modo la fame de cittadini, che parea già fusse tolta la vittoria al Piccinino, il quale nieredimeno dimorana no seza pe nuria di quel che gli bifognaua;Il pane de fuoi foldatiera i egrissimo, & à quegli lo daua molto parcamète, i caualli magia uano farmeti di vite spezzati in luogo d'orgio;era la coditione degl'astediati via più peggiore, che degli astediati. Vint finalmete l'offinatione, p benchcio d'vn certo traditore, il quale militanc'o co Solmones, auerti il Piccinino in gliepo, e per qual firada i foldati dell'Vrfino coduccano i grani, done qui i Solmonefi riccucano, & in che modo fi posteano intercipera Inuto tofto il Piccinino i foldati ne i luoghi affignati dell' infelic i quali hauedo ricenuto ilfegno dal traditore, vicitno al-Funorouifo al tépo cogruo, e prefero i poueri Solmonefa che ve sualo pio granose da quaranta foldati dell'Vrino, che lo

407

códuceano, la maggior parte il Piccinino fe appiccare, per il che la Città costretta dà la fame se diede al nemico, pagado di più cinque mila fcudi d'oro per pena d'hauer fostenuto l'assedio, & hauer relistito al potête, imputato ciò à peccato dice l'Autor predetto, che la partita del Rè dall'affedio di Poreladrone rese illustre il Piccinino, perche tutti dissero, ch'il Rè era fuggiro d'auate la faccie di quello, e li dero nome di liberator di quel castello: Mà la virtoria di Sulmona lo rese assai più illustre, perche essendo vinto in guerra capale, egli sapesse vincere le Cirrà, e valesse più l'inuerno, che l'effate. Aggiunge il Potano, che Solmonesi tirati da la fame, dall'ire, e dal ipaneto,gl'huomini,e done, così gioueni, come vecchi turono spesse volte costretti vscedo suori co lo pericolo à rubbare i caualli de nemici, e codurli dentro per mangiarli, e spesso anco à canar grani,& orgio dalle loro interriora per l' istessa cagione; Nè potendo sopportar più lungo tempo tante sciagure, e miscrie vinti,e superati da la necessità se diedero al Piccinino.cô tro alcuni de'quali furon viate gra crudeltà per l'odio intrinseco, ch'era erà la famiglia de'Quadrari, e quella de'Merolini. Flauuta dunque la Città, il Piccinino (perciò, che Gionanni fe n' cra andaro in terra di Lauore dal Marzano, come dubiofo. che non se pacificasse col Rè) attese in por à migliorar sepre l'essercito, al quale hauedo aggioto altre squadre, e fatto vici re i soldati di guarnigione li condusse,incominciando à biacheggiare per la campagna le biade, ne'confini de'Terentani. ch'hora dicemo Apruzzo Citra; & in tal modo finisce il quarto libro di quest'historia, la qual noi hauemo digerita p anni.

In queso tempo vuol l'Autore de Comentarii, che sidono nella Puglia quattro copagnie de soldati ssorzeschi appresso S. Seuero, com'è solito de soldati, no seza dano, se ingiurie de Terrazzani; Hauea preso questo castello l'estare precodente il Rè, elsendoseli voluntariamète dato (com'è detto) benche si haues potuto espugnare con l'armi; e darsi à facco à soldati perrelenarii dal biogno; No vosse però esser seuero cò i seueri; se esser auterito dal nome del luocoma si dimostro mite, e eleméte verso s. Seuero, e perdonò al popolo di quel castello; Attione veramète dignissima di lode: na chi approbata lacitar impunito il capo, e gi ch'accende la ribellione? Crescono per l'impunità i delitti, si siorza d'oprar cose maggiori, quel

che senza pericolo hà oprato le minori; hauendo conseguito perdono l'antore della rebellione di San Seuero, subito causò l'altra, l'Autore non esprime il nome di costui; ma jo dubito. ch' egli ciò dica per Carlo di Sangro primogenito di Paolo, che come gionine incauto, se ben di molto valore in quella gnerra, si discostò dal Rè seguendo le parti di Gionanni: ma al fine poi fi riconciliò col Rè, e n'hebbe da quello in duono Tolfi in Apruzzo(come nell'historia di questa famiglia del Signor Filiberto Campanile diffusamente se ne ragiona) costui rimproueraua al popolo l'opra degli Sforzeschi, ch'à gli huomini,e à donc faceano molt'ingiurie,e gli perfuafe la védetta e che prédano l'arme l'esorta, e che glli assaltino all'impronifo alla meza notte, e tutti gli ammazzino, perche vicini erano gli ainti Fracefi, e l'efercito del Principe di Tarato, nè v'effer nifsun pericolo, dice, che le parti del Re in Apruzzo, & in Terra di Lauore son già estinte, e conquassate; prendono i terrazzani il cofeglio di costui: ma d'ammazzar i soldati son di coriario parere. A fsaltano all'improuiso gli Sforzeschi, & hauedo intromesso li aiuti apprestati à questo negotio, togliono l'armi,e canalli à foldati,e parte di quelli ritennero cattini,& altri cacciano fuori nudi, e di nono alzorno l'infegne di Rena to,e si sommisero al suo dominio. Queste trè scosse sur date alla parte del Rè Ferrate dopò la vittoria di Tioia, il Cotado di Celano se diede all'inimico, Sulmona si perse, Sansenero no folo ribellò:ma anco armò molte valorofe copagnie de caual li, à quali anco s'aggiuse la fuga del Rè, la quale parue tanto più brutta, quato che rare volte si sole intedere, che'l vincitore sia posto in suga dal vinto: Non perciò per questi successi fù ricopensata la strage di Troia, la quale tosse alla parte Fracese il Principe di Taranto, e la principal parte del Regno.

Lib-11.fol,

Cotrea il quarto anno fegue l'iflefso Autore(che del Regno di Sicilia fi trattauz, ed era già vicina la primauera) nellaquale l'yne, l'altra parte bifognata, che cacciafse in câpagna gére espedita, e coueniète al bifogno; ne era alcú dubbio, che fufse afsai meglio la coditione di gilla, che haut se prima cauato il fuo esercito suora, e che andase su di dell'ininico. Motre cose minaccianano i Frácesi, prometteano i moti d'oro à lor forsi dati, essedo approssimata già la primauera, no apparea seguo alcuno, che pi omettesse speciale de Frácesisca.

molto

molto pertinace l'odio de nemici verso il Rè e la coscieza del l'errore,& il timore della vendetta gli fortificauano l'animo nell'aquerfità, Erano rifoluti di far esperienza d'ogni estremi tà, più tofto, che ritornare à fuggettatif à quello, dal quale era no alienati per tra.limento:il Pontesice Pio,il Rè,e Francesco Sforza haucano collocata tutta la speraza della Vittoria nella celerità di preparar l'esercito, ne dubitanano poto d'esser pri mi avicir in capagna per la guerra, per la quale cofultorno in questo modo; Che in Calabria per ester ini i nemici poco me, che contumaci, vna fol cofa li daua timore: che l'amici delle e Capitani di sue genti, per esser pari di potenza, e d'autorità, no haueriano fopportato d'obbedire l'vn l'altro, perciò rifol sero, che im si douesse di nuono inniare il Duca di Calabria Altofo fudetto primogenito del Rè, al quale nitim fi feria fde gnato d'vbbedirlo, quatunq; fulle di minor età di effi , Nella Puglia si douellero tenere quelle copagnie de canalli, che poteffero reprimere l'incorsioni d'inimici, e per guastar la ricolta delle vittuaglie ne i territorij di quelli, che più tosto la falce, che la spada si doucsie vsare; în terra di Lauore si doucse vnirl'efercico della Chicfa, del Rè, e del Sforza, i quali rofto, che maturaffero le biade, rogeffero nel territorio di Teano, e di Sella, e togliellero à nemici la speranza della ricolta, s'astenessero di affastar le Città munite, e lor fortezze, per non perderfi il tepo, ropano le biade, e rubbano gli animali; Tuttociò seguito, lasciado di dar molestia al Duca di Sessa, che chiama uano Principe di Rosano,e distribuendo le geti, le quali bastassero à guardare la prouincia, ch'il Rè, Alessandro Sforza, Antonio Piccolomini, el'altri Capitani vnite le forze, passino in Apruzzo ad inuader Giouanni d'Angiò, e Giacomo Piccinino in qualunque luogo li ritrouassero; imperoche essi no essendo d'equali forze à tanti apparati di guerra, non haueriano ardire d'attaccar la battaglia,e la lor speranza l'harria no posta in la fuga, il che mentre l'Aquilani, el'altri popoli de Francesi intendessero, no aspettariano, che l'inimiche insegne se rinolgessero à essi, se dariano più tosto al Re, che sustero richiefti, e nel ricorno facilmente Seffa, e Teano, e l'altre Città inimiche, ch'erano oppresse dalla fame seriano prese, e cosi segueria, che nella proffima estade fe daria fine alla guerra. Co questi ordini Aleslandro Sforza, Antonio Piccolomini, e Gio410 DELL HISTORIA DI NAPOLI

uani Conte, ch'erano vennti dal Papa furono rimadati indietrd. Fit cócluso anco, accioche trà tanto il Piccinino no potes se correr il territorio di Roma, che le copagnie di Napolione Orlino s'accrescessero, acciò se li potessero apponere all'incôtro; Aggianse al suo esercito il Potefice fin'a dodeci copagnie de caualli, e pagò il soldo à Roberto fratello di Napolione, acciò s'ynisse co Matteo di Capua, che desendea l'altra parte d'Apruzzo volta al mar Adriatico ; chiamò anco due altre copagnie de caualli dalla Marca d'Ancona acciò si vnissero co quelle di Roberto, e Matteo, il Cardinale di Teano ch'era flato inuiato per i negotij de Malatesti, portò dinari, acciò che vnite le copagnie con Federigo d'Vrbino, e l'altri Capitani, incomincialiero ad inuadere Arimini. Quest'ordine delte cose si poi mutato, sin come il negotio, & il caso apportò imperoche chi mai può preuedere le cose d'auuenire; (Nonè à mortali confegli certezza ) in tanto hauendo il Re (com'il Pontano) raffegnato l'efercito, e distribuito le paghe à foldaci comandò, che frà pochi di s'hauessero à ritrouar in ordine, & cali venuto con pochi in Terra di Lauore,e fatti l'alloggia menti al ponte d'Armechino parte di detta provincia, nomato con nome Francesce Magion delle rose, menere che s'vniuano i caualli, scriueuansi i fanti, e le biade si maturanano, n'a daua per tutto offeruando l'attioni del Marzano Duca di Seffa, il quale s'era fatto forte ne i Moti Massicci, & Albano, e pefaua a i modi, co i quali egli hauesse possuto far impero su quel di Sessa. V'erano due strade da poster andar ananti, l'vna malagenole, faffofa, e molto stretta, chiamata di Cascano, ch'e gli hauca fortificata co fati (celti, (de' quali tenea copia) e co baftioni, & altri ripari, e questa era di bisogno, ch'il Rè l'aprif fe per forza,l'altra códucea per i bagni diseffa verfo i lidi del mare, la quale similmente ttaua battionata, e guardata da sue geri co molte trincere; Per ciò che dalla parte del mare v'era vua torre alta,e quadrata,e dall'altro verfo i môti Maffici vi stanano elcuare in mezo al camino torre fimili di petra à guisa de' Castelli frà quali è la pendice del monte, Giacca a siniftra vu piccio! spatio, & à deltra ou'era la torre di mare vi fta uano for officia argini, có altri impediméri, e guarnita d'artiglierie, le quai cofe rendeano inespugnabile il luogo nella ci-11 a al mor sy era anche vna torre vecchiala quale afficura-

ua alenni paffi difficili,e con l'altezza della vifta fignoreggiana al mare,& à tutta la campagna:ma quando ella fi fiffe perfa, potea dar grand'agio alle genti à piedi affaltar dalla parte di dietro bastioni. Serbaua anco fortiffimo il luogo, per hauer il Marzano occupati tutti quei passi, cost de capalli, come de fanti, & egli col resto de foldati s'andava aggirando quando in vna, equando in altra parte, secondo il bitogno; questo luogo dunque in confiderato per far impeto alla pianura: ma il Re che non fapea cosa alcuna dell'animo dell'inimico; tolto via il campo dal mazzone,e peruenuto al fiume Sauone, lo loco lungo le riue due miglia discollo dalla torre di Francolisi, e quiui dimorò più di fingendo di gustar il paese, craccorre le biadi, e presupponendo il monte di Cascano douer effer più commodo per l'affalto: ma il Marzano, che de bitaua d'effer colto dalla parte de' bastioni, di Sessa, hauea quini polio tutto il suo sforzo, e tiratani la fantaria, e messi i canalli più oltre, & andando tal'or in Sessa, e discorrendo hor quà, hor tà visitaua le guardie poste per quei passi, e temendo co repentino affalto effer sopragionto alle spalle dalla parte del Garigliano, o del mare, volca che per ordinario venifiero da lui spie per intender gli andamenti d'inimici, facea mettere i grani à villani,e condurli alle terre, finalmente insieme con Giouanni, ch'al-Iora era ritornato dall' Apruzzo vniua entto quello, che parca à lui conueneuole per beneficio della guerra, egli hauca dato notitia del fospetto, in che era di no venir assaltato da Federigo d'Vrbino e da Napoleone Vrfino, i quali haucano dalla Marca (cofi comandò il Pontefice) trasportato la guerra sù quel di Bora, . d'Arpino, perche s'intrasse nel paese di Montecasino, à che non haucano quelli obbedito ancorche per più lettere ne fusero dal Rè flati persuali, il quale hauendo di ciò raggionato con Roberto Sanseuerino, ch'l Pontano chiama Calatino, per esser fignore Pontano. di Caiazzo, à lui fidelissimo, gli commise, che vicendo la notte secretamente dal capo con quattro copagnie de' Caualli, & altri de pedoni, tetasse d'occupar il mote Massicor, e quella torre, che v'era per iscorta, Questi hauendo cobattuto alcuni sentieri guardati da inimici, puggiò il mote,e prese la torre,e fartone auisato Il Rè, il quale vi venne co tutto l'efercito, afsaltò tofto i baftioni, che dopà lugo cotrafto prefe,e pose in suga il Marzano; dinenedo polselsore in poche hore di tutto quel contorno; s'hebbero in quel di gra correrie nel territorio d'Albano, e fi ferò molte prede

412 DELL' HISTORIADI NAPOLI

de bestiami, e di biade, il che rapportato al Rè, si causa, che tutti i foldari ritornassero alle lor insegne, temendo d'insidie per molti accidenti anuenuti fuor della sua opinione: Il di dopoi rotti i ripari d'inimici, vi fè entrar detro l'esercito, il quale fermò ne' prati vicino al Garigliano, e fè tragettar l'artiglierie sù le scafe, e tavole ; In quello diffidatosi il Capitano delle torri di mezzo, del foccorso de la salute sua,e dè sue genti si rese à patti, tornandosi à Sessa con saluezza de la persona, e dell'hauere : Ma il Rè, satta adınar da' luoghi d'intorno tutta la vittouaglia, per ridur àmag gior necessità il nemico, diede dopoi il guasto al paesese condotta l'artiglieria nel capo, deliberò di espugnar la fortezza, che se tenea oltre il fiume dal Marzanoje fartauela condurre dopò non molti di di battimento l'ottenne, con rendersi quei di dentro . In questo tépo véne in capo Napol cone Orsino, & hauendo buon tratto di fcorfo col Re, fe ne ritorno fubito all'esercito in quel di Arpino; Hor trouandofi l'efercito del Rè alloggiato aquesta guifa, Vn Algozino volle far impiccare vn foldato Saccomanno per haner rubbato cola di poco momento: ma leuandoli rumore fra baccomani s'vnirno per liberar il reo, che crebbe fi fattamente, che l'alloggiamenti furono per esser saccheggiati; Per ciò che nel gridarsi Cafalcetta.s'ingrossò in modo, che non in quel primo mouiméto, nè dopò la furia, e'I trouarfi in ordine l'efercito; potè il Re farui riparo; saluo, che col dar loro in dono la vita del reo. tanto può l'inconfiderato modo del procedere in luogo, e tépo, e la furia dell'vniuerfale. Effendo già guasto il paese, il Rè propose di cobatter la fortezza di Mondragone posta ne'fini de'nioti Mas fici four'vn'altiflimo giogo, la quale volgendo in mare al mezo giorno fouraftà à capi detti Falerni, così celebri per il buon vino che producono, hoggi detti il Mazzone, e da quel lato del mote, à dritto del mare sonu ancora i vestigi dell'atica terra di Petrino. dalle cui ruine traffe l'origine questo luogo, ch'è su'l môte; Dall'altro lato à leuante, vedesi vna piccola Chiesa dedicara à San, Marco Enangelista, dietro il eni altare affermano i paesani esfersi aperta la terra, la quale profundasi in modo, che colui, che v'entra non ritorna più in fuora, perciò che sossocato dal fiato del drago custode dell'antro, è poi da lui dinorato, per il che il mote su chiamato del dragone. Riferina (dice il Pontano) vn certo Notaio Filippo habitante del luogo, huomo degno di fede, prattico delle cofe del mondo,e suo famigliare quella voragine eller sta-

ta con molti sassi otturata per ordine di Giacomo Sannazaro gentilhuomo Napoletano padron della terra,e d'altre vicine totto ilRè Ladislao, à cui egli era molto caro per la cognitione delle cofe militari, che possedea : ma che, poi entrando detto Giacomo nella speloca, per leuar i paesani da quella superstitio ne,e qui dentro vi lasciò la vita, precipitandos, o pur otturati i suoi meati dall'orribil esalatione. Questo Giacomo su Auo dell'altro celebratissimo Poeta à tempo dell'istesso Pontano, esuo contemporaneo, del qual'egli non si ricordò nominarlo in ofta nostro Poeta historia: ma si ben in tutte l'altre sue opre. Ritrouadosi dunque l'ingresso di questo luogo malageuole p natura, e per artificio di sito fortissimo, e rifiutato per la sua asprezza da paesani; si ridussero ad habitar vna villa totto il mote detto alli Marchi asfai popolata. Iui il Rè diede l'alloggiaméto alla sua caualleria, e divise tutti i fanti per il colle, ch'è all'incôtro dall'altra parte del mare, nel cui mezo giace vna valle discreta, sassosa, e difficile à caminarui, doue hauedo coposto vn castello di pietre seza calce, vi tirò có fatica l'arteglieria; ma per sodisfattione di chi legge, parmi dichiarar prima i nomi, cosi atichi, come moderni di ofti luoghi. La capagna vecchia ne i tepi d'Augusto veni- Nomi antina chiusa da Oriete dal fiume Sarno, da mezo di dal mar Tirre- chi, e moderno, da Ponéte dal Teuere, e dal môte degl'Hernici, e da Setten- ni di alcuni crione da Saniti, la qual Prouincia cotenca molti popoli, e nobilissime città: ma dopò le calamità, che riceuè l' Italia da nationi esterne, e la rouina del Romano Imperio, i cofini si mutotutto gl tratto di terra, che dal Tenere (dopò Marino in capagna di Roma) ch'è frà Sermonera, Sezza, e Piperno si volge al more di Terracina Marotiana vien detta, cioè Riujera di mare; Quella parte poi, che dietro il territorio di Palestrina si diffode per Valmontone, Anagni, Fiorétino, Frosolone, e Ceperano infin'ad Aquino, fimilmete capagna di Roma è chiamata, e fono ambedue fotto la inrifdittione della Chiefa;il Regno di Napo- Termini del li comincia dal mote di Terracina,e da i confini di Ceperano,e Regno di tutto quel pacfe, Terre, e castelli, che frà il detto monte, e cofini, Napoli, fin'al fiume Sarno, hoggi detto Scafato fi trouano, Terra di Lanore è detta, che si come prima dalla raccolta de'frutti, e da la fertilità del rerreno Capagna diceano i Latini, tutta quella parte, ch'hora è il territorio di Capua,e d'Auerfa, così à quel tem-

GiacomoSi-Dazaro Auo di Giacomo Pontano.

Tomo 3.

414 DELL' HISTORIA DI NAPOLI

po essedo habitata da Greci, furono i popoli per la somigliaza de nomi chiamati Lebori: onde i Regij ministri riscoteuo l'in trate, ò come hor dicono i pagamenti fiscali diedero a questa Prouincia nome per esser tutte l'altre del Regno distinte Terra di Lauore, nella quale sono Fodi, Gaeta, Itri, Mola, Casino, Cafliglione, Sessa (il qual diffretto fiì nominato già Albano) Vene fro, Teano, Capua, Caferta, Aucrfa, Nofa, Napoli, e Pozzuolo, alla'quale i medefimi riscotitori, ò Percettori, che dir vogliamo, aggiungono parimente quella parte dou'è Sergna,e Boiano,la qual Regione, ò Provincia è chiamata il Contado di Molifi, da

Origine del nome delcorado di Mo-

Moliti picciol hora callello, da cui deriuorno coloro, che figno reggiorno quel paele, la qual famiglia illustrifs. fù vna delle sette del Regno, e s'estinse in Giouanella maritata ne i Carrasi codottafi dung; l'artiglieria sù la cima del monte con fatica. Cominciatofi à batter il castello, s'auuide il Rè d'hauersi in darno affaricato, perciò che vscendo i colpi alsai discosto, le palle per la bassezza delle mura, ò ne andauano sopra le difete, o nell'alro monte percoteano i faffi,ou elle erano appoggiate,e perciò non posseano lor nocere, ne quelto potea rimediarsi , ne temperando la quantità della poluere, ne prendedo più fottilmete Straragema la mira:ma Giouanni, & il Marzano fatti di ciò anuertiti, e ri-

giò , e del. Marzano-

di Gio.d'An putandofi per il numero de fanti, ch'haueano di star sicuri, penforno di toglier l'artiglieria à nemici; onde vsciti vna notte di Selfa, e fatto impeto nelle guardie, penetrorno negli alloggiamici all'improuiso, ne vecisero molti, e ferno anco di molti prigioni, e cominciando à rosseggiar l' aurora, abbandonorno il castello, con ritornarsene salui in Sesia col bottino, prima ch'il Re facesse porre in armi l'essercito, e gir i soldati su'l monte.

Ma no si de lasciar in dietro vna pia attione, e degna di se per

Attione degna di Pio Autore de" Comm. lib. 11. fol. 559-

la dignità, e per la qualità di sue virtù fatta da Pio Pontefice verlo gli Aquilani in questo tepo registrata dall'Autore de Cómetarije pretermella da Monfig, Civillo ne'fuoi Annali, le ben egli (e con verità) imputa il tutto al Conte Pietro Lalle Caponesco per la peste, ch'eranella Città in quel rempo, e per dominio ch'il Conte retrea come Vicere della Pronincia conflituito dal Duca Giouanni, dominaua quella Città come affolitto Signore, effendofi i cittadini di conto, tutti abfentati fuori della Litta per la pefle, che v era, s'affatiganano gli Aquilani ridorre

nelle montagne le gregi delle lor pecore, ch'haueano tenute al tempo dell'innerno ne gli pascoli, e luoghi maritimi di Santa Chicla; il Papa dicea, che gl'Aquilani haucano rotti i patti della eregua, come álli, ch'haucano prestato il vitto al Piccinino hauendo affediata Sulmona, e riceunto le fue geti ne ilor territorii,e coprato la preda fatta da quello ne i territorij della Chieface fatto molt'altre cofe cotro la forma della tregua stabilita, e giurata, per lo che erano incorsi più volte alla pena pattuita de scudi cinquata mila, e che pciò si doueano retener le pecore per la pena. Gli Aquilani all'incôtro diceano, che li lor animali crano liberi, nè si posseano retenere per la tregua rotta, ò altro delitto, ancor che fusse di lesa Maesta, perche così co gli asfittatori di S. Chiesa era trà essi stato conuenuto, mentre le pecore erano state ini introdotte; all'incontro il Procuratore del fisco negaua, che li affittatori hauessero hauuto tal podestà, essendo dunque ridotto il negotio in contesa,il Poteficese chiamare secretamente, come per altra causa gli Auditori di Rota, e venuti da lui gli diede il giurameto, che non comunicado à nissun' altro ofto negotio, vedessero di ragione, che cosa ne dittassero la verità, e gli riferissero il lor giudicio, se gl'era lecito, stante la couentione hanuta co gli affittatori possersi retenere i gregi de gli Aquilani per la violata tregua da loro:quelli domandorno spatio di tempo al Potefice per possernosi risoluere,e frà otto di hauendono trà essi discusso la difficultà, ritornano dal Papa, e gli riferiscono, ch' esti haucano ritrouato of ch' era di ragione nella propostali questione: Il Potefice hauedo fatto chiamare i Cardinali l'ordina il publico cócistoro, e che gl'Ambasciadori dell' Aquilani vi fusiero presenti, & in ofto modo egli ragionò. Quantunque contendendo due la possessione del Regno di Sicilia,quello douessero gl'Aquilani tener per Rè,e venerare, al quale la S. Sede Apostolica hauea dechiarato spettare il Regno, nodimeno la Città dell'Aquila no ricordeuole dell'honesto, ne del giusto, come nissuna raggione hauesse in glla la Chiesa Romana, s'è opposto à Ferrante da Noi declarato legitimo Re di quella, & ha obbedito à Renato, & al suo figliuolo, ha preso l'ar mi contro i nostri Capitani, che militauano per il Ferrante, hà dato ainto de foldati al Piccinino, che guastaua i territorij della Chiesa, ne hà dubitato in tutti i modi dimostrar animo inimico cotro il suo Sig. Romano Pontefice, essendono i nostri di

## 416 DELL' HISTORIA DI NAPOLI

più valore nella guerra, e rouinassero il territorio de gli Aquilani ribelli, fustimo richiesti, e pregati, che douestimo delitter dalla guerra,e far tregua con effi; Noi come clementissimo padre,hauendomo pietà de'figli,ne piacque cessar dall'armi,e cocedere à quelli vna temporal pace, con queste leggi però, che non douessero somministrar vitto all'inimico. Che non douesfero riccuer l'effercito del Piccinino trà lor confini; Che nondouessero comprar preda presa ne i nostri territorij; se à questo contrauenissero fusiero astretti à pagar la pena de cinquanta mila scudi ogni volta, che ciò commettessero; Ciò di commun côtenfo esfendo stato stabilito: i lor greggi, imperoche altroue per l'inuerno no posseano dimorare, l'inuiorno à gli nostri luo ghi maritimi, hauendono così pattuito con i gabelloti, e arredatori di santa Chiesa, che quelli per nissuna causa potessero esser ritenuti; dopò questo due volte, e più sono state violate da gli Aquilani queste leggi,e conditioni della tregua; per questa causa habbiamo detto, che gl' Aquilani han perso le lor pecore ti fiano stati violati, negate nodimeno, che vi fia luogo alla recentione delle pecore, oftando la couctione hauuta con gabelloti. Noi habbiamo rimesso il tutto alla determinatione de gli Auditori del nostro palazzo, che fano rora, e giudicano il modo, da effi intenderete fe son persi, ò non i vostri animali : Dite Auditori, che cosa in questo dubio determina la ragion vostra ciuile? All'hora il Decano della Rota persona di età, di nation Spagnolo, che per molt'anni hauca atteso nel facro Palagio a render ragione de' negotij, semo già qua Beatissimo Padie, diffe, hauemo efeguiro quelche n'hai comandaro, hauemo cfaminato diligentemente la proposta à noi questione; Hauemo riconosciuto con diligenza il fatto, hauemo visto la constitutione della Camera Apostolica, hauemo le connentioni de gli Aquilani con gli affictatori fatte sopra l'immissione delle pecore, habbiam visto le leggi della tregua già fatta, habbiamo molto ben considerato la notoria rebellione de gli Aquilani, l'errore da essi commesso in te della tua lesa Maeftà, & hauer violata manifestaméte la tregua có esti tatta, habbiamo anco ritrouato che i gabbelloti, & affittatori di V Saneità no poficano prometter glla che l' han promellogne vi polfeano attringer à quel che i decreti della Camera prohibeano, per le quali cause habbiam imparato effer di manifestissima raggione che la Satità voltra polla retenersi per se le pecore de gl'Aquilani senza nissuna ripresione; Dopò questa relatione de gl'Auditori (ripigliò il Pontefice.) Quelta risolutione d'comun di tutti voi, ò vero vi è alcuno, che vi contradica? Erani tra cfii Santio, e quello similmente spagnolo, & il penultimo del Collegio, egli alzandofi,e dopò inginocchiatofi avanti alPontefice. Tutti (diffe) come hà referito il nostro Decano sono di questo parere, Io solo differisco da quello,e pche cansa differisco, l'hò detto tra i miei compagnicall'hora gli altri risposero, Veramente Santio differifce da Noi, però non hà portato causa alcuna di momento, perche sia in contraria opinione; Dopò ciò riuolto il Pontesice à gli Oratori de gli Aquilani; hauete inteso (disse) qual sia la sentenza de gli Auditori del facro Palagio, le vostre pecore son perse, c fatte nostre, con ogni ragione potemo noi quelle ritenerci, che se ciò faremo, ferà minore la voltra pena, che'l delitto; Ne nissuno, che sia sauio, dirà che non sia fatto con ragione quel ch'il primo tribunale del Mondo ha giudicaro esser giusto, possemo Noi da gl'ingrati, e ribelli figlinoli esigger la pena, però non lo faremo, ferà maggior la nostra clemenza, che la vostra perfidia; andate,e riducete li vostri animali à casa; che di raggione haneuare persi, Noi li donamo alla vostra communità, benche immeriteuolisimparate quanta differenza fia, tra l'ecclefiastico, & il temporale imperio: Nissuno che hauesse officio alcun Rè, sin come voi haneuate offefo la Chiefa, da quello haresti ottenuto la gratia, che da Noi hauere riceuuta; Voi da hoggi auante eccetto se totalmente farete ingrati, v'aftenerete d'offender la Chiefa Romana . Riprefero lo spirto l'Oratori de gl'Aquilani, hauendo ciò inteso, iquali prima quali attoniti, aspettanano ansiosi, done andasser à parare le parole del fommo Pontefice, hauendo confeguito meglior fine di quel che sperauano, e cosessando il loro errore referirno molte gratie al Porcfice in nome della lor Città, Restorno tutti meraui gliati di tal liberalità di Pio, imperoche quel di donò à gl'Aquilani più che cento mila pecore. Hauea inuiaro alcuni di prima il Pontefice à gl'Aquilani il Protonorario di Bologna con il decreto di Rota, acciò che del lor luogo, one si congregauano l'hauesse dimostrato, che le lor pecore erano già perferma per benignità del Papa erano ricuperate alli lor padroni, il che fu esequito acciò gli Oratori di quelli non riferistero alla lor diligenza quelch'

era fatto per sua benignità:ma questo non diminuì cosa alcuna alla perfidia de gli Aquilani, imperoche, lo dirò con l'iftefse parole dell'Autore, acciò non dimostri de trahere al a lor riputatione, de' quali io professo esser offeruante, seriue il detto, acceperant oues, nibil tamen effecti meliores.

Mödragone

Carofiia eftrema d'acqua in Mon dragone .

Ora in campagna, ò terre di Lauore continuandosi tutta. via l'assedio di Mondragone, quei di dentro vennero in vnamai più intesa carellia d'acqua, perciò che hauendo mancato di pionere, le cisterne seccorno in modo, che cshi pur vna minima gocciola non ne posteano hauere; indi sopragiungendo vna notte grandissima tempesta con tuoni, e lampine. fussegui vna gran pioggia, che l'estinse la sete; laonde il Rè, che si daua à credere di potere con la speranza della sete, che coloro patinano ottener la terra, veduto questo effetto se ne ritornò al Sauone, oue dianzi hauea fatto l'alloggiamenti con tutto l'essercito. Quini hauendo acconcio il campo diede (be-

che lentamente) principio à trattar di pace.

Autore de'

Progresso delle genti del Papa co del Rè Ferrante . Pontano.

Ma pria, che ciò narri ferà bene ripigliar quel che ferine l'Autore de' Commentarij, che ferono le genti del l'ontefice in fauor del Re ne' confinise nel Regno contro Pietro Cantelmo, & altri ribelli, lasciato indietro dal I ontano; scriue egli dunque nel suo 10.8 vlt.mo libro, che Napoleone Orsino Geero i ribelli nerale dell'esercito Ecclesiastico, hauendo vnite dodeci compagnie d'huomini d'atme,e mille foldati à picdi, andò foprà il territorio di Sora per raffrenar l'audacia di Pietro Cantelmo, superbo, & insolentissimo Capitano signore di quella Città, il quale poco prima era dinenuto odiofo, & infesto al Castello detto Casale , lo prese à forza, e lo diede à sacco à fuoi Soldati, gvassando grandemente i territorii d'intorno. depredando tutte le biade, che già maturauano, gl'Insulani (cofi detti conuicini) dubitando del guafto de lor territori, fur i primi à darsi à i vincitori con mal consiglio che molto prima non fi fuffero dati; Quello è vn Castello, che confina co i territorij di Santa Chiefa cinto d'ogni intorno dall'acque, che correno dalle ripe più alte; Il fiume, che circonda l'Itola, e chiamato il Verde: Questo ò è il Garigliano, è cade nel Garigliano abundantissimo di trotte che con non puo vadarsi, và gircundando I Ifola; Il fito di quello Caffello in tal modo lo

descriueno ; Il fiume, che dalle parti di sopra quieto, e piacenolmente corre incontra vn gran fatto ampio, & alto, che diuide l'acqua in due parti, e di qua,e di la nelli profondi baratri, che son di sotto precipitosamente ruina, e circondando con romore, estrepito vn gran spatio di terreno di nuono s'vnisce l'acqua; In quel sasso, che divide l'acqua stà posto il Cafiello per natura,e per arte forte ; nel refto dell'Ifola è posta la terra piu fotto del Castello, e tra l'vno, e l'altro , fatta vna fossa si rinchiude l'acqua, che corre, che prohibisce i terrazzani approfilmarii al Castello, la onde, essendosi ottenuta per deditione la terra, restana d'occuparsi il Castello difficilissimo ad espugnarsi dal siume, e dall'altezza diseso; Piacque al Capitano tentare quel ch'era difficile; Ordina, che fian pofte l'a-riglierie di la dal fiume per batter il Castello dou'è detto che sorge il sasso, che divide il fiume ; Fu battuto il cafello più di,ne v'era speranza alcuna della vittoria , eccetto che dopò d'esser battuta più volte con frequentissimi colpi di pietre inuiati dall'artiglierie, la maggior torre del Castello finalmente rouino, dalche s'aperse il camino alla vittoria, quantunque malageuole, & arduo per posser salire alla forr. 222; all'hora vn foldato eriopo, ch'era stato molt'anni alli Valore grafernitij di Napoleone, e finalmente s'era dato alia foldate- de di vn folschajveggio (ditle ) ò foldati vna aperta via alla fortezza per la ruma della torre si può salire,e superare,e presa certifiimo(le mi credet a fortezza, feguitemi, ch'io fero il primo ad andare quanti,e vi aprirò la strada , fate empito insieme con me,ne mi lasciate andar tolo, ciò detto, hauendo lanciata la lancia nella ruina della torre, hauendo anco buttato il suo vestimento nudo si butto nell'acqua, e con presto noto, hauendo passato is fiume, e presa la lancia, col suo aspetto neero efolo ad effer mirato fi sforzo luperar la mole di quella. ruina della torre, ch'era cascata; segui il suo essempio ogn'altro audace, ch'era nel campo se riempi de naratori l'acqua, due di quelli afforbiti dalla forcezza del fiume per il suo renolgimento andaro in precipitio, e con gran ventura refurgerono nelle ruine delle pietre ; l'vno de' quali dicono, che si saluasse, gl'altri soldati peruennero salui dou'era l'etiopo,& insieme hauendono salito sù quella mole (cosa di molta merauiglia) i difenfori armati, che stauano sù le muraglie che

dato Ettopo

buttauano pietre, & altro per offenderli, effendono egli nudia e folo armati d'afte, li rimuoueno da lor luoghi , & entrati nella fortezza prefero il tutto, che rittonorno , andacifino fatto, & incredibile, però già feguito nella nostra età; il valore di quell'etiopo ef pugno quella fortezza, che fi credea este incepugnabile. Questo fatto la posterità crederà effer fauolo-fo, imperoche in qual modo l'età da venire crederà (ciò intendendo) esse veno, che da noi visso pare fimile ad vu fonno ? Questi, che fut presi nella fortezza, mentre viddero este prede de nudi, assai più di quel che puo narrarsi foro pieni di dobre cimpreroche conofecano, ch'essi farebbero dall'ora in poi sauola, & irrisone della plebe.

Andò dopò l'effercito in Arpino nobiliffimo municipio de

Romani, da done Caio Mario, e Marco Tullio Cicerone tra-

hendo origine l'vn per armi, e l'altro per lettere illustraron.

la Città di Roma: Tutti quasi quei d'Arpino,o Tullij, ò Mari

to, inuiorno i lor Oratori al Vefcouo di Ferrara, cluera legato del Pontefice nel campo, & offerfero vibbidire à fuoi ordini, ouero d'altri, clu'al Pontefice Romano piaceffe, che douefero tenere per fignore, e gli rincrefice a, che fli effendono del paterno imperio della Chicia' Romana haueffero da vibbidire à dominio de Tiranni, e con tutto ciò effi molto volentiri vibbidiriano à chi hauefse comandato il Pontefice. A flott à queffe conditioni il Vefcouo, e riccui la Città di Sora, che-

Effercito del l'apa in Arpino,

si fan chiamare, tenendo per sermo, che cos si vien conservando la memoria di que' due illustrissimi suoi cittadini, si dieri tosto quei d'Arpino à S. Chiesa, e non tardorno punto; due Castelli ch'il Duca di Sora hauca munito nella terra suron presi per sorza. Quei di Sora hauca minito nella terra suron presi per sorza. Quei di Sora hauca monito, che la sortezza dell'Isola era ejà sitata espugnata, e ch'Arpino anco s'era da conco s'era da conco s'era de concomitata d

l) Duca di Sora Cerca la pace dal Pontefice,

fpottaneamente se gli daua per la Chiesa Romana. Fi d. cio principal Autore il Vescono della Città, Il Duca di Sora hauendo riccouto queste service, domando pace, o almeno tregua alla guerra., durante la quale egli potesse impetrar-pace dal il Romano. Pontesse e. Gli si concessa la tregua de poshi, di, essendeno da elso consigniari tre fortissimi Castelli conquesta conditione però, che se non ottenesse la gratia dal sommo Pontesse, che sosse corto, che già quelle Castella. Sartobero per elso perse. Vennero gli Oratori del Duca in Ro-

Sora ottiene la pace dal Potefice.

ma & ortinnero la pace la quale fegui in questo modo. Li fu ordinato, ch'al Mon Illerio di Monte Casino à la Marchesa di & à molt'altri cio che l'hauetle tolto, quanto prima douesse la, Castelluccia, la Cala d'Olimitto, Fontana, e molt'altri luofe gli reflituifle: Et in tal mo lo effendo flato punito , & priuaro dell'hauere il Duca di Sora, hauendo abbandonaro Fia Il che non fu noto al Dottor Premo Vincenti mio amico, che se, e che possedi molto stato in Regno per duono de i Rê Anrante, & adheri al Duca Gionanni mualore, perche questo Rè

mente:ma il Caffello in el pugnato per forza, quantunque ui Antonio Spinello principaliffino fauto e delle parti Fia- Antonio Spi

Pontefice.

Pietro Vin-

tiaftico .

DELL' HISTORIA DI NAPOLI

Rocca Guglielma Caftello .

Rocca Guglielma, dal quale in tempo di gutta lognono di mente più feroci; è questo Castello sito ne i monti, & lia due Antonio l'amiciria del Re:ricuso quello il non e de gli Ara-

Bforte di An lo.

te con queste leggi fi conuemnero col Valcono di Ferrara tore fulle vassallo de la Chie a, ne douelle co a alcuna, ne

di Mote Ca-

Autor de' mete deseritta dal Pontano:no m par bene polponere mal

e fe ulimare tutte le virrouaulie già mature, e che stanano sù fernit di fare, eridntto di grano in fafci,lo riportorno nei que por scolla la paglia con dili eza:triturorono il grano,e lo ve amiche alla nati ra humana, direfti effer beato per la clemenaffai protondo, el rgo có non poterfi val are è capace di ga-& inalzato vn'argine, l'haurano refo infunera vile la Forteza a Iomini, che con parte de'foldati à piedi, & à cauallo ascendano à quel monte altiffimo, che staua posto su'i Castello, che

Guafto fute da i foldate Reali inquel di Tca124 DELL' HISTORIA DI NAPOLI

Armata di mare del Rè Ferrante

fermo mentre che la fina armata, che fe ventini il Tiene vel con protegendo al 7 Ammirante Villa mazino (m. 300 libre protegendo al 7 Ammirante Villa mazino (m. 300 libre protegra, per marc hause fabilito di afsaltar i manche, fins. grata al luogo: Tra ranto hausendo con leggier (con montato, efuccedendo gli il negotio feltecmite; fiò 7 Alas haure do fuperato al primo empito le forze, prefero il riprosi, il tali pofero à terra:Dopó irritati gli animi; molti vi lali mi, pri foldati à piedi, chi aucano il mote dal di fopra; fect o ano piro, l'eferetto del Rè prima che l'armatavi arrivati, gie dagno anco il riparo, il quale estédo totto fatto rotto, prima; unente s'intromefisero due ordini de foldati à cauallo, il adando di fopra à quei de gli nemicili pofeto in fuga. Ci alla mifchia tofto il Duca di Selsa (quale l'Author chiamo

Rotta del Duca di Sessa.

alla mifchia toflo di Duca di Setsa (quale l'Author chiam Tiranno) con il reflo delle lu genti , In quefto i foldati Re palsano à i ripari fe riflora la mitchia dalli nemici pi in tuga, fi fi maggior emplio da que del Re, che no pola lo ofience e la nemica vottorno li fipalle, gli la meno i Re per vi gran par loca e prendino molti, ne finifecti fegui fin'all'epio di S. Fracefco, che presola muragia disefsa, o

Soldari prei

ner vi vran par occupiento totti, ne minteri riguin'all'ejo di S. Fraccico, chi ej elso la miragi a disefsa, o
l'arteflorno. Furon prefi in quello conflitto da cinquali a
dari armati à cauallo, ettà quelli l'Accazioli Frorenti nol
dolfo Pandone; Vrfo dell'Auguil ara, Gionanni Archii
Sacio Carriglio, Capitani dei Soldari à cuallo, e de indunpiedi gran numero. Il Duca di Sefsa, hauedo bertaro le viagl'ornamenti, ele coue te del cauallo fi faluò col fuguri,
nendogli quello meno trala fugali Cafali, el e fono monte
tenimento di Sefsa, tutti inron faccheggiari, a. m. can il finimolte perfone prefe; fina mete nel nuco di ritoriame ol lui
dati nel campo con grandiffima preda. Conclute o 111, 3.

Capitani ponere il Campo nel Tempio dis. Franceico in apportendofi poner à terra i emonitorio di eripari , el el ellefianchi i foldati, nel polsedofi ini condutre per l'impedia
che v'erano, & cra gra la notte, fe rifoliero per quella unita
ti ul dimorate, e riempire le folse, te file le monitorio di
rano, andorno depoi à Sefsa con tutto l'efercito il di legio
fi feorfo tutto il revi itorio, e tanto fii il numero ce gli annili
li tolti, che i boni lurion vecuri per vin feudo l'rino, o l'uniper vin dileato, l'intera vecuri per vin feudo l'rino, o l'uniper vin dileato, l'intera vecuri per vin feudo l'rino, o l'uni-

uano frarfi per il teri itorio, e ne prefero molti, ma fopragiogrotour le compagnir ne'caualli furon discacciati co molto ch cia o de Duca, che poi peruennero al Conte di Fundi. In agginto del Duca vi corle il Duca Ciouani figlinol di Rena- Angiò focto con due copagnie de rauallise ducéro foldati à piedi. Quefia non diede tanta for ranza à gli affediati, che percio non fi la pace del Duca di Seffa col Re fommariamere, come fi può vedere: ma perche l'Autore de Commentarij, che noi in questo seguian o lo descriue ampiamente, m hà parso perciò per Comment. fodistar à gli Lettori aunale mi più tosto di questo, che del Pontano non restando non anua ermi di esso in quel che vedro, che habbia que lo n acaro. Scrive dinque, che furono inmati Ambalciadori dal Duca di Sula, domandando tregna de pochi di, fin tanto che cel conditioni della pace fi tratdille di fopra, che guadagnana il patto, la male frolla co po- me roumata ta; ma il Torriero non si contido d'aspetter i en la le boml'istesso di che suron guadagnari vi su posto suoco, e rouinara. Trà rato essedo stata trattata la pace, Antonio di Treccio Ambasciadore del Duca di Milano essedo stato chiamato da coducedo l'accordo firmato. Hauca dato fede Antomo alle

Il Duca di corre il Duca di Seffa.

Pontano.

Autor des

Ambafciado ri del Duca

Antunio di Milano.

## 416 DELL'HISTORIA DI NAPOLI

parole dell'ingannatore, & al mendace Duca mendace dell'ingannatore, & al mendace Duca mendace dell'ingannatore dell'ingannat lo, che tra me, e te è conuenuto, e lo giureranno in presenza ranza vana; A questo rispose il Duca, Và ch'è certissimo quel doli suo figliuolo minore di 14. anni, ch'era iui presente; Possa io mangiarmi questo à forza di fame, s' io t'inganneron

Autor de' Comentarij.

Pontano.

, Segue l'Autor predetto di narrare l'affèdio di Môdragore.

l'arto da l'Rè molto diffricte dal narrare da Pontamo, prelipponendo effer feguito nel mezo del trattato dell'accordore
petcio no mi par bene di fraudare il Lettore di quanto l'Autor pradetto feriue, notado alcuni particulari l'alciati muje.

tro, ch. forfi non furon noti al Pontano: Ecrine egli dunque, che tra quello mezo il Rè, pose il capo, & indrizzo l'arriglieric ch cirli hiama bombarde verso il Castello di Mondiago-10.51 sperava, che i terrazzani si douestero rendere, essedogli prohibito l'adito al fine none fol ano andare a pigliar l'ac-V'era folo l'alcura del mot-, da done a'cittadini di Sella v'era rante le etigger en caftel o di gnami, e vi pofe i guardiani, legno fatto che i rohibell ro il passo à quas di Sessa; A questi costitui Su- dal Re Ferperiore il l'ofa Senese, solda o molto valoroso, poco giù alla rante. cuftodia dell' artiglieria v'hauca preposto Antonio Ficcolo- Possa Senemini. Il Campo Keele distaua dal monte al piano da vn mezo miglio. A Marco di Cremona, che poco prima s'era parti- Re Ferrate. to da nemici fù ord nato, che guardaffe il fote, acciò quei del nati i negotij, il De a di Saffa eleffe mille e forti più folda i di "Stratagema" Rello nelle et nebee della 1957 . ma tu die fo con molto vis 0- mici. audacia grande tibutrurno i nemici, ma v'eran pochi foldapitano l'offa trafitto di molte ferite, e tutti gli altri, ch' erane prefo. giungelle all'alloggiamenti, appena hebbero spatio di prender l'armi nelle tenebre, e tanto maggior dericolo, quanto meno fi può mirare: Si precipitorno dal mole quei di Set a, e

Re Ferrante

12to da ne-

,428 DELL' HISTORIA DI NAPOLI ferno tanto impeto contro il Piccolomini, il quale dopò, ch'

hebbe prefel armi, e vi corfe anco il Córesó la, dultanol habbiamo promefio conferuate quelto luogo, gli e hectellario, od i poner in fuga i nemici, ò di morire: si o vinero, non mi togliera quel di Seila l'arrigilerie, che mi fono fiate cofidare. Lo dò Gionanni la protetla di Antonio, & ambidue fi ferno incontro a neimei, gli feguirono quattro folamente, o fel l'arcraci, furno repultati indietro quei Sesfani, che s'erano fencia auanti, s'armatono in tanto i foldati d'Antonio, s'accompagnorno feco, s'aggiunfero force à Gionanni Conterma afiai più à memici, feendendo à troppa dal monte la moltutidine de i Seifani, che s'erano fencia una di all'artiglicrie, e prefero le più piecole, vicino alla pugna quei di Mondragone, ond'era il negorio in gran pericolo. Mateo di Cernona haudo intefo il rumore, perfuadindi quel ch'era, tofto vi corfe con la fua compagnia, e fi pofenel mezo della battaglia, no effendo conofinito da nufinua delle parti, & all' vi", & all'altra efsendo fopetro, egli efsendofi auutlo, che i nemici eran in timore alzando la voce, per la quale pofsea efser conofeituro, fe empito cotro i nemici. Seguirno allegramente Gionamni, & Antonio, per il che gli nemici voltorno le fpalle, & abbandonando l'artiglicrio, e tutta la preda, efsendo flati ammazzati non poclii dieffi; e tutta la preda, efsendo flati ammazzati non poclii dieffi;

Marco di Cremone rintuzzanemici,

Il Dinca di Sefsa, che il di precedente hattea rotto ogni trattato d'accordo, metre auerti, ch'in vano hauca trattato l'infidie, e l'ingamo di quelle afsai mento notturno era mal feguito, haucado inuiato (fecondo il fuo coftume) molte falle
cleufaciona, di mono domado la pace. Il negotio fu tratuto
molti di con l'interacto del Cardinale Legato del Para, 18tche il tutto fi cocluso, ne altro reflaua, che firmare, fuse inre, figillare la formula, of ferito dell'accordo. Quel di Solsa
trouo nona difficultà, dicedo, ch'egli in tal modo hauca est
fo il Recche perciò da qilo non poisca fperar perdono, cotos à fino delidera e fi promife il matrimonio, con la docdomandata (quella fili Beatrice figilipula del Re. Si fodisco al fuo defidera e fi promife il matrimonio, con la docdomandata (quella fili Beatrice figilipula del Re promefis a
domandata (quella fili Beatrice figilipula del Re promefis a

perorno dentro li lor ricetti, mentre già era l'alba, e cost in

Gio-Battifla figlio cel Ducas, la quale fii dopoi con volontà du Papa data à Marth a Re d'Vngheria per efferno cugini ambidoi nati di lorel a,e fratello, così feriue il Pontanoje cer Pontanoj eistimamente s'aspettaua per l'altro di seguente l'accordo.In tanto i venti Auftrali, ò altri costrinsero le nubi, & eccitorno copiolissime proggie, di modo ch'empirno le cisterne de gli affediati di Mondragone, e quell'vnica ipeme, ch'era de gli af- Le piogge fedianti di prendere per sete il Castello, restò spenta . Hor il son cause di Cardinale conoscendo, che se gli dauano parole, sdegnato si dio da Monparti dal campoje se ne ritorno in Beneuento. Il Re non senza dra gone. lua vergogna si parti dall'assedio di Mondragone (che pria co confeglio di pochi, e contradicendogli molti, vi hauca posto Il Referran l'assedio, come dicemmo) à cui non succedendo l'intento, fu te leua l'asse dal popolo tenuto per matto. Era nel campo Reale vn Ro-dio da Mon-dragone. mano chiamato Gentile Molara, ch'il Duca di Milano hauca più volte inuiato à quel di Seffa per la pace ; quelto effendo za di quel Duca gli domandò, perche hauea ricufato tante? volte la pace da lui domandata ? perche tante volte hauea. mancato della sua parola?al quale egli rispose, lo no hò manta, & il Cardinale il Papa? in che modo non hai cred ito à tame piacque, e di poca fede, indegno che li foldati li i reftino

ilDuca, raccommandameli rifpofe, e dilli che m'inuia alcuno de'fuoi d'autorità, al quale io poffi prefiar fréd, &il tutto, che comanderà efeguirò. Soggiunfe Gentile, V bbidirò, per bèche io fappia, che non vi fia à queste tue parole più pefo, ch'à quel le che prima dicefli, e di 12 partiro ritornò dal Papa, che dimoraua in Tiuoli, e li referì il tutto, ch'hauea detto il Duca; In questo il Rè propose d'innader'o per altra su ada.

Alesfandro Sforza, che in questo tempo se ne stana in Puglia assai più ch'ei,& altri non pensauano tardò in vnire,& armar riosmassime in quella Prouincia non tanto à Caualieri atta. pobasso,e se pose in camino. Quei di Lucera essedoli rolta la ro.in tanto difsero divenir all' vbbidienza, fe'l lor regimento to il Cardinale;assentendo in ciò il Rè, restò ingannato. In-Matteo di Capua, Roberto Vrfino, Alfonfo d'Anolos, e Giaco mo Piccinino, detto per cognome Cauallo, Capitano de Soldati à cauallo, i quali per tutto l'inuerno haucano il Re fevusto,e difefo il paese in Apruzzo, ne l'hancano seruito con meno di dodeci copagnie; Giacopo Piccinino Generale di Gio-

Alefsandro Sforza da il guafto in\_\_\_\_ Puglia,

nanni hauendo inteso la venuta di Alessandro Sforza, si forzo d'impedire il passaggio di quello, il che non succedendogli, se re paíso in Arceje posse il suo esercito auante il Castello, haconnumerorno anco i soldati à piede de Caldori, che apve tutti conuennero in vn parere, si risolse di assaltar il Piccimno, per scorger s'egli hauca animo di venir à giornata. Era il suo esercito vicino à quel dell'inimico da vn tiro di vn dar do; Onde fù ordinato, chequini si douester porre i padiglioni e dopo disfidare l'inimico, s'inuiorno sceltissimi soldati à cauallo ad occupar il campo . All'incontro il Piccinino inuiò i fuoi, che discacciassero lissorzeschi da quel luogo, che più toreggiare. Corfero i Bracceschi, & hauedo rotte alcune lance co i nemici, tosto se ritirorno, nè hebbero ardire di venire à tutta briglia alle mani con nemici. Volorno molti de Sforzeschi in aggiuto de i loro, e ributtorno indietro, e con ingiariose parole cercorro di pronocarli al combattere: Hor mencinino, se porre gli allogiamenti. Il Piccinino nel silentio del- tra Aleliannegotio con confeglio de' Capitani, e fu trà effi concluso, che si debba intender, che cosa si voglia vn cosi Illustie Guerriero, forsi apportasse alcuna cosa, che conferisse a beneficio del Re Discese nel campo Regio il Piccinino, e con esso i fratelli d'Antonio Caldora, & i Capitani delle fue Compagnie perl'utro, e si raggionò alquanto dell'attioni fatte da ciascun. a effi, e fi fe comparatione quato l'vn superasse l'altro d'opre g'oriose per esti oprate; quiui il Piccinino disse. Capitani è peffilife, che contro di me vi fiate conuenuti ? tutti infieme ad Alefran-

Parole del

# 412 DELL' HISTORIA DI NAPOLI

volete me folo mandare in perditione? confesso liberamente non effer pare alle vostre forze, neposso io, che sono di i i ciol corpo có giusta battaglia combattere con voi ne voi nu possete forzare à combattere non volendo; la qualita del hogo mi difende, e la fede de mier foldati; la presta ven lea dell'innerno, coftringerà à toglier l'assedio; Trà tanto in vano perderete il tempo, il nuouo anno, che verrà , ministrara unoui guerra, e che vi sia lecito condui lo preggione, che hauerere guadagnato? Vi prego Capitani, non Ion'io quel, che vi del à mangiarello fon quello che vi concedo le faculta, le delitie. & i Regni. Effendo io in vita, e Capitano, effercitando l'ai me, & infestando la pace d'Italia, voi sete chiamati à la guerra .. e caualli, e fatti gloriofi, che poco prima, non hauengre nome la gnerra, che vi resoltera di gionamento, à voi, ò ad altri farete beneficio ? quietara l'Italia essendo io morto ? lasciateme vinete, perch'io fono il vostro cacciatore, io fò la caccia per voi nella mis alute consiste la vostra; Chi è piu ricco di d'Italia a questi apporta ; se l'Italia non abbruggia con la guerra, nifciuna cofa potremo acquistare, ne la pace semo difate che si raggiscano nell'otro, in tanto consultatine, & à la l'armi, e giusto, che sian tenuti i Regni; lodo il dominio al ti ludino in comprare, & vendere le mercantie; a noi fi deue l'Imperio, & domínio de' Regni, fe me crederete, facilmente ci attraheremo tutte le ricchezze; me domandarete in che modo ? in pronto è la raggione . Non vogliare vincere, portare in lungo la guerra e cosa velle, ne la cui fine, arriuare à quel termine delle cofe che hauendono fine, fini co no anco i fuoi comodi. Furon receuuti co molta lode, e fanore de l'Capitani, le parole del Piccinino, pochi giudicorno, che nó hauesse detto il vero,e dissero ch'era negotio mi to in de no, he i Capitani d'ordini militari, e soldati minimi dopedero fatigare vu generale di guerra in tal modo, che no po riori; vi rimaneno sempre alcune reliquie di guerra, e finalvec al, che diceano così anco effer feguito nelle guerre pattanino in luogo que dimorana có poca cantela; Altri haner dato consulta à I rance co Siorza, che no douelle finir la guerra. Altri racordanano altri esempi; all'hora rinolto ad esti Ales- Parole d' Afandro dille non vogliare temere o miei compagni, mai l'Ita- lessandro lia fera fenza guerra, eccetto fe ferà gouernata dall' Importo Sforza a fuoi cerca di sourastare all'altro,e desidera esser solo:Sc'l Vecetiagiore faremo chiamati, Ne tu (volto al Ficcinino diffe t'alte, possederiano il Regno in pacc, e scriano cel ati molto temfinza vergogna della gente l'rancele hai ottenuto il contra-

434 DELL' HISTORIA DI NAPOLI

Rè Ferrante Aragonese;essendo tu nato sotto il dominio della Chiefa, hai militato contro la Chiefa, effendo ru genero'del Duca di Milano mio fratello, non ti sei vergognato di proseguire il tuo Socero; Questa è dunque la tua fede ? Questo è '1 suo penfiero dell' honesto? Tu ti chiami autore della nostra falute; prima, che tu vestessi l'armi, han visto me Capitan di guerra molti di questi mici compagni,non depende da te la nostra vita, più tosto tu dipendi da noi:noi ti possiamo saluare,e mandarti in ruina, quantunque ti paia hauer collocata la tua speranza ne i monti; i soldati espugneranno il Cielo, non ch'i luoghi de monti, più tosto ti conseglio, che debbi cedere al forte, e passi alla nostra parte: Io(se tu vorrai) & al Papa, al Rè, & al Duca ti riconciliaro, e cosi conscruarai il tuo esercito, e te, l'altre cose, che tu racconti son vanità; Noi militamo con li nostri superiori con ottima fede. A questo costretto il Piccinino rispose, To militai con Francesi, perch' altri non mi to nell'arme, più tosto à mio padre haurei mosso la guerra, ch'esser abbandonato da soldati, pigliai soldo da Francesi, no mi fu lecito non fernire à quei, che mi diero denari; adesso fou libero, douunque serò chiamato anderò, se pur ritrouerò conditioni degne di me, ciò detto ambidoi entrorno in luogo ristretto, e raggionorno di molte cose intorno all' accordo, finalmente in tal modo si conuennero.

Ch' il Piccinino debbia esser Generale di tutto l' esercito del Re.

Condition dell'accordo col Piccini-

Che debbia hauer di prouissone, sin tanto, che militarà per il Rè nouanta mila scudi d'oro l'anno.

Che debbia ritenersi le Città, e Castelle, ch'egli hauca in-

Che gli susse lecito inuadere tutto quello, che possedea il Conte di Campobasso, & acquistarselo.

Che debbia condur in guerra tre mila caualli, e cinquecento foldati à piedi ogni volta, che fusse bifogno, e che per tutta Italia douunque il Rè ordinasse debbia far guerra.

Che douelse perfeguitare tutte le genti,& eserciti de Francesi.

Che il suo sipsedio; la mità di quello donesse esiggere dalli pagamenti sicati, ch' crano al Rè dounti in Apruzzo, & il

cflo

LIBRO V.

reflo douessero pagarli il Papa, & il Rè, & il Duca di Milano,

Ch'il Conte Broccardo debbia ottener l' officio della Cacellaria del Regno, e la Ciera di Viefti in l'aglia, oner Capi-

tanata.

ch' il Picciumo debbia giurare in man del Re,& efigere il suo ftendardo quanto prima, e ricenere la quarta parte del

Che detto suo stipendio,e salario debbia durare per vn anno, e se piacera al Rè per due con li medesimi patti,e conuetioni, purche auante la fine del primo anno, dichiarara la sua int ntione.

Che ninto il tempo del suo seruitio possa il Piccinino palfare al lerumo di qualfinoglia persona, e militare per cias-

cus'altro, purche non moua l'arme contro il Rè.

In quelto modo fur dette, e connenute più cofe pro,& cotra, con quella conditione però, che fuffe lecito al Papa, & al Re frà dieci giorni, o ratificar i patti predetti, o rifutarli. Al Duca di Milano fu concesso il doppio di questo termine, & Alestandro promise di andar al Papa per impetrare à tutto ciò il consento di quello;nè interpose rardanza alcuna, imperoche ando tosto à ritrouar il Papa in Tiuoli, & iui dimorato per molto tempo, e raggionato seco più volte di tal accordo,non possette ottener l'assenso di quello,& hauendono mucaro molte cote sù i capi de le conctioni fu licentiato, dinulgandoli per tutto, ch'il Piccinino era ritornato in gratia del Sommo Pontefice, & hauendo abbandonato i Franceli, s'erariuolto in tutto à gli Aragonesi.

In questo mezo l'esercito del Rè, che s'era vnito contro il Esercito del Piccinino, andò contro à gl' Aquilani, e nel primo moto prese Rè Ferrante molte castelle, frà quali fu vno di gra mometo, chiamato Ano guilani. del Camponesso Cote di Montorio, potentissima persona appresto gl Aquilani. Era in quel tépo vna pestifera contagione peste nell' in quella Città. I Cittadini principali eran tutti fuggiti nelle Aquila. Ville,e Castelle remote dalla lor giurisdictione, l'impotenti si trattennero a borghi, incominciorno tutti ad impaurirfi, hanendo conosciuta la venuta dell' inimico, e tofto ritornorno alla Città, disprezzorno il pericolo della morte, mentre confultano alla falure della lor patria, s'vnirno nel lor Senato, e

#### 426 DELL' HISTORIA DI NAPOLI

luogo oue confultauano i lor publici negotii, non fanno que volgersi,e da doue innocar ainto, dicono no posserlo sperare dal Piccinino, che s'era riconciliato col Rè, ne men dal Potero, o che haueano da vbbidir al Re, o ch'haueano da difedersi con l'armi, l'vno era alla Città odiofo, l'altro impossibile, li piacque finalmête d' inuiare Ambasciadori al Pôtefice, & offerirgh la Città, e lor Territorij, e supplicarlo, ch'hauetse mifericordia del suo popolo, l'esercito in tato del Rè, ch'era gouernato da Alesiandro Sforza, il quale riceunta la risposta del Papa, che di su è riferita, se n'era ritornato in Apruzzo, & vni to co Matteo di Capua, & Alfonso d' Anolos, s'era volto (com'è detto) contro l'Aquila, & hauca preso al primo incontro quasi tutte le Castelle di quel Contado ; la Rocca di mezo, & vn'altro Castello, no possendono euitare il furore dell'essercito,s'eran date à Napoleone Vrsino in nome di S. Chiesa, e gli Aquilani incrudelendo la peste ver loro, ch' eran fuggiti nel contorno, mentre veggono approffimarfi i nemici, fe n'eran ritornati dentro la Citta, non tanto temendo la guerra celese, che la terrena; l' hauean seguiti i villani con le lor pecore, e la turba delle lor donne, e figlinoli: Ne più eglino, che cittadini posseano prestar alcun aiuto alla lor Città, i quali metre intefero, e viddero, che gli nemici haneano preso tutto il lor territorio, e che correano fin su le porte della Città, nè efferui speranza alcuna di aiuto, di quà temendo la peste, e di là il ferio, tutti gridorno, che si doncano aprire le porte al Rè, che la Sede Apoltolica gli hauca dato, ne douerfi più rienfare, che se non domandauan tutti la pace, non l'hauria mancato l'animo di dar la Città; esser cosa stolta far guerra con-Dio, e con gl' huomini. Quelli Aquilani, ch'haucan detto, prima voce de'villani, tutti differo, che si douea chieder la pace, & hauendono inurato i loro Ambasciadori, per volotà de danno al Rè i Capitani dell'effercito se diedero al Rè, togliendo l'autorità à fill, ch'haucano inuiati al Papa: riferisce l'Autore de i Comentarij(ò più tofto l'ifteffo Papa, dispiacendoli farsi questa variatione di volontà de gli Aquilani, che l'Autore di cofirepentino confeglio fu Pietro Lalla Caponesco Conte di Mon-

torio, huomo di animo feminile, & à cui la moglie dominaua, e che questo gli Aquilani seguiuano per la sua famiglia, di cui egli era capo, e Principe, sendo pronti ad vbbidire ad vn bue, perche presieda à cotal famiglia, e checostui cosi come fu leggiero di dar à Francesi questa Città, di tal modo anche si dimostrò precipitoso, & inconsulto in restituirla al Re Ferrante, e li seria stato di molto più saluce di ritornar in gratia del Rè col mezo del Pontesice, il che ad esio non seria stato difficile : ma che consigli possono effere d'effeminati? e s'alla Città dell'Aquila ciò fuffe fuccello, farebbe flato miracolo, il cui popolo feguiua va imprudente Capitano, & il Capitano era dominato dalla moglie più imprudente : Ma questo solo l'haueria possuto giouare (fin come dicono) che là è maggior fortuna, ou'è minor prudenza: ma dica quest'Autore quel, che li piace, Prouctio che credo ciò dica per qualche passione, che quel, che se il Conte, l'oprò con molto giuditio, vedendo, che non possea ostare alla volontà della Città tutta, tars'egli Autore di ciò, e riconciliarsi col Rè più tosto egli, ch'aspettar in ciò l'aiuto d'altri .

Rugerotto Conte di Celano, del quale s'è detto di fopra, vedendo questi moti, e perche Napoleone l'hanea mosso contro l'arme, venne in molta paura, & efortò la madie. che scriuesse al Papa, che lei era già libera, e si chiede. perdono per esto suo figlio . Quelta musera donna per dubhauea riceunti, fe quanto il figlio li richiefe; onde partiti i messi, consignorno al Papa la lettera della madre, e do sihauea dato pace à sua madre, & egli all'hora haueria creduto, che la Contessa era libera, quando fusic suor della rolea gratia per suoi meriti, & à Rugerotto feria beneficio o che lasciasse il dominio dello flato, ch'hauca tolto alla n adre, ò si fusse difeso con l'armi, e trà questo Napoleone esfendo intrato nel Contado di Celano con l'effercito, ort no ne molte Castelle, e monitioni per forza , tra quali prefe . Co ado di

#### 438 DELL' HISTORIA DI NAPOLI al lago Fucino Il qual prefo, che fù, Rugerotto inmiò fubbi-

Conteffa di Celano si Conferi sce al Papa .

to fua madre al Pontefice; sperando per mezo di quella poterlo placare ; ella per il Tenere, venne dal Papa, & effendo in sua presenza gli diffe queste parole : Essendo lo gionta. zuanti à tuoi piedi Pontcfice Massimo, adesso credo esser libera, l'empio mio figlio mi polle in carcere, mi fè ferua, e cattina da padrona ; la tua pietà m'hà refa la libertà, ti rendo gratie infinite, e raccomando me, e questo figlinolo mio piccolo (imperò che hauea condotto feco vn'altro de fuoi figli il più piccolo ) per il maggiore non dimandò cosa alcuna; più volea dire; ma le lagrime l'impedirno, alla quale Pio cosi rispose . La tua fede, Donna, è merit vole che ti fiamo fanorcuoli, Ne à te,ne à quelto tuo secondo figliuolo mancaremo mai; fono in Puglia Castelle di non poca renditale quali Ruggerotto te l'hà fatte togliere, ordinaremo, che ti fiano restituite, tu poi li potrai lasciare à questo tuo figlicolo.Il Contado di Celano, del quale Ruggerotto eras herede, perche egli di quello s'è fatto indegno, vogliamo, che ad Antonio noaro Nipote con volonta del Refidoni; l'armenti ch'hai inuiati ad inuernare ne i noftri territorit. hauendoli più volte Rugerotto domandati, mai gli li volfi-

Contado di Celano alla eafa Piccolo. mini

fenza i Tuoftro aiuto la fua virtu, ne più di ci o parole vi fusono à quefta prima vifta della Conteffa col Ponteffice: maudouendo il Papa frà breue tempo ritornave in Roma, fii ordinato à quefta donna, che doue fse là venire; trà quefto mecò, Celano fià prefo per volontaria deditione, e confignato il Caftello, chi era fiato edificato con apparato Regio, ne manco munito, che commodo, e cofi fimilmente fiegui dell'altre Caftele del Contado, dandofi volontariamente, fior che dui, de quali l'altro non era flato ancor tentato, chell'efjugnazion dell'altro l'Oberto Orfino hauendo riceutro vo colpo di pietta nella fronte, li vicino alla morte, 8: il Contado di Calano dall'ora in, poi fempre e flato fin hoggi fot-

mo concedere, siano salui per te, stà di buon animo, non serà

Roberto Or fino ferito

amorte... colpo di pietra nella fronte, fii vicino alla morte, & il Contado di Celano dall'ora in. poi fempre è flato fin'hoggi fot to il dominio della Cafa Piccolominio.

Marino Ma F zano procu ra la pace.

Or Marino Marzano Duca di Sessa, hauendo satto esperienza, che valeano assa più le forze del Re, che lo sue frodu, nè esterpi suogo à suoi tra dimenti, sianendo inniati suoi messi, sianendo inniati suoi messi, diomando di nuono la pace, che tante volte sauea rie

02. En ...

LIBRO V.

cufato,ne v'h-bbe ripulfa, imperò che dubitò il Re ( com'il red feguent'anno fi giudicaua douer lor fouraftare, e defide- Pontana. rando anco quanto prima trasferirse in Puglia, conchiuse, la pace la quale fegui con vincolo di parentado, perció che B-acrice fighuola del Re fu promessa in moglie à Gio: Batcon volontà del Pontefice fù data à Matthia Re d'Vngheria, per esserno li sposi ambidoi nati da figliuoli del Re Allonfo, l'vn dalla forella, e l'altra dal fratello, e Beatrice ne fi dal Re inuiata ad Elconora sua sorella in Sessa per pegno e ficurtà della pace, & effendono ambidoi fanciulli di poca erà, alleuandosi insieme si sarebbe stabiliro maggiormunitissime per pegno di sede furono consignate al Re. A Giouanni d'Angiò, ch'era venuto in aiuto del Marzano con giorni douelle partirle dal Territorio di Sella, frà lo qual termine nauigo nell'Ifola d'Ischia, e si rimesse in potere, & chia. alla fede di Giouanni Toreglia già detto, huomo Aragotroua in quest'Isola l'alume (com'è de to) che per guardarla Il Re vi hauea fatto eriggere alcune Torri, le quali per più

Pace cockumillione di

di cercò d'espugnare. Ciò seguito, il Re passò in Puglia alla fine dell'estate, & Il Re Fereat trouò l'artiglierie, che prima della fua partira vi haneali cominciorno à battere con speranza d'ottenerla in breue! Ma frà questo mezo il campo fe oppresso da intilita alvil carestia d'ogni vitt. aglia, e perche i soldati man allano di foo di Biseglia sotto figura di mercantia, e peruenuto al Forto fur auertiti i padroni, che stante la confederatione

# DELL' HISTORIA DI NAPOL

se ritrouauano, cosi pagate, e distribuite le faue da Capitani si trattenne l'esercito per trè di,e si potè cantare quel verfetto del Salmo: Salutem habuimus ex inimicis nostris : Intanto pratticandosi il rendimento della Città col mezo di Barnaba di Barletta, & andando attorno le conuentioni. quei di fuori fatto tanto empito improvisamente passorno dentro per desiderio di predare, e per inganni de Capitani per la parte, oue era il muro rotto la pigliorno, & in tal modo s'ottenne con vergogna, e fi mandata à facco fenza far differenza alcuna di cose sacre, e profane, il che molto dispiacque al Rè, che si ritrouaua alquanto indisposto con feb-Giouanni bre, e ne i medefimi giorni fi refe la Rocca di Sant'Angelo Pontano Co con i Tefori, che v'erano, e fii mandato à prenderli con numero de genti,l'istesso Giouanni Pontano, che descrisse que-

sta historia, ch'il Rè tenca appresso di lui, per Consigliero, Se-

figliero, e Se cretario del Rè, e Com-

miserio del cretario,e Commissario del Campo. L'Autor sudetto per complir l'iftoria del 12, libro narra

molte cofe,e precise la morte del Prencipe di Taranto (già di fopra menzionata) ma perche ci occorreranno altre cole degne di memoria, ripigliaremo quel che lui nota, dice dunque che calando (dopo il feguito) il Rè in Puglia, vennero à ritrouarlo Antonio di Ayello, & Antonio Guidano Ambasciadori dell'Orsino Principe, i quali dissero di voler pallare in Roma dopò raggionato secoma il Rè volse, che ritornaffero da'l'Orfino, il quale aggrauato dalla febbre quartana in Altamura nel fine di Decembre vsci di vita. Nè la sua morte sù senza sospetto di violeza; Imperoche venuti questi Antonij in differenza con lui, sù stimato, che per opra d'vn paggio, che dormina nella sua camera, eglino vna notte lo strangolassero secretamente, e Giouanni Giouene non indotta persona, che à di nostri hà descritto l'Istoria Latina di Varia Fortuna della Città di Taranto fua patria descriue vn poco più diffusa questa morte del Principe del Pontano fudetto in questo modo. Non fù (dice) fenza suspettione, imperò che l'vno, e l'altro Antonio, essendo venuti in sospittione d'haner haunto conseglio con il Rè, il Principe flando in letto folo fenz'altri l'hauca minacciati, che come farebbe arrivato in Taranto, l'harebbe fatti tagliar la testajció fu intelo da vn paggio, che di continno flaua in la

Gio. Gioue.

sua camera pian piano, il qual dimostrò di non hauer intefo,e peruenuto all'orecchie d'vn di questi Antonij, dal quale e con carezzi, e con promesse su accarezzato il figlinolo à ciò scourirli, parue à costoro d'accelelarli la morce per euirarla loro, tal che alla meza notte entrando essi in la sua camera, dimostrando d' hauerli à riferire qualche repentino auifo, hauendolo ritrouato oppresso dal sonno, e dall' infermità lo strangolassero, e subito hauarne inuiato l' aniso al Re. Così scriue il Giouane, e rapportato questo aniso al Re, cell inuialse tofto in Altamura Marino Tomacello (comedicemmo) persona accorta, e fidata con molti soldati, che la terra,e fortezza prendesse,onde ne portò seco dodeci mila docati contanti, e gran quantità d'oro, e d'argento, co' dò sù l'Ofanto, e d'indi nel territorio di Trani, que indugiò alquanto per commoner la Provincia di Bari. Vidde in progresso di tempo questa terra d' Altamura la morte violenta di due suoi Signori, la prima del Pipino Conte di Minorbino in tempo di Giouanna Prima(come si disse) & hora in questo del Re Ferrante, del Principe di Taranto, che similmente quella fignoreggiò, diuerfa di tempi: ma fimile di fortuna per lor ree colpe . Fu questo Principe ( per complimento di quel, che di lui fi accennò ) figliuolo di Ramondo, due mogli, ch' hauea hauuto adottò il Ramondello suo nipote, figlinolo di Sucua sua sorella, e volse, che se denominasse del suo cognome, e perciò dettiegli, e suoi discendenti del Balso Orlini, come con giuditio hà feritto il Campa- Campanile nile nel suo libro dell' armi, ò insegni di Nobili, nel che molti si sono ingannati, e preso errore. Giunse costui al stato paterno gran numero di terre, e Città connumerate da Giouanni Giouane sudetto in detta sua historia; Hebbein moglie Anna Colonna, figliola di Giordano, fratello di Martino V. Sommo Pontefice, con la quale non generò figliuoli, n' hebbe però va naturale, che per effer di poco valore il padre li donò il Contado di Lecce, ch' cra del

442 DELL' HISTORIA DI NAPOLLI

suo patrimonio, hebbe similmente trè altre figlinole, delle quali la prima fù moglie di Giulio Antonio Acquauiua Cote di San Flauiano, ch' egli diede in dote Bitetto, Conueríano,e Bitonto Città, con quest' altre Castelle Casamassima. Gioia, Cassano, Nuce, Torre, e Castellano; l'altra sù moglica del Conte di Catanzaro, che fù il primogenito del Marchese di Cotrone potentissimo Signore in Calabria, del quale si è fatta mentione nell' Istoria; la terza sù moglie di Giacomo Sanseucrino. Fè molti prinilegij à Taranto, de' qualve rimettemo al derto Giouane, così anco delle Chiese, Monisteri, che sè costruere, ch' essendo così peruerso, pur alle volte se ricordo d'Iddio, e questo solo li resta delle sue operationi, trà quali fu la Chiefa, e Cappella di Santo Antonio di Padua in Taranto, one habitano i Frati Minori dell' Osseruanza con due inscrittioni in marmo, che contengono l'istesso concerto, l'vna Latina, e l'altra Francese, che inquest' anco volse dimostrare il suo affetto, e nella Cappella, na il suo volto in marmo, benche Pio scrisse, che cosi come visse senza religione, così anco morisse, e che i suoi vassalli nissun' altra cosa intesero più felice della sua morte, e quel, che fù di merauiglia, nissuna delle sue Cirrà, ne de suoi Castelle, che molte ve n'erano, si dolse della sua morte; In ogni luogo v'era publica allegrezza, publici conuiti, e banchetti, e come si suol fare nella morte d' vn' auaro, (il quale si fuol dire) che non fà mai cosa di buona, se non quando muore; Imperò che su questo Principe auarissimo, etalmente intento al guadagno, che folo s'hauca riferbato di far mercantie delle robbe del suo Principato; da suoi vassalli comprana quanto ci volena le robbe venali, e quelle poi vendea à mercanti forastieri; A suoi creditori rare volte sodisfaceua; Riceuea ne' suoi stati Giudei, acciò che poi più facilmente li potesse togliere le lor robbe; Hauga commercio publicamente con Turchi, volea, che la sua famigliafusse contenta d' vn parco vitto ; per lumi no si seruiua d'alero, che di candele di seuo, e di quelle parcamente; tal che la sua morte parue esser la vita de suoi sudditi, e risurgimento. Imparino dunque i Signori da costui à trattar

Pio.

bene i suoi vassalli, acciò non li succeda peggio-

Hauedo il Rè intefo l'auifo della morte di coffui, lascianlo, con tutta la sua Canalleria à passi ve.oci venne in Altamura, doue fu riceuuto con molia allegrezza da tutti; fegui vna grandissima mutatione d' ogni cola. Frà otto di vennero gli Ambasciadori di tutte !- Città, e Castelle, ch' erano Rate del Principe per pui di trecento, e le li dicro con gran- al Re Ferradiffima letitia, la moglie anco del Principe, e Giulio Anto- te con il suo nio suo genero, e tutti i Capitani dell' esercito di quel o esercito. la fedeltà . Fiì riti ouata vna ben ripiena guardarobba del Principe, cofa alcuna fu occultata al Rê, le robbe conferuate per n olti, e molti anni, e li tesori molto ben custoditi vennero tollo à luce . Fù riscito, che quel che su ritrouato cosi in tesoro, come in magazeni, & in animali di questo Prinne in potere del Rè senza diminutione alcuna. Il Pontano bito in Altamura Marino Tomacello, huomo accorto, fida: o (come fi dific) con molti foldati, che la Città, e Catanti, e gran quantità d'oro, e d'argento, co' quali il Rè, pacorfo di questa felicità su ottenuto il Castello di Manfredonia, ela Città di Vesti. Quei di San Seu ro trattorno col Lene fuggi in Schiauonia, ouer Dalmatia, & juis'innecchio, gein Schia. tea in Calabria, nel mar Tirreno l'Isola d'Ischia, nella quale il Duca Giouanni albergaua di nascosto, & il Castello deldelle bombarde, che tutto 'I di fe gli tiranano, e tutto il re-

Tutto il flato del Prin-

Lucretia d'

444 DELL' HISTORIA' DI NAPOLI

flo era all'Ivbbedienza del Re,ne v'era già dubio, che tutto il Regno non godesse della pace, & al Sommo Pontesice Pio non vi feria impedimento alcuno per l', espeditione contra Turchi; ma vi fostero molte occasioni d'agiuti, nel che confidato à ciò s'accingea, esi preparana à tal guerra via più maggiore d'ogn'altra, a' principi de la quale pregaua l'Autore, che susse proposita la Diuina Maestà: e questo era quan to l'era occorso di notare sin' al principio di Gennaro del l'anno 1461.

Rimuneratione de gli due Antoni; occifori del Principe di Taragio. Nè refió il Ré di remunerare gli Antonij della morte de elli data al Principe di Taranto; Imperò che l'iffesso Ayello, il qual' era naziuo di Taranto, e Dottor di leggi, oltre i grossi donatini, che gli se, hauendo trà l'altre Citra del Principaro orcenuta Bari, e vacando l' Arciuefcouato di quella Citrà di molto rendito nelo se eliggere Arciuefcouo, oue visse per astro vi lafciò il suo hauere, fandousi confrienza, e per altro vi lasciò il suo hauere, fandousi confrienze un bellissimo sepolero, e cappella, le quali per la caccata, che segui pochi anni sono del finistro campanile di quell'Domo, descritta elegantemente dal buon giuditio di Notar Scipione Cardassi di quella Città, hora Luogotenente del Percettore della Protunica di Bari da me letta, sone anco andati in rinna, e lo sepoleto, e la cappella, e vi è solri massa l'inscrittione attaccata al muro di questo renore, chi fegue.5.

Sepulero di Antonio di Ayello. Antonius Tarento oriundus, e gente de Agello Nobili, ac vetusta, Cæsarco, ac Pontificio Iureconsultus, Barensium, & Canusinorum Archiepiscopus, qui apud Pannonios, & Hispaniarum Reges, aliosue Principes, Romanorum Imp. Pontif. Max. Diui Ferdinadus, Regis nostri legatione sunctus, & singulari laude, & gloria, à quibus munera retulit, & gratiam: Vir sonna insignis, animi generosi,

pir doni forisque Iustitiæ cultor, & cerimoniarum diligens observator, adem hanc supellectili clara decorauit, amplis prædijs donauit, redditus auxit, ædes pontificias vetustate collapsas in genti sumptu instaurauit, superbiores reddidit, arcem Bitritti collabentem sua impensa restituit, complura alia gessit digna cedro, multa expertus, iamq; auo grauis hocce Maufoleum cum facello sibi vinens posuit. die 21. Ianuarij MCCCC. LXXXXIII. 11. Indict.

Di quel ch'i! Rè rimuneraffe l'altro Antonio Guidano, no mi è noto, però è argunieto, ch'egli anco ne riportaffe larga di Antonio timuneratione, poiche i fuoi successori, che furono Ottauja- Guidano. no, & altri restotno molti comodi; l'Ottaniano sè matrimonio con Olimpia Caracciolo, e per dote di colci, ottenne vn' ampissimo territorio nella terra di Somma, il quale finhoggi gli successori possedono con molti censi causati da quello, come per vn processo da me visto nel Tribunale del Sac. Conf. di Napoli nella banca di Cioffo. E del Principe di minorno Bari con titolo di Ducase dentro la Chiefa al fecodo arco a finistra vnite con quelle de la tamiglia di Brenna. e del Balfo per il Contado di Lecce. Indugio il Re in Trani ile in molte terre, Città, e Cafali, l'altro di all'vicir del fole, filingendo il capo verso la selua Quartana, su visto lenarsi in It anciandofi vn fparulere,gli mife tutti in fuga,e fopraprefi

Tomo 3.

Succ elsoni

446 DELL' HISTORIA DI NAPOLI

gli mandorno in campo i Sindici, i quali à nome de' Popoli le Città l'offeriuano, e quiui certificato, che Giulio Antonio Acquaulua fi trouaua con vintiquattro compagnie de' caualli per prender Bari, nella cui fortezza fi ferbanano quaranta mila ducati di oro, fi mosse subito verso Terlicci, done dimorando più di con l'esercito hebbe in fine Bari, e la for-Giulio An- tezza, con tutte le terre conuicine. Giulio Antonio, il quale in vita dell' Orfino non lasciò mai di fauorir la parte Francese, hauendo visto i popoli tutti inchinati à diuotione del

Rè, nè il figliuolo bassardo dell' Orsino esfer d' ingegno, che

la paterna autorità, e dominio hereditar potelle, patteggiando col Rè, e spiegando le sue insegne n' ando con ani-

tonio Acqua uiua viene dalla parte Reale.

Il Re Ferra- mo deliberato à ritrouarlo in campo con le sue genti; Il Re ce in Tarato hauendo acconcio lo stato di quel paese, si trasferi con l'esercito à Taranto, que ritrouò il tutto quieto, e niuna Terra

vi fii, ch' egli non visitalle, e non vi fuste fedelmente, & amorenolmente da Cittadini riceunto, à quali fe gran duoni, viando cortefie, esentioni, e somiglianti gratie, dimo-Arandoficosi in publico, come in priuato, magnanimo, liberale, e particolarmente, come hò visto, concesse molte gratie, e privilegij à Barefi in numero 69. è fpediti in Ter-

privilegi de Barefi.

lizzi à 29. di Novembre 1467. India. 12. exegutoriati poi à 13.di Gennaro dell'ifteffa indittione 1464.regillr.35.li quali incominciano Ferdinandas Rex, &c. Ex bis, que Principum animos ad benefaciendum subditis suis monent, boc maxime, vel in primis, sincera quidem voluntas, animi integritas, & obseruantia erga Principes , quibus subditi sunt , que cum ita sint , non folum eos ad beneficandum , verum etiam ad caripendedum fubditos juos cogit , &c. Fra quali , v' è del numero 63. per il quale ordina, ch' à li libri de li Giudei Cittadini, e moranti in detta Città, non se li desse fede dà tari cinque in suso, e che dall' altri Cittadini non prendessero per vsura più che tari fei per oncia per tutto l'anno, e che passato l'anno non li corra più, ma poteffero vendere li pegni cirata parte, & habito decreto curie, restituendo lo de pinà li padroni, che le vendellero li pegni, oltre lo lor debito, & viora, ... spele, &c. Et in quel del numero 41. ve se li concelle à lor

topplica, attento, che li Signori di cafa Caldora hebbero

per cuitar i scandali, & errori, non consentisse, che alcune dieffl, Ine di lor genti habbiano stanza, ne alloggiamento ne la lor Città, e luoghi conuicini, ne etiam officij, ne potessero dimandare altra robba mobile, per qualunque modo, via, e forma, che pretendessero hauere in Bari, ò doner riceuere dall' Vniuersità, ouer di Cittadini,&c. con la decretatione Placet. Tant' era l' odio di costoro verso la famiglia sudetta di Caldori, che l' haucan dominati forsi, che questi Signori hauendo per lunga esperienza conosciuti effer da quelli odiati li doneano pagare dell' istesia moneta, ch' esti spendeano, e perciò teneano questa antipatia con quelli. Però fù stimato molto liberale il Rè verso di Barefi diuerfo di alcun' altri, che l'hauean per prima dominati, attefo il Rè Federigo II, fimilmente Rè del Regno, hauendo per lungo tempo fatto dimora in Puglia, non molto gli amaua, come gl'altri, e precise gli Andresi dicendo di

Odio di Ba-Caldori.

Andria fidelis nostris affixa medullis. :

Che sin hoggi stà scolpito tal verso in sù la porta d' Andria. Ottenne anco i suoi prinileggi la Città di Lecce, ch'eradel dominio del Prencipe di Taranto, e si diede al Re dopò la morte di quelto. Hauendo dunque il Rè resi pacifici, e tranquilli i negotij di quelle Contrade, e ritornato in Naze, & accompagnato da diuerfi Ambasciadori, e segnalati personaggi, riuosse di nuono l' animo alla guerra; hauendo risoluto di assediar l'Isola d'Ischia, nel cui Castello Il Duca Gionanni col fauore del Marzano fi era fortifica- d' Angiò ad to, la qual' Isola restaua à soggiogare, e cominciò ad atten- Ischia. derui con molta diligenza. Tentò prima corrompendo le guardie con doni d'impadronirsi del Castello dell' Ouo ap- Castello delresso Napoli, nè riuscendoli, sece batterlo di continuo, l' Ouo rieuoue fu tanta l'ostinatione del Capitano, che lo guardau., perato dal che dopò lungo affedio effendoli refo, non vi fù trouato altro da viuere, eccerto che vn mazzo de cauoli, & vn poco di fale in vna pignata; dispiacemi, ch'il Pontano non lo 1.0- Pontano. mina per nome, che potessi celebrare in queste carte queo buon foldato. Trà questa dimora di Gionanni in Ischia, s'intefe, ch'il Marzano si per hauer inuiato quiui vittoua-

1464

#### 448 DELL' HISTORIA DI NAPOLI

glia, come per certe sue lettere s' ingegnana di nuovo: manon cosi à la scouerra di trattar maneggio contro il Re, co questo in poster prima far condurre à luoghi sicuri il nouo frumento vicino à raccorsi, acciò che i Popoli, rinonandosi la guerra, non patissero: Onde il Rè cerco di eseguire piu cole per quelta cagione: mà attefe folo à dimostrare, che egli de la sua fede non dubitaua, e simulando di sgombrare la Città di genti per esser in lei cominciata la pelte, se n' andò in terra di Lauore, e postoui i padiglioni si sportò cacciando, horsù il distretto di Capua, e quando in quel di Auerfa: Ma intendendo trouarfi i Caldori in piedi coll' arme nell' Apruzzo Citra, fè per meglio affalir il Marzano, rafiegnare, e pagar l'esercito, nel luogo detto la Magion delle 10fe, hora il Mazzone, da doue spinse con velocità al fiume Sanone, effendo le biade mature, & ordinò al Marzano, elle con tutte le sue genti douesse andare à ritrouarlo in campo, altrimenti l'harebbe dichiarato suo inimico, e procederebbe à suoi danni, e del suo dominio, senza alcuno riguardo. Stordito il Marzano da cosi repentino suono, gli parue di non andare : Mà dopò hauer molto pensato per non mostrar segno d'animo poco pacifico, & anco per effer trà loro vincoli di firetto parentado, parena cola molto impropria, che vna pace fatta fotto la parola del legato del Papa, e del fratello dei Duca di Milano non hauesse realissimo effetto, e dubitando anco de la ribellione de fuoi vallalli, che temenano la fame, alla fine hascondendo quanto potè il iospetto de la paura, ando à ritrouarlo con grandiffima humiltà: Il Rè riceuntolo benignamente, seco ragionò di più cose, e s'egli era da riconciliarsi con Antonio, e con gli altri Caldori, ò per seguirgli: Ma non molti di dopò, il Marzano, che dimorana ne i padiglioni del Rè, stando vna matina con pochi de suoi à cauallo à passeggiare per lo campo, sourapreso da protondo penero, si veduto da alcuni soipirare, e volger gli occhi da tutte le parti, e quando vnacola, e quando vn' altra rimirare, il che rapportato al Re, comando, che si guardasse il passo del fiume li vicino du

Pefte in Napoli.

uena fatte vna matina per tempo à 10. di Luglio secondo il P flaro peruenuto al pallo predetto fu retenuto delle guardie,e per ordine del Re incharo prigione à Capua, ed moi In Napoli, e tofto gli leuò lo flato, e haunto in fuo potere tutte le Città,e fortezze di quello;fe condurre in Auerfa la figliuola Beatrice, e Leonora fua foreila con quattro figlioli Maria, Margarita, Couella, e Gio: Battifta, e prima che prendeffe la cura di quella cafa disfece la promeffa del mae imonio di Beatrice, e pole preggione insienie col padie do dialogo delle felicità, e miserie, e Maria diede per mo- gio, glie ad Antonio Picolomini Duca d'Amalfi già viduo, qui il Littore può confiderare in che afflittioni, e cordogli fi ritrouaffero, c la moglic, e i figliuoli in total (compiglio, viceffitudine, e mutationi de ftati. In vna fede autentica de la Regia Scrivania filegge, che nel mese di Decembre del 1460. il Principe di Rossano su dechiarato ribello, e nelli 25. di Gingno del 1464.ad hore 20. fù fatto priogione nel campo del Rè appresso il fiume di Sauone vicino la Torre di Francolife. Del fine di Marino Marzano Duca di Sessa,e Principe di Rollano raggionando Michel Riccio dice, che in pro. Michel gresso di tempo il Rè lo fè mortre di violenta morte, ne li gionò efferli cognato, e di famiglia tanto illustre in Regno, anni carcerato nel castel nuono, mi miseramente fini i giorni suoi: mà il figliuolo Gio: Battilla estendo soprautsuto al padre in carcere fin'alla venuta di Carlo Ottano, fu canacafa Sanfeuerino, che poco dopo mori fenza fig i, citinguendofi in lui cofi gloriofa famiglia, rimanendo vn folo bastargnore di tre castella, cioè Rocca Romana, Baia, e Latino, de i descendenti del quale discorre l'Ammirato nel fine di Gionio. questa famiglia.Il Giouio vuole che il Re rifoluto di non, Impresa del far con violenza morir il Marzano suo cognato, haueste fi- Re Ferranse gurato l'imprese dell'A mellino circondato di fanglio col Male mor , ju n fanari, motto.

Paolo Re-

Ammirato:

450 DELL' HISTORIA DI NAPOLI

perciò che la propria natura dall'Armellino, è di patir prima la morte per fame,e sete, ch'imbrattarsi cercando fuggire per non macchiare il candore, e la politezza della fua-Natura del pelle, che perciò dicono i Naturali, ch'il cacciatore, che

l'Armellino. vuol prender l'Armellino, sapendo la sua natura fa vn lungo riparo di fangho attorno la sua tana, & osferua, che vscendo l'animale gli ottura l'entra-a in tante, che non potendo egli vscire dal riparo per non restar imbrattato, ne potendo entrar nella tana otturata, fi lascia prendere. Questa imprefa; dunque ciascuno dell'età nostra si può racordare, hauerla veduta scolpita nella moneta d'argento di questo Rè nominata Armellina di valuta di grana quattro, e questo acciò fusie noto à ciascheduno l'ingratitudine del Principe di Ros

monera del Rè Ferrante

sano, e la gencrosità dell'animo suo.

Pascale Diazcarlon Caftellano del Castel Nouo . Terminio.

Per la morte, che successe di Arnaldo Sans sedelissimo castellano del Castello nuono, il Rèlo diede in guardia à Pasquale Diazcarlon (del confeglio del quale il Re Altonfo, che lo conduste in Napoli molto si seruiua) donandoli il Contado di Alifi, stato del Principe di Rossano con molte terre, e castelle in Basilicata, & in Principato, come il Terminio.

Spinse poi il Rè l'esercito nei Sanniti, ch'è Benenento. nell'Apruzzo, hauendo riceunto nel viaggio quali tutte le

terre,e castelli de' Caldori, che non erano in picciol numero,assediò il Guasto, que l'essercito sostenne notabilissimo danno, e fe perdita d'infinite persone che vi perirno, e d'alte affedia il tri, che vi rimafero pesti da colpi d'arteglierie, che v'eran-Guafto con dentro: Mà Antonio, come presago della futura obsidione. Guafto con s'era con suoi ritirato in Riparella Castello fortissimo, inespugnabile, e posto in luogo eminente, hanendo lasciato à difesa del Guasto Rainiero de Lagni fratello di sua moglie (famiglia nobilissima francese, che godea ne la piazza di Capuana, hoggi spenta) giouane di valore, e d'ingegno, per opra del quale fii il Re costretto, abbandonando l'impresa con rouina de suoi, citirarsi in luoghi vicini, e quiui ristorare l'esercito, con intento di chiudere tutti i passi à le vittuaglie, e prender la Città per fame . Antonio hauendo dopo la partita del Rè lasciato presidio in Riparella, ingan-

nando vna notte le guardie si condusse per denij sentieri

molta perdiza de' fuoi.

dentro del Guallo con tutte le sue genti, e persuale à Citta-

dini con la speranza de premij à tenersi gagliardamente. Mà comprendendo poi , ch'essi non erano per sopportare molto à lungo la fame, inuiò Restaino suo figlinolo dal Re, per trattar feco di renderfi. In quefto Giacomo Carrafa,che il Re hauea lasciato à sucrnar con le genti ne gli circostan ti castelli, cominciò a trattar segretamente co'i principali della Città, perche s haueffero à rendere : Tal ch'effi disperando d'ottener soccorio maritimo, ò terrestre, confentirno facilmente al suo volere; & Antonio nel tempo, chepiu sperana di rapacificarsi col Re per opra del figlinolo, folleuandosi il popolo per autorità di Tomaso, e fratelli de' Santi principali della Città , ne fu da tumultuanti preso i quali incontinente alzorno l'inlegne Reali, & Antonio di ordine del Re fu condotto pregione nel castello di Auersa: Ma perche era stato preso mentre il figlinolo trattana la sua deditione, indi à poco ne fù liberato, hauendo prima fatto confignare Riparella al Re, dà cui li fur proferte honefle conditions di posser viuere in Napoli con la moglie, e figlioli prinatamente, ma egli non parendoli star sicuro simulando il luo pensiero, effendoui dimorato alcuni di, ando à Baia fingendo eller iui andato per pigliar Bagni per certa. Fine di Casua infermita,e di li palso à Roma, e di là à Viterbo, e poi sa Caldora à Fermo de la Marca : Vitimamente ridottofi in Efi , ini Eficittà nel dopo alcuni anni mori in gran miferie; effendo ffato valo- la Marcaroliffimo Capital o.Duca di Bari, Marchefe del Vafto,e di Bitonto, oltre di hauer goduto altri Contadi, e signorie. E. cofi in vn medesimo tempo hebbero fine due Illustriffime samiglie nel Regno, & in Napoli, la Marzana, e la Caldora,l e quali senza dubio crano de le prime , e si bene ve ne rimasero alcumi, non tennero quella grandezza, sblendore, e stato de' lor maggiori,e cosi il Rè Ferrante osseruò quel documento dimoltrato da quel fauio, ouer maligno, che richiesto da colui che douea oprate per conservarsi in stato; fenz'akra risposta, lo conduste seco nel giardino, e con vna bacchetta spinse i fiori de papaneri più alti de gl'altri,tacitamente accennando, che colui, che vuole ficuramente dominare deue torre la vita à coloro, che gli possono obstare, saggione di stato:mà non d'Iddio,il quale ordina, Ego aucem dico Vobis &c. regola la prima, che suol fallire, sin co-

Giacomo fua opra nel

452 DELL'HISTORIA DI N'APOLI me falli all'istetio Rè, & à sitoi posteri, sincome in progresso

Antonio Cal dora,e suc proprietà.

Pontano.

vederemo, che hora d'essi appena il nome si ritroua. Lu certo quello Antonio huomo fingularissimo, come scrine il Pótano, e chiaro per bellezza di corpo, e per altri cuoni di natura, da quali s'egli non hauesse diviso quegli de l'animo non farebbe incorfo in tali calamita. Hor Alciando Sforza, che l'inuerno hauca dimorato in Pefaro con le genti, ritornato tofto nell'Apriezzo, e congiontofi con l'eserciro di Mat tco di Capua,e di Roberto Sansenerino, i quali anch'essi haucano latciate le franze, seu venne su'ttenimento dell'Aquila, con intento di far esperienza per mezo d'huomini sufficienti dell'animo di quei Cittadini : Ma coloro auertiti da la morte dell'Orfino,e dal finistro auvenimento de negotij de gli Angioini, alche s'aggiungea lo spauento de la fame, & il guafto del pacíe, accertorno le proposte conditioni di Alefandro, & ottenuto perdono dal Re, fe diedero per lui à Nicolò Statio, ch'era quini presente, la qual deditione (imperoche gran parte de' Cittadini era volta al Pontefice ) ap-

Aquilani, fi danno al Re Ferrante.

Pontano.

Saluatore Malsonio.

Monfigno

portò gran forza,& authorità alle parti del Rè. Erano (feriue il Pontano) tali, e tante le ricchezze di quel!a Città, e tanto le forze,e le facultà de suoi Cittadini, che facilmente posseano tirare il rimanente de' Popoli dell'Apruzzo, dou'essi hauessero dimostrato piegare, segue poi in spiegare l'origine di detta Città, la quale effendo controueria, fincome discorre Saluatore Massonio suo Cirtadino in un discorso i a stampa, ch'ognuno può leggere, non in'hà parso qui referirla ne meno il modo, le canfe, e le persone, che infligorno questa deditione dell'Aquila, referite da Monsignor Cirillo similmente suo Cittadino ne gl'annali di quella:mà solamente riferirò le gratie,e privilegi, ch'ella ne confegul dal Rè per tal spontanea deditione, perche dice. Fù in questo tempo pratticato l'accordo frà la Città, & il Rè, il quale ben. conoscendo, che la ribellione del popolo non era auuenuta se non da partiali à lui odiosi, non solo receui la Citrà ingratia , mà con real liberalità fe , che si desiero ogn'anno quattromila tomoledi sale in dono al popolo, e che pe'l bisono degl'habitatori, e rimedio de la carestia vrgente fosse lecito à la Città di cauar grani da qualunque luogo del Regno, che hauesse voluto per suo bisogno, e che i beRiami de gli Aquilani non fuffero impediti nell'andare . prouisione de la Regia Corre, e li concesse mole' alle intquininotarlo prima, che ad altro passiamo; La Città d'indeceffori No manni di Brenna, e d'Engenio, già ri criti; di Lecce, to inflanza ad amici. Imperoche come ferme il Galateo Galateo," (de Va la Tarentinorum fortuna) gionto che fil in quella Giouane. Città il Rè, dopo la morte del Principe se gli dieron prontamente, e li prefentorno dell'hauere di quello seicento unila scud, più van d'oro, e d'argento. & vna guardarobba piele fue proprie parole; ragional'Autore di Lecer parele,

O quascumq; vellet conditione | fe samen Ferdinand viero dedidit fueffet Ferdinandus vix duos menfes in Regno pereg fft, er e enim

dopo loggiunge lupra quello particolare quelle parole.

Città, e suoi ( ittad'ni, s'ncome ho villo in vn'il come to facorita, che fu di quello I rincipe fi dice in quel o, che in 1463. Ve si notaua fra gl'altri, che detta Città,e Cittadmi

Privileggi

lo supplicarono si degnasse sua Macstà confermare ogni co-

Ferrari.

Origine del del Confeglio della Città di

cessione, e contratto de terreno demaniale, o burgensatico fece il Signor Principe de lo suo proprio à Cittadini della detta Città, e per nissuno tempo per nisciuna persona à ciò. deputara se possa inquirere sopra lo detto terreno concesfo, con la feguente regia decretatione . Placet Kegie Maieftati, quod omnes concessiones, & contractus fatta per Principe feruentur iuxtà illoru feriem, & c. Però la bona memoria del detto Giacomo Anton. Ferrari di Lecce, in vna relatione à pena che fè al Duca d'Alcalà, allora Vicerè del Regno, del flato, in che se ritrouaua il gouerno delle Provincie di Terra d'Otranto, e Bari, che se si mandasse in esccutione non saria di poca vtilità à quelle, dice, ch'il detto Rèliberalissimo donatore de'prinileggi nella sua venuta in Lecce del 1462.do. vn configlio de quattro Dottori l'vn detto Messer Antonio Bari, il terzo Meffer Andrea d'Aiello di Taranto, & il quarto Messer Gasparo Petraruolo d'Ostuni, d'vn' Auocato fiscale detto Messer Daniele di Muro di Lecce, d'vn Procuratore, e Maestro di Camera, d'vn secretario, e Mastrodatti. Il qual tribunale dall'anno 1402 era stato instituito da Ramondo. ò Ramondello Vrsino, e da Maria d'Engenio, ò Inghenio padre,e madre del Gio: Antonio, per perpetuo giudice di tutte le Città, e Castelle di quelle Prouincie, che occupate haucuano alla Regina Giouanna prima. Mosso dalla beldi Lecce, à cui si tenea il Rè obligato per tre particolari, gratissimi seruiggi; Il primo d'hauer inuocato il suo nome, per l'odio antico, che quella Città tenca al nome Francese lo primo, rifiutando tutti i larghissimi partiti, che l'inulo à fare con l'offerte di carte bianche, pur che si riuoltassero ad esso il Duca Giouanni sudetto; & il terzo d'hauergli al suo venire presentato vn quasi tesoro di scudi, e vasi d'oro, e d'argento, di gemme pretiofe, di supellettili pretiosissimi, e de caualli, quali haucanel suo castello là seruari su la custodia d'un gentilhuomo Bartolomeo Prato, detto il senefolico, Castellano, co' quali arricchito nel plo gran bifoil intrate de' Cafali; cioc al Guidano fopra Ameiado al Elfrein fopra Martignano, al Petraruolo fopra Burasuno, e la caufa, ch'il tutto credo farà grato à chi legge,e delide-

Forrari . Frezzą :

F feguendo il Font-no nel felo e vituro li ro di questa Pontano.

Rutra; dico, che mentre tutto il riferito su trattato per lo

freuo di piu anni, i fatti di Carlo Tor glia nell'Isti a d Ist. Carlo To ella andauano augumentando, imperoche costui estendo reglia.

Mmin 2 fi

456

tratello di Giouanni, marito d'Antonia, fortila di Lucteral de Alagnia, dui il Rè Alfonio hauca dato in cuffonta quel-l'Ifolas, tai fortezza, hauca armato otro Galteres, altri Nauiglia, corfeggiando quel mare d'intorno, ragunati un di molti bottimi, e refofi in tutti i lidi de Terra di Ruore fipa-uenteuole, ritrouandofi in quel répo l'efercito del Rè chiu foi ne gli alloggiamenti, più toflo affediato, che atto a poferce altrui offendere, era fi malamente oppreffo dal diaggio della fante, ede la fere, che già penfaua di dartim preda all'inimico; Vedeafi il mare d'ogni parte occupato; ilidi per le fipefic correrie non ficuri, e faccheggiar le robbe, che di Sicilia, e di Calabria, e di Spagna vi in recauano per marez teneafe in fine, ch'il Toreglia vnendo inficme diurri torfali, fotro sperie di predaxe, di guadagno non venille a molettare col depredare il Regno di Napoli, e di Sicilia. Quelli malli, che fouraltauano effendono molto noci, e sfifi neia mente del Reao d'apendo celli in chi ficurametre com-

Mchiz,e fuo

india mente dei regio lapinio egi mon inchantete dia diagrappia di l'icha in molei linoghi è cauernofa; per il moto della I fichia in molei linoghi è cauernofa; per il moto della Terra follocurata da la parte del continente, di fina natura è calda, featwrifee fonti d'acqua calda, e confernando gli incendi juci più fiù fio interno abòda meratugitiofamérese d'amone. In que' tépi paflando per quefte contrade Bartofomeo Perdice Genouele, colui, che nel paefe della Tolfa l'hauea dimoftro al Póerece Poi, (e come d'attle): a sun'dele uit apprefio al lido del mare efferui alcuni feogli naturalméte alu munoipperciò che già ento fefanta anni prima di quefte guerre-apprenta fall'improuifo la terra, ne venne fiori canta gran fiamma di fuoco, che bona parte dell'Ifola arfe, eve

Cuma roui. nată dall'efa latione d'Ifchia.

é s'immerfe vn Cafale, la qual apertura menando per l'ace con fumo, e polue mélcolati faffi per duritura de il·lui di Cuma, la rouino quadi unta. Quelti faffi eftendo poi costi nelle fornaci fabricate dal Perdicefi disfero in alimme, e così eggi disfiria rimocò quiui quell'arte, la quale per molto tepo veta fiata fepolta. Produce il Terreno di lei nobiliffi mo grano, e generoli vini, e contiene in fe bellifimi orti riple, a il di varie, e fautiver erbe con [peffi villagi. Nel mezo

Monre d' I

mità vi nasce vn fonte chiamato dell'istesso nome del mon-

te Aboceto così detto,com'io giudico,dalla moltitudi e in lichia. de l'vecelli, che v'albergano, il resto di quella e molto sterile de tonti freschi, e sono i suoi liditorti, l'acre e sa ubre, e mier tepr quell'eccellente medico Giulio Giafolmo,paffa- Giulio Giamo ne vn'alta mole, one la Città è posta: Tuttal Isola gira deciorto miglia, e diece altre è lontana di terra ferma, & vn non molto largo Euripo la diuide dall altra delitiofissima Hola detta Procida. Questa, discacciati da lei i primi Procida lio: abrtatori, tè il vittoriofo Re Alfonso Colonia de soldati 12.

all'arbitrio della da lui tanta amata,e fauorita Lucretia, lo

Spagnuoli, Aragonefi, e Catalani, che feco meno, quando

Abocato for

ma hau ido intesolei effer rinolta alla parte Francis cel Pietro Cotto, che quell Hola tenea in gouerno. Dopo coloro gambia del di Salerno, c'a bora in Aragona dimo ano, di quiut la tra- di Salerno, galere, tra tanto ch'il Rè se rurouaua innolto in cose magla e deliberado di di cumbatter la 1 rea ma ammonto dal

armata à volgere l'arme contro il Torcella, e mandato in rotta le fue genti,libero Pietro dall'aff, dio, foccorrendo o

de soldati, & vittonaglia, per il che il Toreglia se diede tosto à fauorire le parti Angioine, e raccoglier il Duca Giouani posto in fuga dal Rè, defendendolo, & agiutandolo có suoi dinari;onde se la morte dell'Orsino Principe di Taranto no feguiua era facil cosa d'accendersi vn'altra guerra assai più cruda, e perigliofa. Il Toreglia dunque dopo non molto co-Gaeta affe- dottoli à Gacta, e considerato bene la fortezza, e sito, codiata dal Du minejò prima con piecioli affalti à prouocar i soldati del ca Gio.d'An Rè fuor de ripari, e poi trauagliarli giornalmente, talhor co assalti, e talhor col far dar loro all'armi,nè mai li lasciaua riposare; In tanto, che battuti con varie machine, & ar-

reglierie, gli ridusse nei proprij bastioni all'vitima necessità. Non perciò essi erano men arditi à defenders, con tutto, che si vedeano rinchiusi con mancamento di virruaglie di posser ciò el guire, per ritrouarsi in mare ! inimico mol-Giouanni to potente, & egli all'incontro debile, e con vna fola galera Poo Ammi- nel porto, leuatofi in piedi Giouanni Poo suo Ammiraglio. rag'io del Io (diffe) Signori son di parere contrari o à lo di voi altti, Re Ferrate, perciò che mi confido, che posto in terra dell'altra banda

della Città buon numero de soldati, e preso il monte che sourasta al mare, potrò non che trascorrere ne i ripari de nemici, mà passando per mezo di essi con l'arme in mano, fornir laCittà divittuaglie, e liberar subito i nostri dall'assedio. e da la fame. Vi furon molti, i quali giudicando queste parole procederno da forte, e generoso animo, assentirno à questo contro molt'altri, che credendo l'impresa difficile dispreggianano la proposta del Poo, come temeraria : Mà

gtò.

egli replicando disse: Quando Io imprenderò cotal imprefa, ene confeguirò il suo buon fine, giouarà à negotif del mio Rè,& à miei, e quando al disegno non succeda l'effetto per colpa di mia fortuna, di ciò non aumennera dano fol che à me, le quali parole disse egli con tanta efficacia, che fatto il Re armar di subito vna galera, due fuste, e due nautiji con

logni nel porto di Gaera, fali con fuoi il monte fenza impedimento, e dato il figno, tu riccuuto da coloro, che stavano responessero vn segno, quando erano per venir alle mani nero due giorni il Poo sospeso, attendendo il lor ritorno; Il terzo giorno, il Duca Giouanni non temendo del trattato, ha lendo fatto aunicinare vn'artegliaria à i steccati della Circi,ne postendo coccare ou'egli desiderana,ne sorse per giallaro da nemici, pollo in ordine i fuoi foldati, vna parte de'quali reguea Fataguzzo huomo d'autorità nelle armi, e l'alira guid a effo infieme con Orida foldato esperto, co & arrivati al luo o assaltarono d'improviso i nemici integior affalto, hebbero non picciol danno. Quei di dentro vdendo co i gran rumore forraftette o ancor effi alcun tepo, dubirando di fraude alcuna; e villo dalle altri l'veciliono anch'essi co'nemici. Duro la zusta rinouara buon soatio, fenza vantaggio alcuno delle parti ,e per cio molti ne di loro ne periuano affai, fi posero in fuga, saluandosi chi ni, il quale affondando nell'acque, fù non fenza pericolo Gio:pericod'affogarfi polto su vna galea. Gli Aragon di rimalti vitto- la d'affogarriot, entrorno ne i ripari de i nemici, & il Poo miendo piu fi in mare, toLo, contortate, che liberate le gents da l'affedio, e di penfile tra quelli la vittonaglia, attele à far surare i nomini, e

datiritornò su'l monte, e montato in barca n' andò à ritrouar la sua galera in Gaeta, con la quale vscì dalla spiaggia di Mola, epassò nell'alba dou'era aspettato da tre altre galere del Rè. Queste ritornando verso Napoli, scouersero vicino al monte Argentario venirli all' incontro quattro galere, & altre tante fuste Moresche, co'quali hauuta battaglia, presero vna di esse, non volendo seguir l'altre, per dubio di non esfer posto in mezo dall' Angioine, che non erano molto discoste, e di là si condussero in Napoli. Indivedendo l'Angioino i negotij della guerra già disperate, e morto l'Orsino, in cui hebb'egli viuendo sempresperanze come per la prigionia del Marzano, e rouina del Centiglia,e di molti suoi parteggiani, diffidando di poter più eseguir cosa buona pottosi su due galere li parse beneritornarsi in Narbona di Prouenza, lasciando ne' Popoli del Regno, e massime ne'nobili vn gran desiderio di lui esma costanza, erimoroso d'Iddio, amaror del giusto, e dell' honesto, grato, & amoreuole con tutti, e (quello ch'è fuor d'ingegni Francesi) graue, circunspetto, e seuero, parti tutte reali, la cuivita non fii molto lunga, che non passò scianni, che finì i fuoi giorni in Barzellona (com' il Patlaro ) Fu quello Angioino l'Ottauo Principe, che sotto pretesto di regnare tranagliasse il Regno, & à finche non resti sepolta la memoria del Poo, che può dirfi, ch'egli pofe fine a

Gio. d'Angio. Paffiro di regnare trauagliaffe il Regno, & a finche non reffi fepolgio. Paffiro di regnare trauagliaffe il Regno, à a finche non reffi fepolgio. Africa ta la memoria del Poo, che può dirfi, ch'egli pofe fine agiò s. Prinquefta grauiffima guerra del Regno, giace egli fepoltro nelcipe che tra la Chiefa di S. Domenico di Napoli con la feguente inferitusghaffe il rione al piano della Cappella del Sătiffimo Crocchifo, che
Regno.

Morte di

tione al piano della Cappella del Sătiffimo Crocchifo, che diè rifpofia al gloriofo S.Tomafo d'aquino altroue da noi mentionato.richiefto da effo l'opre, ch'egli fcriffe gli fuffero flate grate, per lo che merito d'intender quella dolcfifinati rifpofia dal Signore. Bene firipfili de me Thoma, quam ergo mercedem accip es, & egli fuauffimamente riipolegli, non altam nifite Domine, comevien feritto, enoi piamente credemo. I pofferi del Poo, godeno fin hoggi nobilmenenella Città di Teano vicino Napoli, con comodità di facultà, merittuoli di così valorofo fipite, e le, parole della fina fepoltura, fono le feguenti.

Ioanni Poo Equiti Maioricenzi, Magnæ Cameræ Locumtenenti, Viceregi Sueslæ, alijsque honestis muneribus Terra, Marique dignè functo, sub Ferdinando Primo Rege, Itemque Secundo, ciuilibusque, atq; Equestribus virtutibus ornato, Diana Carlina Vxor, liberique benemeriti posuere. Anno 1500. Primo.

Sepolero di Giouanni Pug.

Hora il Rè, hauendo per la guerra d'Ischia fatto armare Galzerano diece naui, diece galere,e sei fuste,fè di lor Capitano Gal- Richisens. zerano Richifens Spagnuolo, huomo di granvalore, & arriuato iui assedio la Città, in modo, che ridotto il Toreglia ad estrema necessità di viuere, auisò il fratello in Provolando à soccorrerlo; Carlo, inteso il bisogno, si condus- soccorso al se quini senza induggiare, sù certe galere, & alui nanigli, carrichi di grano, e volle, che la principale, detta per la legnendo, che Galzerano si fusse posto in ordine per contrastarli, perche era credibile, che douelse spauentarsi, si per monte, & egli con prestezza ritirarsi in alto; Mà Sancio Samudio deputato alla guardia, subito, che vidde comparir la galera, parendoli pericolofa ogni picciol dimora, Vittoria Naeffendo venuto con impero ad inuestirla, dopo lungo có- uale del Ribattimento, la fè prigione insieme con vn naulglio carico; chijens, del che essendo Carlo spanentato cadde affatto dalla sua speranza, e se mise à suggire. Galzerano, distesosi in a'to con le sue galere, seguendoio senza dimora, prese al fine, ritrouandofi fresco, tutti i nemicidegni, eccetto che vno, c. con esti Carlo, & vn figlinolo del Toreglia, e ritornò in. Ischia vittorioso, hauendo ambe l'armate sù l'anchore, la Tomo 3.

cesso, passò allegramente à Miseno con Simon d'Vrrea Ambasciadore di Sicilia poco di anzi venuto da lui,per ringratiar Galzerano, e gli altri Capitani, del che felicemente haueano oprato à suo beneficio, & honoratogli, e comendatogli in più modi, & impostogli, quel che di più hauca-Fefte inno à fare, se ne ritornò in Napoli. Doue intendendosi più vere nuoue dell'vltima vittoria contro i nemici, rinouaronfi maggiormente le feste, che durorno plù dì, & arrivata l'armata al porto, ciascheduno così cittadino, come sorastiero vi ando per falutare, e ringratiar i foldati, che per la lor virtù si fusse dato fine à sì perigliosa guerra, afficurato il mare, & il Regno pacificato. Per l'istessa caggione la Regina

Isabella donna deuota, e ripiena di religione andando có

vinta, e la vincitrice. Il Rè hauuto certezza del buon foc-

gina di Na- piccioli suoi figliuoli per le Chiese, referì giatic alla Maeità di Dio, & alla Glorioliffima Vergine, adempina i voti, poli donna molto diuo- e compartiua in vari luoghi pij molte elemofine; Ma il ta,e Religio Toreglia, che vidde disfatta la sua armata, e preso il fratel-13. lo, e figliuolo, lasciata ogni speranza incomincio per me-Pichia refa zo del Durea, per cui poco auante s'era tentato l'iftesso à al Re Fertrattar col Rè di rinconciliarsi : Cioè, che receuendo (come Tante.

receui) cinquanta mila ducati dal Re, douesse restituir la

Ducz.

Napoli,

Città. e l'Isola; & egli con la moglie, e figli, e col suo hauere ( come il libro del Duca) potesse libero andarsene in Sicilia con due galee, e fussero il fratello, e suo figliuolo già prefinella fuga nauale, posti in libertà, & il Durea douesse intrare in ficurtà, e pleggiaria per tutti; Ma prima ch' ci si partific fù cfortato dal Re à rimanerfi in Napoli , promettendogli di difmenticarfi tutte l'offese,e ne à lui, ne a suoi mai mancare : Però egli rendendogli gratie, nauigò in Sicilia,e d'indi in Caralogna,e Barzellona sua patria (el'intese assai meglio di Giacomo Piccinino) come appresso se dirà huomo noto per la maluagità dell'animo perfido, e degno di qualunque supplicio. E tale fù il fine di questa uiti per guida del Pontano,e de'Commentarij di Pio Pótefice (come s'accennò) se ben da Noi ampliata di molti particolari necufiarij, come si è possuto vedere. Horas per narrar Il rello dell'attioni, e particolari leguiti in te-

Pontano Pio Pontef.

pi del Rè Ferrante, d' Alfonso Secondo, de Ferrante Secondo,c di Federico tutti Re successori, con che daremo per gratia del Signore fine a questa prima parte della terra, & vlrima di quelta nostra historia del Regno, n'auualeremo ro han tocco molti particolari nostri, che conferiscono molto al nostro bifogno, e spero, che sodisfarò a lettori; E. Matrimonio perciò dico, che effendo già ceffata questa noiosa guerra tra Affonso in Regno, e preceduto trattato de matrimonio per l'a- Du a di Cagiuti, e buoni offici prestiti in la guerra predetta da labria, & Francesco Sforza Duca di Milano, come s'è visto, era Ipolita Ma-Alfonso Duca di Calabria primogenito del Rè, e legitimo zia ssorza, successor al Regno, & Ippolita Maria Sforza figliuola di Francesco: Il Re volendo mandar in esceutione il trattato, muio nell'anno 1464. à Primanera Federico suo secódogenito à Milano con seicento caualli per condurli in-Napoli-hauendola con sollenne pompa sposata in nome be il Retenesse il Regno pacato, & vbbidiente, nondimeno de,e de Colleg ti l'hane e fatto prendere: onde i Caldo-70 del Duca di Milano suo socero, per hauerli dato il Duca vna fna figliuola bastarda, ottenendone dal Rè il Prin- tra Giacoa cipato di Sulmone, & effendo al suo stipendio, gli hauca mo Picciniaffignatitrétalei mila ducati l'anno; richiele il Duca, che no, e Druffa. gl'inuialle persona confidente, à quale lascialle il pensiero na Sforza, delle sue genti, perche egli volca venir in Milano à visitarche in ogni cosa seguisse la volontà del Piccinino, il quale cito, ch'era seco: egli có ducento caualli, ando in Milano; Il Rê, che desiderava giungerlo in Apruzzo, prese molto dispiacere della partita, e tentò con lettere ritiratlo dal camino:maGiacomo si risolse d'andar al Duca, beche mol-

### DELL'HISTORIA DI NAPOLI

ti ne lo diffuadessero, essedogli il Duca suo antico inimico

Il Piccinino molto ben vifto dal Du ca di Mila-10.

Morte di Cofmo de Medici.

Il Re Ferraec in Apruz

Terre de Caldort occupate dal Re Ferrate.

Ca'dori priui del lor patrimonio dal Rè Ferrante.

Piccinano in Napoli,

e con molte ingiurie da esso prouocaro, & amicissimo del Rè, dal quale si discostana. Il Duca nel suo stato enrò, che honoreuolmente fusie riceuuto, & arrivato à Milano, lo trattò come suo figliuolo, e per togliergli ogni suspettiono fuo foce- ne, volle, che confumafie il matrimonio, all'ora non ancor confumato con la moglie sudetta, nominata Drusiana, la quale per prima se gli era solamente sposata; le nozze pero fur fenza pompa (prefagio della fua morte) per la de-Cosmo de'Medici, antico, & intimo amico del Duca. Il Rè intanto venne in Apruzzo, come inimico à Caldori, e l'occupò tutte le lor terre, enell'estate li priuò del lor patrimonio. Erano in quelta famiglia molti espertissimi della disciplina militare; Antonio, ch'era il maggiore, ch'oppresfo da vecchiaia, cacciato dalle sue terre con la moglie, e figliuoli piccoli, venne in Napoli à vinere à spese del Re, attionische non li fc Alfonso suo padre (come fi diste ) gli altri ch'erano giouani co lo lor efercitio della militia cercorno di fostentar la lor vita, dopò tante lor ricchezze, e dominij, esempio dell'instabilità delle cose del mondo, come si è detto; Il Piccinino celebrato le nozze con la moglieà persuasione del Duca suo socero, ritornò à Napoli dal Re; la caggione fù, perche era finitala fua condutta già detto có il Rè,e per opra del Duca era flato ricondotto per vn'altr'anno quella. Fiì prima, che prendesse il ca-

mino, inuiato dal Piccinino Broceardo Perfico, che per lui fodisfacese al Rè, e ricenesse i dinari per pagar i foldati; Il Giacomo Rè lo riceuè con licto volto, dimostrando essergli gratissimo il suo ritorno, si per suo rispetto, come per quello, che l'inuiana, e gli dono alcune terre, e promisse de fargli maggior duoni, si per amor suo, come del suo padrone, e dimoilrò d'hauer molto defiderio di veder il Piccinino ;' Il che intendendo egli per lettere del Perfico, deliberò d'andar à visitar il Rè, stimando, che fusse stato d'animo schietto verso di sè non ricordandosi de passati trauagli, & angustie, che gli hauea dati nella paffata guerra. Onde efsendo venuto il tempo del partirfi,perche non volle aspettar in Milano Federico figliuolo del Rè, che veniua à sposar Ippolita Maria figliuola del Duca, e sposa d'Alfonso suo fratello,

che era vicino richiese il Duca, ch'inuiasse vn suo in Napoli à raccomadarlo al Rè.Il Duca, che non sapea, che animo tenesse il Rè verso-quello, non approuò, ne ricusò, che andasse, e mandò seco Pietro Posterla, al quale il Piccinino hauea per antica amistà gran sede. Dopoi che giunse a Solmona con quello, per le cose, che nel viaggio haueainteso, & à Cesena da Domenico Malatesta, & à Ferrara da Borso da Este, e da molti altri amici, che l'auuertirno à non fidarfi del Rè, perche dimostrana esser di mal animo verso di esso, dubitò d'andare; Ma arrivando Broccardo, ch'il Rè à posta inuiò, e da lui confortato con più raggioni, che possea, e doueua andar sicuramente si pose in viaggio senz' alcun sospetto. Arrigato, molti de i Baroni del Rè gli vennero incontro separatamente tre giornate distanti da Napoli, quali in varij suoghi honoreuolmento lo ric merno. Fu introdotto in Napoli con grandiffimo honore, e con gran dimostratione di beneuolenza, & il Rè gli venne anco incontro fuor della porta della Città, baciandolo, & abbracciandolo humanissimamente l'accolse. Dimoro il Piccinino più di in Napoli, e parea, ch'il Rèli comunicalse tutti i fuoi tecreti: ma venendo il di, nel quale egli l'hauea chielto licenza de ritornar a Selmona, douc già s'aspettana Drusiana sua moglir da Milano, il Re lo acciò, che si di nascosto vscisse di Napoli fusse preso. Fù cio à 24 di Giugno, nel quale si celebra la festa di S.Gio: con altri, entrò in came, a,e dopò non molto fpatio il povero Piccinino fi preso, e posto in prigione, & insieme con lui Francesco suo figlio, & anco Broccardo, & altri, & i fuoi beni far publicati, & intercetti, & i suoi soldati Bracceschi in qualunque luogo se ritrouorno furo saccheggiati, eccetto quellich'erano del Re, li spogliati si ridussero Drusiana torto Silvefiro . . . . e vennero à Domenico Malatella Sforza moantico amico di Bracceschi. Drustana, la quale non cra cunino ritor ancor gionta à Solmona, hauendo vdita si infelice noua, na in Roma fe ritorno in Romagna ad Alefsandro Sforza suo zio, con enz.

Morre di Giacomo Piccininos

# 466 DELL' HISTORIA DI NAPOLI

entri suoi beni, perche così vosse il Re, il quale temendo Lettere del di ciò infanta, crisse al Duca, de amost altri per tutti talia. Re Ferrante in questo modo. Quanti mali, e quante calamità ci Al Duca di Milano, de desse estretti mondo è netissimo, perche hauendo dimenticato tutti il mondo è netissimo, perche hauendo dimenticato tentati di-tanti benesici, prima da Alsonso nostro padre, e poi da talia.

Noi riceunti, ordino tutte le cofe, e con oftinatifimo animo fe ver so di Noi, che sono à sua altezza note più assai, che à noi: ma con quanta perfidia, e pertinacia equi cercasse l'ultima rouina della vita,e del mio Regno, chiara. mente si dimostra, che non primaritorno da Noi, se non quando vinto, e proietto no possea fuzgir le mani nostre. Ne è necessario, che riferisca le coditioni, co quali tornò da Note che serre li donassimo, e con che soldo fusse das Noi condotto, certo che se sempre fuse stato dalla nostra parte, non posseamo, ne maggior soldo darli, ne maggiori beneficy conferirli:vitimamente quando da Noi venne, non come suddito, ma come fratello hamanamente lo receuemmo: Perloche non solamente, non er a ritornato in gratia con Noi; mane anco erapartito dalla sua innataperfidia,e depravata natura, tal sofe preparava, che non folo el Regno nostro veniua all'ultimaronina:ma sutta Italia sarebbe stata oppressa da guerre, et occisioni. Perloche, benche mal volentieri, e con delore d'anime fusmo costretti, non solo per la salute del Regno; ma di sutta Italia, e della Christiana Religione far prender Gracomo Piccinino, e ponerlo carcerato in Castel Novo; giudicando que fo efser veile à tutti i poretati d'Italia, e massime à quelli, che son desiderost del tranquello, pactfico, e giufto vinere, perche da lui hauea à nafcer il principio dell'incendio, ver il quale tutt'Italia hauca d'ardere, se Dio optimo e massimo, il quale non soffrisce, che l'infidie,e tradimenti stiano celati lungo tempo, non

haneffe permesso, che à Noi fussero stati manifestati.Il che habbiamo voluto ferinere à sua Eccellenza, acciò che insenda, che per benignità divina habbiamo riparato à la rouina de' potentats, e popols d'Italia. Questo, scriue il Simoneta, fi molto molefto all'orecchie di Francesco Sfor-molto mole za, ne si potea ciò tenere, che spesse volte no danasse il Re, sta al Duca mastime, ch'in prefenza del suo ambasciatore l'hauesse fat- di Milano. to prendere, stimando, ch'in tutto fusse innocente di quello, che l'accusaua. Doleasi anco, perche temea, che tutt' italia hauette à credere, ch'eglise per l'amicitia, che hauea col Rèle per l'antica inimicitia trà Sforzeschile Bracceschil cinino in Napoli al macello. Per il che sdegnato scrisso subito à Filippo, & à Sforza Maria suoi figliuoli, & à Roberto Sanscucrino, ch'insieme con Federigo figliuolo del Rè accompagnanano Ippolita à Napoli, che dounnque la lettera li capitaffe, jui se fermassero in'a secondo suo ordigli donasse la vita; offerendo di prometter per quello ogni il Simoneta feguisse nel tempo, chil Re inuio la sua ar- Simonetta, mata contro la de Giouanni d'Angio, che conduc-a il Toreglia (come di su è decto) superata da quella del Re. Dopò questa vittoria rispose il Rè al Duca, la morte del Piccinino effer nata, che per la vittoria già detta, fu gran grezza a congratularficon effo,c ch'il Piccinino intendendo il tumulto si volle attaccare ad vna fenestra ferrata alta dal paumento, e non possendo appiccarsi à ferri, ricadde in diecro, e nel cadere si ruppe vna coscia, e benche ogni diligenza vi fuffe viara in curarla da' Medeci, nientedimela cascata : e cosi s'escuso col Duca, il quale crede cotal morte; ma non in tal forma, perche era cosa ridicola d'essermorto d'vna simil caduta, poiche eta già diunigato, ch cra merto il fecondo, oucr il terzo di, ch'era fiato car-

Morte del

cerato. Et il Giouionell'Elogio di Nicolò Piccinino padre di Giacomo,e di Francelco feriue, che con perfidio la finulatione haueano fempre manotenuta inimicitia capitale con Francelco sforza. Perciò che tanto hauea possi-

to l'inuidia concerra dalla cocorrenza della contraria fattione di Braccio, e Sforza, che Giacomo ancorche fusse fatto genero suo, non fini di por già l'odio, che gli portaua. finche chiamato à Napoli dal Rè Ferrante d'Aragona fotto simulatione d'efferli ritornato amico, su ammazzato con vna scure in prigione da vn schiauo moro. Huomo veramente pari à Nicolò Piccinino suo padre, e d'estere d'animo paragonato à Braccio, s'egli per la sua gran brauura,e felicità d'imprese,quasi spauenteuole à tutti , e sempre autore di turbar la pace, confumate in danno suo tutte l'amicitie, non s'hauesse affrettato la morte. Il Corio accurato, e verdadiero scrittore, che dopo del Simonera scrifse l'historia di Milano, nota espressamente, che Giacomo Piccinino fù farro morire dal Rè con confenso dei Ducadi Milano, e foggiunge, ch'era sì valorofo Capitano, quato ogn'altro, che à quei tempi viuesse, d'età non più . che trentafei anni, e che Broccardo similmente resto prigione.

e che Drufiana intesa s'infelice noua, n'andò ad Àlfontion suozio. Indi il Rèper escusatione di tant'infamiacon molti processi simulatamente sersise à Francesco Storza, & ànutti i Potentati d'Italia, à quali tanta sceleraggie ne Commanente si molessis. Non posso non maranighiar-

mi del Zorita, il quale con molta efficacia in apparenza difende il Rè della morte del Piccinino, con le raggioni, che feriue, & all'incontro l'incolpa della catcere del Marza-

Corio.

Zorita.

Simoneta.

Il Rè Ferrate aui(a il
Duca diMilano della
morte del

no, e suo sigliuoto Gio-Battilla innocentissimo - Onde senon la perdonò al cognato, & al nepote, che pur era del proprio sangue, e sigliuoto di sua forella, come la volcaperdonare al Piccinino, ch'era stato e ausa di tanti suoi difgusti, danni, è interessi pattiti per la guerra, mossi di al Due a Giouanni, con l'aggiuti, e consegli del Piccinino ? Per il che segue il Simouettach'il Re non possendo cel are lamorte del Piccinino serisseal Duca di Milano, narrandogli efser seguita cassiammente in cotal modo. Per la vittorio fegnitali nel modo di sid ettro, socossi con al Castello modce persone, che con allegrezza venitano à rallegrarsi seco, cele Giacomo vdendo il tunulto, desideroso intendere, ma d'altro che cofa era, si volle attaccare ad vna finestra ferrata alta modo che dal suolo, e non possendo attaccarsi à ferri, cadde inditto auuenne e nel cadere si ruppe vna coscia, e benche con diligenza si fusse atteso alla cura per i medici,nondimeno il dolore delspasmo si si eccessivo, che al duodecimo di se ne morse. Credè il Duca (loggiuge) che quello fusse morto: ma no in la la tama, che il primo dì, ò al fecondo della cattura di E che per qui sta causa Hippolita Maria figliuola del Du-vuol veder Irado rimento a la vita di Giacomo, derermino non par-Riani d'ogni natione dell'Europa, e granato il male à 16. Moro Doge d'Agosto palso a miglior vita,e su transferito in Roma, di Venetia, porto infinito dolore, & indicibile danno a Christiani, poiche mun Pontefice hebbe mai la buona intentione, che

Morte di

Paolo II.

Placina.

Pontefice se ne voggono sin' hoggidì nell' Arciuesconato di Napoli due coltre di scarlato cremefino con le sue insegne, e con le chiaui Pontificie fatte per couerture delle poppe delle Galere, ou' egli era per andare, se cosi fusse piacciuto al grand'Iddio contro i Turchi, il che no permise per i nostri peccati. In suo luogo sii eletto Papa a 30. d'Agosto il Cardinal di San Marco Paolo di tal nome II. Fietro Barbo Venetiano detto nel fecolo, poco amico, anzi inimicissimo del Platina, di cui si duole molto nella fuavita da lui descritta, molto diuerso dal predecessores il quale, se ben sollecitasse il passaggio contra Turchi non hebbe altrimente effetto veruno. Il Pontefice vaita, c' hebeli annenide finiltro alcuno, che lo rimouelle dalla pace, c Francesco, e Giacomo suoi figliuoli: imperoche scrine il

cero del Duca per la fingular fede, e virtà di Nicolo fopra citore, e Signor dello Stato cancellò tutte l'infegne, ele fuoi figlinoli Giacomo, e Francesco, i quali haucano con perfidiofa fimulatione sempre mantenuta nemicitia capiancorche fusse stato suo genero, non refinò di por giu

Ferrance forco simulatione d'esserli tornato amico su ammazzato con vna scure, oucro accetta, à nostro vso, da vn Gionio. schiano, huomo veramente per virtù di guerra ( dice il

Giouio ) pari al padre, e d'esser d'animo paragonato à Braccio, s'egli già per la fua brauura, e felicità d'imprese quali spauenteuole à tutti,e sempre autore di turbar la pa-

ca confumate in suo danno tutte l'amicirie, non l'hauesse an etato la morte, si che non è merauiglia, s'il Duca Lo socero non hauesse pin, che tanto fatta dimostratione della sua morte, lasciando esempio à suoi pari à non far dispiacere a' Prencipi, che con facilità si possono cauare, sulmona ri-I lor nemici dananti. Ricade Sulmona al dominio del per la morte

cheffa diCa-

Re, il quale ne fe poi altro elito, come forsi diremo. Hor mentre il Duca pensò goderla pace, e la quiete no. con il contento d'hauer collocata la figlia al Duca di Calabria primogenito del Re, e che faria successo al padre nel Régno, la quale gionse in Roma accompagnata dal l'ena, come all'altro furono fatti molti conori, e doni, co- Platina, per lo for litio delli Sposi, e nell'istesso tempo il Re di Elionica Lestrice les Avlic à Matthia Rè d'Vugheria. Sopragiunse & egli per i fuoi mis fatti, au du in la acita e roidelta, fat- Dua di Mi-Re animo di castigar coloro, che se gli ciano al tempo del-Il guerra adjetro ribellati, & hauedo percio inujato molte

000 2

Ercole da

Couri dell'-Anguillara coronati dal Papa,

come al Conte di Popoli di quello fratello fauori, & aiutò, di cui i successori ancor viuono. Desideroso il Papa diuertire questa guerra, mandò l'Arcivescouo di Milano à dir al Rè, che come suo feudatario li mandasse quelle genti per poter castigare i figliuoli del Conte Euerso, ò Auerso dell'Anguillara, ch'erano disobedieti à suoi comadamenti; perciò ch'essendo poco prima morto il Conte, n'era stato il corpo di quello portato in Roma, e sepolto in S. Maria Maggiore; il Rèch'era inimicissimo di Deisebo va de' figliuoli del Contesper hauerli nella guerra passata presoli contro l'armi in fauore del Duca d'Angiò, e del Principe di Rossano Duca di Sessa, & hauer cerco d'ammazzarlo fotto spetie d'amicitia ( come si disseà dietro ) e per seruit il Papa ordino tofto à suoi Capitani che n'andassero, doue che rendesiero sicura la strada, che mena à Roma da' ladioni , che fin sù le porte i viandanti ne trauaglianano , e c'hauessero voluto à Securaza figliuolo del già Prefetto di Roma restituir Caprarola sua picciola Terra, poiche quanto del Prefetto era stato, tutto essi possedenano, quelli non folamente cio fare ricuforno; mà anco minacciauano, dinocati,non hanerebbero mancato di difendersi; Fatto dunque il Papa l'apparecchio, & hauuto le genti dal Rè inrò alla Chiesa none Castella, de' quali n'erano alcuni si fortische fi credea non si potessero mai ottenere. Il Deitefuggi via. Francesco il Fratello con vn suo figlinolo su preso, e stette prigione cinque anni in Castel S. Angelo fino alla creatione del nono Pontefice Sifto, e perfero non folo il mal'acquistato: mà il proprio patrimonio. Molti Scrittori serissero, l'vno ingannato dalla relationo dell'altro, costoro esserno stati Orfini, mà furono in errore, perche non Orfini mà Conti dell'Anguillara antichi Signori,

e dal dominio di quella Terra così detti, se ben' imparcudi quella fameglia, sia ciò incidentemente detto per venpercio per alcun tempo le differenze trà il Papa, Il Raper etnlo, ò tributo di tant' anni, che douca pagare a fanta-Chiefa, e che per l'anuenire se diminuisse, poiche il suo del continuo genti in arme, non folo per fe, che per ragche con i denari, & aiuti hauuti da quella, e dal predecufore, auca confernaro il Rano, oltre l'inuestiture, cla-Platina. la Chiera (come nell'accordo tra Eugenio IV. & il Re Alla qual Città il Re Ferrante per patto speciale haura reflituita al Pontence Pio (si disic. ) Perilche il Pila mando in Napoli il suo Legato Bartolomeo Rouarella-Cardinale di S. Clemente, il quale in parte l'anuno dei Re platina, placo. Credo ( dice il Platina ) ch'allora il Papa, & il Re remessero dell'Ecclisse del Sole, e della Luna, e la mutatione di Stati fignificaffero, che non furono in tutto vaniper la

Sanfouing.

Platina.

morte di Francesco Sforza Duca di Milano. Posorno alquanto queste differenze per altri impedimenti, che occorsero al Papa, & al Re, perche il Papa prima con infidie ( dice il Platina) e non riuscendoli poi con l'arme per me-Rè di Napoli, che ritornaua dalla guerra in Romagna fatta contro Bartolomeo da Bergamo, nel qual Efercito erano l'Orsini, e se ne posero subito le genti del Papa in suga pa 17. mila ducari d'oro la To sa perche dubito della poper ritrouar la causa, e che guerra fii questa in Romagna tina, ne altri la descriue. Vltimamente ho ritrouare, che Ciuffinia- Pietro Giustiniano dotto, & accurato Scrittore de' nollri

> l'Iralia per la differenza d'alcuni Prencipi trauagliata incorfe in non piccioli moti di guerra; Imperoche essendo

> perche parte del popolo fauorina Pietro de Medici, &

lò Soderino, & ad altri Bartolomeo Coglione influtato validissimo Esercito, e dando vn gran terrore à Popoli d'Italia: guastana ogni cosa, à ferro, & à fuoco: Ma a reprimere le torze di costui, il Re Ferrante, Galcazzo Duca

quello modo. Nell'istesso tempo (trattando del 1464)

di Milano, ch'al Padre Franceseo era successo, e Fiorentino feron laga infieme, & vniti li lor' Eferciti forto gli aufrien di l'ederico d'Vrbino, furon condotti contra il Coellone, fu fatta giornata, e combattuto alla Molinellamai più ne alla nostra memoria, ne all'antica età s'intese mai, che in Italia si fusse conteso in tal guisa, ne con maggior strepito d'armi. Non inclinando però la fortuna ne all'vna,ue all'altra parte. L'atroce pugna fà diussa; così

Giuftiniano

rrauagli patiti per cagion della guerra, la Regina Isabella Morte d'Isa die nuta inferma à 30. di Marzo il fabbato passo nell' al- bella Chiato per ona di qualfiuoglia flato, che non fe ne affligeffe, ginadi Nae ch'a borca piena non lodasse la sua esemplare vita, e qua- poli, 1465 Marijo di vna coltra di broccato, la quale fin hoggi fi

montiæ Neap, Reginæ, Ferdinandi Pri mi coniugis, quæ obijt die penultimo mensis Martij M. CCCC. LVX.

fonto I. il cui corpo fu collocato nello fteffo sepolero del-

#### DELL' HISTORIA DI NAPOLI

la Regina Habella, e vi fù aggiunto il suo Epicaffio, che si diffe nel discorso del detto Re Alfonso. La dinotione di questa Regina nella Chiesa di S. Pietro

Martire era grandissima, e particolarmente nella Cappella in essa dicara à S. Vincenzo Confessore dell'ordine de Predicatori à suo tempo canonizato da Calisto III.nel 1456. che quasi ogni giorno con dinoti prieghi la visitana, e non contenta di ciò, risoluta di edificarli vna particolar Chiesa à 6. di Marzo del 1458. comprò dalli Edomadarii della Parochial Chiefa di San Gio: Maggiore vn territorio appresso il luogo, allor fuor la Città detto le Correggie , done cresse la Chiesa ad honor del Santo, e la donò alli Frati, e Priore del Conuento predetto, acciò vi celebrassero Messe, e diumi officij per l'anima di lei, e de'suoi,e benche i rina, che mutatoli il nome fù chiamata come hora S. Gio: canano di censo appresso di tremila ducati l'anno. Donò anco questa Regina à i Frati predetti vna parte di teritorio appresso la marina detta del vino, contiguo al lor Con-

si caua da due istrumenti da noi letti, che si conferuano

particolarmente da'Napolitani tener obligo particolare, Panuinio O. poich' egli nella sua prima creatione de' Cardinali à 18. di liniero Cara Settembre secondo il Panninio di quest' anno creò due rafa Arciue Cardinali, l'vno quel buono, e fanto Oliviero Carrafa Arnito di Antonio Malitia, così caro al Rè Alfonfo Primo,

ticase nobilissima in Napoli su malzata à chiarczzase splepoi fu cosi vtile, e beneficio à S. Chiefa, & à tuttala ( hrira di Colle di mezo, Vescono dell'Aquila, del titolo di S. Maria in Trasteuere anch'egli persona dotta,e da bene, di cui si loda,e si gloria così Magnissica, & Illustre Città,

Fiorentini.

che produsse persona tale, e di si buon, e singolare

Era Oliuiero à tempo di quelta promotione non for Carreli e lo Arciuescono (com'è detto) mà anco Presidente del ciuescono, e Sacro Confeglio, reggendosi allora detto Tribunale Prefidente nel suo palazzo Arciuescouale; essendo Arciuescouo, e del secroCo Presidente.

Visto dal Rè spenti i suoi nemici, e quietate le turbolenze della guerra, cominciò à stabilire le cose della Città, e del Regno, dando agio à gli popoli di poterfi ristorare dalle passate rouine, e per la prima, csendo vacati due de supremi vsficij per la morte del Prencipe di Taranto, e per la ruina del Marzano; e dell'efficio Francei di Gran Contessabile, innessi Francesco del Balzo Duca gran Contessa d'Andria, e di quel di Gran Ammirante Roberto San-stabile. scuerino Prencipe di Salerno, e tolse anco in gratia Ro-Roberto \$3. gerone Conte di Celano figliuolo di Leonello Acclo-feuermo gra

ciamuro .

Non resto il Re, così come hanca fatto molte gratie Acclociama à molte Città principali del Regno da noi di sopra re-ro Conte di ferite, così anco di far il simile à la Città di Colenza. Celano. principalissima della Calabria, di cui i primogeniti, e Cosenza finccessori al Regno ritengono, e con ragione, il titolo Città in Cadi Duca, esiendo la principale, e più gran Pronincia di labria questo Regno. E per il primo (possendosi gli altri leg-, gersi nel libro in Stampa de' Privilegi di questa Città labria. concessigli, così da questo, come da gli altri Rèprima, e poi. A supplica dell'istessa Città li concesse, che Altonlo Mazza, non douesse più tener la baglia di detta Città, atteso che Artuso suo padre essendo stato magnificato dalla recolenda, e felice memoria della Macfta del Rè Alfonso, essendo Luogotenente di Sua Maestà nellapassata guerra, aperse la porta di detta Cietà, e se intrar gli nemici, rebellando detta Città, con cert'altri cittadini contro lo Stato di esso Rè, e dopò tanto il detto, quanto suo figlio continuamente si esercitorno contro detto Re, e suoi partiali; la qual baglia si degnasse concederla à detta Vninersità, & huomini di quella, per reparatione di essa Città, e per fabrica di essa, perche

Ppp

Tomo 3.

Selio .

Francelco Ammuante.

Titolo di

478

ad honore, e stato di esso Rè, la detta Città, & huornini intendeano fortificarla, &c., al che graziosament di assenti, decretando questa petitione, & altre, dicendo. Placet Regia Maiestati, distam baiulationem cadere ad opus Curia. Dalche si si chiano, che l'aprir le porte di questa Città à nemici nella passata guerra (com'è detto) non sii mancamento vuinersale; mà particolare d'uquesto sol Cittadino, che tenea pensiero di detta porta, come Luogotenente del Rè; Il che mi hà parso autertie, per vendicar l'ingiuria, essendo semprestata, & essendo sidellissima al suo Rè, la quale oltre tante principali qualità, che tiene hà vna copiosa, & esquilita nobilità de suoi cittadini.

Cirillo.
Pefte rizccefa nell'Aquils.

Nell'istesso tempo (come Monsignor Cirillo ne gli annali dell' Aquila) se ritrouano i cittadini di quella Città dispersi per il Contado, oue eran fuggiti, per la pefte, ch' iui era stata in quel tempo, & era la Città in grande afflittione, quando vi giunsero Buoso Sforza. Napolione, & il Caualiero Orlino, & il gran Camerlingo del Rè Ferrante con numerosa gente, e si presentornonel Contado, hauendo già ridotto alla dinotione del Rè tutto il resto dell'Apruzzo, alloggiando in S. Demetrio. I Camponischi, ch'iui preualeuano, ancor che il Duca di Loreno dal Regno partito il fusse, non restauan però di tener la fattione Angioina nella Città, senza curarsi della peste, che vi era, doue sur costretti i cittadini, per timore di queste genti dimorare, per lo che la peste venne ad accendersi maggiormente, ne passaua giorno, che non morifse gran quantità di genti. Non restauano in questo i cittadini di far instanza à Camponeschi di venir ad accordo con i Capitani del Rè, dicendogli, chemirar douessero alle lor forze, & alla qualità de' tempi, e come essendo ristretti per timore de' nemici nella. Città, era vn darsi in preda della morte, e far ch' il popolo, che viuo rimaneua, s'hauesse per l'assedio à morir di fame, onde per disperatione nascer non douesse qualche grande inconueniente. Però il Conte Pietro Latto Camponesco, che volca mantenersi il grado, ch'il Ducal' hauea concesso di suo Luogotenente di quella Pro-

uincia, non ne votea vdir parola, sperando, e dando ad altri speranza, che presto quel Duca hauerebbe inuiati rinfrescamenti. Con tutto ciò il popolo, che si vedca afflitto, e conoscea, che la speranza de' Camponeschi era fallace, non potendo più sopportar la tardanza, si venne à parte, à parte, à ridur nel palaggio de' Signori, e tumultuando, che non volca più patir l'ostinatione, d'altri, dicea che si douesse attender all'accordo, che altrimento hauerebbero preso l'armi, & intromesso le genti del Rè su gl' occhi di coloro, à quali fusse dispiaciuto. I Signori visto, ch' il popolo oppressato teneua raggione di far disordine, chiamò il Conseglio, nel quale fu conclufo , à che fusie piaciuto , à dispiaciuto , si douetleto in- Aquila resa trodurre i Capitani del Rè, e prestargli vbbidienza. Il al Rè Feria. Conte conoscendo, che non poteua più contradire, vsci ge. dalla Città con molto numero de' suoi partiali, e se asfentò fin' à tanto, che hauesse potuto accomodarsi anch'egli. Fu pratticato l'accordo col Rè, il quale conoscendo, che la ribellione di questo popolo non era seguira, se non da partiali à lui odiosi, non solo ricene questa Citta in gratia: ma con real liberalità ordinò, che si dessero ogn' anno quattro mila tomola di sale in dono al popolo; Che per il bisogno degli habitanti, e rimedio della carestia fusse lecito alla Città di cauar grani da. bestiami de gli Aquilani non fullero impediti nell' ingresso, e regresso di Puglia, ò per represaglia, ò altrapretensione della Regia Corte, e gli concesse molte altre immunità, e gratie, come per i prinileggi fi veggono , per accarezzarli , e cattinatli. Questa gran liberalità del Re ( scrine l'Autor sudetto ) fit causa di releuar molto il popolo, e di dar gran speranza a' cittadini, a'quali era odiosa la tirannide de' partiali, di poter viuere bene, e quictamente fotto il regnare del Rè Ferrante, e vel F. Giacomo ramente parue, che'l grande Iddio hauesse inspirato la della Marca mente di quelto Rè, à riguardare con pieta le miferie, benefica la e calamità di tal Città, el'aggiunse à coral consolatione Città dell' vn' altra non sperata à cittadini, che vn Fra Giacomo Aquila, della Marca ( questo d'il Bearo Giacopo, del quale ran-

to si gloria la Città di Napoli, per ritenerne il suo sacraro corpo nella Chiefa di Santa Maria della Nona, che l'impetra di continono dal Signore tante gratie in. vninerfale, e particolare) persona molto religiosa nella Regola dell' Offernanza di San Francesco, gran predicatore a' suoi tempi, che dopò sua morte su riferito nel numero de' Beati, con gran feruore di carità nelles predicationi, e prinati raggionamenti, fii grande instromento, e mezo à comporre molte differenze, e dispareri fra Cittadini, & in reconciliar insieme molti che per seditioni eran nemici capitali ; e per il suo mezo su donata la gabella per molti anni alla fabrica della Chiefa. di san Berardino in quella Città: onde parue à ciascuno, che Iddio benedetto miracolo samente hauesse inuiato questo santo huomo, secondo il bisogno di questa Città. Si Leone di giunse à tutto ciò, che il Rè vi mando per Capitano, Leo-

pitano all' Aquila.

Gennaro Ca ne di Gennaro Caualiero Napolitano, che non fù minor instromento nel suo grado, à sostener gliassanni del popolo col mezo dell' amministratione della giustitia, che il Beato Giacomo vi fusse nel comporre le paci, così scriue l'Autorpredetto.

fera intro-

In tanto hauendo il Re Ferrante celebrate le pompolissime esequie della sua cara moglie, per alleuiar lalua gran mestitia, che giorno, e notte l'affliggena, à madotta in Na gnificar in tutto la Città di Napoli se diede, e per la prima determino d' introdurui la nobiliffima arte della seta, e fattosi perciò chiamare da dinersi luoghi macftri sufficienti di tal mestiero nelli 11. di Maggio, capitolo con Marino di Cataponte Venetiano dell' arte predetta espertissimo maestro ( come in essi capitoli nella Città di Nola, nel detto di spediti, chiaramente si legge ) al quale Sua Maestà gratiosamente prestò ducati mille per il spatio di tre anni, acciò quella lauorare, e-tesser facesse in Napoli drappi di seta, e d'oro, concedendoli, che le sete, or filato, e cremesi, & ogn'altra cosa per seruitio di detta arte, tanto per il tengere, quanto per il tessere, e per far li brocati, e tele di oro, & il tutto, franco, e libero fusse, e dalla Regia Dohana senza gabella, ne pagamento alcuno cauar si potesse ; Anzi che li esercitanti quella in tutte le cose;come Napolitani cirtadini fussero, e douessero esser trattati . Ne che nelle cause tanto ciuili , quanto criminali da niuno vfficiale,nè Tribunale, eccetto che dalli suoi Consoli fullero conosciuti; E più che tutti quegli, che Origine del in quelta Città se introducessero ad esercitar quella dell'arte del di qualfiuoglia natione, fian in quella guidati, & afti- la feta. curati, e franchi, eliberi da ogni commesso delitto, ne sia da altri conosciuto, se non da' suoi Consoli; De più che tutti coloro, i quali esercitar vorranno, ò far esercicare detta arte, grandi, piccioli, maestri, e Mercadanti, si debbiano far scriuere nel libro dell' Arte, i quali scritti godano tutti i privileggi, e capitoli concessi, e concededi da Sua Maestà, e suoi successori Rè; e piu che ogni anno nel di di fan Giorgio per li huomini dell'Atte, eligger se douessero tre Consoli per il reggimento, e gouerno di quella, i quali ogni sabbato douessero tener raggione, eministrar giusticia à quelli. Molti altri privileggi concesse questo Re al sudetto conduttor dell'Arte, & à Francesco di Nerone Fiorentino, al quale promete pagaz li di provisione ogn' anno ducatitrecento, acciò affista, & eserciti detta Arte, altri concesse à Pietro de Conuersi Genouese, & altri à Geronimo di Goriante Fiorentino, che lungo sarebbe il notarlo, i quali con altri concessi da molti altri Re successori, per li Consoli di esta Arte si

Quest'Arte della seta ha grandemente accresciuta, eno- Arte della bilitata la Città, e Regno di Napoli, nella quale a'nostri feta è stata tempi viuono,e se ce intertengono con il guadagno di esta accrescimépiu della mità degli habitanti, & anco buona parte di alli to della Cit delle Cirtà,e Terre convicine, & è stata ancora accrescime-ta di Nap. to grandissimo de' vassalli alla Corona del nostro Rè, co cio manifelto fi vede, perche da che l'Arte predetta vi hà preso forza, molte famiglie da dinerse parti del Mondo vi sponfalirio sono concorse, che perciò la Città si vede ampliata, & in-fatto nelsegrandita forsi vn terzo, più che non era.

Riceuc'il Recontento grande di vedere nella sua puana Città introdotta si nobil arte, il che dimostrò publi-

na al sponsalitio, che si sè in quello di Antonella delli Monti figliuola del famoliffimo Dottor Col'Antonio delli Monti di Capua, con Saluatore Zurlo di detto Seggio, Sua Maestà volentieri vi andò, e con esso l' Ambasciadore de' Venetiani, con quei di Fiorenza, conmoltitudine copiosa de' Signori, Conti, e Baroni, que molte Signore grandi ballarono con gran piacere del Rè, oue interuenne anco il detto Dottor Col' Antonio, come il tutto si legge nel protocollo di Notar Pietro Ferrillo alli quattro di Agosto 1465 In questo gionse Hippolita Maria Sforza nouella sposa del Duca di Calabria. Maria Sforaccompagnata con seicento Caualli da Federico secondogenito del Rè, come scriue il Corio, e segue il lilano, e (posa bro del Duca, che à 14. di Settembre entrò in Napoli di Sabbato, come il Paffaro, nel qual giorno per tutta la Domenica, per l'ecclisse, che funon si vidde la lu-

camente, atteso essendo conuitato nel Seggio di Capua-

Duca di Ca labria entra

Hippolita\_

1466. Corio. Duca. Paffaro. Morte di Giorgio. Caftriota .

Nel principio dell'anno 1466. non folo passò all'altravita Francesco Duca di Milano, e Pio Papa così fauorenoli, e buoni amici del Re Ferrante ( come s'è detto ) maancora Giorgio Castrioto Signor dell' Albania non meno fautore del Re, che furono il Pontefice, & il Duca sudetto ( come si disse ) da'quali dopò d'Iddio possea riconoscere il dominio, e la conservazione di questo Regno, e riposaua non solo hauendo estirpati i due principali solleuatori del Regno, che furono i Prencipi di Taranto, e di Russano, e Duca di Sessa: ma anco tentana haner in sue mani il Marchese di Cotrone Antonio Centiglia, e così hauena ricuperato quanto haueua perso nella precedente guerra; per ciò che santa Agatha di Calabria, che-sola delle Terre del Regno si era mantenuta alla divotione di Giouanni d'Angiò, così configliando Battiffa Grimaldo, che vi rimase in custodia, che disse concorrerui la volontà di Giouanni, se diede al Duca di Calabria, che in darno l'hauena allediata per il suo fortissimo sito : ma con patto di esser sotto al gonerno del Cardinal Ronarella, che vi lasciò per Luogotenente Florio suo fratello, che

Pigna.

così scriue il Pigna diligentissimo Scrittore dell' Historia di Ferrara. Ne auisaua il Rè al Duca Borso Marchese allora di quella Città, trà quali era intrinseca. amistà, e lo stunaua molto, dimostrandoli segni di amoreuolezza, presentandolo anco spesso, sin come seces à punto nel fine di quell'anno, sapendo, ch' egli faceua. felle, ne' quali correano dinersi animali, e pedoni, gli sè condurre da Marino Caracciolo alcuni corridori validiffimi .

Nelli 12- di Ottobre di quest' anno (secondo il Pas-firo di Rodi faro ) il gran Macstro di Rodi venne in Napoli, per an- in Napoli, dar in Roma, e fu con honore riceuuto dal Re, la caggione della venuta di quello Prencipe viene spiegata platina dal Platina, dicendo, che hauendo il Papa inteso, che la militia di Rodi, se andana annihilando si se venir in-Rona il gran Macitro con molti de' principali di quella heir one, e dopo molte diete, che in San Pietro fi ferono, il gran Macstro per Vecchiaia, e per il molto trauagho dell'animo morì, e fu sepolto in San Pietro presso la Cappella di Sant' Andrea, & in suo luogo sù creato Gio: Battiffa Orfino , che tofto ne fir mandato Gio, Battiffa in Rodi per difentione di quell' Ifola, e ben che gli detti Orlino Gran Authori non scriuano il nome del gran Macitro morto, Macitro di mu a via si chiarisce esser stato Pi tro Ramondo Zacosta, Rodi. cauandofi dalli fiatuti di questa Religione, oue nel Cata-la Religiologo de' gran Maestri nel num. 37. fi legge il sudetto, e ne Gieroso-

Si dice di sopra, ch'il Re procuraua hauer Antonio Centiglia Marchese Cotrone più volte mentionato nelle mani già suo ribello ; e perche costus molto ben. lo sapea, dubicando di esser colto all'improuiso, molto vigilante se ne staua in Santa Scuerina Citta in Calabria, mà il Rè, il cui pensiero era senz' altro hauerlo in suo potere (com'è detto) per farlo pentire del suo errore; te per secreti mezi trattare due matrimonij per le sue figliuole, quali furono eseguiti, atteso vna ne fu Luiei deRie spofata à Luiggi di Ricchisens da lui creato Conte di chisens Con Triuento (come l' Autor predetto ) e l'altra ad Entico re di Tridi Aragona figlio naturale del Duca di Calabria, per uento.

lomitana.

Antonio Cc rato . Fine di Antiglia. Bruto Ca-

pece.

gig'ia Mar- mezo de' quali poco dopò fè prigione il Centiglia, fachese di Co cendolo porre nel Castel nono, oue non molti anni aptrone carce- presso fini misera vita; del quale rimasero quattro figli procreati con Arrighetta Ruffa sua moglie, come nell' Albero della Famiglia Russa mostratomi dal Signor Bruto tonio Cen- Capece in vno libro à penna, appare, e furono Margarita moglie del sudetto Ricchisens, Polisena moglie di Don Enrico, come di sopra, del qual matrimonio nacque il Cardinal Luigi d'Aragona. Giouanna, che mori infante, & Antonio, che non hebbe moglie, il qual vagando per il mondo profugo perseguitato dal Rè.

alla fine preso da Corsari Turchi, misero, & inselice Triffano Ca- finì i giorni suoi, insieme con la sua progenie schiano racciolo. in Constantinopoli, come scriue Tristano Caracciolo, Paolo Re- seguito da Monsignor Paolo Regio nella seconda parte

delli suoi opuscoli morali.

1467. Perseuerando il Re in farsi beneuoli i suoi adheren-CapuaCon- ti à 19. di Gennaro del 1467. sè trè Conti (come segue te di Palena il Passaro) e furono Matteo di Capua di sopra nominato Conte di Palena, Scipione Pandone Conte di Venafro, e Don Ferrante di Gueuara Conte di Bel-

castro .

Scipione Pa Dopò il fatto d'armi di sopra riferito tra'l Colleone, done Conte e l'esercito de' Collegati, tra quali era il Re Ferrante, di Venafro. nell'anno 1468. si trattò di pace trà il detto Rè, Vedi Gueuara netiani, Galeazzo Sforza Duca di Milano, & altri Po-Cote di Bel- tentati d'Italia per opra del Papa, con patto, che Barcaftro.

tolomeo da Bergamo riducesse le genti in Lombardia in quel de' Venetiani, e fusie osseruata quella pace fatta frà 'l Duca Francesco Sforza, e Venetiani gli anni à dietro appresso Lodi, nella quale vi sù incluso Filippo di Sauoia, ancor ch'al Duca di Milano non fusse piacciuto per l'inimicitia tenea con quello, e per esser contrario al Rè di Francia, col quale era confederato. Questa pace di ordine del Papa fit publicata in Roma (come il Pigna) nel secondo giorno di Febraio di della celebratione della festiuità della Purificatione della Vergine in modo di sentenza Pontificia, data sù le discordia, e pretensioni de' Potentati d'Italia, ch' erano in-

guerra, rinouarsi la pace fatta al tempo del Pontesicato di Nicolò V. & infieme confermarfi la lega vecchia allora celebrata, dopò la quale publicatione gli Ambasciadori delia lega, quantunque in Roma, e nel Contado del patrimonio li faccilero fuochi per allegrezza, non passarono ad atto veruno, donde si potesse comprendere, che l'accettaffero, ò ricufaffero, si come anco presentendo alcuna coditione à lor dispiaceuole, se consultorno nell' andare del Papa ad Araceli, per affistere à questa publicatione, se douessero interuenire à quell'atto con protesta, ò senza; ses risolsero di differirla, e non farla se non di ordine de' lor principali Signori, il qual parere hebbero quelli del Reda Trani, e da Napolione Orlino lor confidente, e fu feguito da gl'altri degl'altri potentati, com'è solito in queste prattiche, che minori prendono esempio da'maggiori. Dispiacque generalmente à tutti cotal dichiaratione suor che a'Venetiani, & al Marchese Borso per li rispetti racconti dal Pigna; Però fatto accorto il Pontefice dal Marchele degl'inconuenienti, che ne seguiuano da cotal pace, se risolse di rinocar il tutto:talche sotto nome di moderatione del che si era publicato, lasciato tutto quel che spettaua alla lega vniuerfale, dechiarò la pace intendersi fra i Potentati, ch'erano in guerra con altre riferue.

In quello tempo venne defiderio alla Duchessa di Ca- Duchessa di labria veder la madre, & il fratello, per il che fatti molti Milano. preparamenti à 3. di Decembre parti di Napoli con le galere, e con lei andò Indico d'Analos Camerlengo del Regno con sua moglie, e gionti à Pisa andorno à Milano, Indico d'Aouc se ne stette circa sette mesi, poi nel mese di Agosto del ualos Camer feguente ritorno in Napoli, e trouo, che nel mese di Mag- lengo del gio era stata publicata la pace, e lega tra il Papa, il Rè, Ve- Regno netiani, e Galeazzo Duca di Milano, e Fiorentini, e l'adherenti, e raccomandati da ciascano come il Corio, il checoncorda con la lettera del Rè alla Città di Capua sotto la data delli 18. di Marzo, comandando che faccino processioni, e luminarie, per la lega generale conchiusa per dette potentie, come nella Cancellaria di Capua parte Cancellaria prima del repert. fol. 2. si legge. di Capua,

Qqq

Tomo 3.

Se-

Paffaro.

1469.

fcc.

Segue il Paffaro, che à 20. di Ottobre apparfe la Cometa, che fù vero presagio alla Duchessa di Calabria della morte di sua madre, poiche il Corio soggiunge, che nel principio di Ottobre apparse la Cometa, enelli 23. morì Morte della Bianca Maria Visconte Duchessa di Milano; di che aui sata Duchessa di la Duchessa se grandissimo lutto, qual mestitia su poi ri-Milano. farcita con l'allegrezza del suo primo parto, perciò che Ferrante à 26. di Luglio del seguente Anno il Venerdi alle 23. ho-Principe di re li nacque nel Castello di Capuana vn figliuolo, che fù Сариа паchiamato Ferrante Principe di Capua, del che si ferono feste sontuosissime, doue il Rè creò Marchese di Giraci

Enrico di Enrico figlinolo naturale del Duca di Calabria.

Aragona Marchefe di Giraci. Corio. Sanfouino. Negropôte preso da Turchi.

Il Corio segue col riscontro del Sansouino, che nell'vitimo di Luglio del 1470. i Venetiani perdirono Negropote fortiffima, & antichiffinia Città nella Grecia, prima detta Euboa, da doue vícirono i primi fodatori della nostra Napoli. E Maumetto secondo Imper.de Turchi, che la prese, vi andò con 300.legni, & vn'esercito di centomila Giannizzeri fenza vn groffo numero de'fuoi:l'affedio duro folo 27. giorni, oue morirono dell'esercito Turchesco 42. mila, e de Christiani 30.mila,e benche questa gran perdita fusse sentita con gran ramarico da tutta la Christianità, nondimeno in Nap.fi mitigata con la festa, che si sè del secodo Mabella Du- parto della Ducheffa di Calabria futura Regina del Recheffa di Mi gno, la quale à 2. di Ottobre partori vna figliuola, che fu

Jano naice. Roberto Sa feuerino. Principe di

grow.

chiamatalfabella, la quale dopò diuenc Duchessa di Milano Nell'anno ilteflo Roberto Sanscuerino Prencipe di Salerno finì di edificare il suo bel Palagio in Napoli, appresfo la porta della Città allora detta Reale, la cui bellezza, gran Ammi e magnificenza è nota à tutta Italia, fopra la cui porta fè rente del Re porre la leguente inscrittione.

# Robertus Sanseuerinus Princeps Salernitanus, & Regni Admiratus.

L'Architetto dell'edificio fù in quei tempi il principalissimo, il cui nome si legge nell'Epitassio in marmo, attaccato nel muro di quello, con fimili parole.

No-

Nouellus de Sacto Lucano Architector egregius, obsequio magis, quàm Salario, Principi Salernitano suo, & Domino, & benefactori præcipuo has ædes edidit.

## Anno M. CCCC, LXX.

E se ben questo palaggio l'Agosto del 1584 sù dedicato in Tempio Sacro ad honore della Concertione della Madre di Dio, hor detta Casa professa de' Padri Giesuiti, nondimeno l'antica porta, el'inferittioni fudette ancora vi fono. Morte diPa-

Poi à 20. di Luglio del 1471. venne l'auiso in Napoli, pa Paolo, IL. che alli 18. dell' ifteffo, il Pontefice Paolo Secondo era suto IV. passato à miglior vita all'improuiso, poi come il Platina à 19. di Agosto sù eletto Sisto Quarto Sauonese prima detto Francesco della Rouere Cardinal del Titolo di S. Eudotia, per auanti Frate Franciscano.

Nel primo di Nouembre ( come segue il Passaro ) sui in Pace tra il Napoli bandita la pace, e l'vnione trà il Rè Ferrante, il Rè Ferrate, Rè d'Inghilterra, il Duca di Borgogna, Venetiani, & il Rè di Aragona.

Nel seguente anno poi , il Rè conchiuse il nuouo pa- Leonora di rentado con Casada Este (come si accennò di sopra) dan- Aragona Du do per moglie ad Ercole Duca di Ferrara, Leonora fua chessa difer figliuola, per il che quel Duca mandò Sigismondo suo rata. 1473. Fratello con buona compagnia in Napoli à condurre la Sposa, il quale come scriue il Duca, su dal Rè riceuuto à 16. di Maggio 1473. alle 13. hore. Poialli 24 dell'isteffo, ne menò la sposa accompagnata dal Duca di Amalfi,e fua moglie, Conte di Altauilla Francesco di Capua conla moglie, Conte di Bucchianico, e moglie, Duca d'Andri, Turco Cicinello, & altri Signori di conto, come il Corio. Et approffimandosi in Roma nella vigilia della Pentecoste à 5 di Giugno surono incontrati dal sposo insieme col Cardinal di Napoli Oliuiero Carrafa sudetto, & il Cardinale di Monreale Assia de Podio Valentiano, e gionti in Roma si se il sposalitio con gran pompa.

Nella Domenica di Pentecoste il Papa celebrò la Mes-Qqq 2

Paffaro. & altri Prea

Cipi. 1472.

Duça,

Corio.

fa, e benedifie i post con molto applauso. Poi verso la mità di Settembre si partirono per Ferrara, hauendo dal Pontesice riceuuti molti doni (come il Platina) le feste, che suron satte in Roma, & i giuochi per questi spost, che rapresentationi, e dimostrationi grandi, e li conuita surona tali, e tanti come segueil Corio, che molto lungo sarebbe il raccontario.

Corio :

Nel medemo tempo s'introdusse in Napoli l' Arte di Stampar Libri condotta da Armaldo di Bruscella fiamengo (come nota il Passaro) il quale ottenne dal Rè alcune franchitie: si accrebbe poi quest' arte nella venuta di Carlo Ottauo Rè di Francia per alcuni Maestri Francesi, che quini si condussero, in tanto, che da tempo in tempo si è andata affinando, & ampliando, poi ritrouandossi!' Imperador Carlo Quinto in Napoti l'anno 1336-ad instanti di Agostino Niso da Sessa Bestellentissimo Fisosofo, Martologo, concesse all'insta Arte, principal, e pagamento, tanto della carta bianca, che setue per la Stampa de Libri, e figure Stampate.

Atte della Stampa introdotta in Napoli.

> Altri dicono, che quell'arre fii portata in Napoli dasifto Riesfenger d'Argentina nell'anno 1471, come lo nota Tomafo Bozio nel 22, de signis Ecclesia Dei cap, 5, signo 93, e Frat' Angelo Rocca Vescouo di Tagasso alla sua Biblioteca Vaticana nel Capitolo de Typographica

artis innentione , & præstantia.

Origine del la Stampa.

Questa inuencione veramente sit vna delle più grancose in qualsitooglia età inuentata, che si bene nel principio del mondo i Caldei dessosi di gloria, e d'immortal fama se diedero à sar opre egregie, croichi edissi, come si la Torre di Babel, con le prince Città, e le RegineSemiramis, & Artemissa, vna à gara dell'altra nel crigger Piramidi, & Mausulei con altre memorande cose nondimeno accorgendos po gli posser tutte queste cose con
il rempo ridursi al niente, con hauers solamente eternamemoria delle cose eccellenti, e grandi, pensono petpetuarsi, cominciando à poner in vso le lettere, e come narra Strabone, Artalo Re di Pergamonell'Assa, e Tolomeo
in Egitto circa 1650, anni prima della vennta di Chriso

Sirabone,

Signor Nostro inuentarono di scrinere in cenere, in cartilagii di scorze d'alberi, in fogli di palmi, e di lauro, inpelle pecorine, in tele incerate, in piastre di rame, di stagno, di piombo, in tauolette, e poi nelle pietre. Nelles ceneri scriucuano con le dita, nelli cartilagij con coltelli, nelle fogli, e tele con pennelli, e nella pelle con canna, e nelle piaure, e pietre con ferri, e nelle tauolette con. fortilissimi stecchi, che si chiamauano stili; quali Rè fecero con questi scritti librarie famolissime, & ad altri non. conuenienti, che à Rè, e Prencipi grandi per la molta spefa, che vi correa : mà essendoti dopò molti secoli ritrouata la carta bianca, e l'vso dell' inchiostro sù grandemento indolcita la spesa, cominciandosi à fare librarie grandissime in molte Città principali. Finalmente (come feriue Viceilio Pollidoro Virgilio ) nell' anno 1451. Gionanni Guthimergo Germano, à cui il mondo dene obligo grande in Guthimer-Herlem Città d'Olanda inuento l' Arte Impressoria della go inuentor Stampa, la qual' è stata la più nobile, la più eccellente, e della Stamnessaria, la più vtile, la più cosa perpetua, di qualsiuo- Pas glia, che sianel mondo inuentata per la gran comodità data alla Republica humana, con il cui mezo ciascheduno di qualfinoglia grado può studiare, e con poca spesa illustrarsi, come han fatto le Città del mondo, poi che l'Italia, la Germania, la Francia, & il mondo tutto col mezo di quest'Arte à gara contendono, e particolarmente il Regno di Napoli in questo, & in ogn'altra cosa ad alcuno inuidiar non deue, poiche con tal mezo vi sono tanti , e tanti Letterati in ogni scienza versati . Finalmente (come il Volaterano) due fratelli Alemani nel 1458. portarono questa mirabil Arte in Italia, vno in Venetia, e l'altro in Roma, & i primi Libri, che si Stamparono in Roma furon quei di S. Agostino de Civitate Dei, e le diuine Institutioni di Lattantio Firmiano. E si bene la digressione è stata troppo lunga, nondimeno per sodissare à curiofi, non mi pare hauer detto à bastanza.

Nel medesimo tempo si sè la sesta di Margarita figlia Margarita del Prencipe di Rossano, hauendo tolto per Sposo vn Ba-ritata in. rone Greco, dal Passaro nominato il Duca Oratio figlio Grecia. del Conte Stefano. Poi à 4. di Maggio del 1474, parten-

Passaro. dosi la Sposa di Napoli, andò in Grecia.

1474.
Morte d'Ro.
A 12. di Decembre poi Roberto Saufeuerino Principe berto Saufe.
di Salerno paíso nell' altra vita, fuccedendoli Antonello uerino Fren. iuo primogenito, al quale fiù denegato dal Rè l'Vificio di cipe di 5a.
Gran Ammirante (come il Portio nella congiura de Balerno.

Portio. roni) mà pur poi nel 1477, ce lo riconcedì.

Antonello
Antonello
Antonello
Antonello
Antonello
Antonello
Antonello
Giubileo dell'anno Santo ridotto da Paolo II, fuo prede1475. ceffore à 25. anni, (come il Manente) il qual publicato

Anno Sanco in Napoli il Reà 23, di Gennaro parti per Roma, con-Manente, gran comitiua de Baroni, & à 28, dello ftefio fit ricetuto Rèferrate dal Papa con molta Pompa, ottenendone molti fauori, e

in Roma.

Cenfo del cari , c tra gli altri gli rimefe il cenfo di vinte mila dieRegno di
Napridotto in luogo di cenfo ogn'anno vn bel guarnito cauallo bianad vn Caual co (come il Platina) & hauendo poi vifitato i fanti luoghi
lo bianco.

effettuto il matrimonio di Couella di Marzano figlia di fua
di Couella
di Couella
di Marzano forella con Coftanzo Sforza Signor di Pifaro figliuolo di
di Gouella
di Marzano.

con Coftan- dò al marito, come nota il Duca.

20 Sorieza.

Sogionge il Paffaro, che hauendo poi il Re'conclinfo il Duca, matrimonio di Beatrice fua figlia con Matchia Coruino Terremoto. Rè d'Vingheria, gionfe in Napolià 8. di Giugno l'Ambafeiatore di quel Rè, il qualeà 20. dell'iltefio fposò D.Beatrice in nome del fuo Signore, e fiferono gran fefto.

A 15 di Agosto à 20, hore sù vno spauentosissimo terremoto, mà per gratia del Signore non se danno alcuno.

Entrato il nucle di Nonembre, ritrouandofi il Rè à Rè Ferrante Carinola, lungi di Napoli circa venti cinque miglia, fi fi ammala. ammalò di vna infermità pericolohflima, il che faputo in Napoli à 11. del meie, vi li ferono per diuerfe Chiefeorazioni per la fiu falure, e come fi legge nella retra par-

Cronica Fra te delle Croniche di S. France(co fitquello caldamentes eticana, F. Giscomo raccomandato al P. Frà Giacomo della Marca ( hor della Marca Beato) di cui fi fi lopra mentione, il quale poco inanzi in Napoli, eta in Napoli senuto per interectione del Ré, e per fua-

flanza, cripofo hauca eletto il picciolo Conuento de fuoi Frati detto la Trinità all'hora fuor la Città. Ciò intefo dal Santo huomo, diffe, che il Re non morirebbe di quella

infer-

infermità, e benche andasse sempre peggiorando, non perciò restaua de dir sempre à quelli, che vi andauano, che il Re sanarebbe, al fine venuto all'vitimo estremo, perse la fauella, & ogni virtů; e visitato dal Santo huomo ritornò in fe, & il giorno seguente poi se ritrouò fuor di pericolo, e ricuperò la falure.

Nel fine poi dell'istesso mese il Duca di Calabria, che per sua stanza hauca il Castello di Capuana (come segue il Paffaro ) fù da grauissima infermità affalito, che fii quasi Duca di Ca per morto tenuto, e vedendofi non riceuer fegno di falute alcuna dalli remedi humani, fù fubito mandato per l'huomo santo (come nota la sudetta Cronica) alle cui precicon grandissima federaccomandatosi : quello prefoli la mano diffe ; Non temete Signore , che farete fano, Fra Giacoe dirò di più, che con il fauor di Dio, questo braccio, ch'io mo della vi tocco scaccerà i Turchi dal Regno, e dimandato il Marca predi beato frate da alcuni Signori, che iui erano se lui pensaua, ce la venuta che i Turchi nel Regno venir douessero, rispose di sì, sin- de' Turchi come poi auuenne nel 1480. il che oltre la sudetta Cronica viene anco notato da Monfignor Paolo Regio nella sua vita. Il Rè restorato dall' infermità à 21. di Decembre ritornò da Carinola in Napoli, e diede ordine alla noua Dohana nella piazza dell'Olmo, que à 26. di Agosto del seguente si trasserirono i Dohanieri con gl'altri officiali, anante la quale furono ordinati li banchi per li negotij de' mercanti.

labria infer-

Doana nous 2476.

Venuto il tempo, che Donna Beatrice doueua andar al marito, se ordinò la sua coronatione auanti la Chiesa Coronatiodell'Incoronata, oue fu ordinato fontuofissimo Theatro, ne della Recome segue il libro del Duca, e nella Domenica à 15. di gina d'Vn-Settembre ad hore 20. vi venne il Re con veste reali, e garia. corona intesta, accompagnato da i primi suoi Baroni; poco appresso vi giunse la figliuola Beatrice, la quale con gran sollennità, e pompa sù coronara Regina d'Vngheria per mano del Cardinal di Napoli Oliviero Carrafa sudetto accompagnato con altri Vescoui, e per segno di allegrezza fii buttata gran quantità di moneta d'argento.

Nel Mercordiseguente questa Regina caualeò per tutti i Seggi della Città con la Corona in testa accompa-

#### DELL' HISTORIA DI NAPOLI

gnata dal Baronaggio. Poi à 2. di Ottobre parti di Napoli con gran compagnia, e con lei il Duca di Calabria, e Don Francesco Duca di S. Angelo, suoi fratelli. E gionti in Manfredonia, imbarcatifi sù le galere di Napoli si condustero in Vngheria.

te del Sac. Conf.

In questo tempo se ritroua esser Presidente del Sacro Luca Tozzo Conseglio, e Vice Prothonotario Luca Tozzolo Romano, del quale se fà mentione nelle Prammatiche, e nella Decifione 269. di Matteo d'Affliteo.

Transito del B. Giacomo della Marca

Segue la Cronica Franciscana, che il Giouedì à 28.di Cronicha di Nouembre alle 20, hore Frà Giacomo della Marca passò 5 Francesco à miglior vita nel Conuento sudetto della Trinità, con ramarico vniuersale di tutta la Città, e particolarmente del Rè, che molto l'amaua. Non restò persona, che non andasse in quella Chiesa à visitarlo, & à baciare le sue sacrate mani ; e venutoui la Duchessa di Calabria, accompagnata dal Conte d'Alifi, ordinò, che i Padri non deffero sepoltura al corpo del Bearo frate fino alla venuta del Duca, che proffimo fi aspettana di Puglia, il quale venuto dopò diece dì, fiì per suo ordine trasferito nella Chiesa di S. Maria della Noua dell'istess'ordine dentro la Città, que fii tenuto scouerto diece altri di con molto cocorso di per-

mo della Marca.

fone di ogni fesio, e qualità, che desiderauano basciar le sue vesti. Dopò sù con sollennità sepolto sotto terra, oue es-Sepolero fendo stato circa vn'anno, hauendo il Sommo Pontefice. del B. Giaco Sisto IV. informacione de i miracoli, che nostro Signore Iddio hauea mostrato così in vita, come nella sepoltura del suo seruo. Mandò vn breue al Cadinal di Napoli, & al Guardiano della Chiesa, che leuassero il Corpo del Bearo Frate da Sotterra, e lo ponessero in alto, acció fusie veduto, e facessero depingere la sua figura,per accendere. maggiormente le persone alla diuotione; ciò fatto sù il corpo del Beato ritrouato intiero, come all'hora fusie stato sepolto e cacciato suora su riposto in vna cascia di Cristallo, e collocato sì l'Altare Maggiore della Cappella detta del Gran Capitano, e si scuopre nelle feste sollenni con grandissimo concorso de'deuoti, e sopra di esta, vi è la feguente inscrittione.

Hic requiescit venerabile Corpus Beati Iacobi à Monte Bradono de Marchia prædicatoris Apostolici, Ordinis Minoris Regularis Obferuantia, qui obijt nonagenarius, 28- Novembris, die louis, hora 20,1474.

Segue il Corio, che d 26. di Decembre nel giorno di San. Morte del Stefano, Galeazzo Visconte, Duca di Milano fratello della Duca di Mi Duchessa di Calabria, essendo à veder messa nella Chiesa di lano. detto Prothomartire, fù di pugnalate vecifo da Gio: Andrea lampognano, Carlo Visconte, Geronimo Olgiaro Nobili Milanesi congiurati per ingiuria riceuuta dal Duca, per honor di Denne: Il Lampognano fiì in fatto da vn fameglio del Duca morto, gl'altri due con loro compagni furon giustitiati. Gio: Galiaz-Ciò saputofi per la Città fù tosto gridato il nome di Gio: Ga- zo Sforza liazzo fuo primogenito, come vero Duca fuccedente al pa- Duca di Mir c're all'hora de circa otto anni, e si scrisse in Napoli, & a gli lano . altri parenti d'Italia, che'l volessero mantenere in Stato. La Duchessa di Calabria ne se gran lutto, e tosto mandò oratori da parte del Rè à condolersi dell'acerba morte . & ad offerirsi pronto al nouello Duca.

Nel Maggio dell'anno seguente si duplicò il dolore alla 1477 Duchessa di Calabria, esendo morto annegato in fiume Ottau ano, Maria Sforza fratello del detto Duca di Milano , co- Duca : me segue il Duca: ma non molto dopò sù indolcita per la veruta di Leonora Duchessa di Ferrara, la quale nella Domenica il 1. di Giugno gionfe al Castello dell'Ouo con le gale. Leonora di re, e nel martedi leguente fù accompagnata a mano, a mano Aragona Du con gran pompa, e festa dal Rè suo padre nel Castello di Car rara in Nap, puana.

Alli 11. dell'istesso Antonella Sanscuerino Prencipe di Salerno, essendoli stato dal Rè conceduto l'Vificio di Gran Ammirante frato già di Roberto suo Padre, caualcò pompofamente per la Città con gran Comitina de Baroni; nel cui giorno si publicò il nuono Matrimonio del Rè con Giouan. Matrimonio

Tomo 3.

RIT

## DELL'HISTORIA DI NAPOLI

secondo di na figlia di Giouanni Rè di Spagna suo Zio, concluso per il Ferrante I, dottillimo Antonio d'Alessandro Ambasciadore del Rè. I Capitoli di questo Matrimonio surono stipulati nella Rè dt Nap.

Città di Tudole del Regno di Nauarra & 5. di Ottobre del-

d'Andri .

Antonio d' l'anno passato: come si legge in vna Scrittura presentata nel Aleffandro processo del monastero di Santa Maria di Giesù di Napoli Ambascia -- contra il Regio Fisco nella Regia Camera, Perciò aº 13. del dore del Rè sudetto mese di Giugno parti di Napoli con le galere il Du-Francidel ca di Calabria per condurre nouella Regina, elconeffo andò

Balzo Duca Francesco del Balzo Duca d'Andri, il Sanseuerino Principe di Salerno, con quel di Bifignano, il Duca d'Amalfi, Innico di Gucuara Cran Siniscalco, ..... Gesualdo Conte di Conza,

Re Ferrante I in Napoli.

Duca . Vincenzo Boffo; Plinio.

& alli o.di Settembre ritornorno con la Regina Giouanna, e s'imbarcorno nel Castello dell'Ouo: Poi alli 11, dell'istesso nel ricco ponte per lei preparato nel molo grande fù riceuu-Giouanna ta forto il palio dalla Duchessa di Calabria, e la Duchessa di d'Aragona Ferrara, ch'erano accompagnate con le principali Signore 2.mogliedel della Città, e dal Cardinal Rodorigo Borgia, che pochi di prima era stato mandato dal Pontefice à coronarla. Menò leco questa Regina due fidati il Conte di Pudes, & il Mae. Aro Montese, & due galere del Rè suo Padre, come nel libro del Duca, & in quello di Notar Vincenzo Bosso si legge : che menò in Napoli vna Giraffa, animale di smisurata grandezza [chiamato da Plinio Camelo pardile] monstruoso più nell'aspetto, che per la fierezza, era quasi simile al Camelo di Capo:ma i piedi come di Cauallo, e le gambe di bue, la pelle rolla, e spello macchiata di bianco. E messi à cauallo, come il Duca seguito dal Passaro, il Cardinale, e la Regina andorno fotto il palio in processione per tutti i seggi , hi ciascun de'quali erano Donne ricchissimamente vestite, le quali vícinano à baciar la mano alla Regina. Gionti poi nel Duoano, & hauendo fatta oratione il Cardinale benediffe la Reginale ritornati à Caualcare nel modo tenuto andorno à fmontare nel Castel'o di Capuana, que su carissimamente ricenuta dal Rè, il qual'era con tutti li Baroni, e Signori del Regno, e con gli Ambasciadori di tutti i Prencipi d'Italia, e del Gran Soldano, de! Rè di Tunifi, e con le principali Signore della. Città: vi erano 72. ben sonanti trombe con altri Musici istro-

menti. La Domenica à 14.del detto à hore 17.il Rè ritornò con tutto il Baronaggio auanti la porta dell'Arciue couato, one poco apprello gionfe la Regina accompagnata da gran numero di Signore, oue per il Cardinal predetto & Sponfalitio fe il sponsalitio. Poi entrati in Chiesa il Cardinale con, della Regil'affillenza di 40. Vesconi, celebrò la Messa del Spirito San. na Giouanto', e benediste gli sposi , oue tennero il Palio il Duca di na d'Arag. Calabria, Don Federico suo fratello, Don Ferrante Prencipe di Capua, e Don Pietro figli del medesimo Duca; Coronatio-Poi à 16. del mese nella ttrada dell'Incoronata si tè la Co. ne della Reronatione di questa Regina con pompa grandissima, per- gina Giouaciò che essendo iui ordinato va bellissimo Theatro con. na. l'Altare, per celebrare la Messa, e due gran sedie conmolta Maesta, vi gionse il Rè con la corona in testa, co la Regina in trezze sopra due Caualli bianchi couerti di Broccato racamato di gioie, e perle; il freno del Cauallo della Regina era portato dal Duca d'Amalfi, con Giulio Antonio Acquauina Conte di Conversano con le berette in mano, e Francesco di Capua Conte di Altauilla. con molti Baroni gli veninano auanti à piedi; Dopò venne la Duchesta di Calabria, con la Duchessa di Ferrara con quattro Carrette piene di gran Signore, e ritrouorno al Teatro il Cardinal Borgia con molti Vescoui, il quale con belliffime ceremonie cominciò la mella in pontificale, & a tempo , cluogo , coronò la Regina , ornandola. delle altre insegne reali : e per la prima diegli l'oglio Santo nella spalla destra, dopò li pose la Dalmatica di drappo di feta bianca racamata, apprello li coronò la tella. della Real Corona , & affentata appresso al Rè gli diede lo scettro, qual su condotto dal Prencipe di Salerno, & il pomo di oro, che li porfe Pietro del Balzo Duca di Venofa. Compitafila Meffa , e datafila Pontifical benedittione , il Rè fece 20. Caualieri , e fatto buttare bona quantità di moneta d'Argento di più forte in mezo la turba delle, genti caualcorno ambi due li sposi con le corone in testa , il Rè alla destra della Regina, & il Cardinale alla finistra, e passando per tutti i Seggi ritroua-Rrr 3

DELL'HISTORIA DI NAPOLI

rono nel Castello nuono. Il Gionedi seguente 18. del mese si fè nella medesima strada bellissima Giostra, della quale furono mantenitori il Duca di Amalfi, quel d'Atri, e quel d'Ascoli, con caualli tutti couertidi broccato fino à terra: Vi comparlero 13. Giostranti frà quali era il Duca di Calabria con il cauallo, e sopraueste di broccato racamati di perle, e di gioie, con vna sedia in testa per cimiero fatta à modo di prospera di coro di Chiesa, il quale se molti salti col canallo in aria, e ruppe 4. Lancie con molta deftrezza. D. l'ederico suo fratel'o era similmente vestito di broccato, ma al modo di Francese con cappello pieno di penne, e di gioie, & auante di se portaua 16. paggi à caua!lo vestiti di velluto cremofino, con Lancie dorate, il quale ruppe duclancie. Poi giostrò D. Enrico, e D. Cetare fi-

del Rè

196

D. Enrico, e gliuoli naturali del Rè, e dopò altri Canalieri, e si finì la D. Celase fi. giostra con gran piacere. Nel medesimo giorno entrò in gli naturali Napoli Giacomo Appiano Signore di Piombino, il quale venne à sposare la figlia del Duca di Amalfi della prima moglie, qual felta fi fè infieme con l'altra Sorella, che tolle

del Rè

Matrime di per Sposo il Marchese di Bitonto figlio del Conte Guido due nepoti d'Acquanina. Si compila festa di questi sposi con vn bellismo regale, che mandò il Rè di Vngaria al Rè Ferrante ino focero, che confilte in 14. Caualli 6, di effi ginetti, & 8. Acchinee, con vno gran fiasco d'Argento aprituro, oue erano 12. scudelle, 12. piatti, 12. tazze, e 12. scudellini, 23. brocche,e 6.coltelli, 2.candelieri, e 4.coppe grandi, & vna. carretta ben lauorata con 6. caualli per la Regina .

A 17. di Ottobre si parti con le galere la Duchessa di Ferrara, con D. Ferrante suo bambino, c'hanea partorito in Napoli nelli 19. del mese passato alle 7. hore di notte, la

Gio: d'Ara- quale con felicità grande ritornò à Ferrara .

gona Cardia Il Pontefice Sisto IV. hauendo nelli 10. di Decembres nale .

rcreato Cardinale Giouanni di Aragona figlinolo del Rè, tosto gli mandò il Cappello rosso sino à Napoli per Francesco Scannasorice Commissario della Sede Apostolica, il quale nel giorno dell'Epifania del 1478, co molta cerimonia nella Chi esa Chatredale ce lo consignò, nel quale acto celebro la Messa solenne Gio: Paolo Vassallo Vescono

1473.

d'Aucr-

LIBRO QVINTO.

d'Auería , con questa materia termina il libro del Duca Fine del lib. di Monteleone, del quale Noi molto ci semo auualnti, e del Duca di da qui inanzi segueremo il Passaro , il quale similmente More Lectien conto delle giornate, esegue, che a 11. di Maggio ne. mori in Terra nova D. Enrico di Aragona figlinolo del Rè, per hauer mangiato fungi velenofi. Nel cui tempo Mortedi En hauendono il Rè, & il Papa preso sdegno contro Fiorenti- rico fighia ni, si per la confederatione fatta con Venetiani , come lo del Re anco per altre cagioni referite dal Corio fù mandato contro di esli D. Federico d'Aragona con buono esercito, il quale parti di Napoli 23. di Giugno, & all'istesso parti apprello il Duca di Calabria suo fratello col rimanente Il Duca di dell'esercito, e con essolui Orso Orsino come il Portio. E Calabria un nelli 22. parti il Conte Giulio Acquauiua con due galere, Tolcana. e tre naui carche di Artegliarie, e monitione, e frà le altreportò la bombarda grolla detta la Napolitana con due CamilloPor mortari da tirar in alto, e si diceua, che andaua in fauore, tio nella co del Duca di Milano contro Genouresi, & à 9, di Decembre grua de Bail Cardinale D. Gio: d'Aragona parti per Roma con bnona Compagnia.

A' 19. di Gennaro 1479. Giouanni Rè di Aragona Zio, Gio: Cardie socero del Rè Ferrante passò all'altra vita, succedendoli D. Ferrante suo figliuolo, il quale era absente, per esser an- gona in Rodato in Castiglia à sposaie D. Isabella sorella di Enrico Rè di quel Regno ; del che haunto hauifo il Rè Ferrante, ordinò grande appararo per celebrarli l'esequie ; trà il cui tempo, e proprio nelli 20. d'Aprile alle 21. hore , li nacque vna fanciulla nel Castel nouo, e su chiamata nel Battesimo pur Giouanna come la madre. Poi à 24. di Maggio il lunedì, essendo preparata vna ricca Caltella. ma di cerei nella Chiela di San Domenico, con vna coltra di broccato riccio, celebrò le sontuose esequie del Rè fuo Zio, e focero, oue interuenne con tutto il Baronaggio, & Vificiali della Città. Morianco à 5. di Luglio d Viterbo il Duca Orso Orsino come segne il nostro Autore, il che anco afferma Gio: Albino, del quale rimalero doi figlioli naturali, Ramondo d'anni sei, Rorberto di cinque d Ramondo per concessione del Rè prima del par-

nale d'Ara-

11112 . 1479. Morre di Gio: Rè di Aragona,

Gionanna di Aragona naice .

Morte diOr lo Orlino co te di Nola. Gio: Albina

#### DELL'HISTORIA DI NAPOLI. 495

Ramondo tir di Napoli diede il Contado di Nola, e della Tripalda, Orlino Co- titenendo per le in lua Vita il Ducato d'Ascoli, e stando te di Nola. per morite come nota il Portio, essendo visitato dal Duca di Calabria forsi presago di quel, che donea succedere, lo pregò, che per i meriti de suoi semiggi volette conseruare i figli in stato, e benche il Duca promettesse di farlo, non di meno fra termine di 6. anni ne li spogliò. Fù questo Orso figlio d'vn fratello carnale di Ramondo Pren-

Palazzo d' OrloOrlino hora S. Mafugio.

cipe di Salerno, e Conte di Nola, come se disse, e su bellillimo caualiero, & vtilissimo alla Corona Reale, e su quello, che edificò in Napoli quel bel palaggio appresso il Caria del Re, stello di Capuana, hora dedicato ad honore della Madre di Dio detta S. Maria del Refugio, come per la traditione de Vecchi si è inteso, sù la porta del quale fino à nostri tempi.

fi legge quelta Inscrittione .

## Hæc rofa magnanimi deféditut Vnguibus Vrsi Hinc genus Vrfinum Roma vetusta trahit. Anno Domini M, CCCC LXXI.

Nel medefimo tempo morì Sforza Duca di Bari, come. nota il Corio in Varefo luogo di Genouesi ; Perciò il Rè Ferrante ornò di questo Ducato Lodouico Sforza Zio, e

· Lodovico tutore del Duce di Milano .

Sforza Du-Non patfarono molti giorni dopò la morte dell'Vrsica di Bari . no, che si scoue se vna grandissima peste, che quasi tutta. la Città di Napoli sfrattò fuora, & il Rè ancora con tutta

Pelle in Na la sua corte, andò ad habitare alla Torre del Greco, come poli. l'Autore predetto.

Nel tempo istesso Maumetto Imperador de' Turchi, Rodi affe- che poco inanzi hauca tolto à Venetiani Negroponte, diara dal tur giudicando far il fimile alla Religione Gierofolimitana. . con lenargli l'Ifola di Rodi, vi andò con cento legni,

con grandissimo esercito, & hauendola combattuta dalli 23. di Maggio 1480. fino all'vltima fettimana d'Ago-1480 fto, non vedendo poter eleguire il suo intento, come il Sanfouino, lasciò l'impresa, per farne vn'altra maggio-

Sanfouino .

re inuitato da Venetiani, come Antonio Galateo nella Galateo. sua lapigia : perciò che essendo il Duca di Calabria all'impresa di Toscana I come si disse 1 i Fiorentini, che dubitorno de i loro luoghi, hebbero ricorfo alla Signoria di Venetia; la quale per tema, che il Rè Ferrante non !Venetiani si al'argasse ne i lor confini , e si venisse à sar Signore di antoni di sar Lombardia, fece che Maumetto lasciasse l'impresa di venir i Tur Rodi , emandaffe Acubat suo Bascia , o pur Gidichac- chrin Reg. me', come il Spadagnino, il quale nel fine di Giugno del 1480. gionfe nella Puglia con vn'armata di co. Galere, 40. Galeotte, 15. Maoni con ducento milla persone, e Spadogni. tosto assediò la Città di Otranto, nella quale erano mil- no nell'Hile combattenti, & altri 400. ve ne portò di Napoli Gio: storia de i Francesco Zurlo, ch'erano in tutti 1400. finalmente a Turchi. 21. di Agosto la Città sudetta su presa à forza, & entrati que' Barbari foriosamente nella maggior Chiesa, e ri- Otrato pret ouato Stefano Pendinello Arciuescouo di quella, che so da Turcht all'hora parte del Popolo comunicaua, gli tagliorno la testa, ammazzando ancora i suoi Canonici ; Il simile ferono all'altre Chiese, e Monasterii, che tutti li spogliarono, ammazzando anco i preti, monaci, e frati, violauano le Vergini, e quelle anco Consecrate al Signora, e dopò che ogni cosa su depredata, e posta in rouina, surono scelti 800. di quei cittadini di maggiore età da 15. anni in su , e fattoli condur legati à duel, à due , sopra vn poggio, ou'era vn gran pianura, fù lor fatto vn lungo fermone da Talliman prete Turco, che tra essi hauea quella maggioranza, c'ha vn Vescouo fra noi, col quale gliesortò d'lasciar la Christiana fede, & abbracciar la Maumettana, promettendoli, che dal suo Signore sarrebbero molto honorati, altrimente in quel luogo harrebbeno patito la morte. Fud quel barbaro, da loro risposto con gran prontezza d'animo ; che erano risolati losfrire ogni specie di Morte, prima, che acconsentire alla facrilega propolta. Sdegnato dunque il barbaro, facen-

doli passare ad vno ad vno auanti di se, sè à tuttiottruncar

la testa. Il primo di tutti à morire su Antonio Primaldo ( credo forsi per tal effetto , hauer sortito tal cogno- Primaldo O me ) cittadino de i principali , il quale hauendo corag- trentino

Miracolo:

giolamente esortati gli altri à star constanti nella fedeessendoli stato reciso il capo miracolosamente rimase rita to , per infino che tutti gl'altri induggiarono a morire, che non bastorono le forze de' Turchi a farlo cascare, es mortitutti, cascò esso ancora, come gl'altri, il che sù veduto con gran stupore da Turchi. Inteso dal gran Turco la presa di Otranto molto si rallegrò, ma quando vdì la morte di quei 800. Cittadini, molto li dispiacque: Onde tofto mando, che Acomat, lasciato buon presidio in quella, in Costantinopoli si conferisse, il cui auiso diede non piccolo spauento al cuore di Acomat , il quale vibbedendo al suo padrone, lasciò in suo luogo Ariadeno baglino di Negroponte con sette mila Turchi, e 500. caualli, & egli con-12. Galere: e con le prede prese nella Citti con i schiaui figlinoli, e donne se n'andò alla volta di Cottantinopoli. Mo: rirono in quetta guerra Giulio d'Acquanina Conte di Conuerfano. Diego Cabaniglia, e Marino Caracciolo.

Hor mentre i Turchi fatti fignori d'Otranto, minac-'Galeazzo ciano Brindisi, per famosi al tutto Signori del Regno . Il Caracciolo, Rè fù necessitato chiamar Alfonso suo figliuolo da Toscana, il quale obedendo all'ordine paterno à 10. di Set-

tembre gionse in Napoli, que hauendo raccolta vu'armata di 80. Galere, con altri vascelli ne die carico à Galeazzo Alfonso Du Caracciolo, e li consegnò lo stendardo Reale nella Chiesa. ca di Cala- di San Lorenzo con bellissima pompa, le cui ceremonie

bria Socco- celebrò Marco Antonio Fioda di Sorrenso Vescouo di re Otranto . Ischia, e gionto il Caracciolo con l'armata ad Otranto diè molto spauento all'esercito Torchesco, poco appresso vi

Mchia.

Morco An. venne il Duca di Calabria con gran numero de'Signori Natomo Fioda politani, e poco dopò gió fero 1700. foldati con 300, caual-Vescouo di la Vngari madati da Mattio Coruino Rè d'Vngaria cognato del Duca, & vn Cardinale con 22. Galere de' Genouesi madati dal Papa, come nota il Passaro. Essedosi fatte diuer-

fe scaramucie con Turchi nella campagna, e non potendo essi soffrire l'impeto de Christiani, ritiratesi dentro la città Maumetto per moltigiorni, virilmente si difesero, finalmente hauen-2. Impera- dono per secreti auisi, che à 3. di Maggio del 1481. Mandor de Tur- metto lor fignore era morto, giudicando ch'il foccorfo

che

#### LIBRO QVINTO.

ch'aspettauano sarebbe stato tardo, à to. d'Agosto si re- 1 481 fero al Duca con honorati patti, il quale hatrebbe haunto mo'to che fare , per cauarli dal Regno , fe la morte del Turco non havefle rimediato , la quale non folo diede figlio di Ma frauento à i Turchi d'Otranto, ma anco ad vno elercito di umetto pre-25. mila persone, che appresso la Velona venuti erano à da- de lo scettro no d'Italia, che tutti addierro ritornarono. Il Duca lieto Imperiale. del buon successo se piamente sepellire l'Ossa di quei mor- di scancianti nella guerra, come scrine Pietro Summonte nell'annota- done Zizimi tioni delli Tumoli del Pontano, elicentiò i Soldati Vngari, primogenihauendo ben regaloto i lor Capitani, & egli vittoriolo ri- to . tornò in Napoli, menando seco alcune compagnie di canallo Turchi, ch'al suo soldo volsero rimanere, e ritrouato il soccorso, che gli era venuto da Portogallo, e di Spagna; Pietro Suml'uno di 19. carauelle, & vna Naue, e l'altro di 22. Naui, li- monte. licentiò tutti regalando molto bene i lor Capitani. I corpi di quei 800. Otrentini decapitati da Turchi esendono rimatti in quella Campagna furono più volte veduti risblendere con luminari grandi, il che saputo dal Pontefice Sisto 1V. se edificare ini apprello vna Chiesa sotto titolo di Santa Maria delli Martiri, la quale poi fù data à i Frati di San. Francesco di Paola, oue surono sepolti li Beati Corpi; benche da popoli conuicini per deuctione ne fussero tolti mol-

Delle offe di questi Martiri d'Otranto il sudetto Duca di Calabria, ne portò molte in Napoli, e le collocò nella Chiefa di Santa Maria Madalena, come feriue Antonio Galateo nel suo libro de Situ Iapygia, quali poi surono trasserite nella Chiefa di S. Catarina a Formello, c'hoggi è seruita dalli Padri Predicatori, & iui al presente si conservano sotto l'Altare del Santiffimo Rofario, doue si legge questa inscrittione in marmo.

ti,e colocati nelle loro Chiefe .

Sub hoc Altare condita funt Offa cum fuis Capitibus 240. Christi fidelium à Turcis pro defensione fidei trucidatorum Hidrunti; hucque ab Alfonso Secundo Aragon. Rege tumulata de licentia Summi Pontificis.

Innocentij VIII.

Non si deue preterire vna cosa degna di memoria da agiongersi à quel di sopra, la quale racconta Frà Gabriele di Barletta dell'ordine de' Predicatori, che fiori circa l'anno 1480 nelli suoi sermoni de tempore Tomo secundo nel sermone della feria di Pentecoste, doue dice che vn Frate di San Domenico esfendo già presa detta Città d'Otranto da Turchi, e non cellando à predicare, li Turchi li differo, che da quel luogo oue predicaua discender douesse, coltui in repedit ) volle più presto morire, che cessar da que l'atto, Onde fu tagliato per mezzo, ne morendo cellaua fempre gridate, Santa Fede, Santa Fede, Santa Fede. Ritornato il Duca di Calabria vittoriofo, se eddificare

in Napoli fuor Porta Capuana vn bellinimo palaggio conmolte fontane d'acque abbondantislime, per la como dità Poggio Rea dell'acquedotto realè, che di quel luogo palla per girne alle luogo dele belle fontane della Città, nelle cui l'anze fè dipingere co gran magiltero lo assaito fatto dal Duca di Sessa al Rè 22. anni prima come il Costanzo, e questo luogo sin'al presente vien detto Poggio reale. Eddificò anco dentro la Città

litiolo, Costanzo

appresso il Castello di Capuana vn'altro palaggio con giardini, fontane, e bagni sù la porta del quale fè porre vna tauola marmorea con questa inscrittione. Duchesca

palazzo del Duca di Calabria.

Alphonso Ferd. Regis Tir. Aragonius; Dux Calabr. Genio domum hanc cum fonte, & blanco dicauit, Hippodromum constituit; gestationes hortis adiecit, Quas myrtis, citrorumg; ne moribus exornatas Saluti fospitæ, ac voluptati perpet. Consecr.

Questo luogo per molto tempo sù chiamato lo giardino de Messere, perche Ferrante Prencipe di Capua suo Figliuolo essendo fancillo cosi lo deuominaua, del che sà mentione in vno iltromento Nntar Antonio Pilellis nel pro locollo del 1486. fol. 62. Poi per la continua habitatione, che vi faceua la Duchessa fua moglie col detto Prencipe Strada delfu chiamato la Duchesca, e sibene à nostri tempi questo la Duchesca luogo è riformato, & iui edificate molte comode habitationi, con strade bellissime, nondimeno pur il luogo vienchiamato la Duchesca.

Fè anco scaturire, vna fontana per comodo publico de' Cittadini, e di viandanti nella strada all'hora detta di mezzo,e poi per detta fontana credo fusse detta mezzo cannone, oue in vno quadro di marmo de intagliare questa inscrittione.

# Alfonphus Fed. Regis Filius Aragonius Dux Calabr.ex iussu patris exornata fac.cur.

L'istesso Duca hauendo li anni addietro scritto vna Epistola al Papa, per la canonizatione di San Bonauentura S. Bonauen-Frate Franciscano, e Cardinale, la quale è Registrata nella tura Cano-Regia Cancellaria in comune 7. fol. 1 49. il Papa le pur diffe. nizato. ri a compiacerli al fine, per non n ancar al debito, à 14. di Aprile del 148 a. con gran solennità, lo Canonizò, e l'ascrifse trà li Santi Pontefici, e Confessori, la qual'Epistola non mi ha parfo lasciarla indietro, per sodisfare à curic si le cui 1482. parole son le seguenti.

SIF 2

5211-

# DELL'HISTORIA DI NAPOLI

Santiffime, ac beatiffime Pater, post humilem filig comenda-Epistola del Duca di Ca- tionem, & pedum ofcula beatorum, & literis ferenissimi Donnilabria à Pa- ni Regis genitoris mei colondissimi exploratissimi erit S.V. quanpa Sisto 3. ti faciat Maestas sua vt vir celeberimusque Bonauentura , qui ex Sacrofantto Cardinalium Senatu fuit, inter Santtos connumeretur, & reponatur, & ad hoc impetrandum, quibus verbis Ptatur, quoque studio, anxictate, animi seruore, & deuotion moneatur, pt nil gratius fibi concedi posfit, neque proptere to apud S. V. mibi verba facienda effent: Verumtamen Pater Beatisfime , vt mibi ipsi satisfaciam , qui Religioni Dini Francisci deditus, in qua dictus Bonsucutura professus erat, existimo Virum illum propter cius vitam, Santimoniam, Doffrinam, dign: fsimaque ifne Chriftlana merita, & exempla celefti patria donatum Santitatis nomine gloriaque merito decorandum : & propterea eo, que maiori possum fludio S. V. suplico ve huic tam (antto Viro, & Deo Christianoque nomine optime merito hoc Santlitatis nomen adscribere, & concedere dignetur, vt ea denotio confirmetur, & augcatur, qua à plerisque presentiarums pro beato colitur, & veneratur, fibique vt verum fanttum deect, divini honores valeant referri. Nam multi ad divinum. cultum, & ad Religionem ipfam boc exemplo magis accenden. tur, fi enim S. V. bis meis precibus, cum paternis regus coniun. Etis tunc aquissimis boncstissimisque annuerit, vt mibi formiter persuado, denegari non debere mibi, & Religioni affata crit fummum, incundissimum beneficium . Datum in Regio Castello Capuano, Ncapoli XXVII. Iuly M.CCCC. LXXV. E.S.V. humitis, & obediens filius Dax Calabria Alphonfus : Antonius

Garzus Secretarius . Nel medelimo tempo, che Otranto fù da Turchi preso, & in particolare à 11. del mese di Luglio entrò in Napoli (come nota il Passaro) Costanza figliola di Federico Feltrio Duca d'Vrbino, la quale con gran festa, su sposata dal Prencipe di Salerno, e benche li sposi godessero con granpiacere, nondimeno fù loro poco durabile, perciò che venutoli hauilo, che nelli 4. di Setrembre il Duca era all'altra vita passato, non solo causò mestitia grande alla Corte del Monte del Prencipe: ma anco al Rè, il quale nell'vltimo dell'illedo nella Chiela del Castel nuono ne celebro degne eseguie co ricchissima Castella ma:Il che saputo da Guido Baldo suo

Paffaro. Costanza fi. glia del Duca d'Vibino Principella di Salerno .

Duca d'Vrbino .

figliolo, e successore, ne prese gran contento. Guido Bal-

Entrato l'Anno 1483, d 25, di Febraro, Fra Francesco di do Feltrio Paola ritornò in Napoli, alla cui fama non rimafe persona, Duca d'Vrche non andasse à baciarli la mano nell'orto del Conuento bino . di San Luigi da lui edificato, come se diste. Questo Beato Frate era di passaggio in Napoli, perciò che essendoli 1484 flato comandato dal Pontefice Sifto IV, che andaffe in Fracia al Rè Lodouico, che nell'hauea fatto inflantia egli vb-Francesco de molti miracoli (come riferisce Monsignor Paolo Re-de molti miracoli (come riferisce Monsignor Paolo Re-Napoli la 2gio nella Vita ) trà qual fu questo, che hauendoli il Rè Fer-volta. rante mandato alcuni pelci rolliti, li quali alla prefenza de molti furono posti dal Beato Frate in due Vasi, & in vno istante si videro viui guazzare, come sar sogliano, quando dalle rete son presi , con gran maraniglia de gli assi- Federigo di itenti.

Segue l'Autore, che à 9. di Marzo Don Federigo fe- Prencipe di condo genito del Rè, ellendo Itato fatto dal Rè Prencipe di Squillace, e Conte di Nicastro, e di Belcattro; caualcò con gran pompa per Napoli, e nelli 30. dell'istesso nota Morte diSal che morì Saluatore S. Fede Protochirugo del Regno, e uatore 8. Fe nelli 8. di Agosto morì Francesco del Balzo Duca d'An. de Protochi dri Gran contestabile, al quale successe Pirro Conte di Ve. rugo. nosa suo figliuolo, godendo anco il Prencipato d'Altamura, & d 25. di fettembre mori Luca Tozzolo Romano Prefidence del Sacro Confeglio, e Vice Protonotario, e fu elet- Duca d'Anto nell Officio Andrea Mariconna nobile Napolitano.

Nel medesimo tempo, volendo il Rè prouedere la Gran Corte della Vicaria de nuoni giodici, e non hauendo Morte di Lu in Napoli all'hora i Dottori à sua sodisfatione, mandò cer- ca Tozzolo. cando per le prouincie del Regno, come si caua da vna Andrea Ma lettera da lui ad vo suo considente scritta in Appruzzo, sidente del la quale sta registrata nella Regia Cancellaria in cutie 6. Conteglio . Regis Ferdinandi primi fol- 62. del tenore seguente . Messere sacobo Nui haueriamo molto caro hauere da quelta Provincia dui Dotturi, che foisero persone da be- Re Ferrante ne, per metterli,per Iodici in la Vicaria, e però vi pregamo per prouefacciate opera, che dall'Aquila venga Messere Iacobo de der la Vica-Peccatoribus, il quale ci stette l'anno passato, & è persona, ria di Gio-

Aragona

## DELL'HISTORIA DI NAPOLI

che ne sadissa, & vedasi si in Ciuita di Chieti si cè ne è altro, che nè piaceria più presto hauerlo dalla detta Città. se ce sarà, che d'altra parte; e quanto più presto li porriamo haucre, tanto più nè piaceria. Datum Foggie XXIV.

Octobris M.ccccc.L.xxxiij.Rex Ferdinandus .

In questo anno si contrasse il matrimonio tra D. Alfonfo d'Auolos figlio primogenito di D. Indaco Marchefe di Pescara, e Gran Camerario con Diana Cardona figlia di D. Artale Cardona Conte di Golifano, con dote di docati 12. mila, & il Rè Ferrante plegia la dote da pagarsi al suo tempo, & il padre dona al figlinolo la Terra di Pefcara col titolo di Marchele, come si legge nelli capitoli matrimeniali nel protocollo di Notar Cefare Malfitano di Napoli

Cirillo .

Bernardino, nel 1482, fol. 22, Essendosi chiarito il Rè, che la venuta de' Turchi in Terra d'Otranto su opera de' Venetiani, ( come si disse ) destino alcune imprese contro di loro como il Cirillo, & hanendo prima procurato di tirare in suo fanore il Papa, non potè ottenerlo, e mentre per mezzo de Colonneli, e Sauelli, perporli paura li fà vecupare al cuni luoghi nel contorno di Roma, li Venetiani, c'hebbero auiso di esti . mandaro in ainto del Pontefice Roberto Malatelta, & vn'armata in Puglia, per tranagliare il Rè, e diuertirlo, la quale come segue l'Autor nostro à 19. di Maggio del feguente prese Galipoli con gran stragge de' Galipoli pre Cittadini. Tra tanto essendosi guerreggiato appreiso Vel

1484. tiani .

so di Vene- letri, il Duca di Calabria vi restò superato da Malatesta, e dal Conte Geronimo Riario nipote del Papa, i quali vittotiofiritornaro in Roma, e mentre il Duca col suo esercico fi ritira in Regno, l'armata con la preda fi parti da Puglia, e ciascheduno se ritenne di tentar nuove imprese. tenendo che nel volere, e vecupare l'altrui venessero à pr.-

uarfi del proprio.

Morte di Si Ito IV.

Non molto dopò venne l'auifo di Roma, che il Pontefice Sisto IV. nelli 13. di Agosto, era passato nell'altra vita, & appresso, che a 29. dell'iftesso era stato creato Innocentio VIII-Genouese prima chiamato Gio: Battista Cibò figliuolo di Arano, del quale si è detto nel discorso di Benato. Nel cui mese, e proprio nel giorno di San Bartolomeo entrò in Napoli con gran pompa D. Francesco di

Innocentio

LIBROQVINTO

Aragona figliuolo del Rè, che venne d'Vngeria, ou'era stato circa otto anni. Poi à a.di Settembre successe la morte di D. Indico d'Auolos Marchefe di Pefcara, e Gran Camerlingo del Regno,e fu con pompa sepolto nella Chiefa. Morte di In

di Monte Olineto; al quale succette Assonso suo figlinolo. dico d'Aua-Nel medesimo tempo O iueto Carafa Cardinale , & los.

Arcinescono di Napoli: ritronandosi in Roma, compiacendofi molto in quella Corte, chiamò a fe Alesfandro suo fratello, e li rimintiò l'Arcinesconato, con patto di regresso in caso di morte, il quale venuto in Napoli à 21. di 1485 Roberto S. Decembre, entrò nella Chiefa Cathedrale .

Seuerino 3.i
Nei primo di Maggio del 1485, nacque al Prenzipe di Principe de Salerno va figliuolo, il quale poi nella Domenica d 29. del- Salerno na l'illello fù batte zato, e chiamato Roberto come dell'Auo, fce.

de! che si fè gran festa.

Defiderofo il Rè fortificate, & abbellir la Città con none, e gagliarde mura nelli 3. di Luglio caualcò con pompa reale (benche il Paffaro, & il Mercatante dicano, che Mura della questo fatto fi facesse à 15. di Giugno 1484. ) portando Città fatte nella sua finistra Francesco Spinello del Seggio di Nido, da Ferrante il quale come creder si dene elletto sindico della Città in prunoqu. l'atto, & accompagnato da gran numero de Baroni, Nobi i.e Cittadini, lasciandos al quanto in dietro le mura. antiche della Città, si conferì apprello la tribuna della. Chiesa Carmelitana, oue con belle cerimonie, e pompa con proprie mani agiurato però dal Spinello ; pose la prima pie ra delle nuoue mura , le quali se continuorno mentre lui visse sino al monistero di S. Giouanni à Carbonara, del quale atto, apparue vna Inscrittione in marmo potta nel primo torrione con quelle parole .

Diuus Aragonea, qui surgit origine Cafar Italus, & pate ingens Ferdinandus, & armis. Dum tibi Parthenope mirs noua pergama factus Et simul aternum mansuras conderet Arces

508 DELL'HISTORIA DI NAPOLI

Hic lapidem primum fundauit numine dextro Franciscus Spinellus eques porrexerat illum Tempore, quo luly lux terna qua fluxerat hora Ex ortu Christi tria lustra deme quicenis .

In questa parte di mura vi surono tresserite quattro porte della Citta, cioè quella del Mercato; la Nolana. quella di Capuana; e l'altra di San Gionanni à Carbonara; benche quest'vltima al presente non è in piede, perche molti anni dopò fù per ampliar la Città vecupata d'altri eddifici), sopra le quali porte vi su scolpita in marmo la natural effigie del Rè sopra vn destriero con simile inscritttione .

# Ferdinandus Rex nobilissima Patria.

E perche quella di Capuana siì renonata con dinerse Statue di marmi, ne fu tolta l'effigie del Rè, e postoni l'infegne Imperiali di Carlo V. a tempo, ch'egli venne in Na-

de Baroni contro ilRè Ferrante.

e lua orig.

Nel medefimo tempo li Baroni del Regno congiuraro-Congiura no contro del Rè, come destintamente scriue Camillo Portio. L'Authori di questa congiura furono Francesco Coppola di Sarno, & Autonello de' Petrucci Secretario del Rè, quali col fauore dell'istesso Rè, si erano pareggiati di rendite, e di stati à maggior Prencipi del Regno . Antonello Questi per dir in somma quali lor fusicro, dico confor-

de Petrucci, me all'Autor prederto ; Antonello Peruggi nacque in-Teano Città predo Capna di beni del Moado poco agiato, fu poi nella Città d'Auersa notrito da Notar Giouanni Amirato Auerfano, e deuenuto giouane in lettere, & in creanza ben ammaeltrato, il Notaro auuedutesi che il Giouane di cotanta speranza inultimente seco dimoraua lo pole alli scruigij di Giouanni Olzina Secretario (ccme si disse ) di Altonso primo , e luo caro amico , il quale in Anersa veniua spesso per suo affare, oue sperò, che seco lui harebbe spatiolo scampo di esercitar sua Virtù . L'-

Olzina riceunto caramente il giovane si per compiacer al Notaro, come anco per il buon aspetto di quello, à Loienzo Valla, ch'in casa sua dimorana ( huomo per lettefe , e per dottrina chiaristimo ) lo diede per discepolos Antonello in picciol spatio di tempo riusci con marauiglia di tutti molto bene, e fu annumerato Cancelhero tra li scrivani di quello : Equante volte l'Olzina soura preso da diuerfi affari, non hauesse potuto gire dai Rè vsaua mandarui Antonello da cui per quella familiarità conosciuto virtuolo, e modelto, fù arrecchito, & esaltato tanto; che morto l'Olzina, il Rè ferrante non volendo commettere à più persone i suoi negotij e scritti, elesse soura ogn'altro Antonello, e non folamente lo creò Secretario ; ma vn'altro se stesso, in tanto, che quando li grauaua d'vdir alcuno, l'inuiaua da lui, acciò con maggior agio la dimanda. ascoltar potelle , e per quello rispondergli , il qual fauo- Moglie ; re, domestichezza, & autorità col Rè furono caggione figli di An-(come sempre auuenir suole ) ch'egli acquistasse ricchez- tonello de ze grandistime, e parentado nobile, togliendosi per mo. Petrucci. glie la Sorella di Anello Arcamone Conte di Borrello del Seggio di Montagna dalla quale generò più figli, e tutti con il fauore del Rè pose in grandezza. Il primo sù Conte di Carinola, l'altro di Policastro, il terzo Arciuescouo di Taranto, il quarto Prior di Capua, l'vltimo per la. sua tenera eta, non potè egli di estraordinaria fortuna. prouedere; madopoi per le sue rare virtù diuenne Vescouo di Muro. Il Palazzo di questo Antonello ancora. per grandezza, e per sito si poteua pareggiare con quello de gl'altri Signori titolati, in perciò che fù quello, che hoggi dise possiede per il Duca di Termoli aile scale della Chiefa di S. Domenico; & in ogni cofa egli fù tale, che non pareua in vil luogo nato;mà de suoi antecessori, la prima fortuna hauer hereditato. Francesco Coppola figliuolo di Nardo, che sa sepol-

Lorenzo

polto nella Chiefa di Santa Maria del Carmelo, quantun-Franceico que fosse d'anticha, e nobil famiglia della piazza di Porta Coppola, e noua, nondimeno feguedo i vestigij del suo progenitore, di- suafamiglia uenne tanto debito afli trafichi, e negotij, che prese no-

me dentro, e fuori del Regno: di effere il primo di quei Tomo 3.

510 maneggi, alla cui fama il Rè lo volse per compagno, dan-

doli il suo tesoro à maneggiare, con la cui occasione. Francelco con facilità ricchissimo diuenne. Il Re dal proprio interesse allettato; non permetteua, che nel Reame ninno vendelle, le prima Francesco non smaltina le sue mercantie,ne altri comparaffe, s'egli prima proneduto no fosse; qual compagnia col Rè si mantenne, in sin'à tan-

Terminio.

to, ch'egli fù intromelso nel confeglio reale, e che hebbe compre molte Naui. E secondo il Terminio, nell'anno 1464. hauendo hauuto dal Rè il Contado di Sarno sta Antenio to già de gli Vrsini, cominciò da se più nobilmente à maneggiarsi, e non era almondo chi di credito l'agguagliafse ; per il che in leuante , & in Ponente hauca tanta credenza che ad ogni sua richiesta li erano credute, e mandate merci di sommo valore, e se gli aggiongea anco il rispetto, che gli era portato da marinari, e padroni delle Naui , percioche tutti come lor difensore l'ossernauano, e nelle differenze, come arbitro lo chiamauano, e di più con grande ammiratione vna stanza grandissima. aperta teneua di vele, ancore, farti, artegliarie, e di tutte le altre monitioni, à qualunque numerofa armata fofficienti. Informa tronanfi il Conte di Sarno, & il Secretario

tario, e Cóte di Sarno.

Alfonso Du Petrucci abbondantissimi di ricchezze, e fauoritissimi dal ca di Cala- Rè, per la cui cagione costoro non cedeuano à qualsiuo; bria mimi- glia Baron del Regno, per il che eran da molti odiati, e co del Secre massimamente dal Duca di Calabria figliuolo del Rè, il quale souente dir soleua in publico, che suo padre per arricchir costoro seltesso impouerito hauca, per il che nonmandarebbe molto à lungo quel che suo padre tanto tempo dissimulato hauea. E di più hebbe à dire. Poicheli Baroni del Regno di danari giamai nelle Guerre foccorfo l'haucano, egli col tempo a quelli infegnar volea, come i sudditi il lor Signore trattar donessero, e gionse gransospetto à gli Baroni, quando questo Duca da Otranto ritornò vittoriolo, c'hanendo contro essi la mira, non. 6 pote contenere, che non portalse per cemiero al suo elmo reale vna scopa, fignificante di volerne scopar tutti gli Baroni , & alia fella del canallo certe taglie à fignifi-

impresa del Duca di Ca. labria.

car, che le teste troncar volea, cose tutte demostranti di voler quelli esterminare. Si giunge anco à questo vna. parola detta da esso Duca à Cola Caracciolo Barone di Villa Maina suo Cariffimo familiare, che douesse star allegro : per che in breue tempo lo farebbe esfer de i gran. Baroni del Regno, non per douergli donare tanto stato, c'hauesse superato gl'altri, ma ch' egli abbassarebbe. tanto i grandi, che di picciolo farebbe diuenuto il maggior . Queste minaccie si vedeuano anche fomentare da. fatti, perciò che spesso con ogni minima occasione sacea. alcuno andare à pescar senza reti, & essendo tutte queste. cofe considerate dal Conte, e dal Secretario, se vnirono con Antonello San Seuerino Gran Ammirante del Regno, e Prencipe di Salerno, con Pietro del Balzo Cran Contestabile, e Prencipe d'Altamura, Geronimo Sanseuerino Prencipe di Bifignano figliuolo di Luca, Pirro di Gueuara Gran Siniscalco, e Marchese del Vasto: Andrea Mattheo Acquauiua Duca d'Atri, con 12. altri Baroni titolati, & 12. non titulati. Questi tutti congiurati, & vniti insieme à Melsi, col'occasione delle nozze di Troiano Caracciolo figliuolo di Giouanni Duca di Melfi, mandarono per agiuto, e fauore al Papa; qual'era poco amico Papa Innodi casa d'Aragona , il quale volenticri accettato l'impre- centio viji. fa, bramando con questa Occasione far che Francischetto fuo figliuolo naturale diuenisse Principe, non veggendo parte alcuna in Italia, oue più aggiatamente colocarlo potesse, quanto nel Regno: e però si dispose trarne Ferrante, il quale riculaua pagare il debito censo alla Chiesa Romana, e ponerui Renato Duca di Loreno figliuolo di Violante figliuola di Renato d'Angiò discacciato dal Renato Du-Regno dal Rè Alfonso primo, e tosto mandò in Prouen za, acciò ne venisse à tal conquisto, che da lui il Regno ne, chiamariconoscendo; in ricompensa di honori, e signorie il figlio to dal Papa arricchisse. Alfonso Duca di Calabria hauendo odorati questi mouimenti de' Baroni, per aggionger li sospetto deliberò volersi impadronire del Contado di Nola, della Tripalda, e del Duca d'Ascoli, e ne spogliò li figli di Orfo Orfino sudetto; e non curando posporre l'honore al Comodo, postosi con le sue genti dentro di Nola, senza Diun

ca di Loreall'acquifto del Regno. niun contrasto la prese, e Madonna Paola con li figli se pregioni, la quale gettatalegli à piedi genocchioni lagrimando con supplicheuoli voci, gli raccomandò gli meriti del padre, e l'innocenza de' figli; ma non perciò l'auaro aneno del Duca fi piegò : ma per quietar gli Vrfini , à i quali parena, che di quell'ingiuria fuffer offesi, inuesti della Città di Nola il Conte Nicolò da Pitigliano, e si affaticò à persuadere, che quei gionani, non fusser figli del Conte O: fo, allegando, che quando nacquero, era tanto vecchio. che non gli harrebbe in alcun modo possuti generare. Il Patiaro loggiunie, che à 9. di Luglio questi due gionani con

la madre furono nel Castel Nouo carcerati.

Hor sparsa per tutto la cattura di quei signori tutti hebber opinione, il Duca di Calabria voler i Baroni esterminate, & i loro stati occupare : Talche il Prencipe di Salerno; e gl'altri congiurati mossi dalla paura, & inuitati da questa occasione, tolfer da gl'animi loro qualunque rispetto, e non più celatamente si armorono; ma assoldarono genti alla scouerra, e le loro fortezze monirono; il qual mouimento fù caggione, che in vn tratto tutto 'l Regno sossopra andasse. Le strade surono rotte. tolti i commercii, serrati i Tribunali, e ciascun luogo di confusione pieno; Ma i Baroni per dar tempo che i Collogati si armassero cominciorono a trattar di pace col Rè, per mezo del Prencipe di Bisignano il quale ritrouò il Rè Ferrante in apparenza molto disposto; ma con animo,che cellati quei sospetti, di non offeruare cosa alcuna... E per conchiuderla con ogni sollecitudine mando alla-Terra di Miglionico nella prouincia di Basilicata, oue la maggior parte de' Baroni ragunata era , à trattar le conditioni della pace. E dopò esserno restati d'accordo, i Baroni si risolfero per menar la prattica più à lungo, che'l Rè venisse da loro, e promettesse in propria persona. altrimente mai ficuri itati sarebbeno. Il Rè desideroso d scemar l'orgoglio di quel torrente, che gran ruina li mi-

Il Rè Ferra- nacciana, posposto ogni risguardo della Regia degnità, te và in Mi- con pericolo della sua persona à 10. di Settembre postosi ghonico per in via andò confidentemente à porsi nellemani di coltoro la pace . seguitato doi giorni dopò da Giouanna sua moglie, e poco

## LIBRO OVINTO:

dopò dal Duca di Calabria suo figliuolo; e gionto in Miglionico fù da tutti quei Baroni, che iui se ritrouauano con ogni honore ricenuto. Le dimande principali, che i Baroni fingenano volere col Rè pattuire furono queste, che i Baroni non volcuano nelle richieste del Rè perfonalmente comparire, dubitando, che fotto quel colore li facelle pregioni, e morire, che fulle lor permello di tener genti d'armi per difesa de loro stati. Che non douesse il Rè grauare i loro suditi di altro, che di ordinaria impositione. Che le sue genti d'armi non douessero nè loro stati alloggiare: e finalmente fusse lor lecito senza tor licenza da lui prender foldo, e fotto qualunque Prencipe militare purche l'armi non se impiegassero contro il Regno. Non restò il Rè, di non conceder loto ciò che li chiedeuano riprendendogli amoreuolmente, che per ottener quelle cose hanossero più tosto vosuto prender le armi, chenella sua benignità confidare, esortogli di più à gire dal Prencipe di Salemo, e fargli accettar la pace, promettendo loro ch'egli li terrebbe per figliuoli, & il Duca di Calabria per fratelli. Fero i Baroni sembiante di reltar sodisfatti di quanto al Rè era piaciuto, e per render- à Salerno . lo più ficuro l'accompagnarono fino d Terra di Lauore, e e di là n'andaro à Salemo, come promesso haucano di far accettar al Prencipe le conuentioni fatre ; ma il Prencipe in niun modo volle condesceder all'accordo: anzi per tener il Rè solpeso, li fè scriuere, che voleuz si raconcialsero certe cose nelle conditioni, & altre se ne aggiongessero, e per offeruanza di quelle, chiedeua, che D. Federigo fecondo genito del Rè in persona li venisse à promettere D. Federigo Federigo fidunque consenzedo il Padre le resolse à giene à Saterno ejus glio del Rè dicando con la sua prudenza hauer serma la pace, & iui Salerno. gionto fu da Baroni ricenuto, e falntato non altrimente, che à Rè si conueniua. Del che egli ne stana lieto, e maranigliofo,e credette potergli ridurre col padre a cocordia; nia cominciando à trattar la pace, gli tronò tutti alieni dall'intetion sua, perche egli voleua, che stessero sicuri sotto del Rè, e del Duca, e quegli lo richiedenano, ch'egli la Corona del Regno accertar voleffe, acciò dall'ingiuria d'amedue li dife

Conditioni della pace .

Congiura

Ferrance à

## DELL'HISTORÍA DI NAPOLI

defie : ma egli effendo prudente, e di concordia inespugnabile col fratello, si dispose à far lor conoscere l'errore in cui sepolti stauano; disse che'l di seguente harebbe le lor raggioni vdite: & intorno à quelle ragionare. Venuto il gior no il Prencipe hauea fatto ordinare di molte sedie nel suo Palaggio di gradi di ciascuno conuencuoli; ma sopra mo-Oratione do eminéte, e popola quella di D. Federico, & alsétati tu ti

pe di SalernoàD. Fe. derigo.

del Prenci- il Principe riuoltoffi à lui, e tacendo ogn'huomo cosi disse Signor mio, non perche io sia il più prudente di quest'al tri Illustriffimi Signori, che qui sono, mi tolgo à persuaderui che'd'huomo priuato diuentati Rè, e di foggetto padrone; ma perche la causa, e cosi ageuole, che non merita, che questi Signori vi si affatichino, trattandola con quel Signore, ch'è colmo, ricco, e compiuto di tutte le scienze; e per ciò non adornerò il mio dire con parole magnifiche, e graui,ò di colori rethorici coprirle essendo di natura tale la Verità, che più candida à riguardanti appar schietta, pura, che ornata, e lisciata. Ne meno entrerò ad accusare il Padre, ò il fratello vostro, perche oltre, che non conuenga à gradi nostri con le parole far vendetta dell'offese : ma perche il Rè, essendo vecchio non hà più pensiero delle cose, & il Duca corre con quei peccati, che egli da la natura, la quale sù forzata à produr lui superbo, e rapace, hauendo à voi Signore tanta humanità, e liberalità fernata... Niun'è di questisignori, che qui d'intorno vi fanno si honorata Corona che no si senta offeso da Lui, niun'è che da Voi non si senta beneficato. Ciascun teme, che succedendo eglialla Corona habbia à veder perduti gli Stati, morti i figli, e suergognate le mogli. Ciascun spera, che ascendendoui Voi nell'hauere s'habb:a à far più ricco, più beato ne' successori, e più honorato nelle donne; Non è marauiglia dunque, se l'vno per padrone desideriamo, e l'altro come tiranno odiamo, per che quella. causa è giusta ch'è necessaria, quell'armi son pietose, e fante, mediante le quali ciascuno difende la robba, li figli, e l'honore. E come non dobbiamo noi con raggion temere di esser rouinati, & estinti da colui c'ha voluto spengere i suoi ministri in canti modi ? ha ingannato gli amici e gli nemici con ogni sceleragme perseguitati. Ciascun.

animale ; quantunque irrationale , e priuo d'intellerro dalla morte fugge, e la vita cerca di conseruare, quanto maggiormente Noi , che raggioneuoli semo dall'empie mani del nostro nemico scampando a te, come amico, & vnico nostro refugio ricorremo, ti pregamo à torre il dominjo de' cuori, e delle volunta nostre, e liberarci da questo timore, che perturba, & opprime gl'animi nofiri, ne tisdegnar che sei del Rè, secondo nato, per che i Regni non prouengono sempre a coloro, che le leggi hanno ordinato, ma à quei, che li sanno con prudenza. reggere, e con fortuna mantenere. Alfonso auolo tuo di buona memoria priuò il Rè Gionanni suo fratello à cui di ragione questo Regno perueniua, & à tuo padre, che non vi haueua à fare il concesse, stimando, che per l'vno in continua Guerra, e per l'altro in perpetua pace durar donea. Oltre, che non si può dire, che la Giustitia non sia dal canto tuo,e nostro, atteso questo Regno, e beneficio di S. Chiefa, & è vsanza de' Sommi Pontefici concedersi à censo à suoi benemeriti dal qual'hoggi vien donato i te, come degno di tanto dono: Ma posto che il Duca con l'armi se'l voglia disendere, con quali danari, e con che soldati il fara egli ? negandoli Noi, & in fua ruina armando? la potenza de i Rènon nasce con effi: ma vien lor data, e tolta da Noisuditi, perche oue non è chi vbbedisca, nulla gioua il comandare. Ese Firenze, Milano hauessero par voglia di souvenitlo, come tale genti à lui passar potranno ? haranno forse le ali , à saltar tante Propincie della Chiesa trà cffi, e Noi traposte? Ne men dei credere che'l suo vecchio padre non habbia à secondar la volontà de gl'huomini, e di Dio, anzi si terrà del tutto padre felice, hauendo trà figliuoli qualche vno giudicato degno dello scettro, e della Real Corona Ramentati dunque di esser nato con Noi, che questo Ciclo, e questa. belliffima parre d'Italia ti hà nel mondo prodotto per vno scudo, e per vn porço à gli sconiri aduersi, e naufragij suoi. Vinca nel cor tuo la Pietà delle miserie nostre, & abbraccia i nostri innocenti figliuoli, folleua le spauentate madri, e finalmentre non foffrire, che cacciati dalla necessità viuente ne corriamo per salute nel grembo di genti Barbare, aliene di lingue, e varie di costumi, come senza fallo auuerra, non accettandociTu per serui tuoi. Fauello il Principe in vero con tanto ardore, che i circofrantiguidicorno, che D. Federigo non harebbe potuto ritrouar cagione di scusa, e rifiutare il dono, e percio ciascuno s'empiua di speranza, non dubitando punto della gratitudine sua; ma egli postosi pur in animo di non volerlo accettare, cosi rispose.

Risposta di D. Federico

Illustristimi Signori, potrebbe altrui parer dubio, à chi io mi debba hauer obligo maggiore, ò al Duca mio fraall Baroni , tello, ò à Voi, perche come dite) s'egli offeso non vi hauesfe, & oltraggiati. Jo che nell'vno nè l'altro hò commesso per auuentura non vi parrei si buono, e si lodabile; ma Io son pur risoluto di esser à Voi più che à lui debitore. tanto è grande l'honore, che mi fate, pur piacesse à Dio, che'l concedermi questo Regno con gl'effetti fusse in vostre mani, essendo cosa chiara, e manifesta, che quei dominij, che con fraudi s'acquistano bisogna con gran forza mantenergli, e maggior fraude viar non fi puote, che'l fraterno stato, contra il voler del padre, delle leggi, e de' costumi vsurpare. Il Regno poi è pieno di taute fortezze, e prefidij, che appena la vita di due Rè tutti valorosi, e sempre victoriosi, bastarebbe a vincerli, & espugnarli, massimamente, che buona parte de Baroni aunezzi alle armi fegueno il Duca, il quale aunenga che da Popoli sia mal voluto, & odiato, manifelta cosa è, che da soldati, con li quali s'harebbe a far la guerra è amato, & adorato. Veggo anco Signori, che poco prudentemente le maniere mie con quelle del Duca sono agguagliate; perciò che quale proportione volcte Voi, che sia dal Rè ad vn huom prinato, ò dall'vsficio mio à quello di lui ? Ne è marauiglia, me hauer con gli studi delle buone lettere fatta piaceuole la mia Natura; & egli con l'effercitio delle armi terribile, e feroce, perciò che le qualità dinerfe dalle discipline richieggono, e così sempre suro, e se dimani faceste me Rè, lo sarei forzato lasciar i miei antichi costumi ; e prender i suoi per confermatione del grado Reale, maneggiando le guerre, imponendo nuoue grauezze, afficurandomi del malcontenti, & in somma adoperando tutto quello, per lo che, egliè da Voi odiato, e temuto, di modo, che

non molto anderiamo, che vi arricordarefle, à deponere me vecchio Rè, & vn'altro nuouo cercarne, le quali mutationi (credete à mè ) si faranno sempte con vostro poco honore, & infinito danno, perche al Principe nuouo fà mestiero prima d trarne il vecchio, e poi premiar chi vel hà posto, & à mantenersi lo stato, ma colui, che vi è anticato ha passato le due prime difficoltà, e con necelfità minore fente l'vitima. Talche Signori Illustrissimi da queste raggioni consigliati : preparateui hoggi mai d tolerar gl'incomodi, che naturalmente souraltanno à sudditi : Vincete con la vostra liberalità l'altrui necessità , e recateni etiandio à bene, ch'io non riceua il dono profertomi, e che prima vi resti amato compagno, che odiofo Padrone.

Appena hauca D. Federigo finito il suo ragionamento, che si viddero in vii momento, quasi tutti i volti de gli ascoltanti, cambiati, e discoloriti, & in vece di quell'allegrezza, e confidenza, che da prima mostrauano, destossi in loro vn mormorio, & vn timore presago del male, che di quella congiura refultar douea, onde in cambio di farlo Rè fuelando l'adulatione di tanti honori, che per loro partico. lari interessi, più che per lo douere fatte gli haueano, lo fe- alzano l inron prigione. Etosto per più anuigorar l'animo al Pon- segne delPa tefice, le Bandiere con le Pontificali insegne alzarono, il che pa. fù di molto biafimo. Ciò inteso dal Rè, si risoluì di disu- Il Rè cerca nire il Conte di Sarno da gl'altri Baroni congiurati, perciò difunir'i Ba che non potendo vincere con l'armi, cercò superarli con, roni cogiuindustria.

Vincasi per fortuna , ò per ingegno .

E con le promesse temporeggiare, promettendo di dar Il Rè Ferraper moglie à Marco suo primogenito la figliuo a del Du- te da speraca d'Amalfi, e sua nepote, con le quali dimostrationi, za al Conte e promesse à fatto da Baroni lo suelle, e per tutta la guer. di Sarno di ra lo mantenne ne' suoi voleri, e senza intermissione verfo il Pontefice si riuole, credendo, che questo fenza rifguardo alcuno con l'armi temporali affaltar lo doucfle. Poi egli nel tempo stesso come il Passaro, proprio Passaro. nelli 17. di Ottobre, mort in Roma il Cardinal D. Gio- Ferrante fi uanni suo figlinolo primeramente cercò giustificar la

prepara al

Tomo 30

Vuu

contro li Ba sbigottina gl'huomini, i quali non si disponenano à guerreggiare contro la Chiesa Romana, per il che d 12, di Nouembrenella Chicla Catredale di Napoli in prefenza del-Morte del la Nobilta, e Popolo, e di molti Capitani, e Baroni, fe leg-

Aragona.

Cardinal di ger vna protesta, che con il Papa non voleua, ne haucua. differenza alcuna, che tutto il fuo apparato di Guerra eraper guardia di sè, e del suo stato, e non per offendere, ne occupar l'altrui, promettendo anco di douer effer sempre dall'Apostolica Sede obedientissimo figlio. E presto si voltò à far ogni prouisione per la guerra, e ne mando Altonfo fuo figliuolo con l'efercito alli confini del Regno, & egli se ne restò in Napoli molto prouisto, hanendo anco

Feriate P. c-

pitano

cipe di Cap, radunato vn'altro efercito, e datolo à reggere à Ferrante Prencipe di Capua primo genito del Duca, e pottogli à lato per moderar la giouenil età di quello il Conte de 'Francesco Fondi, quel di Madaloni, & il Conte di Marigliano, col Duca di S. qual afficurò la Citta, Mandò anco in Puglia D. Francesco suo quarto genito Duca di Sant'Angelo à guardar le

Terre, di maniera che'l Pontefice mollo da quelli anda-Renato Du- menti, entrò fortemente sospetto, e non vedendo compaca di Loreno rir Renato Duca di Loreno, con molto studio mandò à Venetiani perfuadendo loro à far feco lega al conquifto Il Papa cer- del Regno, offerendogli dopò la Vittoria buona parte di

ca agiuro à quello ma i Venetiani hauendo confiderata la riufcita, che Venetiani p doucuano far i Baroni conginrati, dopò molte confulte la conquista fatte deliberorlo non abbandonar il Pontefice, ne in apetdel Regno. ta lega entrar contro il Rè, e perciò determinora rimoner dal lor foldo Roberto Sanfeuerino lor generale, Roberto come che la loro Republica da ogni lato in pace se ritro-Sanfeuerino uaua non hauendo più del fuo feruigio bilogno, e per via

ValotofoCa fecreta tanto agintarlo, ch'egli doueise armare 200. Caualieri, & altri tanti fanti per soccorrer il Pontence, licenti2to danque Roberto, il quale confiderando l'Vtilità dell'Impresa, e l'honore, che ne gli perueniua per gir all'acquisto di un tal Regno, & à difesa della S. Chiesa, e di suoi Sanfeuefini, prestamente in punto si pole con vua fiorita-Canalleria, con la quale fu dal Papa condotto a suoi stipendij.

LIBRO QVINTO

In questo tempo nelli 10. di Decembre 2 3. hore di not Federico di te, (come nota il Passaro) D. Federico d'Aragona, scam Aragona sca pò dalla prigione di Salerno, one era stato circa venti gior- pa dalla prini, e su per opra di vn Capitano de' Corsi, che teneua il gione. Prencipe di Salerno flipendiato, detto Mariotto Boggi, il quale hauendo fatto vestire D. Federico da Donna, & egli con dire, ch'era fua innamorata, lo fe vícir di Saletno, e lo confignò à Grandonetto d'Olifio cetarefe, il quale convna barca lo conduste in Napoli; Questo cerarese dopò sù sempre ben veduto da esso Federigo, per la intercessione del quale hebbe dal Rè Ferrante prinileggi grandissimi di franchitie per la sua patria, etrà gl'altri, ch'essectaresi douessero esser trattati nelle loro occorrenze per tutto il Regno nel modo ch'erano trattati i liparofi: quali privileggi poi furono ne' 24. di Giugno 1494. confirmati, & ampliati dal Rè Alfonso II. le cui franchitie sin'hoggi di essi cetarei godeno. E Mariotto Boggi ancor lui ne fù remonerato, essendo stato fatto Barone di Arnesano Castello di Leccio, il quale fin'alla nostra età, e posseduto da i pronepoti suoi. Hor gionto D. Federico in Napoli a 13. del detro entrò dalla Porta del Mercato, que su dal padre, e da i fratelli,e da tutti gli Officiali, e Magistrati della Città lietamente incontrato, e salutato. Comendauasi la sua soflanza, e l'amoreuolezza col fratello : el'ybbidenza col pacre, dicendo esser maggiore di Rè, colui che i Regni dispreggiaua. Era finalmente il suo nome per le bocche di

Poco dopoi Alfonfo, effendofi presentato fin alle porte di Roma, se molte battaglie con gli Ecclesiastici, con. hauer Ruberto Sanfeuerino fempre all'incontro, e fe molto danno allo stato della Chiesa, per il che nacque nella. Città di Roma incredibil spauento, ponendosi tutta in armi , & ogni giorno faceuano fierissime scaramuccie: Mà essendosi i due esserciti incontrati alla Campagna di Velletri , si attaccò fra loro vn terribile fatto d'armi , nel di Calabria quale essendosi per il spatio di quattro hore combattuto à Velletto. con varia fortuna , al fine Alfonso Duca di Calabria vi tù rotto, e fuggendo farebbe stato prigione di Ruberto s'egli non fusie trato valorosamente difeso da so. Canalli Tur-

tutti lodato,e celebrato.

de Cetateli.

chi, i quali egli menò seco stipendiati dà Otranto, ne anco dopò farebbe forsi scampato se la sorte non l'hauesse aggiutato, poiche'l giorno seguente dopò la battaglia,amnialatoli Ruberto frà pochi giorni se ne morì, egli furon fatti questi trè versetti volgari.

# Roberto Io son, che Venni, viddi, e vinsi L'inuitto Duca, e Roma liberai, Eme di Vita, e lui di gloria estinsi.

Per la cui morce il Duca di Calabria rifatto di forze titornò al campo. Il Papa essendo tre mesi assediato, e non vedendo comparir Renato, ne altro foccorfo, molestato dal Concistoro de' Cardinali; perche i Soldati de' Baroni del Regno (per non hauer la paga) lo stato di S. Chiesa rouinauano trattò di pace, e fu conclusa circa il mese di Maggio del 1486. per mezo dell'Arciuescono di Milano, e dell'Ambasciador di Spagna, la quale siì accettata in. nome di Rè, Ferrante da Giouanni Pontano huomo letterato,e di molta eloquenza, nella qual pace il Papa volle Giouanni non solo consernar le Ragioni della Chiesa: ma anco lo itato alli Baroni, e su con questa conditione fermata., Conditioni che'l Rè riconoscesse la Chiesa Romana per Superiore, pagandogli il consueto censo, e si rimanesse di molestari Baroni mal Baroni. Si dolfero grandemente i Baroni del Papa per contenti del cargion di questa pace, parendo che con tutto ciò sarebbono dal Rè maltrattati. Per il che Pirro di Gueguara Gra Siniscalco di dolor grande, & estrema malinconia se ne morì . Gl'altri timendo la lor ruina vnitamente se ne ritirarno alla Cidogna, & iui indarno i lor passari errori ne ramarichi, e pianti dimorauano. E fra le pene hauendo molti rimedii pensati, e discorsi, altro scampo alla lor estrema sorte non trouorno, che lo star vniti, e fortificare le loro Rocche di buoni presidij de genti : e sin al nuouo tempo mostrar il viso alla fortuna, e trà tanto mandorno diligenti huomini a Roma, a Vinegia, & a Firenze à conuocar aggiuti, ne mancorono di quelli, che differo doueth mandar Ambasciadori al Turco, che haucria

1486 Pace colue: ratrà il Papa,e'IRèFer rante .

Pontano. della Pace. la pace

Morre del Gran Sinte fcalco. Baroni alla Cidogna.

LIBRO QVINTO:

ueria possuro lor ministrare pronto soccorso, e non è dubio alcuno, che le Baiazzetto frd i Prencipi de Turchi prudentissimo con darlo ainto non hauesse distele le mani à si felice, e propinqua occasione, la quale non altrimenti all'Imperio d'Italia, à lui apriua le porte, che altra fimile ad Amurate suo predecestore quella della Grecia hauesle . F. per assicurarnosi insieme alli r r. di Giugno postisi nel tempio di Sant'Antonio della Cidogna auanti il San-nouo insietissimo SACRAMENTO, e d'intorno Notari, Gio- me si oblidici , e Testimonij sotto milli Scongiuri all'vna , e l'altra , gano . fortuna si obligarono gli stati, e le persone scambicuolmente, e poco dopò con animi intrepidi alla difesa dei lor luoghi si condustero, con animo di douere ostinatamente dalle ingiurie del Rè difendersi. Di ciò auisato il Duca di Calabria se indrizzò tosto, e ne andò sopra lo stato di Bisignano, e ritrouandoui gran disesa, deliberò vincer per altra via, che con l'armi, la onde proferse al Pren-Assuria del cipe d'Alcamura, & a quel di Bifignano, coi compagni, Duca di Cache s'eglino li confignaffero le fortezze lasciarebbe lor go-labria. dere in pace il rimanente de gli stati , e se eglino per ester di quelle dentro il Regno non si tenessero sicuri , daua lor facultà, che stessero oue più grato lor fusse, ed egli loro stati senza impedimento i frutri raccoglier potessero . I Baroni intela l'offerta, accettarono la conditione della Pace, e refero le fortezze al Rè, & à 26. dell'iltefforitor- clusa' co gli nati dal Rè, furon da quello, e dal Duca humanamento Baroni. racolti. Ma il Prencipe di Salerno, che non si stimaua sicuro senza le fortezze, sospettando che la clemenza de Il Prencipe padroni non hauesse à durar molto, esperando con la sua di Salerno presenza far repigliare la guerra al Papa, & à Francesi gionto in Napoli con gl'altri , determino partirfe , il che parte d'ille intefo dal Rè, preuenendo il danno che gli venerebbe, fecostui dal Regno víciua, cercò hauerlo nelle mani, & hauendo mandato molte genti ne i luoghi, per dou'egli passar douea; Il Prencipe sospetto dell'agguato di mezo giorno veltito da molatiero (come per antica tradition fe tiene) con i proprijsuoi cariaggi vsci di Napoli, & essendoglidetto dalle spie del Rè ; Fratello il Prencipe va in-Roma? rispos'egli si signore, domattina per tempo viene:

Baroni di

poli, e per far più celebre la Felta, vi conduse quasi tutto l'oro, e le gemme pretiose, che in tutto il tempo di suzvita radunato hauca, e forfi con altro ginditio di Dio, ac-: ciò quello, che'l Conte in tanti anni aurdamente faticato haueua in va sol giorno disauedutamente perdesse. Venu-! to il giorno, che'l Conte credeua la spola del figlinolo à del Re alCo cala condurre, si vesti elso, e gli figli con grandissima pom- te di Sarno, paima come intele, che la Duchessa di Calabria Hippolita Maria Sforza non veniua alla festa : andò egli di persona nel Castello di Capuana ( come nota Antonio Terminio) à ritrouarla, & à forza di preghiere à venir l'astrinse, & accompagnandola. Ella, che sapeua l'ordito inganno come buona Christiana mostrana al Conte segno di mestitia, & non di allegrezza. E gionti alla sala del Castello tronomo apparati, come da donero si douesse sar la festa. Ini ridotto il Conte con tutta la sua brigata com'in sicuro ricetto. Il Secretario anco con sua moglie, e figli, come conoscenti, e samiliari del Conte, tutti con habiti pompoli, e ricchi al sponsalitio venuti erano, e mentre con eccelliua pompa fi ballana,e fi aspettaua ne venifie fuora. il Rè con la sposa, e si desse principio alla desiata allegrezza; Víci Pascouale di Garlo Conte di Alife, e Castellano del Caltel Nuouo à cui si era ordinato quanto far si douena, il qual hauendo fatto serrar le porte del Castello, disse al Secretario, e al Conte; che't Rè li voleua, & entrati nella feconda camera, non furono al Rè condotti, ma al fondo di vna Torre, apprello furno ancora fatti prigioni i figli, e les 110. moglie di quelli, ò miferia humana, one il Côte speraua tronar il porto, ini ruppe, e sommerse la sua naue, cosi sempre i nostri mal misurati disegni ci soglicno ingannare,e ci sanno Sarno, e il Se accorgere, che i padroni si hanno à timere, e non dispreg-

Fù si ingordo il Rè delle robbe di costoro, che sin'à le mule, che i priggioni, come partecipi della conginra caualcate haucano, tè condurre alla fua stalla, ma in tanta varieta di fortuna non apparue cofa più di memoria degna, che i mouimenti de gl'animi della sposa, e di quei Signori, e Si- Confusione gnore, che alla festa venuti erano, perche nel cominciar de grande. balli, snoni, e canti, seguì la cattura con meraniglia, dolore,

Inganno

Antonio

Garlon Co-Castell. del Castello no

cretario con i figli pre-

524

e timore de tutti non s'vdiua altro, che ramarico d'amici, pianto di parentislamenti di Seruidori, querele di Donne, e tumulto de Soldati, la cui infolenza crescena in tanto, che i vgualmente metteuan mani tanto à quei, che s'haueuano à lasciare, come à ques che se haueano à ritenere, chiusero le porte, alzarono i ponti, & il tutto s'empi d'armi, di strepito; e di confusione. La fama ancora peruennea nella Città, rese attonita la plebe, timida la nobiltà, e disperati li Baronia percioche se dicea , il Rè non solo hauer carcerati quei di dentro:ma mandato anco per gl'altri di fuori, come volesse tutto estinguer il nome de Baroni, che per innanzi così aspramente trauagliato l'haucuano, il qual solleuamento non posò mai , finche non si differratiero le porte del Castello, che da i prenominati in fuora tutti gl'altri furono licentiati. Se viddero quelli, che vscirono con color palido, con le membra tremanti, con le voci interrotte, come che da grandissimi pericoli scampati sustero. Hauca ciascuno di questi mille, che li sforzauano à narrar il fatto, tutto il modo dell'inganno vgualmente bialmauano. Li retenuti preggioni furono il Secretario Petrucci, Francesco Conte di Carinola , e Gio: Antonio Conte di Policastro fuoi figliuoli, Anello Arcamone cognato del Secretario, Francesco Coppola Conte di Sarno, Marco, e Filippo fuoi figliuoli, e Giouanni Impon Catalano; Il Rèmandò tolto commissari à spogliar le case de' prigioni, cosi in Napoli, come à Sarno, e furon condotte [ fecondo il Paffaro ) à 29. dell'itteffo le robbe del Conte, che refero à riguardanti vna sembianza di trionfo antico; perche di quanto di bello , e pretiofo si poteua nelle Pronincie del Mondo trouare, il Conte di Sarno la fua Cafa n'hauea ripiena : Ma quel che à tutti recò marauiglia grande, fù il ritrouarui 47. pezzi d'Arteglierie militarmente ne carri colocate, che se nell'altre Rocche di Baroni fusse stata la metà di quella pronissone il Duca di Calabria non gli harebbe già mai per forza vinti, ne per accordo ingannati. Non volle il Rènel castigar costoro vsar l'imperio, ma à quattro Giodici ne diede commissione, come nel processo di questa Causa si legge del predetto mese di Agosto, il quale fia in Stampa, e fi conferua in mio potere, e furon-Anquesti.

Paffaro'

Andrea Mariconna V.I.D. Vice Protonorario

Giulio de Scorciatis V.I.D. Luogotenente del Gran Camerlingo.

Gio: Antonio Carrafa V.I. D. Vice Cancelliero della Macfià del Rè.

Cola Francesco Persico V.I.D.

à quali commesse di pigliar informatione contro li prederti, e formar processo, víque ad sententiam exclusive, con internento di quattro Baroni, cosi disponedo l'antica Legge posta da Federigo Imperadore Rè di questo Regno per honor del Baronaggio, e furon li seguenti.

Giacomo Caracciolo Conte di Burgenza Gran Cancelliero del Regno, di cui in molti privileggi de Dottori di

quei tempi si sa mentione.

Guglielmo Sanfeuerino Conte di Capaccio.

Restaino Cantelmo Conte di Popolo, e Scipione Pandone Conte di Venafro.

Dopoi che i Commissarij suderti hebber con molta diligenza esaminati i principali co i testimoni, eglino punto negando i loro errori, anzi quelli accertando, rimettendosi alle gratie del Rè l'vsciua di bocca Peccani miserere .

Formato l'ampio processo, su a' deliquenti dato il termine di diece giorni ad defendendum, tra'l cui tempo furon. dati per coadjutori dal Rè i sudetti Commissarii, Giouanni Setario V. I. D. Berardino Marchese di Napoli V. I. D. Giudice della gran Corte della Vicaria, Geronimo Spera Deo V.I.D. Pietro d'Oliviero V.I.D. Domenico di Caivano V. J. D. e Giudice della Vicaria, Gio: Andrea di Cioffo di Pozzuolo V.I. D. Presidente della Regia Camera della. Summaria,e Corrado Coriale V.J.D.

Tra questo tempo, e proprio nelli 26. di Ottobre, morì in Napoli, nel palco del Castel nouo, D. Carlo figliuolo del Rè ditenera età, e fu con belliffima elequie portato de gliuolo del pellire nella Chiefa di Monte Oliueto, accompagnandolo il Prencipe di Capua figliuolo del Duca di Calabria convna gran gramaglia, e con gran numero de Baroni, come

nota il Paffaro .

Nel penultimo dell'istesso sù ordinato dal Rè, che i Comiffarij fudetti procedeffero à votar la canfa , e fpedirla. Tomo 3. Xxx

Morte di D. Carlo fi-

Paffaro .

Fiscale

Istanza del di giustitia, e nelli 2. di Nouembre comparse Giouanni Procurator Galuccio Regio Procurator Fiscale auanti i Commissari,facendo istanza che i trè delinquenti di Petruccio, conil Coppola priuar si doucisero d'ogni dignità, e nobiltà, e quelli condennare a'la morte, per hauerno conspirato, congiurato, e machinato contro la Sacra Maesta, e contro iliDuca di Calabria suo figliuolo:al quale fù rispotto, ch'essi farian giuftitiati.

Sentenza giurati.

Nel di seguente a' 3. del detto si congregarono i Comcontro li co. miliari nel Castel nouo alla Camera detta delle Rigiole, e procederno al votar della caufa. Il primo de' quali fù il Primo voto Carafa, il quale fù di voto. Che Antonello de Petrucci, del Carrafa Franceico, e Gio: Antonio fuoi figli, Franceico Coppola. per hauerno commesso crimen lasa Maiestatis, offenden. do quella Maestà in ribellione, douessero esser prinati di ogni dignita, Contadi, nobiltà di Canallaria, ed vifici). & ancora di esferli leuata la testa, che in ogni modo la lor apima fulse separata dal Corpo,e lor beni tanto mobili, quanto stabili, burgensatici, e feudali, ragioni, & attioni, che à ciascuno di loro competetiero, Città, Castelli, gioie, denari, & altribeni di qualfiuoglia modo; tanto nel Regno, quanto fuori, tutte deuolumo, & applicar si debbiano alla Regia Corte ; niente di meno egli le raccomanda alla cle-Voti de gli menza della Sacra Maestà del Signor Rè. Votaro poi gli altri con questo ordine, cioè Scorciatis, Persico, Setario, Marchele, Sperandeo, Oliviere, Caluano, Ciofto, Curiale, e. Mariconna, e confirmorno quanto il Carrafa, haucua votato tutti vniforme contro li quattro sudetti. Poi nelli 12. del predetto, congregati l'istessi Commissarij nel prenominato luogo feron chiamare li 4. Baroni già deputati ad interuenire alla causa, come si disse, cioè il Conte di Burgenza, il Conte di Capaccio, quel di Venafri, e quel di Popolo, a' quali fatta la relatione di tutto il processo, & delli meriti di quello, tanto delli testimoni, quanto delle proprie confessioni dell'inquisiti , e del voto per essi dato, pregorno, e requisirno essi Baroni, che douessero dire il

lor voto fopra la caula, e processo predetto, acciò essi hauessero potuto più maturatamente procedere alla senten-

altri tutti co forme alCar rafa.

Rilposta de' Baroni .

### LIBRO QVINTO.

prudenza grande di Sua Maesta, e quanto con maturo giuditio fi era portato in commetter la causa sudetra , conquanto zelo fi eran effi oprati nel fabricar'il processo . ringratianano la Macfid del Rè, e per debito della giufticia respondeuano alla loro giulta dimanda, dicendo,

, Signori noi fiamo de leggi, e capitoli idioti, nè hauemo , fludiato, e per non hauer quello giuditio d'intender le , leggi, ne rimertemo alla scienza, coscienza, parere, , giuditij, e voti di voi altri Commissarij deputati in que-, ila caula per la Macha del Signor Re. Nel feguente giorno terzodecimo del predetto congregati i Commilfarij di nuovo co i Baroni nella Sala grande del Castelnouo, e con essi Alessandro de Comitibus d'Escolo milite Regente della gran Corte della Vicaria sedentino pro Tribunali, fiì letta, e publicata la fentenza per Anto-

nello Sapone di Napoli Secretario del Sacro Confeglio, vna con Michele Ricca di Napoli Mastro d'Atti in detta caufa, presenti tutti quattro i rei, i quali furono conden-

Sentenza rublicatacó quenti.

nati alla priuatione di tutte, e qualfinoglia dignità, titoli, honori, Contadi, nobiltà, vilicij, e cauallaria, & ancor di esserli leuata, e ssoncata la testa, che in ogni modo la lor anima sia separata dal corpo, e li loro beni siano applicati alla Regia Corte:il che fatto Notar Giouanni Galluccio Regio Procurator Fiscale ande al Rè per l'exequatur. Non volle il Rè, che in vno di morissero tutti: ma li volfe dividere in più volte, mostrando venirui forzato, & anco per spauentar gli altri , talche à 11. di Decembre de Francesco , Luned fe morir Francesco Conte di Carinola, e Gio: An- GioA tonio il fratello Conte di Policastro figli del Secretario . nio Petrisc-Il Carinola per hauer affentito al Conte di Sarno, & hauer cigiustituati perpertito; il fratello fù ad hore 18. firafcinato da vn paro di boui per li più frequenti luoghi della Citrà, gridan-

dogli il banditore dauanti la qualità del lor fallo, poi nel mezzo del mercato di vn'eminente catafalco fù (cannato. & a quattro pezzi diuifo , e posto nelle principali porte della Città, que lungo tempo stettero in testimonio della leggerezza, & infedelta fua. Al Conte di Policaftro alle 22. hore fù tronca la testa nel sudetto catafalco, e tosto fù

XXX 2

à Frati di S. Domenico concesso, che alla Cappella del pa-

dre lo riponessero, la qual Cappella è quella prima à man sinistra entrando la porta delle scale grandi di essa Chiesa. Seguita de' due fratelli l'acerba morte peruenuto à notitia al Conte di Sarno, & al Secretario, l'yno cominciò à disperar la vita, e l'altro tampoco curarsene, che conpreghiere sellicitò la morte, pur il Rè la soura sedette. cinque mesi, ne quali più volte, per tentar la costanza del Segretario con aggeuolarlo di pregione lo pose in speranza di perdono: ma tuttania lo ritronò più fermo, e duro nel suo proponimento, dicendo, che se bene gli è opinione per l'incoltanza della fortuna i felici non douere abborrir la morte, ne gl'infelici, nondimeno à gli liuomini sani à sì matura età pernenuti, il voler viuere senza. honore, manear de' figliuoli, di tanta dignità, vobidire a chi hauea comandato, morte, e non vita desiderar donea, di maniera che venuto il determinato giorno fatto loro (fecondo il costume) da' Sacordoti confortatori, à sapere vna sera innanzi. Il Conte à quello, che andò da lui, sdegnolamente diffe, non hauergli apportato cola nuoua, : ma il Segretario abbracciando il suo, lo ringratio, affermando in que' tempi non hauerli potuto recar più lieta. Secretatio,e nouella, fiche de' fuoi commessi errori chiese perdono, e. denotamente ricenè il Santiffimo Sacramento, e fattofi venire i nuoui vestimenti, come se à nozze, e non alla morte andar douesse, con animo tranquello, e fermo viso, tutta la seguente notte in oratione impiego, e venuta la luce del giorno, che fù alli 11.di Maggio 1487. di Venerdì con il medefimo andar di prima al luogo del supplicio si conduste. Hauena il Rè dentro la porta del Castello nuouo in mezo del piano fatto fabricar vn palco tant'alto, che dalla Città voder si potea, soura del quale alle 14. liote, asceso il Segretario, hauendo all'incontro à vederlo morire tutto quel Popolo, che per tanti anni con fomma. prudenza. & humanità corretto hauca. & erta la fronte in-

> alto li riguardò, e venutogli prestamente a memoria la passata autorità, più che la presente miseria: tutti discopersi il capo li ferono riuerenza, con tanto filentio, attentione, e timore, che pareua quel di non vu folo, ma tut-

Morte del del Côte di Загпо.

1487

ti douer morire: nondimeno per dimostrare, che l'innocenza

# LIBRO QVINTO,

cenza della vita preterita non li faceua timore la foura veniente morte, lietamente il collo sù'l ceppo diede, con miglior fama, che fortuna, di quelta dolente vita in due pezzi il corpo rimale. Fù Antonello di Petrucci Se- Qualità di gretario huomo scientiato, e di alto intendimento, & oue Antonello gli conueniua piaceuolezza humanissimo, e doue rigideza di Petruccio za seucrissimo, su egli amator de' buoni, e persecutor de' cattiui, studioso, e tanto amator de' letterati, che da tutti era grandemente offernato:nel parlat grane, & eloquente, nel configliar risoluto, e gioditioso, cauto nel ritrouar i partiti, e diligente in eleguirgli, tal che non fia meraniglia le Alfonso, e Ferrante due Rè fra gli altri, che fi habbi memoria prudentissimi, hebbero costui come compagno, nè dopò la sua morte apparue minor la gloria di lui : percioche destituto il Rè dal consiglio di tant'huomo, e spiegate le vele al vento dell'ambitione, e dall'empito del Duca di Calabria suo figliuolo nel primo tempo auuerso, oscurò la fama di saper nanigare fra gli humori de' Prencipi d'Italia, che trentafei anni a tutto'l mondo venerando fatto l'hauea, anzi in modo lasciò scossa, e sdruscita la nane al figliuolo, che in meno corfo d'vn'anno scioccamente la fommerfe (come net fuo luogo fe dirà ) Preuide Antonello Antonello de Petrucci la sua ruina, quando si vidde nella cima della molto temfortuna, che volendo ella fermarla non potè. Il che hò po imanzi inteso più volteraccontar da vecchi, che venuto Antonel preuide la lo nella grandezza, che si è detto, e ritrouandosi egli habi . sna ruina . tare in vno appartamento del Castello nouo (essendo d'esta te) il Rè Ferrante andò da lui per ragionar seco di alcune cole, e trouatolo, che mentre ripofaua vn de' fuoi paggi li cacciana le mosche con vn ventaglio, fe segno di filentio al paggio, e toltogli di mano il ventaglio fi pose à far'egli l'officio del paggio; ma poco stette che'l Segretario si suegliò, e veduto il Rè, che li cacciaua la mosche, consuso di sì citra. ordinario atto, gridò al paggio, che tosto gli recasse vn. martello con chiodi , & essendo dal Rè dimandato d'che feruir douean quegli strumenti? Soggiunse egli, che fermac

volea la ruota della Fortuna, perch'era già gióto alla fom-

mità di quella, e disse il veto. La seconda moglie di Anconci-

## 530 DELL'HISTORIA DI NAPOLI

ronello (i) Elifabetta Vafsalla, come fi legge nel Protocolo di Notar Cefare Amalfitano nel 1483 fol. 107. återt. Rimafero del Secretario tre figli, Gio. Battifia Arcuefcouo di Taranto, Toinafo Anello Priore di S. Giouanni in Capoadella Religione Cierofolimitana, e Scurro, come nel protocollo di Notar Gio. Cefario 1495, fol. 10-54, iter. Gio. Battifia fiù dottifiimo, come fi feorge da vna fua opra in verfi latini eroici della vita, e miracoli del Beato Giacomo del al Marca dedicata ad Innocentio VIII.nel 1485, il cui originale manuferitto da noi letto, fi confetua nel Conuento

di S. Maria la Nona di Navoli. Hor giustitiato il Segretario alle 18. hore, venne il Conte di Sarno con vao officiuolo nelle mani, & vna collanella di oro al collo,e gionto foura il medefimo palco, voltoffi à quelli, ehe lo confortauano; e diffe, ch'egli con patienza soffrirebbe la merte se fusse à loro grato prima, che morifle fargli veder i figliuoli, percioche dubitaua che il Rè celatamente l'hauesse fatti morire, e benche l'ètà, & innocenza de' giouani ne lo diffuadesse, pure per voler in quell'hora trapassare, per suo contento desiana vederli, i qualt più per afflittione, che per carità del Conte gli furon menati, i quali tremando, e piangendo, ne andarono à far riuerenza al padre; mà come prima il Conte gli hebbe veduti, vinto dal parterno affetto, à gran fatica si potè regger in piedi; e verso quelli distese le braccia, che nel vero a' riguardanti fù spettacolo oltre l'vsato miserabile in veder il padre con i figliuoli abbracciato, e l'vn fratello con l'altro; ellendo tanti mesi stati in disparte prigioni ciascuno temedo all'hora di douer morire, del che auuedutosi il Conte si dolse più del timor de i figli, che della propria morte; ma-

Parole del Conte diSar no à 1 figli nel morire.

diffe.

Figliuoli non fenza cagione prima, che metta il capo fotto di quelto ferro vi ho fatto qui chiamare, parendomi ragioneuole, che hauendoui dato l'effere (per quanto il tempo folitiene) v'infegnamo il modo di conferuato, ne mi biafmi alcuno, che s'io fulle vissuto bene hora non morirei si male. Non sono il primo io, che sauamente oprando habbia fortito cattiuo sine, esseno di contruna.

come meglio potè raccorre lo spirito à formar parole cosi

in maggior parte arbitra, e padrona dell'humane attioni, la quale apparecchiandofi di dar à questo Regno, & alla. cala Reale per li peccati d'ambidue vna grandiffima scolsa,nè toglie di mezo me, che mi preparaua à contrastare à suoi disegni, e che voleua con la prudenza humana far riparo à gli ordini de Cieli: ma rendo gratie à Dio , poscia che vecchio con fragil legno quella imminente tempesta solcar debbia. Duolme di voi figliuoli miei, che vi ci trouarete affai gioueni, e poco prattichi, e quel ch'è peggio ricordenoli della vostra buona fortuna: pure feà mio fenno farete in nulla vi offenderà, e farlo douerete. non essendo solo víficio di buon figliuolo pianger la morte de padre : ma ricordarsi del suo volere, & eseguirlo . . Credo da altri, e da me più fiate habbiate vdito, come non nacqui io abbondante di ricchezze, ne in fignorile flato : ma per venir à miglior fortuna mi posi à gli esercitij del mare, e ci diuenni d'assai, e talmente riputato, che fù dal Rè chiamato, & in luogo rifguardeuole collocato, che se da per me andaua dietro al cominciato lauoro per auuentura farei gionto all'istesso grado onde son. caduto: ma vinto dall'ambitione volfi più presto con pericolo, che con tardanza, e con ficertà ascenderni, di maniera che tutto quello c'hò auanzato è stato del Rè , e quel c'hò perduto è mio, dico questo à fine, che conosciate di non esfer in peggior grado di quel ch'era io, e sappiate, che quelle sole ricchezze son ficure, e durabili, che col proprio ingegno, e valore si acquittano, che se bene il Rè per amore, e compassione, ò vostro merito, vi riconducesse nel primiero grado sia sempre suo : e non vostros anzi fotroposto à i medesimi pericoli . Fate dunque siglinoli, che dipendiate dalla virtù fola, e giouerauni affai più il poco hauuto da lei, che'l molto dall'altrui liberalità. Ella non è per mancar mai à snoi seguaci del necessario, e dell'vtile', per effer del ben'oprare larghiffima remuneratrice. Il perdere g'i honori, e fauori, e l'autorità quando l'altri ne gli porge farà meno inuidiofo, che volerli da. voi procacciare; non habbiate a schifo, che hieri doueuate effer parente del Rè, e dimani farete parenti di votri pari, perciò che fia con più vostra lode, e contentezza.

douendo coloro honorarsi con voi, come voi col Rè vi fareste 'honorati. Quest'aunersita dell'irata fortuna fare . vi habbia da effer sprone alla fortezza, & al bene, e nonalla disperatione, & al male, che v'istighi à non guadagnare ingiustamente, quant'hora iniquamente vi toglie. Siate sempre nelle felici , e cose auuerse vniti più con timor d'Iddio, che de gli huomini : ne' quali quando si fonda tutta la speranza accade altrui quel che à me vedete. ester auuenuto, & acciò di tutto questo habbiate memoria prendi tu Marco questa collana in vece di quel stato . che dopò la mia morte ti fi perueniua, e tu Filippo : che alle grandi prelature eri deltinato togli quelto vificiuolo. Son pochi i presenti all'indole vostre, & alle fatiche mie: ma conuencuoli à chi ha'l carnefice à lato, e la mannaia al collo, e molto più alle pessime conditioni in cui rimanete, pereioche non vi disponendo à stringerui insieme con catena d'amore', e con l'orationi, e le buon'opre farui amici di Dio,ne tu lo stato recuperarai giamai, ne tu altro

nella tua Chiefa honesto luogo conseguirai. Furono le parole del Conte con tanta pictà ne cuori d'ascoltanti riceutte, che non vi su persona, che del suo graue infortunio altamente non si sentisse commouere. il quale ribaciato, c'hebbe i figliuoli, e benedettili, come fuse libero da tutti i debiti di questo mondo, e riconciliatofi al Sacerdote fi fè intrepidamente troncar il capo, e ne l'altra vita ne passò. Questo insclice fine hebbe Francesco Coppola Conte di Sarno huomo certamente di non poca prudenza, di alto cuoro, e di elcuato ingegno, auuenturolo ne' trafichi, e nell'atti marinareschi espertifimo, le quali buone parti non furono da altro, che dalla sua altezza alquanto macchiate, e questa sola da nobile qualità stimolata dal giusto rispetto, lo sè prima partir dal suo Signore, quella finalmente occecata dal parentato reale lo potè trarre ne gli aguati del Rè,e ne' suoi lacgli del Con ci farlo inuiluppare. Marco figliuolo del Conte in proces-

Filippo fi-

te di Sarno fo di tempo mutato di fantafia diuenno Vescouo di Monte-

petofo:e Filippo il qual'era inclinato alle prelature diuenuto armigero, su poi nella Spagna decapitato, come nel suo

luogo diremo.

Il Contado di Sarno fù dal Rè Ferrante Secondo conferito à Geronimo Tuttauilla Caualiero del Segato di Tuttauilla Porto, feruendo esto Rè con vna compagnia di Genet d'ar-Conte di mi à sue spese, quando i Francesi da Napoli suacciati fitto- Sarno. no, come scriuc il Terminio .

Seguita la Morte del Segretario, e del Conte, i loro corpi Terminia. per tutto quel giorno in vilipendio foura terra tenuti furono, però fit permeffo, che col'ellequie alle loro sepultureportati fusiero; Il Segretario à S. Domenico, & il Conte nella sua Cappella di Sant' Agostino , ( come il Pasiaro,) Pasiaro.

Affermano alcuni, che il Remon si sarebbe imbrattare le mani nel sangue di coloro: Ma lasciandoli viuere in perperuaprigione, e se in quel tempo diuulgato non ii fusfe, che Renaro Duca di Loreno iftigato dal Prencipe di Salerno infieme col Papa li volcuano menar Guerra, che perciò era venuto in Genoua il Bastardo di Loreno, per la cui cagione il Rè l'errante con lo spauento della morte di questi hauer voluto render gli animi de' rimanenti Baroni piu fermi alla sua vbbidienza; ma perche nacquero altre brighe, e guerre, tra l'Imperadore, e Veneriani, e Suizzeri con Francesi resto la guerra del Regno à più conucneuoli tempi, e per a lora ciascuno penso pin à difender il suo Stato, che occi par l'altrui, del che auuedutofi il Rè Ferrance penso, che mentre duraua quellaguerra, per non temer più di Loreno, nè di Venetiani di far due cofe, l'vna guadagnarfial Papa, e l'aitro afficurarsi de' Baroni, e per hauer la prima hebbe ricorso à Lorenzo de' Medeci, e lo pregò, che con la fua prudenza dall'ira del Papa lo conservatte, per il qual mezzo non pas- Papa Innosò molto, che diuenne amico del Pontefice, che poi per centio paciafficurarfene fe con lui parentado (come diremo) depo- ficato colRè flo dunque il Re per questa strada il timor del Papa, fi

Ferrante,

Dimorava all' hora in Napoli il Prencipe d'Altamura, e quel di Bilignano, il Duca di Nardo, Conte di Lauria quel di Melito, e di Oria, Altamura vi era perche il Re hauea data per moglie à Don Federico suo Figliuolo Isabella primo genita sua, la quale per maucamento de

Yyy Zzz

Tomo 3.

Regno prigioni .

Maschi al Principato d'Altamura soccedena. Hauenano più volte il Prencipe di Bisignano, & il Conte di Melito trattato, che il Re testituisse le Fortezze à gli Baroni, senza le quali pareua loro star poco sicuri dal Re, e da-Vallalli vilipeli. Tutti cofloro con Sigifinondo Sanleuerino, Bellingiero Caldora, e Saluatore Zurlo à 10. di Giugno nel Castel nuono, per ordine del Rè chiamati furno, come volesse le loro dimande vltimare, e farne lor gratia; oue giunti tutti furon fatti prigioni, e stimulato poi il Re dal Duca di Calabria in varij tempi, e con diuersità de morti tutti li priud di vita, con i quali sè anco morire Marino Marzano Duca di Sessa, che intorno à 25 anni pregione era ftato (di cui s'è detto) e se ben il Rè per far creder al Mondo, ch'eglino ancor fussero in vita, continuò permolto tempo à mandargli il mangiare nella priggione; nondimeno fù poi chiarica la lor morte per molti segni, e tra gli altri per estersi veduta in poter del Carnefice la Catena d'Oro, che'l Prencipe di Bifignano portar folca, e fù detto efferno flati scannati nella prigione, e dentro i facchi buttati in Mare. Furno poco appresso presi li Figli, e le mogli di essi sotto colore, che cercato hauessero fuggir via, per douer concitare nuoua guerra, e tutti di loro flati prini, i quali turon poi liberati dal Re Ferrante II. ( come si dirà) Vendicato dunque il Rè de gli Baroni, parendogli, che ciò douesse concitar odio, & abominatione à tutto il Mondo, e giu-Processo co- dicando, che gli huomini hauessero à dar più sede à gli ero li Baro- suoi scritti, che non à fatti; se porre in Stampa i Procesni posto in si di costoro, e li mandò non solo per tutta Italia, mà sin ad Inghilterra, acciò gli fusse scudo à quietar gli animi de Prencipi. Bandella Gaetana Principella di Bifignano, Principella non meno di animo, che di origine Romana, intela la di Bilignano prigionia del Prencipe suo marico, visto il bisogno della faluezza sua, e di quattro Figlinoli, che hauca del Pren-

S'ampa. Bandella .

glic.

Ammirato cipe, i quali secondo l'Amirato suno Bernardino, Gianelle Fami- como, Tomafo, & Honorato, e senza ch' altro participasse del suo scampo, vi pose tutto'l pensiero, ma prohibita dal Re dilungarsi dalla Città di Napoli, il quale tiascun hora alle fue spie affignata hauca, ella, che si vidde troncar il disegno, tanto più aguzzò l'ingegno, e così ordinò. Vi can Napoli verso Occidente nel lido del Mare Chiesa di S. nominato per corrotto vocabolo Chiaia (luogo di spiag- Chiaia, gia ) apprilo l'ondevna Chiesa dedicata à San Leonardo, oue da vn ponte da terra si varcha. Questo Santo è in somma veneratione stimato, & esperto Protettore de'Carcerati : Prese la Principessa à frequentare quel Tempio, come se il Santo inuocatle per la liberatione del Marito, questo inteso dal Rè non fe molto caso di quel suo andare, ma poi ch'ella vidde, che col spesso frequentare quello Luogo di se ogni sospetto di fuga tolto hauca; Si fe per mezzo di vn suo secretissimo familiare trouar vn. Bergantino, che fotto nome d'aitra donna la leuaste per Roma, il quale ritrouato, e nicsso in ordine, la Principella,cacciara ogni paura,fileuò la mattina per tempo, chiamò à se certe poche donne, che per cura de' Bambini, più che per seruigio suo haueua pensato seco condurre, etrattasi da parte con sommessa voce loro manifestò il suo pensiero, che voleua scampar i figli dalla crudeltà del Rè, hauendo speranza al Papa suo amico, & à Colonnesi suoi parenti, che vn giorno il lor stato racquistato harebbeno; & ordinò, che senza far parola à persona veruna prendessero per mano i figliuoli, e le andastero principessa dietro, & ella con alquanti di Casa à 7. di Settembre di Bissippane ( come il Passaro ) Alla Chiesa suderta di S. Leonardo alla marinane venne, oue postasi à far oratione mando gli Passaro. huomini in diuersi seruitij; e fattasi dal suo familiare condurre al Bergantino, acciò i marinari non la conoscellero, vn velo al costume di donne antiche Napolitane al Vsanza delfuo viso copri, e voltatafial Santo, eda quello licentian- le donne Na dosi diste : Deuotissimo Santo, Tu vedi la purità della mia politane intentione, e come la Carità di questi miseri Fanciulli mi de' Luophi fa gettar nel Mare, fia pregato il tuo Santiffimo nome Pij a' andar di volerli da qualunque auuerfità guardare, e me, e loto velate. à più liera fortuna confernare. Salita poi in Barca fe dar i remiall'acqua, e le vele al vento, e parne, che quel legno da souranaturali forze spento futie, perche non so-Yvy Zzz 2

#### DELL' HISTORIA DI NAPOLI 536

lamente lungo spatio adietro quei del Rè lasciossi, che poco dopoi rettamente la seguitorno; Ma in brevissimo rempo à Terracina Citta del Papa si condusse, & d' udi à Terre di Colonnesi stretti parenti de' Sanseuerini : la qual fatta ficura, e lieta, non restò di non rimprovare al mariro, & a' compagni la dapocaggine loro : Per ò feguita la morte del marito, e degl'altri ( come è detto ) e spento il Relerrante con suoi posteri, i figli della Sauia Principessa il stato ricuperotno, i quali di Fertante Rè Cattole poi successe Pirro Antonio suo primogenico, che su gran

feruidore dell'Imperador Carlo Quinto, del qual nacque cupera li fta poi Nicolo Bernardino, al presente Principe di Bif mano.

> di Marzo, fu edificato il Campanile di San Lorenzo, oue si regge il Tribunale della Città, che percio vien detto il il Tribunale di San Lorenzo, nel quale à futura memoriavi fu intagliata quella inferittione latina, da Noi in altro

Gio, Giaco- mincia. Quod ciurbus, & c.e n'ha parfo in questo luogo pormo Summo la in volgar lingua tradotta dal Dottor Filosofo e Medico e Medico.

te Filosofo, Gjouan Giacomo Summonte mio nipote, come segue. Questo, che qui si nora sia felice, prospero, e fortunato à quest'Opera, cioè questo Tribunale, e Campanile, e Il to cominciate dalli fondamenti, e dedicato ad honor di Dio Ottimo Massimo, e di S. Lorenzo Martire, nell' anno la

nostra falut. 1437. à 27.di Marzo

te figliuolo di l'istro, nobili del Seggio di Montagna, co sta Chiefa, non hau- i lo procurato da altra parte into ilcuno, ma pigulando de propri beni di essa Chi la di farla. LIBRO QVINTO

Nell'intrante anno poi 1488. morì in Napoli Pirro del Balzo, Gran Contestabile, e Prencipe d'Altamura, al quale il Rè hauea dato per moglie l'anno passato Donna Lucretia sua figliuola naturale, & à D. Federigo suo figlio Isabella primogenita del sudetto Pirro ( come di sopra si accenno) facendo doppio parentado. Il Principe essendo vec- Piero delBal chio, & volendo far da giouine con la nouella sposa, si ammalò con vna continua febre, che in 14. di lo leuò di vita. Prencipe di auuenendoli quelche in Napoli dir fi suole, che molte vol- Altamura. te le calze noue tirano le brache vecchie ; quello Prencipato e ricco stato per difetto de' Maschi peruenne alla detta Isabella sua figlinola, e moglie di Don Federigo sudetto,

Morte di zo Grá Có. teltabile,e

godendolo la casa di Aragona.

In questo istelso anno il Regno pati grandissima care-

stia, e tale che ogni di vniuersalmente si vedeano le genti morirle della fame; Onde costretto il Rè alla gran pietà fe Carestia gra con grandissima spesa condurui da diuerse parti molte sor- de nel Reg. te di vittuaglie, e quelle reparti per lo Pronincie di quelle 2 comodo prezzo; & in Napoli fe vn gran fegno di liberalita, attefo dono due tombola di frumento gratisper ciascheduno Cittadino, di che egli sopra modo godea, vedendo il Popolo allegro, e perciò spesso spesso in conversatione quasi per prouerbio di ciò ragionando, allegaua il detto di Aureliano Imperadore, dicendo . Nihil effe latius Roma-

mare alcune medaglie in suo honore , nelle quali da vna parte si vedea scolpita l'effigie del Rè con lettere attorno, FERDINANDY'S D. G. Hierusalem , Siciliæ Rex. Dall'altra si scorgea vna Donna, nella cui destra hauea tre Spighe di grano, e con la finistra versaua yn cofino pieno di Spighe de biade à Partenope, che appresso li staua con quefte noti intorno . Frug.ac. Ordo, & Pop. Neap.opt. Princip. D. Lucretia

ne Popolo faturo. Onde i Napolitani per publica fenten-22, in segno di gratificare il ricenuto Beneficio ferno for-

Morto il Prencipe di Altamura sudetto, il Rè rimaritò figlia del Rè Donna Lucretia sua figliuola rimasta vedoua con Honora- se tuttarita. to Gaetano Conte di Traetto Figliuolo primogenito di

Piero Berardino Conte di Morcone, e di Fundi. Col'occasione della sudetta carestia del Regno nel prin-Yyy Zzz 3 cipio

538

cipio del seguente anno 1489.crebbe tanto in quello il numero de' ladri, e banditi, facendo quelle ruine, fastinamenti, compositioni, e strage, che da simili genti vscir postono, si può ciascuno imaginare; Onde rimase quasi diffidato il Rè à poterli estinguere, perche hauendoui mandato con buona comitiua de Soldati Il Conte di Sinopoli, fu sempre da quelli in tutte le zusse superato, e costretto à ritirar-

Conello Bar fi. Per il che consultatosi con Couello Barnaba Presidennaba Prefi- te della Reggia Camera persona di gran Conseglio, sè per dente della bando Reale ordinare, che à chiunque vecidesse vn Bandi-Reg. Cam. 10, venticinque Scudi di beneraggio fi dessero; e se fr à loro steffi l'vn l'altro ammazzasse, goder douesse l'industo della vita. Ciò da Contadini, & Albanesi delle Terre inteso, s'armorno subito, come alla caccia de seluaggie fiere andar douessero, & insieme vniti, ne ferno tal stragge, che in breuisfimo tempo furon tutti estinti ; osseruando il Rè puntual-

mente, e subito, ciò che promesso haucua.

Si mantennero per molto tempo le cose di Napole, es del Regno in publico,e tranquillo flato, e godena il Rè la . quiete di quello, e sua; e sperando in tutto il resto di sua. vita fuor di ogni passione d'animo dormir quieto, e sicuro, se diede à fortificat di nuono le fortezze della Città, e quelle del Regno, & d ben munirle di necessaris presidis. Et ecco, che nell'anno 1493. gl'inforge nuoua, & inaspettata moleftia, perche effendo Carlo VIII. Rè di Francia huomo molto bellicoso di Natura, & all'armi inchinato) da suoi Baroni incitato, e da Lodouico Sforza Duca di Milano detto il Moro suegliato a douce conseguire, e ricuperare il Reame di Napoli, per quello, che a gli Angioni spettaua., & à lui come successor del Padre Lodonico di raggione. peruenir doueua, hauendo determinato di seguir tal imprefa, diede fubito principio à formar groffissimo efercito, inuitandoui quasi tutta la Nobiltà Francele. Ciò inteso dal Rè non dimostrò molto spauetarsene, anzi diede ordine à preparatsi contro di quello, e si pronedì di valorole genși, armò due mila Caualieri d'arme graui, due mila, e quattro cento alla leggiera, e tre mila pedoni, le per mare armò 38. Galere, e due Galeotte ben prouiste per le necessità: Nel

1493

LIBRO QVINTO

qual apparecchio essedosi molto affaticato di Corpo, scalfando, e raffreddando, non fenza paffioni d'animo, li fopra- Ferrante I. giunse vn gran catarro (pericololo à Vecchi) al quale sopragiunta febre, con molti fintomi, al fine, al decimo quarto giorno di quella vsci di vita, che sù à 25. di Gennaro 1494.ad hore 16.di età di anni 70.dieci mesi, e 28. giorni. hauendo regnato anni 35. mesi cinque, e giorni 25. morì il Rè Ferrante di vna morte (conforme lui la desideraua)prefta, percioche nelli sudetti giorni dell'infermità, non sù molto da quella trauagliato, & il fine ancora fu molto celere, percioche effendo à quello vicino, non credendofi efserui gionto, si se accomodar i capelli, e le mascelle, che pareano, che cascar gli douessero, e formando alcune poche parole con D.Federigo, che gli stana appresso, delle cole della Città, sentendosi affatto venir meno; disse tremante queste parole. Figliuoli siate benedetti, & voltandosi ad

vn Crocifisto diffe; Deus propitius esto mihi peccatori . E

fubito fi parti da quefla vita -Stato il corpo del Rè sette giorni soura la Terra, e da quello leuati tutti gl'interiori)ben Balfamato, ripigliato da quelli il Core; fù posto dentro va scrigno couerto di broccato d'Oro,per sepellirlo. I Titolati, & i primi del gouerno desiosi di volere quato più hauesser potuto il Corpo co le funerali pompe honorare, pensauano a diuerfi modi: Alcuni diceano, che al corpo prima che nella Chiefa entraffe, vn'Arco triofale preparar fi douesse, per oue hauesse à pasfare. Altri, che in quel giorno non fi andaffe à Corte. Altri,che si doueslero molte Statue in diuersi Luoghi della Città a erigere. Per vitimo à 2. di Febraro fù nella Chie-(a di San Domenico di Napoli con grandiffima pompaportato, & ini sepellito, e le sue attioni con due Orationi funebri celebrate, vna dentro del Castello nuono in presen-

za de foldati, e l'altra nella stessa Chiesa.

Il Scrigno che conserua il corpo, hoggi di fi vede nella. Sacreftia della sudetta Chiesa, con questo Epitaffio .

Morte di

Ferrandus senior, qui condidit aurea Secla, Hic falix Italum viuit in ore virum.

Fù il Rè Ferrante di mediocre statura, con testa grande, con bella, e lunga Zazzera di color di Castagno, buono di faccia, e pieno, di bel fronte, e proportionata vita, fu affai robusto; per il che si scriue, che volendosi vn giorno conferire nella Chiefa di Santa Maria del Carmine fua diuotiffima per sentir la Messa, incontratosi nel mercato di Napoli con vn Toro, che fuggiua, afferratogli vn corno lo fermò, anzi si nota, che solea souente fermar vn veloce corso di Cauallo, benche gran corridore. Fù di sublime, & esquisito ingegno, e di molte scienze adorno, oltre la legale, la quale dicea effer molto necessaria, à chi hauea da gouernar Popolise Reami. Fù molto gratioso nel ragionare, modefto,e patiente à soffrir cose contro il suo volere, pronto,e grato nel dar vdienza, e risoluto ne i negotij, il che su causa che da tutti fusse amato; fù destrissimo dissimulatore, che ne anco ne facea alcuno accorgere, i Buffoni gli eran gratilsimi, sacendogli molte gratie nelle occasioni. Talmente si delettana di Caccia, che raggionando della crudelta d'Vfficiali,e de Prencipi Agostino di Sessa, scriue che il Rè Ferrante Primo, di quelli, che ammazzauano vn Ceruo, ò vn porco feluaggio, ouero vna capra, in publico, ò in fegreto, altri ne mandaua in Galera, ad altri faccua tagliar le mani, altri fè impiccare, e prohibi piantare, e seminare le posfessioni alli loro padroni, e prohible accoglier le ghian de, e li poini, li quali volca fusser conservati per cibo alle fiere, per vio della sua Caccia, e chi facea altrimente se l'incrudeliua, come fusser rubelli . Era anco molto cortele, e li-

berale, onde scriuono, che in vn di, donò trecento caualli, & ad vn suo amico Genouese nominato Olietto de Tiesso vna gran Naues sacca molti maritaggi di pouere donzelle. Hebbe vna ricchissima tapezzatia, la qual su della Regina. Giouanna II, dopò la morre del Rè la comprò il Duca di

Agostino di Sessa nel lib 2 de propha nitate. Reggio nel palaggio d'Alfouso dà Este oue allogió, restò molto maraniglioso.

Per osternar l'ordine principiato faremo un breue taccordo dei Titolati del Regno à tempo del Re Ferrante, e di quei, che à tempo della sua morte vi si rittouarono.

Quei de supremi vifici f rono , cioè .

Il Gran Contellabile fu Virginio Orfino Conte di Tagliacozzo, e d'Albe, e Capitan Generale dell' Efercito del Rè, à cui successe poi Pitro del Balzo, Prencipe d'Alta-

mura, e Signor di Venosa.

Il gran Giutheiero fii prima Raimondo Orfino Prenelpe di Salerno, e Conte di Nola, dopò la cui morre, vacando detto Officio non folo per la morte del detto Orfino, ma anco per la ribellione di Ruggiero Accloccia, muro, fii conferiro ad Antonio Piccolomini Duca d'Amalfi, e Conce di Celano.

Il gran Ammirante fu Marino Marzano Duca di Sessa, e Principe di Rossano, e poi Roberto Sanscuerino Pren-

cipe di Salerno, à cui soccette Antonello

Il gran Camerario, Geronimo Sanseuerino Prencipe di Bilignano.

Il gran Cancelliero, Giacomo Caracciolo Conte di Brienza Configliero Collatterale nel 1477, fin come si legge in molti privileggi de' dottorati in quel tempo.

Il grau Siniscalco Don Fictro di Gueuara Marchese

del Vallo.

Il gran Prothonotario fii Honotato Gaerano, Contedi Fandi, à cui fu fueccifiuo Vice Prothonotario Cecco Antonio Guindaccio di Napoli, à cui nello fteffo vificio fueccide Michel di Pietro fimilinente Napolitano, gran-Guiriconfulto, padre di Raimo, di Pietro il giouanedifeendente dall'antico Raimo fepolto in Sauta Reditinta dentro l'Arciut fousdo di Napoli in vin fepoletno, ch'ogga fi poffiede dal Dottor France Go de Petri fuo fueccilore, come iui fi legge, ed anoi fi diffe nella vita di Giouana Prima Regina di Napoli.

Alfonso d'Aragona figlinolo del Re Duca di Calabria,

titolo de i primogeniti de i Re di Napoli.

Don Federigo d'Aragona figlio del Rè Prencipe di Squillace, creato da lui nel 1484 e poi d'Altamura.

Luca Sanseuerino Prencipe di Bisignano Duca di San Marco, Conte, di Tricarico, di Chiaramonte, e di Altomonte.

Traiano Caracciolo detto il Suizzero Prencipe di Auellino.

Gio. Antonio Orfino del Balzo, Prencipe di Taran-

ro, e Duca di Selfa, à cui foccesse Raimondo. Felice Orfino figlio di Raimondo Prencipe di Salerno; e Conte di Nola, à cui per la ribellione soccesse Roberto Sanseuerino Conte di Marssco, per dono datos dal Rè nel detto Prencipato, à cui poi soccesse An-

tonello.

Andrea Mattheo Acquauiua, Prencipe di Teramo,

Marchese di Bitonto.

Giofia Acquauina Duca d'Atri.

Andrea di Capua Duca di Termoli.

Gio. Paolo Cantelmo Duca di Sora. Giouanni della Rouera Prefetto di Roma.

D. Francesco Aragona figlio del Rè Duca di S. Ange-

lo, in luogo di . . . . . Caracciolo.

Francesco del Balvo Duca d'Andria : cossui si anche nel suo tempo Consigliero del Sacro Conseglio, attesso in quell'età, crano ammessi à tas degnità, ctiandio i Titolari, come per Seritture della Real Cancellaria nelequali si legge il priullegio di Consegliero del Sacro Conseglio in persona di Francesco del Balvo Ducadi'Andria, drizzato alli Presidente, e Conseglieri, con ordine, che l'hauessero datala possessione dell'officio, e fattoli pagare il soluto salario.

Gabriele Vrsino Duca di Venosa.

Giouanni Caracciolo Duca di Melfi .

Angliberto del Balzo Duca di Nardò, e Conte di Vgento.

Antonio Centiglia, Ventimiglia, Marchese di Cottone, edi Girace, nel cui stato poi soccesse D. Enrigo di Aragona.

D. Cesare d' Aragona figlio naturale del Rè Conte di Caserta, successo a Francesco della Ratta.

D. Ferrante di Aragona nirote del Re, Conte di Arena. Carlo di Monforte Conte di Campobasso, à cui succe-

Gionanni Sanframondo Conte di Cerrito.

Orfo Vriino conte di Nola, e della Tripalda, Signor d'Ascoli, di Lauro, e di Forino, a cui successe nel stato di Nola Nicola di Pitigliano.

D. Trojano Cananiglia Conte di Troja, ò di Montella. V. o Sanseuerino Conte di Potenza.

Fra celco di Capua Conte d'Altauilla.

Barrolomeo di Capua Conte di Palena à cui successe

Lodonico Caracciolo Conte di Nicastro.

Pietro Lalle Conte di Montorio.

Ancilo Arcanione Conte di Borrello.

Conte di Sinopoli. Molessen Pascale Conte d'Alife.

Francesco Siscale Aragonese Conte di Aiello.

Diomede Carrafa Conte di Madaloni.

D. Diego Cauaniglia succede à D. Troiano nel Conta-

Giouanni Carrafa della Spina Conte di Policastro.

Oliuiero Carrafa della Statera Conte di Ruuo. Giordano Vrsino Conte della Tripalda.

Giacomo Caracciolo Conte d'Auellino.

Giorgio d' Alemagna Conte di Boccino, è Pulcino.

Indico di Gueuara Conte di Ariano .

Antonello Petrucci Conte di Policaftro.

Francesco Perrucci Conte di Carinola. Francesco Coppola Conte di Sarno, à cui successe per laribeliione Daniele Orfino datogli dal Re.

Gio: Paolo del Balzo Conte di Noia.

Pier Berardino Gaetano Conte di Morcone.

Carlo Sanscuerino Conte di Milito.

Guglielmo Sanseuerino Conte di Capaccio.

Carlo Monforte Conte di Campobasso.

ciadori, mandari dal Rè à Califto Pontefice nel 1458.

Pirro del Balzo primogenito di Francefco Duca d'Andria, e di Venofa

dria, e di Venola
Gio: Antonio Marzano Duca di Seffa,
Giouanni Sanframondo Conte di Cerrito.
Francefco . . . Conte di Manteris
Giacomuccio Conte di Montegano.
Francefco della Ratca Conte di Cafetta.
Francefco d' Aragona figliuolo del Rè Conte di Monte

Masi Barrese Duca di Castrovillari.
Franceseo Vrsino Conte di Granina.
Giulio Antonio Acquauiua Conte di S.Flauiano.

Il Discorso siegue di Alfonso II. la cui natural effigie., è scolpita, e ritratta, dalla Cappella della Passione del Nostro Redentore Giesà Christo nella Chiesa di Monte. Oliucto, doue riuerentemente inginocchiato, sostiene con la destra il secttro Reale con merausgio aprituta.



Da questo fossio sino all'ultimo viè



# DELL'HISTORIA DEL REGNO

e della Città di Napoli.

L I B R O VI.

Di Alfonso Secondo XX. Rè di Napoli ?

CAP. I.



Lionio II. primogenito di Rè Ferrante
I. nelli 25, di Gennato del 1494. Successe
nel Regno paterno, nel cui giorno a hore
16.erzamorto il Padre, & egit rosto vestitosi pomposissimo alle 18. hore caualeò con
Don Federico suo Fratello, e con trè Ambasciadori, quali furono Paulo della Casa.

di Triuiggiani di Vinegia, Antonio Stanga V.I.D. di Milano,e Dionigio Puzzo di Firenza, è andò per la Città accópagnato da pin di duemila Caualli, pallando per li Seggi, cio di Porto,di Nido,e di Montagna, fe conduffe alla Catredal Chiefa, oue dal Reuerendifs. Aleifandro Carrafa Arciuefcono di Napoli furono fatte aleune cerimonie fecondo l'ufo. Dopò S. Maeflà ritornò nel Caffello pafsido per li trà altri Seggi, cio è di Capuana, del Popolo, o di Porta Noua... Il feguente giorno poi fè l'efequie del motto Padre, le quali furono celebrate con molta Maeftà, e fù fepolto nella Chiefa di S.Domenico (come di foura fi è detto) Gli fiù poi de Tomo 3.

Alfonfo So- 482 condo fa pa re neado co'l Papa.

luoi Popoli ginrato Omaggio, e fedelta, e passatt alcuni giorni marirò Sancia fua figliuola naturale di anni 17.e la diede à Goffre Borgia figliuolo di Papa Aleffandro Sesto di età di anni 13. per il cui parentato Alfonso ne ottenne da Sua Santità di effere affente durante sua vita del solito censo, che doucua alla sedia Apoltolica, & anco di mandarli sin à Napoli Alfonfo Se- ( come fi dird) il Cardinale di Monreale suo Nepote d coro-

l'apa.

condo fa to narlo nel Regno:e se ben'il Cardinale di S. Dionigi di nation allente del Francese nel Concistoro hauca contradetto ch'el Papa nol Cenfo del donesse fare, perche il Rè di Francia pretedena che'l Regno fuste suo: il Papa non dimeno li mandò il Cardinal sudetto, il quale alli 2. di Maggio dell'Anno predetto fu dal Re Alfonso in Napoli con molta sesta riceuuto. Alli 4. poi del detto vi giunse Don Goffre nouello Genero del Re con dupli-Cardinal di cata festa; & alli 7. del medesimo si celebrarono le soleuni

Napoli.

Monteal in nozze con seste, torniamenti, e giostre, & il Rè assegnò per dote alla sua figliuola il Principaro di Squillace, rinunciatoli da Don Federico suo fratello; e lo sposo se vn dignissimo

fonlo Secon do .

Nozze del- presente alla sua sposa, che passò la valuta de docati 200. la figliuola mila,nel quale vi furono Balifci Zathri, e Perle affai groffe, del Re Al- e belle con alcune maniglie d'oro gemmate al modo cheportanano le Donne Castigliane. Vi surono anco 3. pezze di Broccato soura riccio, con molte pezze di Raso, Damascho, & altri belli drappi di seta di diuersi colori: la Festa durô trè giorni, nè qui v'interuenne la Coronatione del Rè Coronatio- che fù fatta nel modo seguente. Essendosi accomodato va

40 .

ne del Re Al grandissimo Teatro nella maggior Chiesa, il quale comintonse Secon ciana dalla porta del Coro, e terminana nelli gradi della. Cappella maggiore, nel cui Teatro fi ascendeua per molti scalini, e tutto di drappo d'oro addobato; era tutta la Chiela ornara, e fornita di Tapezzarie d'oro, e di leta, ou'erano scolpite l'insegne Reali con grandissima spesa:e per che le genti hauerebbeno aunanzato il luogo, furono perciò poste molte persone alle porte, che non lascrauan'entrar le minute genti nella Chiefa. Nel Capo del Teatro verso la Cappella maggiore era vestito in Pontificale Gionanni Cardinal di Monreale nepote del Papa con 53. Vescoui, & Arciuelcoui con molti altri Prelati minori, tutti ben accomodati per ordine secondo i lor gradi. Dall'altra parte dell'i-

549

Resso luogo sedeua l'Arciuescono di Tarzgona Ambascia. dor di Spagna con fi trè altri Ambasciatori di Venegia, di Mi lano, e di Fiorenza ( già detti di fopra ) in vn'altro luogo alquanto elcuato era la feggia d'oro del Rè co'l Baldachino di Broccato fonra riccio, alli cui lati erano alcuni scabbelli couerti del detto broccato con coscini di velluto violato . il cui piano etiamdio era couerto d'vn gran panno di telad'oro; e soura l'Altare la Spada, la Corona reale, lo Scettro, & il Mondo d'oro, Poglio de gli esorcismi, ò Catecumini, la bombace, e le fascie : e gionto il felice giorno di questa Coronatione, che fù il di dell'Ascensione del Signore alli 8. di Maggio 1498. Sendo già tutte queste cose preparate. e stando il Cardinale con l'Arcinescono vestiti in Pontificale di preciosissime vesti, ornati di semplici mitre, assentati auanti il magior Altare, e gl'altri Vescoui à guisa di Corona fedenti intorno , tutti vestiti di rocchetti, ammitti, camifi, stole, piniali, e mitre. Entrò il Rè in Chiesa con veste militare accompagnato da dignissimi Baroni, e Prelati suoi familiari; hauendo già digiunato il giorno inanzi, e prepararatofianco con la facramental Con essione à riceuer il Santisfimo Sacramento; e gionto nel Teatro gl'vscirono incontro due de Principali Vesconi con le mitre intesta, quali fattouli al quanto riuerenza, e pollofelo in mezo lo condusfero auanti l'altare, oue hauendo fatta vna profonda riuerenza al Santissimo Sacramento, s'inchinò poi alquanto alli due già detti Prelati; e ciò fatto il primo Vescouo di quelli due che qui condotto l'haueano con intelligibile voce diffe queste parole Reuerendissimi Domini postulat Sautta Mater Ecclesia, ot prasentem egregium militem ad dignitatem Regiam. sublenetis . A cui diffe l' Arcinescono . Scitis illum esse dienum , & villem ad hanc dignitatem? & quello rispose. Et noumus, & credimus eum effe dignum, & vtilem Ecclefia Dei , ad regimen buius Regni . Tutti risposero Deo gratias . all'hora ferono sedere il Rè in mezzo quei due Vescoui, che qui condotto l'haucuano, poco distante da i coronati con le faccie riuoltate l'vno, all'altro, il Vescovo più vecchio alla deftra, e l'altro alla finistra di esso Rè, e sedendo cosi quietamente per alquanto spatio di tempo, i Coronati l'ammaefirarono diligentemente, e l'ammonirono della fede Cattolica.

484 tolica,e dell'amor d'Iddio, e del buon regimento del Rogno, e del Popolo, che fusse difensor della Santa Chiefa, e delle per,

fone pouere, & con intelligibil voce differo .

Hauendo hoggi, ò Prencipe Illustre, & ottimo per les mani nostre, benche indegne, e che in questo acto facciamo l'efficio da parte di Christo Saluator nostro da riceuere l'vntion sacra, e l'insegne del Regno, e cola conueneuole che primo vn poco ti elortiamo, & ammonimo del pelo, & honore, qual fei per confeguire. Hoggi riceui la dignità reale, acciò habbi pensiero di regger, e gouernar i Popoli à teraccomandati ; quella veramente tra gli mortali gl'è preclara, & gran dignità, mà è piena di fatiche, ansietà, e pericoli, ma se considerarai, quodonnis potestas à Domino Des eft , per quem Reges regnant , & legum conditores iuftes decerunt. Tu dunque liai da render conto à Dio del Popolo à tè commesso. Primo hai da osseruar la pieta, adorare il Signor Iddio tuo con tutta la tua mente, e con il puro core, la Christiana Religione, e la Fede Cattolica, che dalle fasce promettesti; però inujolabilmente sin'alla fine retiner deni, e difenderla contro tutti quelli, che'l contrario teneffero, con tutte le vostre forze, farai sempre la condegna riuerenza d tutti li Prelati Ecclefiastici, & anco à i Sacerdoti, non suppeditarai la liberta della Chiesa, farai juniolabilmente à tutti giustitia, senza la quale ninna compagnia durar puote, con dare à ibuonii premi, & à itrifti le debite pene; le vedue, gli pupilli, gli orfani, i poneri, e debili di ogni oppressione desender deui: A tutti quelli, che à te ricorrono in quanto che riceua la Regia dignità, e mansnetudine riccuer denige di tal maniera ti porterai che non à tua vtilita, ma di tutto il popolo regnar deni; e non aspettare il premio delle tue fatiche, e buone opere in terra, ma in-Cielo da Dio, il che si degni donarti colui, che viue, e regna ne'secoli, de'secoli; Amen . Laonde fatta dalli soura detti elettori questa esortatione, il Rè alzatosi da sedere s'inginocchiò auanti a quelli, e col capo discoperto, baciando lor le mani fe questa professione, dicendo.

Io Alfonio di Aragona, piacendo à Dio, futuro Rè di Na-Prefellione d'Alfonfo, poli &c.faccio professione, e prometto nel cospetto d'Iddio, e de gl'Angeli suoi da qui auanti, quanto jo posto, sò, è

Rom. 13.

vaglio offeruar la Legge, Giustiria, e Pace della Chiefa Santa, e del popolo i me raccomandato, faluo però il condegno rispetto della miscricordia di Dio, come nel configlio de miei fideli meglio potrò ritrouare, & anco honorare, e rispettare li Prelati della Chiesa di Dio, & inniolabilmente, offeruare quelle cole che da gl'imperadori, e da gli Rè alla. Chiefa son state concesse. A gi'Abbati, Conti, & Vassalli miei dargli il debito honore secondo il configlio de miei fideli, e dette queste parole con tutte due le mani toccò il libro de gli Santi Vangeli, qual teneuano aperto auanti detti Prelati coronanti con dire; Cofi Iddio mi agiuti, e questi Santi Enangeli di Dio . Fatto quello stando detto Rè ingenocchiato auanti di edi coronanti; & il Metropolitano leuatofi la mitra disse la sequente Oratione, e similmente gl'altri Vescoui con sommessa voce, e senza mitra, imitando in tutto el'atti del Metropolitano.

# OREM VS.

Mnipotens sempiterne Deus creator omnium, Imperator Angelorum, Rex Regum, & Dominus dominantium, qui Abraham fidelem seruumtium de hostibus triumphare secisti; Moifi, & losue populo tuo pralatis victoriam multiplicem tribuifti , humilemque Danid puerum tuum Regni faftigio fublimafli , & Salomonem (apientia pacifque ineffabili munere ditafti . Respice quesumus Domine ad preces humilitatis nostra, & super hunc famulum enum Alphonsum, quem supplici denotione in tuo nomine veneramur, & in Regem eligimus, benedi-Monum enarum dona multiplica , eumque dextera potentia tua semper bic , & vbique circunda; quatenus prædicti Abraha fidelitate , Moisi mansuetudine fretus , Danid bumilitate exaltatus, Salomonis Sapientia decoratus, tibi in omnibus complaceat, & per tramitem inftitie inoffenso greffusemper incedat, tue queque Protectionis galea muni:us , & scuto insuperabili iugiter protectus; armifque celestibus circumdatus, optabilem. de hostibus Crucis Christi vistoriam fideliter obtineat , & triumphum feliciter capiat , terroremque fue potentie illis inferat , & pacem tibi militantibus latanter reportet , per Chriftums Dominum noffrum , qui virtute Crucis tartara destruxit , re-

gnaque Diabolo superato ad Calos vistor ascendit, in quò potessas omnis, regnique consistit vittoria, qui est gloria humilium, & vita, salusque Populorum. Qui tecum viuit, & regnat, &c.

Detta c'hebbe l'Arciuescono quelta oracione insieme co'l Cardinale s'ingenocchiarono auante le loro Sedie, ma il Rèdietro & quefti fi butto in terra , e tutti gl'altri Prelatis'inginocchiarono auante i loro scanni, e sedie, & altri due Cantori cominciarono d cantar la Letania ordinaria, rispondendo il Coro, e detto ve omnibus fidelibus defunctis, vitam, & requiem aternam concedere digneris, differo pt obfequium scruttutis nostra tibi rationabile facias Et il Coro rispose Terogamus audi Nos . Et ciò detto s'alzò il Cardinale , e l'Arcinescono, il quale tolto nella sua mano finistra il Paftorale diffe fopra il Rè, che in terra prostrato staua. Vt bune elettum in Regem coronandum bene 4 dicere digneris , & il choro rispose Terogamus audi nos . Disse la seconda volta, ve hunc electum in Regem coronandum bene 💠 dicere, 🌝 confe 💤 erare digneris. Rispose il Coro Terogamus audi nos facendo soura il Rè il segno della Croce. L'istessa croce saceuano tutti i Prelati, e Vescoui inginocchiati, e parati; e detto questo ritornarono il Cardinale, l'Arcinesco ad inginocchiarli: li Cantori profequirono la Letania fin'alla fine, la qual finita si alzarono il Cardinale, e l'Arciuescono, e kuatosi le mitre, e similmente tutti gl'altri Vescoui, e Prelati restarono in genocchioni; diffe con voce intelligibile l'Arciuescono verso il Rè Pater noster, e dettolo in silentio, sogionge, Et ne nos inducas in tentationem . R. Sed libera nos à malo. V. Saluum fac seruum tuum Domine. p. Deus meus sperantem in te. V. Esto et Domine Turris fortitudinis . B. à facie inimici V. Domine exaudi O.M. R. & clamor meus ad te V . . Dominus Vobiscum. R. & cum S.T.

# OREMVS.

Pratende quasumus Domine hiuc samulo tuo dextiram calestis auxily, rt te toto corde perquirat, & qua digné possulat assequi mercatur.

Actiones nostras, quafumus Domine afpirando proneni, & adiaunando profequere, pt cunsta nostra oratio, & operatio à tes semper incipiat, & per te capta finiatur. Per Christum Domino.Amen.

Dette c'hebbe il Metropolitano queste due Orationi si pose à sedere col Cardinale con le mitre, nel cui cospetto s'ingenocchiò il Rè; e tutti gl'altri Prelati con le mitre, gli stauano d'intorno alzati in modo di corona, all'hora l'Arcinescono tolto l'oglio de Catecumini fi vnse il deto grosso della fua mano destra, & in modo di Croce vnse il Rè nel braccio destro tra la giontura della mano, e del cubito alla parte di dentro, e fimilmente le spalle, e mentre vngea, diceua questa Oratione.

Deus Dei filius Iesus Christus Dominus, qui d Patre oleo exultationis vnetus est praparticibus suis: ipse per prasentem Sancta rntionis infusionem: Spiritus Paracliti super te benedictionem in- Vntione. fundat, candemque vique ad interiora cordis tui penetrare faciat: quatenus hoc visibili, & craftabili oleo: dona inuisibilia percipere, & temporali regno iustis moderationibus executo aternaliter conregnare, mercaris', qui solus sine peccato, Rex Regum viuit, & gloriatur cum Deo Patre in mitate Spiritus Santti Deus per omniaS. S. R. Amen .

OREMVS.

Omnipotens sempiterne Deus, qui Azabel super Syriam, & Iebu super Ifrael per Heliseum, Dauid quoque, & Saulem per. 4. Reg. 8. manibus nostris opem tue benedictionis , & buic famulo tuo Al- 1. Reg. 10. phonfo, quem hodie licet indigni in Regem facro ungimine delinimus, dignam delibutionis huius efficaciam, & virtutem concede . Constitue Domine Principatum super humerum eius , vt fit fortis, iustus, fidelis, prouidus, & indefessus Regni huius, & populi tui Gubernator, Infidelium expugnator, Iustitia eultor, meritorum, & demeritorum remunerator, Ecclesia tua Santta, & Fidei Christiana defensor, ad decus, & landem tui nominis glorios. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum viuit, & regnat in vnitate Spiritus San Eti Dens . Per omnia facula faculo. rum. Amen.

Hor fatto questo, e dette le fouradette orationi, l'Arciuescouo si lauò, & ascingò le manue poi discese dall'Altare con la mitra nel Capo, & leuatafi quella infieme con li ministri stando in piede se la Confessione solita nella Messa; ma il Rè firitirò da parte, e genocchiatofi con li suoi Prelati, e familiari diffe l'istessa confessione : e cossi li Vescoui parati, e

fenza mitra stando in piede à due, à due, dissero l'istessa'; la qual finita l'Arciuelcouo legui la messa solita della Coronatione infin' Alleluia, stando li Vescoui ne gli lor luoghi mentre dal Coro con foaue, e dolcissima musica si cantaua. Trà questo mezo il Rè sù condotto, accompagnato da due di quei Prelati, e da fuoi Baroni in Sacrefria, oue con la bombace gli furono asciugate le spalle, e il braccio che vnti stati gl'erano; e confascie; su poi vestito di vna conacella di Broccato fourariccio con freggi ricamati di perle, e pietre pretiole, e cosi ritornò all'altare, & iui genocchiatosi ascoltò la Messa, che gli sù letta da vn di quei Prelati pianamente infin'all'Alleluia, poi essendosi cantata la Gloria in excelsis, l'Arcinescono hauendo detta l'oratione della Messa diffe anco la sequente per il Rè con vna sola conclusione cioè, Per Dominum nostrum, &c. Deus Regnorum omnium Protector da ferno tuo Alphonso Regi noftro triumphum virtutis tue scienter excolere, >t qui tua constitutione est Princeps, tuo semper muneres fit potens. Per &c. Poi cantatafi l'Epiftola, & il Graduale, il Re cantò l'Enangelio, cioè Exit Edictum à Cefare Augusto, &c. con vn tanto eccellente modo, che parue fusie stato gran tepo Prete, & d quell'Officio vlato; il che finito l'Arciuelcour postosi nella sua sede con la mitra insieme co'l Cardinale, & il Rè accompagnato dalli-fuoi in mezo de due Prelati apparatifu condotto auanti del Cardinale, e dell'Arciuelcouo, à quali fatta la debita riuerenza fù ipogliato di quella tonicella,e fù veltito di Armi bianche militari, le quali erano d'argento di eccellentissimo lauoro smaltate, & indorate, e così vestito s'ingenocchiò auant'al Cardina'e, & Arcinescouo, il quale fattofi porgere la spada dà sù l'Altare, e stoderatola la dono nelle mani del Rè, dicendo.

1. P.2.

Pialm. 44.

gas : neque minus sub fide falfas , quam Christiani nominis hostes exteras, ac dispergas; viduas, atque pupillos clementer adinues, & defendas , defolata restaures , restaurata confernes , veifca. ris injusta, confirmes bene disposita, quatenus in boc agendo, virtutum triumpho gloriosus , institiaque cultor egregius , cum mundi Saluatore, cuius typum geris in nomine, fine fine regnare merearis . Qui cum Deo Patre, & Spiritu Sancto vinit, & regnat Deus Per omnia S.S. Amen.

Fatte queste cose dalli Ministri sù riposta la spada nella Va gina, e dopò dall'Arcinescouo gli fù cinta con dire Accingere gladio tuo super femur tuum potentiffime , & aftende quod Santti non in gladio , fed per fidem vicerunt Regna . E subito poi che gli fù cinta la spada fi leuò in piede, e la sfoderò dalla Vagina deminandola virilmente quinci, e quindi, dopò nettatola sopra il finistro braccio la ripose nella Vagina, e di nuouo s'inginocchiò auanti à quelli, & all'hora tutti quei Vescoui apparati per ordine dell'Arciuescouo andaron all'Altare, e tollero la Regia Corona, qual posta nelle mani del Cardinale, e dell'Arciuescouo subito la posero nel Capo al Rè con dire.

Accipe Coronam Regni , que licet ab indignis Episcoporum. manibus, capiti tuo imponitur . In nomine Patris 💠 & Fili 💤 & Spiritus fantli nam Santitatis gloriam, & bonorem, & opus Fortitudinis intelligas fignificare, & per hanc te participem ministerij nostri non ignores, ita vt sicut nos in interioribus Paftores , rettoresque animarum intelligimur : ita & tu contra omnes aduersitates Ecclesia Christi defensor affistas : regnique tibi à Deo dati , & per officium nostra benedictionis in vice Apostolorum ; omniumque Sanctorum regimini tuo commissi . vtilis executor , perspicuusque regnator semper appareas , vt inter Gloriosos Athletas virtutum gemmis ornatus , & pramio sempiterne felicitatis coronatus: cum Redemptore, & Saluatore nostro Icfu Christo; cuius nomen vicemque gestare crederis fine fine glorieris; Qui vinit , & imperat Deus cum Patre, & Spiritu Santto in facula faculorum.

Fatto questo i Coronanti gli diedero lo Scettro, e lo Mon. do d'oro, stando anco egli inginocchiato, con dire .

Accipe virgam virtutis, atque Veritatis, qua intelligas te ob noxium mulcere pios, terrere reprobos, errantes viam docere, Tonio 3. lapfis Bbbb

Ioan. 10. Apoc. 3. Ifa.42.

٠.

366

490

gnat Deus .

Pf. 44.

impsis manum porrigere, disperdere superbos, & remelare hamiles, & aperiat tibi ostium sessa chisso accomminus noster, qui de semetisso aice, se sum ostium per mel qui a introvieris staubitur, qui est clausis Danid, & Scepitum Domus Israel, qui aperit, & nemo claudit; claudit; & nemo aperit, sitque tibi Austor, qui eduxit vinssum de demo carceris, sedentem in tenevis, & montre mortis, & in omnibus sequi mercaris cum, de quo Daudi Propheta eccinit, & in omnibus sequi mercaris cum, de quo Daudi Propheta eccinit, sedes tua Deus in seculum; sessa cum, quo do babeas insquutati, & mitizando ispium disgra sussitium est outabeas insquutatem, quia propterea vnxit te Deus, Deus, tuus, ad exemplum illus, quem ante secults vnxera, oloc exultationis, ora participibus suis-per selum contint. Montre mostrum, qui cum co viust. & Re-

Il che detto il Rè fi alzò, e fubito li fù cinta la [pada, e on. ]
la Vagina fù data al Conte di Muro, che la portafic auanti il
Rè, e ciò fatto cia (un a grida comunciò, Viua il Rè Alfonfo, Viua il Rè Alfonfo; frà il cui tempo il Cardinale con l'Arciu (cono accompagnati con g'altti Prelati apparati condullero il Rè, il qual portaua lo Scettro, il Mondo nelle mani, e la Cotona in tella, in mezzo lor due al folio per lui pre-

parato, e fattolo iui federe gli differo quette parole .

stà & reine annodo locum tibi à Deo delegatum per autiritatem omnipotentis Dei, & per prafentem traditionem omnium
feilicet, Episcoporum, eaterosumque Dei Seruwum, & quanta
Clero Sacris Altaribus propinquiorem prospicis, santo ei posentiorem in locis congruis bonorem inpendere menineris quatemu
mediator Dei & hominumste mediatorem Cleri, & plebis in boe
Regni solio confirmet, & in Regnum aternum secum Regnire sacisti esus Christias Dominus noster Rev Regum, & Dominus Dominantium. Qui cum Patre, & Spiritus sants
ritistic.

Dopò volcatofil Arcinefono verfo l'Altare (enza Mitraintono il Te Deum laudamus. Erifpondendo il Coro, lo profequi, & finis e mentre fi cantana quello Hinno dal Coro il Cardinale, el l'Arcinefono fi pofero in mezzo il Rè, & stertero affentati, finito po il Cantare, l'Arcinefono fenza mitra stando alta destra del Rè, disfequesto Verfo. Firmetur manse van de exaltetur destra tura. B. Instituto Institution preparatio Sestituta. V. Domine Exuadi O. Al. B. de clamor. Nicatal

#### LIBRO SESTO.

te V. V. & cum (piritu tuo. Oremus.

Deus qui victirues Moiss manus in Oratione sirunssis, qui quamus etate languesceret infatigabili sanctirate pugnabat, vi dumuserate iniquas vincitur, cui propouus nationum Populus subingatur, exterminatis alienigenis: hareditati sua possible ocopios feuiret, opus manusun starum, pia me orationis exuaditione confirmandabennis, & nos apud te Sancta Pater Dominum Sainatorem, qui pro nobis manus sines extendis in Cruce, per que meiampracamur altissime, vi tua potentia suffragante, vniuersorum bostium sines superiorum populus que consistente pre enunem chipsis polum impetas, populusque tuas, essante sormidine, etc. olum timee condista. Per enunem chipsismo D.N. & Ampa.

#### OREMVS!

Deus inenarrabilis auctor mundi, conditor generis humani, C8: firmator Regni , qui ex vtero fidelis amici tui Patriarcha nofiri Abraha praelegisti Regem Saculis pro futurum, tu prasentem insignem Regem bune cum exercitu suo per intercessionem omnium Sanctorum vberi benedictione locupleta, o in folium Regni firma flabilitate connecte : vifita eum per interuentum omnium San-Horum sicut visitasti Moisen in rubo, losue in Castris, Gedeonem in agro, Samuelem Crinitum in Templo, & illa cum promissione, & lyderea benedictione, ac fapientia tua rore perfunde, quam Beatus Dauid ex Pfalterio Salomon filius eius te remunerante, percepit de Calo . Sisei contra acies Inimicorum lorica, in aduersis balea, in prosperis sapientia, in Protectione, clipeus sempiternus, & prafla vt Gentes illi teneant fidem, Proceres, atque optimates fui babeant pacem, diligant Charitatem, abstineant se à cupiditate, loquantur Iuflitiam, cuftodiant Veritatem, & ita Populus ifte pullulet, coalitus benedictione Trinitatis, vt femper maneant tripudiantes, armis gandentes, & in pace Victores, Per D. N. I. Chris flum.R. Amen .

Quelta oratione finita, tutti à federe ne lor luoghi ritornarono, e nel deftro lato del Rè, nel (cabello fedè Don Federico fuo fratello veflito di drappo nero, apprefio fedè Don Ferrante Principe di Capua veltito di Broccato foura rizzo, & alla finifita il Signor Virginio Orfino gran Conteftabilede Regno di broccato foura rizzo veflito, apprefio fedette-D. Groffice fuo genero fimilmente dell'iftefio Broccato vefti-

Bbbb 2

492 to, e prima che altro fi facesse il Rè chiamo Don Ferrante fuo figlinolo Prencipe di Capua, e nominandolo Duca di Calabria li pose il suo Cerchio Ducale di oro in testa, e tosto se sparger dal suo Tesoriero le noue monete che cognar hanea fatte, à tal fine come se dird (poi l'Arciuescouo si laud le mani;& asceso nell'Altare segui la Messa sin' alla Communione, auanti la qual vno de i principali Vescoui có la Mitra tolse la Pace, & acompagnato da doi altri Prelati la portò à baciar al Re-

Et hauendo funto il Sacramento, & il Sangue l'Arciuescouo, il Rè s'accostò riverentemente all'Altare, & ingenocchiatofi col capo discoperto con sommessa, & intelligibil voce disse il Confiteor Deo, & detto al Metropolitano foura il capo del Rè il Misercatur tui, &c. & Indulgentiam. e fattogli il segno della Croce, communicò il Rè con dir solo quelle parole Corpus D. N. &c. e basciatogli auanti la mano com'è folito, dopò l'istesso Metropolitano li diè la Purificatione nel Calice, e se ne ritoraò al suo luogo nel Talamo; feguendo il resto della Messa con la mitra si lano le mani, e con vna istessa conclusione con l'oratione del giorno diffequesta per il Rè.

Deus qui ad pradicandum aterni Regni Euangelium, Romanum Imperium praparafti , Pratende famulo tuo Alphonfo Regi nostro arma calestia, vt pax Ecclesia nulla turbetur tempestate

bellorum. Per D.N. Iefum, &c.

· Finita la Messa l'Arcinescono donò la solenne benedictione, & il Rè con la sua compagnia, andò all'Altare à baciar le mani al Cardinale, & all'Arcinescouo, & offerse all'Altare 400. Sirene di oro di cinque scuti l'yna, le quali furono diuife à gli Ministri della Messa, poi Sua Maestà fece molti Caualieri:il che finito fi sonorno le trombe, le Campane, & altri istrumenti con mirabil gridi di tutta la moltitudine ch'affordiua il Mondo, tutti più volte dicendo Viua il Re Alfonfo, e finite tutte queste cerimonie il Rè sù vestito d'vn gran manto di broccato, & vsci di Chiesa con gran catena de Baroni, e Prelati, & asceso soura vn Cauallo leardo guarnito di Giore, e perle di mirabil lauoro, e con la Corona Regia nel Capo s'inniò verso il Castello nuono, passando per i Seggi con tal ordine; Primo precedenano i Naccari, e Tamburri fonra-

Came-

LIBRO SESTO:

Cameli con gran quantità di Trombette, Pifari, & altri iftrumenti muficali tutti à canallo,e di feta veftiti con le Reali mfegne, sonando à vicenda con bellissimo ordine.

Segujua poi gran quantità di Dottori, Giudici, & altri Vfficiali, dopò andauano 34. Baroni, e Signori di Vaffalli, la maggior parte con veste di drappo d'oro ben à cauallo:dopò i quali veniua vn bel concerto di rifonanti Pifari, con altri inffromenti muficali, ch'all'orecchie d'ascoltanti non poco diletto porgeuano: Veniua dopò questi Francesco Visballo Catalano Regio Tesoriero con due gran borse di velluto vio- Francesco lato anante canallo, piene di moneta d'oro, di argento, e Visballo Re di rame; e quelle in ogni contrada in segno di gibbilo, e di gio Tesorieallegrezza in mezo le turbe delle genti largamente buttaua : ou'ogni volta dalla moltitudine s'vdina a gran voci gridare, ·Viua il Rè Alfonso, Viua il Rè Alfonso, la cui moneta sinal mio tempo si è veduta andar in volta , e quelle di oro eran Monete del di trè maniere, cioè vna di valore de cinque ducati, chiama- Rè Alfonlo ta Sirena, che da vna parte haneua la testa del Rè coronato Secondo. col suo nome attorno, e dall'altra parte, vi era scolpita la. Sirena con l'inferittione che diceua Coronatus , pt legitime certetur; L'altra era di due docati . & haueua da vna facciail volto del Rè coronato col suo nome attorno, e dall'altra faccia era l'Armellina col motto del Rè Ferrante come di foura è derro. La terza moneta d'oro era di vn ducato con la medema impresa.Le monete di argento erano di trè maniere cioè coronati di grana ti. ch'erano di due forte, il primo hauena da vna faccia la Croce di Gierusalem con il nome del Rè attorno , e dall'altra faccia era l'effigie del Rè sedente in-Maestà il qual hauca dalla sua destra vn Cardinale, e dalla finistra, l'Arcinescono che lo coronauano con tal inscrittione attorno, Coronatus quia legitime certauit. L'altra moncta era di fimil valuta come s'è detto, che da vna parte si scorgeual'effigie del Re sedente in Maesta con lo Scettro, e Mondo nelle mani col Cardinale, & Arcinescono ch'el Coronauano con questa iscrictione Manus tua Domine coronauit, er vnxn me : Dall'aitra era San Michel Arcangelo conla lancia che feriua il Dragone, che gl'era fotto i piedi contal'inferittione, Alfonfus II. Dei gratia Rex Sicilia, Hierufalem, & Vngaria , l'altra era di cinque grana , qual a nomina-

ua Armellina col'Armellino scolpito, e col motto che già & è detto della moneta del Rè Ferrante, e dall'altra faccia hauea l'infegne Aragonese col nome del Rè attorno. L'eltima. moneta era di rame nominata Cauallo, perche da vna faccia era scolpito il volto del Rè col suo nome attorno, e dall'altra era vn cauallo con tal'inscrittione à torno, Equitas Regis, latitia Populo. delle quali monete d'argento, e di rame ne sono al presente alcune in mio podere serbate. Appresso il sudetto Thesoriero seguina la gran Guardia del Rè congian copia di Scudieri à piedi con gippone di raso verde. e cappotti di damasco lionato, dopò questi veniuano gl' Eletti della Città con bellissimo ordine vestiti con robboni di Velluto Cremofino, fodrati di tela d'oro, bene à Cauallo, inanzi de quali andauano à piedi 12. Portieri vestiti di seta della librea di Napoli con bastoni aurati nelle mani, appresfo seguiuano cinque principali Baroni ben acauallo, quattro de quali erano vestiti di broccaro d'oro, & vno di seta, da i quali erano portate alcuni pezzi delle reali infegne, e ciascuni di esti hauca à torno quattro staffieri vestiti di seta di bellissima,e differente librea; Il primo de quali era il Conte di Brienza, che portana lo ftendardo reale, Il secondo cra Raniero Galano che portana il scudo d'argento, Il terzo era il Marchefe di Martinez, che portaua l'elmo d'argento . Il quarto era il Conte di Muro , vestito di drappo di seta, che portana la spada ingunda guarnita di oro, e di pretiose gemme, il quinto era il Conte di Madaloni con il Mondo d'oro tutto gemmato, appresso veniua il gran Cancelliero il qual portaua lo Scettro reale d'oro lanorato, e gemmato: dopoi feguiuano dui Siniscalchi vestiti di drappo di seta, & à piedi gran moltitudine di Paggi , & altri huomini della Corre vestiti di drappo di oro, e di seta : dopò caualcaua Sua Maesta solo sotto vn ricco Baldacchino di Broccato con le reali inlegne, e con altre belle imprese da i seguenti Caualieri sostenuto, cioè Virginio Orsino gran Contestabile, Alfonso di Auolo Marchele di Pelcara gran Camerlingo , Il Conte di Fundi gran Protonotario , Il Conte di Potenza gran Siniscalco , Antonio Piccolomini Duca d'Amalfi gran Givstitiero , e Bernardino Villa Marino gran Ammirante : I quali andauano tutti con veste Ducali di Scarlato, con berrette

LIBRO SESTO: 495 del simile drappo fodrato di Vajo; al freno del Cauallo reale, & alla staffa andauano altri digniffimi Signori ; dietro andana il Maestro di Stalla con veste di drappo d'oro sopra. vn (uperbo Cauallo con 4. paggi del Rè, attorno i quali caualcauano belliffimi Caualli morelli, con fornimenti regali, feguiua poi Don Federico fratello del Rè con il Duca di Calabtia, con i quattro Ambasciadori già detti di soura; dopò venina Don Goffre Borgia con due Vescoui,e trè Caualli menati à mano di gran bellezza, con fornimenti di gran valore . Seguiua poi numero infinito, di Caualieri , Gentil'huemini, e ricchi Cittadini, tutti ben à cauallo, ascendeua tutta la Caualcata al numero di diece mila persone, e più;e pasfando il Rè per auante la Chiefa di S. Agostino, Gio: Carlo Tramontano Maestro della Regia Zeccha hauendo fatto forto vna delle fenestre del Palazzo della detta Regia Zeccha l'Imagine d'Orfeo con la lira, che con grand'arteficio sonaua, Shauca le fiere, e lifaffi che lo guardauano, e teneua anco vn Corno di divicia il quale al passare del Rè il Corno congentil'artificio sbottò molte monete fopra al popolo, d'oro, e di argento, la maggior parte di esse furono Armelline in. grandissima abondanza, che parse vna gran pioggia. Gionto poi il Rè nel Castel Nuono sù dato suoco al gran numero dell'artiglierie che fù stupenda cosa ad vdirfe, e per tutte le Castelle, e case della Città si ferono copiosi luminarij; in tanto che la Coronatione di que Ro Rè superò ogn'altro Rè Napolitano, e compiute le cerimonie della Coronatione tutto quel giorno, & il fequente ancora fi ftette in festa, giuochi, e tornei. Poi il Cardinal Monreale ritornò in Roma, ben. regalato dal Rè Alfonso; rimanendo in Napoli, Don Goffrè con la sposa, il quale vi dimorò alcuni mesi. Ma per che ognigiorno s'vdiuzno i preparamenti grandi del Re di Francia contro il Regno di Napoli. Il Rè Alfonso ancorche hauesse il Dottor Antonio di Gennaro Imbasciador in Milano, vimandò anco Ferrante di Gennaro suo fratello ad esortar Lodonico il Moro, che non volesse alla venuta del Rè di Francia consentire : Fè perciò anco moste preparationi nella Città, & in altri luoghi del Regno oue più parue bisogno ; ettà l'altre se vna fortezza scura il Porto di Baia per Baia edifica

difensione di Pozzuolo, la qual in sin'anostri tempi si vede,

Castellodi

e si chiama il Castello di Baia , e desideroso hauere quali ch'aginto dal Papa, cercò abboccarsi seco, in tanto che nel fine di Giugno de l'anno istello il Pontefice con la sua guardia, e trè Cardinali, cioè Giorgio Portuofe Vescouo di Viilbona, Giuliano Romano titolato San Giorgio, e Cefare Va-Abboccalentiano figliuolo di esto Papa titolato di S. Maria Nuoua, méto del Pa pa con Al- venne à Vicouaro, qu'anco firitrouò il Rè Alfonfo con molti Baroni, e con mille foldati, nel cui luogo il Papa con il Rè stettero trè giorni, e si concluse lega trà esti, e Firentini contro il Rè di Francia, qual lega poi firifoluè in fumo, perchea il Rè di Francia calò tanto potente, che ciascuno li se ampla strada.

Ludouico il Moro lib. s. cap. 44

fonfo 2.

Gio:Galeaze zo Sforza Duca di Mi lano.

Qui contiene dir la caggione, che mosse Lodouico il Moro à chiamar il Rè di Francia all'acquisto del Regno di Napoli, del che si è detto, che su gran caggione della morte di Rè Ferrante Primo, però ritrouandofi ello Lodonico Goueroztor di Milano come Tutore di Gio: Galeazzo Sforza suo Nipote, figliuolo di Galeazzo Maria suo fratello amendue figliuoli del Duca Francesco, e per la sua ambitione gli rencrescina lasciar quel Gouerno : e se bene il Nepote era di anni 24. lo teniua di tal modo oppresso, ch'el pouero Giouane non hauca animo di mostrar con fatti, ne anco conparole di esser Duca di quel Stato : Hanea questo Gionane per moglie Isabella di Aragona figlia del Rè Alfonso Secondo, la qual esfendo generosa Signora non potendo soffrire ch'el marito in quella vita più che prinata vineffe;più volte al Rè Ferrante suo Auo, & Alfonso suo Padre ne diè raguaglio, acciò qualche espediente si pigliasse soura tal fatto; I quali più volte destramente Lodouico suo Tutore ne ammonirono: Ma egli, che del tutto bramana farsi Signore Lodonico affoluto di Milano, poco di ciò si curaua, e sperando hauet Sforza chia" il suo intento con tenere il Rè Ferrante occupato nelle Guerre, chiamò all'acquisto di Napoli Carlo Rè di Francia, il quale come herede della famiglia Angioina vi haueua gra pretendenza (fi come è detto di foura) Carlo ancora effendo sollicitato souente dal Principe di Salerno; quale co-Lib. 4.cap.3. me fi è detto, appresso lui si ritronaua ; risoluto dunque di far tal Impresa hauendo fatto vn grandissimo apparato di Guerra nell'Autunno 1494, in perlona potentiffimo calò in

ma CarloRè di Francia all' acquifto di Napoli. L.b. 3.cap 4. Italia; e per mare fe condurre in Genoua quantità grande d'Artigliarie di tanta, e tal grandezza, che già mai Italia le Artegliarie simile vendute hauea. Questa pessima pette d'Artegliarie e lua origihebbe il suo origine in Germania, ritrouata da vn Alchimista ne 1369. Todescho intorno l'anno 1369, & in Italia la prima volta.

posta in vso da Venetiani nella guerra ch'hebbero con Genouesi l'anno 1280, Mà ritornando a Lodouico Sforza, dico che la caggione di esser egli chiamato il Moro, non fu per Perche fuste conto del suo bruno coloro che tal era, mà per rispetto del l'Impresa dell'Albero Celso detto latinamente Moro, per che dimora più d'ogn'altro à mandar fuora le sue fog'ic, qua-

le Arbore, egli per superbia portaua, significando la sua Pru- Arbore del denza, ch'egli diceua in lui regnare: Che si come quell'Arbore per natural suo istinto all'hora comincia à fiorire, & d mandar fuori le frondi, e frutti, quando la stagione dell'anno è firmata al caldo che più non ha paura di tempesta, cosi

diceua egli haner fatto che all'hora fi era fcouerto a preten- Sforza legder il Ducato di Milano, che di raggione à lui diceua appar- gitimamentenere, e non a Giouanni Galeazzo suo Nepote; quando co- il stato di nobbe non potergli feampar dalle mani : la qual pretenden- Milano. za era in fatti affai ben fondata in Iure, conciosia che que-

sta è vna vera elpositione legale, che se vn huomo c'ha la. fuz moglie, e figli nati da quella, conquilta dopò alcun Stato, o Regno, & all'hora genera vo figliuolo; la foccessione. di quel Stato non si deue à i figli priminati per conto della primogenitura, ma si deue al nato dopò tal acquisto. E perche nel tempo che Francesco Sforza acquistò il Ducato di Milano era già nato Galcazzo Maria che su padre di Giouanni Galeazzo, e Lodouico nacque dopò l'acquistato Dominjoine feguita che douea legitimamente foccedere Lodo; uico,e non Galeazzo. Nell'anno poi 1466, morto il Duca Francesco li successe Galeazzo Maria suo primogenito, il qual vitte sin'all'anno 1476. e morendo lasciò tutore di Giouan Galeazzo suo figlio ch'era di anni 9. il detto Lodonico suo Fratello, e Zio del figliuolo, il quale venuto nella pretendenza già detta fi scouerse capital nemico-di tutta Casa di Aragona, li cui progressi nel suo luogo diremo. In tanto venuto Carlo Rè di Francia in Italia fu a 14. di Ottobre del-

l'anno predetto riceguto in Milano da Lodonico con festa, Cccc

& ap-

Lodouico chiam. Mo-

Cello, e lua

Tame 3.

mese di Ottobre che morì il Duca Gio: Galeazzo il Martedi

Carlo 3, Rè & applaulo grandifimo ; & il feguente giorno entrò nel di Francia. Caftello, e viittò il Duca Giouanni Galeazzo ch'era ammati m Mulaño to nel letto, oue anco ritronò Bona fua Zia, e Madre di Giori di Galeazzo , la qual era forella di fua Madre, amendue figii di Lodouico Duca di Sauoia = Robauendo il Rè dette aicune, parole piene di amoreuolezza al Duca fuo Cugino , & à fua Zia fi licentiò ; & il feguente giorno fi parti feguito dal Moro alla volta di Piacenza. Soccette poi alli a 1, dell'ifteffo

all'otto hore, , e fiù da tutti creduto effer flato auuelenato dal Moro fuo Zio , e lafciò l'abella fua moglie con trè figli Morte di cioè Francefco di anni cinque, Bona di anni trè , e Ippolitza Gio: Galeaz di mefi 10. Intefa da Lodouico la morte del Nepote conzo Dus di grandifina fretta ritornò da Piacenza in Milano , e fatto Milano la del chiamare nel Caftello tutti i Gentilhommini . e Primarti di

Milano feloro vna lunga oratione concludendo che Fran-Figlia 3 16. cefco figliuol del morto Duca per la poca età , per moiti bella Dachef anni non poteua effer habile à regger quello Stato ; e che. di dibiliano hauendo effi per junga i forrienza conofciuto la fua integri-

> el , & amorenolezza douessero accettare luiper vero Duca , tanto più che à lui legitimamente spettaua per molte. raggioni, che spiegate gl'haueua : finalmente su da tutti accettato, egridato Duca, e con quell'applaulo cglitofto caualco,& andò alla Chiefa Maggiore con tutti quei Signori . que fattofi le folite cerimonie ritornò nell'iltello modo a canalcare per tutta la Città , e fit in ogni contrada grida. to,e falutato Duca con feita grandiffima, e ritornato in Castello ordinò l'esequie del Nepote, il quale nella segue ites matina fu con trecento torcie, e con tutta la Chierifia portato à sepellire nella Maggior Chicsa vestito di broccato di oro, e con buretta Ducale, e con lo scettro alla destra, e la foada nella fi iftra . e dopò che fa tenuto trè giorni foura. la Terra fù honoreugimente sepolto appresso i suoi predecessori dentro vna gran cascia, couerta di broccato, que poi furono posti li seguenti Epigrammi .

Dux Pater enfe perit, rapuit me dira Veneni Sorbitio, qua Dux tertius arte cadit ; Debuerat n. tus ligurum fuccedere feeptro Comprimat exardens boc I onis ira nephas.

499

Ch'in volgar cofi dice .

Cadde di ferro il Padre mio gran Duce, Empio velen d me tolfe la vita, A morte il terzo arte fimil conduce; Che la foccefion l'ibà prohibita Di Genoua,così poffa puntre L'ita del Cielo il feelerato ardire.

Dux ligarum pater bic ferro, natus que veneno
Morsque reum sequitur primum, mon stata secundum.
Li quali redott in volgare cos si legomo.
Di Genoesi Duce il Padre vecise
Ferro, el sigliuolo suo crudel veleno;
Il primo error, lattro delsin conquise.

La Ducheffa Isabella d'Aragona sconsolatissima della morte del suo caro marito, si retirò con li figli, e con la Duchessa vecchia in vn appartamento nell'istesso Castello : ma non vi stette molto, perche il Moro la discacciò con le due figliuole, e fenza restituir li centomila du cati che portò di dote al marito, ritenendosi appresso di se il suo nepotino Francesco, il quale non molto dopò morì, & Isabella quasi nuda con le due figliuole si conduste in Napoli, e buttandos à i piedi del padre,ne hebbe il Ducato di Bari in luogo della perduta dote affignandoli anco per fua habitatione il Castello di Capuana; eritornando al Rè Alfonso il quale tra gli aleri preparamenti, che fatti haueua, fu vn'armata di 64. Vascelli cioè 34, Galere, due Fuste, 4 Galeoni, 4. Naui, & 20. Bregantini ben forniti de soldati, Arteg iarie, e monitioni, della quale fe Capitan Generale Don Federico suo frate lo, e lo mandò verso Genona, e dell'esercito per Terra se Generale Don Ferradino Duca di Calabria suo Figliuolo con la guida però di Virginio Orfino gran Contestabile. Nicolò Or fino Conte di Pitigliano, e Giouan Giacomo Triuulfi Milanele Capitani firenuissimi, e lo mandò nella Romagna a resister alla Vanguardia del Rè Francesc, e gionto à Bertinoro, se vna gran battaglia con Monfignor d'Obegni Capitan Fracese rimanendo gli Aragonesi perditori , il che inteso dal Rè

Ifabella di Arag- patte di Milano, e vien inNa poli.

Morte del picciolo Fra cesco Sforza

Pronifiene del Rè Al-

Alfonso ordinò al figlinolo che mandasse l'esercito à Capua,

Iacob'Anto & celi ne andass in Roma a ricrouar il Cardina Ascanio Sfor nio Ferrari, za suo Zio che insieme raggionasser al Papa ( come scriue il Ferrari ) che non hauendo da lui hauuto quello foccorfo

Confeelio che sperato ne hauca, almeno ne haucife configlio di quel del Papa ad che far si douesse : Il Papa che si vedeua il Rè Francese quasi Alfonio Se- sù le porte di Roma hauendo ben il negotio ruminato con. condo.

il detto Cardinal Ascamo diede la risposta in scritto, e suggellatala, & era questa; che se il Rè voleua che il suo Regno non v'cifle dalla fua Cafa; douesse rinonciarlo al suo figliuolo Don Ferrandino, altrimente ne lui, ne il figliuolo ne farebbe padrone; ma prima che'l Papa desse licenza al Duca, ha-Amoregolez ucdo nella matina di Navale celebrata la Messa nella sua Cap

labria.

za del Papa pella, chiamò à se il Duca, e li pose in testa vna biretta di velcon Ferrate luto fodrata di Vaio, con vn rinolto dell'istesso Vaio, e li cin-Duca di Ca- fe la spada inucliédolo del Ducato di Calabria, per farlo leggitimo soccellore del Regno con simili parole l'vn, e l'altro lagrimando. Duca figliuol nostro carnlimo, andate, e state. di buona voglia che tenemo speranza nell'eterno Iddio che ci agintari, e dandogli la benedittione se gl'offerse in ogni su

occorrenza ; Il Duca bagiato che gl'hebbe i piedi tolfe del Papa licenza e mo itato à Cauallo, con il gran Contestabile, il Conte di Pitigliano , & altri Capitani nell'vltimo di De-Guiciardini cembre del 1404. come scrine il Guicciardini, e con 1500.

foldati che seco haueua con gran fretta ritornò in Napoli, ou'attele col Padre a fare grandifimi preparamenti. Letta. c'hebbe il Rè Alfonso la risposta del Papa ne rimase ammirato, ma quando intese che il Rè di Francia contra voglia.

Alfonso Se- di Sua Santica era intrato in Roma , si giudicò inferiore di condo rinu- forze à resister all'empiro Francese; e conoscendo anco che cia il Regno per la sua aspra natura, da i Popoli, e da i Baroni del Regno al figliuolo · molto odiato era, determinò eleguire il confeglio del Papa, 1495. e del Cardinal Afcanio fuo cognato di rinonciar al figlio il

Regno, il quale per li suoi gentilissimi costumi, da tutti amato,e desiderato era; la onde d 21. di Génaro del 1495. lo chia mò à sè nel Castello nuono oue habitana, & insieme la Regina Giouanna sua Madrigna dicendogli quanto di fare refoluto haneua, per volere adempire vn suo voto fatto già per molti anni a dietro di retirarsi a vita Religiosa con i frati del Monastero di Mazzara in Sicilia, oue determinato ha-

## LIBRO SESTO

nea di finir la vita, & il Regno rinonciarlo ad esso figliuolo sperando c'harebbe miglior fortuna che egli hauuto non hauea; alle sue parole il Duca con la Reina li surono à piedi pregandolo con infocate lagrime che ciò far non douelle: ma egli dimostrando con profonde parole che la necessità lo stringeua cosi per saluar sua anima, come per conseruar il Regno a fuoi Potteri:il che detto tacque ogn'vno,e nella. seguéte notte il Rè se ne passò có tutte le sue più pretiose cofe nel Castello dell'Ouo, acciò fusse più spedito al partirsi di Napolise nelli 23. dell'istesso mese per publico Istromento nel detto Castello dell'Ouo rinonciò il Regno al suo figliuolo l'erra dino Duca di Calabria, e Vicario Generale del Regno,i' quale non passaua 24. anni. Qual renunza sù fatta. có tutte le follennità e clausule opportune, e bisogneuoli, oue interuennero per testimoni gl'infrascritti, Don Federico d'Aragona Principe di Altamura suo fratello, l'Ecceliente Signor Pascasio di Arcalon Conte di Alife, l'Eccellente Signor Alberico Carafa Conte di Marigliano, l'Eccellente Signor Marino Brancaccio Conte di Noia, il Signor Antonio di Alessandro Vice Proto Notario, il Signor Giulio de Scouiatis Luogotenente della Regia Camera, il Signor Andrea di Gennaro, il Signor Giouanni di Sanguine, il Signor Antonello di Serico detto Picciolo,il Signor Luiggi di Cafal Nuono Sccretario; E tlipulato che fu l'Istromento, il Rè mandò lettere per tutte le sue Terre dicendo voler andar in Peregrinaggio, e c'hauea lasciato il Regno al figliuolo; e li pregaua. che l'omaggio ch'à lui giurato haucuano lo giurassero al figliuolo, à cui s'apparteneua esto Regno; Poi retiratofi nel Monastero di Monte Olineto vi flette alcuni giorni ; & hauedo fatto imbarcare soura cinque Galere dui bregantini , & vna fulla, le cofe fue più care-con gran quantità de danati, che in tutto valer potenano da trecento cinquanta mila. scudi; Alli trè di Febraro si parti dal Castello dell'Ono da oue : ndatolene à Mazara in Sicilia ch'era della Regina Ciouan-1 2 sua matrigna, & ini retiratosi ad vna denota, e santa vita. Monte del in minor termine de 10. mesi fini i suoi giorni . Impercio. Re Alfonso che diuenuto quafi ettico, li souragiunse vna postema sù Sec. 1495. vna mano: Et alli 19. di Nouembre 1495. morì, hauendo villuro anni 47. & 14. dì, e regnato vn'anno meno due gior-

ni. Alli 21. poi del detto fu con reali elequie lepolto nelle Maggior Chiefa di Meffina in vn bellidimo Sepolero con li doi sequenti Epitaffij latini .

Alphonfum Libitina din fugis arma gerentene Mox positis quanam gloria fraude necas .

Che in volgare dicon cost

Lungo Morte crudel tempo fuggifti . Alfonso armato, bor ch'ei depone l'armi . Con frodi occidi,indi che gloria acquisti . Il fecondo Epitaffio.

Arripuere mibi Regnum mibi luppiter, & Mars Bella gerent terris nate repelle Duces . Aft ego tella Deum propero ex hae vrbe pelleris Decietam è celo vel tibi regna dabunt .

In volgare dice

miban tolto il Regno, d mefd querra Gione. E Marte in Terra , ò figli i Duci Infidi . Caccia via che à i celefti tetti muone L'ali lo Spirto mio dà questi lidi . Scacci errante, ma se virtà t'ingegni

Oprar farai ripofto ne tuoi Regni . Di quanto portò il Rè Alfonso in Sicilia non vi fil trouzto più dopò fua morte che 150. mila ducati di contanti af

e 50. mila di oro , quali al Rè Ferrante suo figliuolo porza fatta dal Re Alfonia Secondo.

tati furono . Fù anco detto che la renunza del Regno fatta dal Rè Alfonso al figliuolo non fù tanto per il configlio datogli dal Papa , e dal Cardinal Sforza ( come di foura ) è detto) ma per lo grandissimo spauento, che preso hauca della nonella, che gli recò il suo Medico, à cui lo spirito del Rè Ferrante suo Padre diffe effergli apparso dicendogli con minacciose parole, che da sua parte dicesse al Rè Altonso. che non sperasse di resister al di Francia perche la Progenie Aragonele il Regno perder doueua, e per le loro enormità effer estinta. Il che si potrebbe giudicare, che parte fusic-Lib.v.cap.4 ro state quelle viate contro li Baroni del Regno dal detto

Rè Ferrante à persuasione d'esso Alfonso: Fù dunque questo Rè Alfonso dal volgo chiamato il Guercio per caggione Prouerbii.

c'hauea vn'occhio fignato, la cui natura, e de gl'altri che cofi fignati fi veggono fon pelfimi is tutte le loro attioni,

della

dalla cui isperienza nacque quel Proverbio latino tanto diuolgato, à fignatis caue: & vu'altro nella nostra età all'istesso propofito diffe

Nulla fides gobis, nec minime credere Zoppis, Si guercius bonus inter miracula feribe .

Finalmente quelto Rè Alfonso hebbe per moglie lippolita Maria figlia di Francesco Sforza Duca di Milano, la qual mori à 20. d'Agosto del 1488. efu sepolta nel seguente giorno Moglie,e fia nella Chiefa dell'Annuntiata in vna gran Cafcia conerta di gli delRè Al velluto cremefino con Croce di broccato, della qual Alfonfo fonfo 2. n'hebbe trè figli cioè Don Ferrante Principe di Capua, e poi Duca di Calabria, Don Pietro Principe di Rosano che morì picciolino nelli 17. di Febraro 1491, e fù sepolto nella Chiela di S. Maria della Nuova, e Donna Isabella Duchesta di Milano , di non legitime mogli come nota il Ferrari , hebbe Ferrari Don Alfonso Marchese di Veteglia, Don Cesare che fù Vicerè in Calabria, Donna Sancia moglie di Don Goffre Borgia,e Donna Costanza moglie di Gio: Giordano Orsino, de quali nacque Napolione Orfino detto l'Abbate, che morì poco apprello del facco di Roma, e per la gran deuotione che questo Rè hauca alli Monaci Benedittini dono molte rendite al Monastero di Monte Oliueto fondato già per inazi da Goneglia Origlia, nella cui Chiefa si scorge la vera estigie diesso Rè Alfonso, e del Rè Ferrante suo Padre tanto merauigliosamente scolpite: che parono à risguardanti veraméte vine : Diede anco principio alla nuona Chiefa de Monaci IEfficie del Casinensi, che se gl'altri anni regnato hauesse tutta del suo Re Aifonto, compita l'harebbe, non parendogli conuencuole che due e di Re Fercorpi de fi Gloriofi Santi giacer douessero in si picciole hic. rante Primo se cioè S. Soffio Martire, e S. Scuerino Abbate, de qual si dirà nel suo luogo, edificò anco viuendo il Padre, dui bel issi- S. Soffio. mi luoghi , vno dentro la Città appresso la Chiesa dell'An- S. Senerino. nuntiata, con belliffime stanze, giardini, fontane, e bagni ne quali eglicon la sua Corte souente dimoraua, qual suo- Cap.3. go volgarmente fu chiamato la Duchessa per esser edificato dal detto Alfonso mentre era Duca di Calabria : Poi a Duchessa. nostri tempi quetto luogo, sendo stato concesso à diuerse perione vi hanno edificate bellissime, e comode habitationi con belle, e dritte itrade, che veramente per lo suo gran sito

Volum. s.

Conte.

Poggio Rea

Horto del par vua picciola Città, con tutto ciò fin'al presente ritiene il nome del suo primo Fondatore chiamandosi la Duchessa Sin come anco vu'altro luogo poco discosto da questo non minor di fito fi chiama l'Horto del Conte perche fù il Giardino del Conte di Maddaloni, l'altro luogo che edificò esso Duca di Calabria fù fuora la Porta Capuana, lungi circa vn. miglio dalla Città, e lo chiamò Poggio reale, oue fece vn. bel Palazzo con bellissime stanze facédoui dipingere la guer-12, ouer congiura de Baroni, con artificiosi giardini corp. fontane delitiofissime, dando in esso luogo il passaggio discouerto all'acqua della Volla, che per gl'Acquedotti entra in-Napoli, opera veramente reale, e memorabile ch'infin à noftri tempi,la sontuosa, e real spesa con gran piacere, e diletto si scorge: Nel cui luogo vsaua esso Duca, e cosi continuarono i suoi soccessori Aragonesi per ciascun'anno d li 2. di Giugno andar con moltitudine de Caualieri à celebrare la bellittima festa in memoria del Natale d'esso Duca , & hauendo anco fatto disfabricare la porta Nolana antica, la qual impediua la strada che discendeua da Forcella alla porta No lana nuoua : Fè trasferire alcune statue antiche, ma superstitiofe che iui etano, e nel detto Palaggio di Poggio realele condusse, delle quale à pieno si è detto nella vita del Rè

Lib.2.cap. o Corrado.



MATHER THE



# DI FERRANTE SECONDO

XXI. Rè di Napoli, con la venuta di Carlo VIII. Rè di Francia nel Regno.

C A P. II.



Audón il Rè Ferrante hauuto dal Rè Alfonfo fuo Padre la rinoza delRegno di Nap. (come di fouta è detto) nel feguente giorno, cho furono li 24.di Gennaro delli 1495. il Sabbato egli caualeò per la Citta veftito di broccato in mezzo dell'Arciucícouo di Taragona Ambafciatore del Rè di Spagna, e dell'Amba-

feiator di Vinegia, accompagnato dà più di 600. Caualli, ac andò nella maggior Chiefa, oue ritrouo l'Arciuelçouo Aldadro Carrafa, veftico in Pontificale, è e efiendoli fatte le folite cerimoniecon il giuramento dell'offeruanza di Capitoli del Regno, e cantatofi con gran follennità il Te Deum Ludae mus fii gridato, e falutaro Rè, con molto applaulo, si intitolato Ferrante Secondo Rè di Sicilia, di Gierafalem, e d'Vongaria, poi nel medefimo modo caualcò fort'un ricchiffimo baldacchino, foftenuto da digniffimi, e principali Signori della Citta, e paffando per i Seggi della Città ritornò ne Cattello, de poi metere in liberti i Baroni, che rano flati impreggionati dal Rè fuo Auo, de quali fiè detto, e foura reflituedo à quelli

Gio: Pontano Secretario di Ferrante 2.

Gratie concelle à Napolitani.

Argeto delle Chiefe tolto daFer-Tante 2.

Bernardino Corio.

Zizimi fiarello del Gra Тигсо.

Spädongnino.

bardia, il qual per auante Secret. Itato era, & Ambal. inRoma di d. Re Ferrare, & à 27. dell'istesso mese cocesse, e firmò à deputati della Città.24. Cap. con molte Gratie in beneficio di ella Città. Nell'istesso giorno sua Maesta per proueder alla Gnerra, che gli sourastana del Rè di Francia con molto suo ramarico tolle l'argeto di tutte le Chiefe della Città, e di quel lo ne fe batter monete con promessa di restituirlo (sin come al suo tempo fece)il che hò cauato da i libri della Confraternità di S. Maria Incoronata costrutta nella Chiesa di S. Pietro Martire, oue si legge che prese vn Calice di essa Confratemita:per cal effetto,e che poi fu pagato dal ritratto delli Cenfali del SacroSpedale dell'Annotiata de quali si dira più oltre

Ma ritornando al Rè di Francia, il quale partitofi da Mila-

gli lor stati, trà quali fù il figliuolo del Principe di Rossano, di Leonora forella di detto Rè fuo Auo, tolle ancor per fue

Secretario Giouanni Pontano da Cerreto, Cattello nell' Vin-

no venne à Piacenza, poi à Lucca, à Pila, à Fiorenza, à Siena, & à Viterbo, e finalmente ( come nota il Corio) al primodi Gennaro del 1495, entrò in Roma con molto ramarico, e disauantaggio del Papa, il quale fù coltretto trà l'altre cofe (che molte furono)concedergli Zizimi fratello di Baiafette Imperator de Turchi, che in poter del Papa fi ritrouaua, atteso rimase priuo di ducati quaranta cinque milia, ch'ogni anno percipiua per lo trattenimento di quello, difignando Carlo con tal'occasione far l'impresa contro il Turco conquistato, c'hauesse il Regno di Napoli: questo Turco fratello Antonio di Baiasette, che da Antonio Francesco Cirai vien chiamato FracelcoCir Zizimi, il Spandongnino lo nomina Zeri, e la caggione perche se ritrouasse in poter del Papa, dicono questi due Autori, Theodoro che venuto à morte Maumetto Secondo Imperator de Tutchi,g'i foccesse Baiafet suo figliuolo, il quale perseguitò Zizi. mi suo fratello per fario morire, ma egli hauuto ricorso al Gran Maeitro di Rodi, fù da quello gratiofamente accolto, e dopò molti auuenimeti fu questoZizimi da Pietro d'Abusson Gran Maestro di Rodi nell'anno 1488. mandato a Papa linocentio Ottano, dal qual in ricompensa il detto Pietrone fù fatto Cardinale, e Baiafette intefo, ch'il fratello era in po-Lancia che ter del Papa mandò à donar à quella Santità per Muftafà fuo

ferl il Costa Bascia il Ferro della Lancia, che ferì il Costato del nostro Sal-

parore infieme con la Spogna, e Canna, & altre digniffime zoldel Sieni Re iquie, le quali in Constantinopoli eran state da gl' Impera-, nostro condor Chrittiani conservare con promessa anco di pagargli dotta inRoogn'anno per il pasto del fratello li ducati 45 milia, che fin'al ma. lora pagati hauea al gran Maestro di Rodi per tal caggione; & hauendo. Carlo ottenuto dal Papa questo Turcho, lo condusie seco in Napoli, oue poi à 25 di Febraro morì di veleno, datogli a tempo per ordine del Papaper hauerlo concesso Zizimi fracontro fua veglia (come feriue il Guicciardini, & il Gionio.) tello del gra Però il Spandongnino vuol che per viaggio à Capna morifle, Turco. e non in Napoli: il cui corpo fù poi collocato a Gaeta, ma intorno l'anno 1497 fu dal Rè Federico mandato in Costantinepoli per farfi antico di Baiafette, come feriue il Dottor ni. Ferrari : Hor essendo concordato il Rè di Francia con il Papa, & hauutone in suo potere il fratello del Gran Turco (coni'è detto) à 28. di Gennaro fi parti verso il Regno, e to. Ciouio. sto s'impatroni dell'Aquila, e poi di Lanciano, di Populo, di Monopoli, e di molt'altri luoghi del Regno, volto dal Rè Ferrari Ferrante la perdita dell'Aquila, lasciò al Gouerno di Napoli . Don Federico suo Zio, e la Regina Giouanna sua Matregna, & incontinente con grandissimo ramarico andò à S. Germano, da oue ridusse il suo esercito à Capua: & hauendo ogni cola raccomandato à suoi Capitani, ritornò con gran fretta. iu Napoli, e chiamati à sè tutti i principali della Città, sè à quelli vna lunga Oratione, mostrandoli la rouina grande, che sarebbe del Regno, e di tutta Italia, s'i Francesi in Napoli fermassero il piede; esortandogli alla difesa; à cui sù risposto ch'in seruitio di SuaMaesta harrebbono posti tutti la vita,ma ch'egli prima andasse a ritener l'inimico à dietro, promettendoli, che mentre Capua nella fedelta perseuerasse, non harrebbono mancato di far il loro debito:e dopò ch'il Rè hebbe molte cofe ordinate, hauendo inteso ch'i Francesi in Gaeta. entrati erano, egli à 19. di Febraro fi parti per ritornar à Capua, egionto in Auerfaintefe, che Capua fi era al nemico data, del che spauentato tornò in dietro, e ritrouò Napoli in Armi, e che le case de Giudei saccheggiate haueano, e stauano riloluti di darfi a Francesi ; però il Rè ben accorto non. volle entrar nella Città, ma per lungo giro andò nel Castel Nuono, da one fe passare nel Castello dell'Ouo la Regina.

Monte di

Gio-

Roffe Ferrari 586

Giouanna col'Infanta, il Borgia con fua moglie, e Don Federico il Zio, con tutte le cose più pretiofe, e ricche, & d 20di Febraro dell'anno prederto 1495, come nota Notar Vincenzo 605. & il Dottor Giacom'Antonio Ferrari, il Re di Francia effendofi fermato nella Città d'Auerfa mandò vo fuo Araldo ju Napoli, il qual gionto a Porta Capuana parlò alli Guardiani di quella, dicendo effer stato mandato dal suo Rè, alla Città di Napoli, acciò pacificamente gli delle obedienza: il che vdito dalle Guardie, fù fatto ciò intender a gli Eletti Eletti della della Città, qual'erano questi, Cesare Bozzuto Barone della Città di Na- Fraola della Piazza di Capuana, Tomaso Pignatello della Piazza di Nido, Gio: Vincenzo Stendardo della Piazza di Mo tagna, Gio: Cola Origlia de la Piazza di Porto, Lancellotto

Agnese de la Piazza di Porta Noua, i quali hauendo inteso-

poli.

Iacouo Caracciolo Sin dico della Città.

gele.

la proposta dell'Araldo, ciascun di loro conuocò la sua Piaz-22, e consultarno quel che far douessero, finalmente si concluse da tutti che si apressero le Porte al Rè di Francia, e deputorno Sindico della Città Iacouo Caracciolo Conte di Brienze, acciò andasse in nome del Baronaggio, e della Città à dar obedienza al Rè Carlo, & à receuerlo. Era l'Araldo vo belliffimo huomo vestito di vua veste lunga alla francese con le maniche di raso murato, seminate di gigli d'oro co la barretta, come all'hora si diceua à tagliero, & haueua vno scudo dietro con le arme reali, al collo teneua vna gran collana. Araldo Fra- d'oro, & nella mano vn bastone dorato con fior di gigli alla punta, caualcaua vn gran cauallo, guarnito di girelli di feta. cremefina, & oro; al petto portana vn scudo ricamato d'oro con le Reali infegne. Al comparer di costui alla Porta Capuana vi concorfe gran numero di Popolo à vederlo, ma sopragiuntoui il Conte di Brienze già detto falutò il Francese, colui leuatafi la berretta, rifalutò il Conte dicendoli, ch'egli era mandato dal Rè Christianissimo a chieder, che la Città di Napoli segli voglia rendere, e darli obedienza, e che n'aspettaua la risposta, per riportarla al Rè in Auersa, il Conte rispose:si.fi.che ci vogliamo rendere al Rè Carlo,e ciò detto sece aprir la porta, & intromese l'Araldo dentro, & voltatosi alle Turbe de Popoli diffe gridati tutti, Francia, Francia, qual voce effendo sparla per tutto fù caggione che la Città si riuoltaffe, l'Araldo intefa la buona resposta del Conte, e le voti de Gittadini allegro ritornò in dietro nella lequente ma- Chiane deltina. Gl'Eletti della Citta recorno al Rè Francese fin ad la Città pre-Auería, due chiani l'una di Porta Capuana, e l'altra di Porta serat e a Ca Reale, dicendoli ch'effi gl'haueano portato quelle per effer- lo Ottavo.

no delle due Porte Principali della Città, e folite di prefentarnofi in fimili casi, e con le debite riuerenze li baciorno le mani, quali chiavi effendono riceunte da quella Maesta con allegrissimo volto, caualcò verso Napoli, & alloggiò nel Palazzo di Poggio reale ; odite le cose predette dal Rè Ferrandino non potendo far altro lasciò il Castel Nuouo ad Alfonso d'Auolos Marchese di Pescara, con 4, milia Suizzeri, & egli pe passò nel Castel dell'Ouo,da oue co 14. Galere guidate da Bernardino Villa marina con tutti i fuoi già detti le Ferrante IL. re paísò al Castel d'Isca, lungi da Napoli 18. miglia, oue il ad Ischia Castellano per nome chiamato Giusto della Candina Catalano , tenendo intelligenza con il Rè Francese, ricusaua porlo dentro, ma il Rè tanto lo pregò, ch'otrenne pur d'entrar fo-

lo,ma à pena che vi hebbe il piè detro, canato il stocco suora ammazzò il Castellano, e con la Maestà, ch'egli mostrana su'l volto spauento gi'aitri in tanto che tutti i suoi rimese dentro il Castello. Il giorno seguente 22. di Febraro del 1495. the fu il Sabato à 21. hora il Rè Carlo entrò in Napoli (ben- Guicciard. th'il Guicciardini dica vn giorno innanzi ) per la Por:a Capuana, seguito dal suo Esercito, ch'era di 38. mila persone, tra Pedonise Caualli, oue fù riceunto da Iacono Caracciolo già Sindico della Città, e da gl'Eletti anco, e fù accompagnato da gran numero de Signori, e Baroni Napolitani, & andò per la Città passando per i Seggi. Quiuinon è da tacer la particolar affettione mostrata verso questo Rè da Lancellotto Agnese Eletto già per la Piazza di Porta Nona, il qual gloriandofi che la fua famiglia trahena origine da Francia. quiui condotta dal Rè Carlo Primo, che cavalcando collui con gl'altri Eletti auante al Rè, più delle volte si accostaua allo lato di quella Maesta, egli mostrava i seggi con l'altrecose notabili , finalmente il Rè hauendo caualcato per la Città, si condussenel Castello di Capuana, e li suoi cortiggiani alloggiarono indifferentemente in esso quartiero di Capuana, coli nelle case di Nobili come de populari. Entrò il Rè

Carlo in Napoli con faio di velluto nero, con le maniche lar-

# DELL'HISTORIA DI NAPOLI ghe astrette al polso quanto capiua la mano, ch'a nostritem-

pi fon chiamate a prefutto, di foura poi haucua vna robba. dell'istesso velluto, la barretta era di lana nera quadra con la piegha dietro, e dinanzi appontata con zagarella fino al pizzo di fronte, dou'era posta vna parena di oro con l'Imagine. di noltra Signora con il Figlio nelle braccia guarnita di Diamanti, e rubini, che rifplendean come Relle, haueua le calze di fearlato con li bottoni di corio, al collo hauca vna gran collana di oro, da one pendeua vn Balascio azzuro di gran valore; haueun i capelli biondi pendenti sin'all'orecchie, ch'era chiamata Zazzatina;il suo aspetto era gratioso,il naso lungo. e groffo, occhi neri, e faccia lunga, alle ipalle alquanto gobbo e di statura piccolo; canalcana vn'Acchinea liarda guarnita di velluto cremefino, ricamata di oro, e di gemme, Vdito dal Marchefe del Vasto l'entrata del Rè Francese cominciò con l'Arteglierie dal Castel Nuouo notte, e giorno à tirar verso il Castello di Capuana, e per don'era alloggiato l'esercito del Rè, al quale fe grandiffimo danno, per il che Carlo deliberò prender il Castello nuono, e perciò hauendo fatto piantare 40. pezzi d'Artiglierie in 4. luoghi 10. per ciascheduno, cioè nel Molo grande, nella strada dell'Incoronata, ad Echia, & a Pizzo Falcone, dou'egli vols'effer presente, & hauendo dato vn grandiffimo affalto al Castello, vi furono morti da 200. Suizzeri, & altri tanti de Francesiche fu caggione la Torre detta di S. Vincenzo si rendelle, e li Suizzeri del Callello tumultuando trattauano anco essi di rendersi; Il Marchese di Parlamento Pescara dubitando di esser da lor preso,e dato nelle mani del di Federico Rè Francese, mando per tregua, e l'ottenne per cinque giorni, fra quali egli falico foura vn Bregantino fe ne passò ad Ischia, Nell'istesso tempo dic'il Ferari à cui colent'il Guicciardini, il Rè Carlo mando vna lettera a Don Federico, il qual fi ritrouaua con il Rè Ferrante ad Ischia con il saluo condotto, pregandolo che uenisse sin à pizzo salcone ad vdirle alcune cofe, offerendoli per oftaggi 4.de suoi principali Canalieri e quantunque egli non vi volcís'andare, pur afirctto, e pregato dal Re suo nipote, haunti gl'oftaggi, vi andò, e sù dà quel Rè humanissimamente riceuuto, e presolo per la mano lo riritirò fott'vn'arbore di olius, oue eli cominciò à parlare, scu-

fandofi,che gli partaua francele, che fi be intedena l'Italiano,

Ferrari . Gurceiard.

di Aragona con Carlo 8

LIBRO SESTO

nondimeno mal ne sapeua parlare, à cui Don Federico rispose in Francese che la Maesta sua poteua a suo piacere parlar francele, che l'intendeua per hauerne imparato in-Corre del Rè Lodouico suo Padre, doue si era quasi alleuato,e se ben non era à lui noto, ne era caggione ch'à quel tempo la Maestà sua era fanciullo, e si alleuaua in Abosa, done il Rè suo Padre lo faceua alleuare; Fù la somma del Parlamento c'hauendo egli pietà dell'infortunio del Rè Ferrante. haneua deliberato dargli vn gran dominio in Francia, conquesto però ch'esto gli renuntiasse il Regno, & vn'altro stato haurebbe dato à lui doue hauesse potuto viuere honoreuolmente, e come che Don Federico sapeua ben l'intentione del Rè suo nepote gli rispose, che quando la Maesta sua. hauesie proposto partito conueniente al Rè Ferrandino di non partirsi dal Regno, doue hauesse potuto conservarsi il titolo, & la dignità reale haurebbe potuto consultarlo conlui; ma essendo il partito lungi d'amendua i pensieri nonaccadeua dar altra risposta, saluo che deliberana viner, e morire da Rè com'era nato, e con tale risolutione tornò ad Ischia; Finita la tregua, il Rè Carlo fece con grandissimo impero batter il Castello nuono, e finalmente nelli 6, di Marzo se ne sè padrone rendendoseli quella fortezza, la qual'era gouernata da Gio: Tedesco, e Pietro Simeo Spagnuolo, come scrine il Corio, & altri, e poco appresso il Castel dell'Ouo, Bernardins del qual'era Prefetto Antonello Picciolo Napolitano comenota l'istesso Autore; all'hora il Rè l'errante persa ogni sperauza, se ne passò in Sicilia, oue à 20. di Marzo sù da i Messinesi con honor grande riceuuto, lasciando à guardia la Rocnen con nonor grande reconstruction del Marchefe di Pe-ca d'Ischia ad Indico d'Avolos fratello del Marchefe di Pe-Guicciard; scara come nota il Guicciardini.

Inteso dal Rè Alfonso la perdita del Regno tosto inuiò da Sicilia Bernardino Bernaudo Secretario del Rè Ferrandino in Spagna al Rè Cattolico per agiuto di poter recuperar il Regno: Il Rè Cattolico fi per ficurtà della Sicilia. come per fauorir Alfonso accettò l'impresa, e mandò Consaluo Ferrandez di Cordua detto il gran Capitano confei mila fanti, e 600. Caualli leggieri, il qual fenza indug-gio venne d Meffina ( come scriue il Cantalicio ) oue ritro-Gio:Battiffa uò il Rè Alfonso, & il Rè Ferrandino suo figliuolo in molte. Cantalicio.

Tomo 3.

Eccc

an-

Confaluo 516 Fernadez à Messina .

angustie, & affanni, ma come il Rè Ferrandino hebbe veduto il gran Consaluo fu in tanta allegrezza, che non poteua. fostentarsi in se stello, & in vn momento s'inuigori l'animo. & abbelli il viso di nuoni colori con certa speranza di poter ricuperar il Regno; Il gran Capitano hauendo confortati quei Rè à star di buoncore , sbarcò le sue genti in Calabria, & insieme con il Rè Ferrandino assediò Regio, e prendendolo, mandò à fil di Spada i Francesiche lo teneuano; & hauendo preso cuore di così felice cominciamento, comandò che le compagnie passassero innanzi, facendosi la strada. co'l ferro, affaltando i Francesi, che teneuano occupate tutte le Terre di Calabria, e gionti à Seminara oue i Francesi in. gran numero le eran vniti, e fortificati, haucudo quiui fatta orribile, e sanguinosa battaglia, finalmente la prese con grandissima vecisione di Francesi, in tanto che Eberardo Estuar-

Battaglia di Semmara guadagnata neti .

per li Arago do di nation Scozzese detto per topra nome Monsignor di Obegni Gouernatore della Calabria sdegnato di tanto ar-Monfignor dire del Capitan Aragonese, hauendo raccolto della Calabria, Bafilicata, & altre Terre del Regno vn gran numero de d'Obegni . Francesi ne formò vn buono esercito, e tosto mandò Trombetta à disfidar il Rè Ferrandino à giornata, e se bene il gran Capitano, andaua schiuando di venir à battaglia, finalmente per sodisfar al Rè l'accettò, e venuti à giornata presso il fiume di Seminara combatte virilme te, ma il Re Ferrandino, che da Obegni gli fu morto il caual fotto caddè à terra,e fil per eller morto da nemici, se Gionanni di Capua. fratello di Bartolomeo Conte di Altanilla, non l'hauesse rimesso à cauallo, e si andò ricouerando al meglio che potena, non possendo gli Aragonesi soffrir la furia grande de Francesi per ordine del gran Capitano si ritorno a Regio, & il Rè conoscendo hauer commesso errore grande. con pericolo della sua persona,e de tutti i suoi, raccomandò tutt'il peso di quella guerra al gran Capitano, & egli ritorno dal Padre in Messina, elo ritrouò ch'a pena trahena lo fpirito tanto era angultiato da gli continui penfieri di quella. guerra.

E ritornando à Carlo VIII. Rè di Francia, dico ch'essendo egli nelli 22. di Febraro del 1495. stato ricenuto in Napoli, come fiè detto, poco appretto n'hebbe le fortezze, &

anco la Puglia con tutto il resto del Regno, e su chiamato Ottano Rè di Sicilia, e Quarto Rè di Sicilia, di Gierusalem. e di Vngaria, e lenza poner tempo in mezzo ricercò che Papa Alessandro Sesto lo volesse coronar , & inueftir del Reeno; il Papa non volfe acconfentirgli, perche i Francesi eran. diuenuti tanto infolenti , che ouunque fi ritrouauano le case,e i Tempij saccheggiauano, e nel stogar te lor libidine, e crapole con ogni (celeratezza erano molto pronti, & anco perche pochi meli innanzi haueua fatto vngere, e coronar il Rè Alfonso. Carlo dunque volendo forse vendicarsi del Papa, ò per altro suo disegno se credere, che sotto colore di far l'impresa contro il Turco hauesse fatto pensiero d'insignorirfidi tutta Italia , molfi da questo sospetto quasi tutti i Prencipi dell'Europa si collegorno insieme contro i Francefi,e nella fine di Marzo fù in Venegia conclufa la lega nella qual entrò il Papa, i Venetiani, l'Imperadore Massimiliano, il Rè Cattolico, e Lodouico Sforza Duca di Milano, Carlo che si era del trattato auueduto tutto dispettoso disse, c'harebbe ben presto quella dura catena spezzata, e pensando rimediarui, risoluette prima farsi vngere, e coronare del Regno con la solita pompa, per il che mandò la seconda volta. à supplicar il Papa, che volesser crear suo legato à latere Giorgio d'Ambrofio Cardinal di Roano suo Consigliero acciò l'vigesse e coronalse, al che il Papa non volendo condescendere per le cause sù addotte , perciò Carlo lo minacciò in congregargli vn Confeglio contra, confidando al Cardinal de la Rouere, il qual fu poi Papa chiamato Giulio II. inimicissimo di esso Papa Alessandro, & 2 X. altri Cardinali fuoi amici;il Pontefice posto in sospetto se quanto Carlo volfe,& a li 20. di Maggio del 1495, giorno dell'Ascensione del Signore fù onto, coronato, & investito del Regno, con incredibile pompa nella Chiefa Catedrale; Ma ritornato nel Castel nuouo con l'iltessa pompa, ritrouò lettera del certo auiso della lega di tutta Italia contro di lui, per il che entrò in. tanto sospetto, che non fù possibile à suoi Capitani quietar. lo, aggiungendoui le minaccie fattegli da Francelco Gonzaga Marchese di Mantona, eletto Generale dell'esercito della lega di veciderlo, ò di prenderlo priggione, perciò Carlo hauendo diviso il suo esercito, la mità del quale conduste feco.

Eccc 2

Monpensie. ro.

poli.

seco, l'altra mità lasciò à guardia del Regno sotto il gouera no di Giliberto di Borbona suo Vice Rè Conte di Monpensiero, e nell'istesso giorno parti di Napoli con tanta velocita, che parue elser perleguitato da innumerabil elercito,e Carlo VIII. giunto in Roma non trouandoui il Papa, il quale per tema, parte da Na ò per non vederlo à Perugia si era ritirato. Nel terzo giorno Carlo paísò in Siena, e poi à Pila, e con grandissima fretta l'Appennino, & hauendo ritornato in la riua del Fiume Taro, l'escreito de Venetiani accampato, ch'era da Francesco Gonzagha Signor di Mantua custodito, si risoluette Carlo

Fatto d'Armi nel Taro 1495

farsi la itrada con la punta del ferro, e però con bell'ordine. fè passar oltre il suo esercito, che il fiume solo lo divideva. dal nemico; Il Gonzagha vistosi batter dall' Artegliaria nemica, tosto da tre parti se agguazzar i suoi soldati nel fiume, e nel montar sù l'altra riua, ch'era assai alta gli diè gran trauaglio, alla fine paffati sù attaccorno vn fiero fatto d'Armi che durò vn'hora done morirono 2000. Francesi, e d'Ira liani 4000. e distaccati che furono oga'vno pretendeua hauer hauuro vittoria, i Venetiani diceuano hauer faccheggiate le bagaglie di Carlo, e i Francesi si vantauano di esser à mal grado di Venetiani passati oltre a lor viaggio, il cui fatto fù à 14. di Luglio 1495. Carlo dunque affrettando i paffi giunse in Asti, ouchebberaguagho che nell'istesso giorno della battaglia perso haueua 8.naui, e tre Galeoni carichi de spoglie Napolitane, ch'in Francia andauano, le quali da Frãcesco Spinola Capitano dell'Atmata Genouele prese surono; e fù co a indubitata che Carlo hauendo si tenuto in que-Voto di Car sto suo viaggio morto, è priggione sè voto al Signor Iddio, & à S. Dionigi, & à S. Martino suoi denoti, che scampando egli salno non harrebbe più fatto guerra contro il Rè Ferrante il che offeruò inuiolabilmente, come nota il Guicciardini; perciò che giunto in Francia, mentre visse non solo non mandò foccorfo à suoi Francesi nel Regno, i quali di continuo guerreggiauano in Calabria, mane anco lor scrisse mai lettera finalmente hauendo hauuta certa nouella, ch'il Rè Ferrante il Regno recuperato hauca (come si dirà) venuto ingrandiflima malinconia fi ammalò, e nella notte fettima. Morte di d'Aprile del 1498. la Domenica dell'Oliue morì in Ambola

lo Ottauo. Guicciard.

Carlo VIII. Città di Francia; non lasciando dese figliuol alcuno, e fu le-

polto

# LIBRO SESTO!

polto nella Chiela di S. Dionigi in Parigi, hauendo in Napoli intorno à cinque mesi regnato; qui molto bene nota il Guicciardini, dicendo che i Francesi son più pronti in acqui-Rare, che prudenti d'conservare, e questo Carlo sù il Nono Carlo Otta-Prencipe che diè trauaglio al Regno di Napoli, al qual suc- 110 fù il nocesse al Regno di Francia Lodouico Duca di Orliens di cui diremo più oltre.

Ma tornando al Rè Ferrandino, dico che mentre il gran-Capitano itaua guerregiando in Calabria co' Francesi, e polich'il Rè Carlo fi era partito dal Regno, i Cittadini di Napo. li, che già haucuano conceputo odio grande contro i Francesi confretta grandislima mandarono sin à Sicila à chiamar il lor natural Rè, il qual intesa l'imbasciata tosto si mosse verso Napoli con 60. Vascelli, oue eran due milia soldati,e nel principio di Luglio dell'istesso anno comparue al lido della Madalena, & indi quietamente palsò à Nisita; ail Popolo che n hebbe nouella postosi in Armi ruppe le prigioni, brugiò i Processi per le Corti, e gridò Aragona Arago-Ferrante II. na, del che hauutone raguaglio il Rè Ferrandino in vn mo recupera Na mento ritornò, e nella notte delli 7. di Luglio del 1495. alle poli 1495. 7. hore fù riceunto dentro la Città per la Porta del Carme Guicciard. lo (come nota il Guicciardini, & altri) e caualcando sua Maelta per la Città fù dal Popolo con grandi!fima allegrezza riceuuto, & accompagnato nel Castello di Capuana, del che vi è vn riscontro di vna sua lettera a Gio: Angelo Santa

Ferdinandus Secundus Dei Gratia Rex Sicilie, Hierusalem, &c. Magnifico Viro Ioanni Angelo de Santa fe nostro fideli, dilecto, Gratiam, & bonam voluntatem. Hauendo Noi per la Gratia di Nostro Signor Dio , baunto questa felicissima Vittoria della ricuperatione della Città di Napoli , e quasi di tutto questo nostro Regno di Sicilia , hoggi che sono li 7. del presente mese di Luglio con contentezza e desiderio grande di tutti in genera, & in spetie, hauemo deciberato mandarue in lo Contato d'Aria. no , e quello pigliar in nome nostro , facendo alzare le nostre bandere con innocare il nostro nome per tutto, acciò onne pno sliza alla fedeltà nostra, però incontinente riceunta la presente vi conferirete in detto Contato, & esequirete quanto da Noi hauete ins Commissione all'effetto predetto, mutando l'Officiali, che non fas-

fe di questo tenore,

Guicelard. no Prencipe che tranagliasse il Re gno di Næ

lero ordinati , & onne altra cofa che farà per la fedeltà , e flato nostro, che per la presente comandamo, à tutti, e singoli Officiale, & buomini efflenti in detto Contato , & anco in la Terra no-Rra d'Apice, & onne altro à chi la presente spetterà circa l'esses cutione delle cose predette, vi babbiano da obedire non altramen te che la persona nostra propria ; e non faranno lo contrario sotte pena della nostra disgratia: La presente resti al presentante. Datum in Civitate nostra Neapoli dic 7. Iuly 1495. Rex Ferdinandus . Locus sigilli , Thomas Regulanus pro Secretario ; qual lettera hoggi fi conserua per il Signor Cornelio Vitignano; & in vna concessione di vno seudo, fatta da Alfonso primo à Saluatore S.fede fotto il di 4 di Maggio 1453. si dice per Magnificum, & dilectum Confiliarium. Procochiruglio di Sal. gicum noftrum Saluatorem Sancta fe Militem Phoudum detto de la fusteria, vel della Marina de Bitonto, quod olim fuit

Forfi Gio: Angelo fü fi Matore

quonda Loifij Caraccioli Ruffi, come nel quintern. 5. fol.6 1. Dopò dunque di effersi alquanto ricreeto assediò Gilberto Monpensiero con suoi Francesi nel Castel nuovo, e come

Gennaro.

Antonio nota Antonio Terminio nel trattato della famiglia di Gennari, dui fratelli di detta famiglia Andrea, e Princiuallo, che Andrea di mostrati sempre si erano affettionati della Casa Reale surono i primi, che infieme col Popolo introdussero il Rè Ferrandino dentro Napoli, e sua Maestà per far fauore al sudetto Andrea volle per due mest albergare nella sua casa, c'haueaua foura l'arco del Seggio di Porto, oue infin à nostri giorni si veggono l'insegne reali, che all'hora vi se porre, e ciò fece anco Sua Maelta per ritrouarsi più vicino alle trinciere c'haueua fatto far auante il Castel nuouo. Oitre d'hauergli donato la Città di Martorano col titolo di Conte, nel detto assedio morì Alfonso d'Auolos Marchese di Pescara in vna notte à tradimento per opra di vn Moro del Caste'lo che fuo schiauo stato era; il qual istigato da Francesi condotto l'hauea foura vna scala di legno appoggiata al muro del Parco del Castello per parlar seco, e stabilire l'hora, & il modo di entrar dentro, e sormontando il Marchese per la detta chefe di Pe, scala fu con vna saetta à modo di mezza luna nella gola. percosso, e fù sepolto nella Chiesa di Monte Oliueto, della cui morte il Rè molto si dolse. Ma Giliberto Monpensiero che di loccorlo speranza non haueuz, applicandosi al Conse-

Morte di Al fonlo Marfcara.

glio

glio de Prencipe di Salerno, che seco era di notte dal Castello fugirono, e per mare in Salerno si condussero, all'hora il Rè ageuolmente hebbe il Castello, e Giliberto col Prencipe , c suoi seguaci vsciti in Campo cominciaro à trauagliar la Puglia, ma giontoni soura l'esercito del Rè, e fatte a'cune learamuzze finalmente i Francesi dentro Auersa si condusero, ementre in Napoli si godeua per la ritornata del suo Rè, Alfonso preparandosi in Sicilia per ritornar anch'egli alsolio regale informatoli (come di sù è detto) mancò di vita... e quando i Capitani Francesi sentirono che Ferrandino era flato chiamato in Napoli pieni di sdegno andarono contra il gran Capitano per assediarlo a Regio, ma egli che n'hebbe auifo vícitogli incontro con grandissimo lor danno suron reietti, e perfeguitati fino à iloro alloggiamenti, finalmente Consaluo in pochissimo rempo tolse à Francesi tutta la Calabria.e constrinse i Capitani nemici à ritirarnosi, chi in Auer fa,e chi in Gaeta, ou'eran gl'altri Francesi da oue poi à patti ne vicireno come fi dirà.

E douendosi poi celebrar la festa del Santissimo Corpo di del Corpo nostro Signor Giesù Christo nel 2, di Giugno 1496, alquan- di Christo ti giorni prima Antonio Salso Eletto del fidelillimo Popolo 1496. di Napoli comparue auante del fouradetto Rè Ferrante Saffo Eletto insieme con 12. Deputati, over Capitani della sua Piazza, del Popolo cio Andrea d'Orfo, Parife di Scocio, Lionello Abbate, Da-di Napoli, niel e Pirote, Hettorre di Dato, Notar Nico'ò d'Alfetro, Ma- altri . rino Tuta, Gio: Domenico Bottino, Tomafo Folciero, Parisi Longobardo, Francesco Sorrentino, e Geronimo Lanzalao, affermando elso Eletro alla Maesta del Rè, che le molte dienità, prerogative, & honore spettanti alla fedelissima Piazi za populare, per molti anni forrettitiamente occupate stati erano,e di quelle elso Popolo prinato; Per lo che supplicana Sua Maesta, che giustitia ministrar li douesse, il che vdito da Sua Maesta, & haucado conosciuta la verità, & intesa la dimanda, volendo víar officio reale, e di giusto Giudice, e render a cialcuno quello le gli conueniua, concelse, e permelse facultà alla detta Piazza Populare di portar il Battone del Palhio, il qual fi porta appresso il Santifs. Corpo di Christo nella sua sollennissima Processione; Per il che Sua Maeità comesse al Keuerendissimo Alessandro Carrafa all'hora Arci-

Procellione

uescono della Città, che confignasse alla detta Piazza, e per essa al predetto Antonio Satlo suo Eletto l'Asta del Pallio predetto: Venuto dunque il Giouedi di detta follennità primo dopò la Festa della Santissima Trinita, e stando il predetto Arciuescouo nella Cappella maggior della Chiesa

lio configna Catedrale, in Pontifical vestito con il Capitolo, e tutto il suo ta alla Piaz. Clero preparati per far la Processione predetta, Comparue lo. 1495.

za del Popo il detto Antonio Sasso Eletto del Popolo con li sopradetti fuoi 12. Depotati, e con essi anco vn Notaio con Giudice, e-Testimonij per riceuer l'Asta del Palio per atto publicol; ex con il detto Reuerendis. Arciuescono per la commissione della Maestà del Rè, haunta l'Asta del Pallio a gli infrascritti confignò cioè al Renerendiss. Monfignor Don Alfonso di Aragona Vescouo di Ciuità di Cheti; All'Illustrissimo Sig-Don Ferrante di Aragona figliaolo di Don Federico Zio del Rè, All'Illustrissimo Sig. Don Antonio di Gueuara, Conte di Potenza, e Vicerè di Napoli: Al Magnifico Signor Giouani D. Antonio ni Strina Ambasciadore del Serenissimo Rè di Spagna : Al

di Gueuara Magnifico Signor Don Ferrante Iscuri Spagnuolo famigliar

Vicerè di di sua Beatitudine: & al predetto Magnifico Antonio Sasso Nap. 1496. Eletto del Popolo, & hauendo ciaschuno di essi presa la sua Asta del Pallio predetto, sott'il quale vi andaua il pronominato Arciuelcouo col Santissimo Sacramento nelle mani, vícirono appresso la General Processione conforme al solito passando per le piazze, e seggi della Cità infin al Venerabil Monastero del Santissimo Corpo di Christo, dell'ordine di S. Chiara con tutte le Religioni della Città con gran. comitiua d'huomini, e donne, tutte con le candele acceso ad honore, e gloria di Nostro Signore, & entrati nella Chiesa del detto Monastero, e posato, incensato, & adorato, con gra deuotione elso Santils. Corpo, dopò ripigliatolo nel medesimo ordine, e modo ch'erano venuti ritornarono nella Chiela maggiore dell'Arciuelcouato more folito pacifice, & quiete, nemine discrepante, nec contradicente; Della qual concessione d'Asta del Pallio , e consignatione alla detta Piazza populare, e di hauerla portata il detto Eletto per la Città, e ritornata nel modo, che si è detto ne su publico instromento fatto adi 2. di Giugno 1496. 14. indictionis per mano di Notaro Donato di Rahone della Terra d'Enoli

come fi vede in vn istrumento in pergameno, che si conserua per il Regimento Populare ; qual istrumento stà sottoscritto dalli predetti Signori, Don Alfonso d'Aragona, Don Ferrante d'Aragona, D. Antonio di Gueuara, Giouanni Strina, & altri che interuennero per testimonij : & fi ha da credere che l'Eletto predetto per cuitar ogni sospetto che in suturo hauesse potuto nascere soura la Ripulatione del predetto infrumento con gran prudenza ordinasse che tanto il Notaro, quanto anco il Giudice, e testimonii, tutti forestieri, e non Cittadini fussero, perciò che furono li seguenti, cioè Notaro, Donato di Rahone della Terra d'Eboli. Gabriele Vinegia di Lauro Giudice à Contratto, Guglielmo Frofina di Catanzato V.I.D.Reggente della Vicaria, Nicolò Bignatore di Vine- Frofina Reg gia, Bernardino Quaranta della Caua, Marco Antonio de Ferrarijs di S.Lorenzo di Cerreto, Lionardo Quatanta della Vicaria, Caua, D. Antonello Martuccio di Muro, Parifi Goglippo di Eboli, Lorenzo di Felice di Beneuento, Donato di Forcino di Vinegia, Antonello di Amberta di Verona, Baldassarre di Negrone di Genoua, Bernardino Scaglia di Genoua, Manfredino Michaelis di Valentia, Agostino Adorno di Genoua.e. molti altri .

Guglielmo gente della

Hor mentre il Rè Ferrante credea felicemente con la nouella Sposa godere il Regno, che contanti trauagli ricuperato hauca: essendo per ricreatione, e spasso ritirato alla stanza di Somma, lungi di Napoli orto miglia da vna ardentissima febre fù assaliro, cagionara si dal disordinato vso del coito, come da altri disordini; e crescendosegli il male si se portare nella Chiesa della Nuntiata di Napoli per ottener gratia della falute, oue gionto vi troud gran Popolo ch'in Processione era venuto à pregar per lui; & hauendo egli orato, co gran lacrime di circostanti, si se portare nel Castello nuono:e perche fin à quest'hora non haueua celebrate le nozze della moglie, con le debite sollennità di S. Chiesa, per conseglio di Sanij le celebrò nel letto, accettando Giouanna per legitima Spola nominandola Reina, e coronadola di sua mano; ciò fatto fece il testamento, nel quale istituì herede vniuerlale del Regno D. Federico suo Zio paterno: se anco molti legati d luo ghi pij, & hauendo deuotamente riceunti i Santiffimi Sacra- Ferrante II. menti essendo egli di anni 27. vn mese, e giorni 11. il Vener-

Morte di

di à 7, di Settembre delli 1496, paísò di quella vita, hauendo regnato nel modo che fiè detto vi anno, 30 ottoaneliè mezao, fiù viniuerlalmente pianto da turti per li fuoi gentelifimi costumis fiù cosa certa di grand'admiratione, poiche due Règiouani, e di sortita età, 30 inimici c'haueuano sieramentez combattuto, amendue morirono senza figli, e soccessione de Rècarlo di Francia Lodousco Duca d'Ones, 8 à Ferrante Il. Don Federico Principe d'Altamura. Ed dun que il buon Rè con reali essequie sepolto nella Sacrestia di S. Domenico, appresso il sepolton di Ferrante suo Auo in via gran Tomba, couerta di broccato, oue su posso il seguenta Cartiglio latino.

Ferrandum mors faua diù fugis arma gerentem ; Mox positi ,(qua nam g'oria?) fralude necas . Obișt M. CCCC.XCVI.

In volgare così rifuona .

Morte fügift lungo tempo armato Ferrante, il qual depofto l'armi vecidi Con frode, indi her che gloria harrai portato? Moti uell'Anno 1406.

Morte di Giouanni Pontano Secretario del Rè Perrante (di Gora Gio:Pótano nominato) eccellentiffimo Poeta hebbe per moglie Andreana Safsone nobile del Seggio di Porta Noua; coltui hauendo de fuoi beni edificata vna fontuofiffima Cappella fotto il tolo di S. Giouanni Euangelità apprello S. Maria Maggiore efsendo di anni 77. morì intorno gi'anni dei Signore 1512.6 fù nell'ille fa fua Cappella (epolto), oue in vita fe feoiprea feguente Epitaffio latino.

> Piuus domum hanc mihi paraui in qua quie (cerem mor suus, moli obfecro iniuriam mortuo facere, viinens, qua fece viim neminis fum etenim Ioannes Iouianus Pontanus, quim amaueruus bona Mufa, fuficexeruut viiri probi, honeflauvuns Reges Dominis fiss iam qui fim, aut qui potius fucrim

599

ego vero te hospes noscere in tenebris nequeo; sed te ipsum, ve noscas rogo. Vale,

In volgare dice così .

Viuo questa casa m'apparecchiai, nella qual morto miriposassi, non voler is prego sar ingiursa al morto, la qual so viuo à nissun' habbia serso : certamente so son Giouanni Giouiano Doniano, quale amorno le Scienze l'apmirarono si Virtuos do premiareno i Signori Rè Gissa chi si no, ò chi più presso sa sia; so non posso viuco mio nelle tenebre conoscerti, ma si prego che un sisso so conosca à dio.

Vi fono nell'iftelsa Cappella fei altri Epitaffij, dall'iftelso Pontano fatti,a'la moglie,e figli,& ad vn fuo compare;i qua li fon degni d'efserno letti, li quali pernon efser tediofo hò lafeiato qui feriuerii.



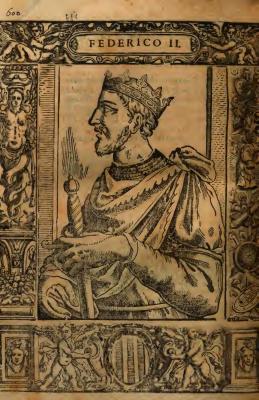





# DI FEDERICO SECONDO

XXII. Rè di Napoli .

CAP. III.



Ederico d'Aragona, primo Principe di Squillace, e poi di Altamura fratello del Rè Alfonfo II. ritrouandosi Vicerè nella Città di Leccio, & essendo chiamato per l'infermità del Rè suo nepote gionto in Napoli lo ritrouò morto , & hauendo celebrato le reali effequie , nell'istesso giorno alli 8. di

Settembre del 1496. come legitimo herede, fù ornato delle Reali Inlegne, e fù chiamato Rè di Sicilia, di Gierufaleme, di Vngaria, & à 26. dell'istelso mele à richiesta de gl'Eletti della Città, concesse, e firmò 68. Capitoli in beneficio dell'Vniuersità, & Regno. Dopò nelli 26. di Giugno 1497 nella Città di Capua per ordine di Papa Alessandro Sello fu con. Coronatio pompa grandissima inuestito, e coronato di detto Regno, to . ne di Fedepompa grandilima inucitito, e coronato di detto regilo, e rico II. gliendo per suo Secretario Vito Pisanello huomo letterato, e vito Pisanel di grandissimi costumi ornato. Si die doppo ad accarezzare lo Secretario li Baroni, ch'erano stati inimici del Fratello, e del Padreje per di Federico stabilire dal suo canto vera an icitia fe batter vna moneta 11. d'oro con la inscrittione intorno, che diceua . Recedant vete. Moneta di 7a, noua fint omnia. Andò anco foura Gaeta, la qual era tenu- Federico IL ta da Francesi, e talmente l'ast inse, che i Francesi furono forzati à 18. di Nouembre renderfi falue le persone : Gli altri

Frap:

Francesi, che nella Città d'Auersa eran fortificati, intela la perdita di Gaeta, di ritornar in Francia costtetti furono, e ne vscirono à patti. Ma gionti à Pozzuoli,& à Baia per imbarcarsi furono da vn pestifero morbo infettati, che gran parte dieffi morirono, e tra gl'altri vi morì Giliberto Monpensie-Morte diGi ro,per il che pochi in Francia ne ritornorono, fù detto che liberto Máquesto à Francesi auuenisse per essergii stato da Napolitani attofficato il vino;e come nota il Guicciardini,& altri, effendo venuto Lodouico figliuolo di Monpensiero, sin'à Pozzuo. lo perveder il Sepolero paterno, commoffo di granditimo dolore , poi c'hebbe sparse infinite lacrime cade morto in. fu'l medefimo Sepolero; e cacciati che furono tutti i Francesi dal Regno, Federico ne restò à pieno pacifico possessore, il quale talmente si portò nel reggimento, ch'era da tutti sommamente amato, e riuerito . Ma perche alcune Terre della Calabria, e dell'Abbruzzo andauan alquanto vacullando circa la fedelta, il Rè F derico si auualle anch'eg'i del gran Capi-

Cantalicio .

pensiero.

tano con l'aiuto del quale rasettò il Regno tutto come nota. il Cantalicio, nondimeno la Terra di Diano in Basilicata. c'haueua dentro Antonello Sanseuerino Principe di Salerno li dette molto che fare; finalmète la prese à patti, & il Principe non fidandofi della parola del Rè Federico, fe ne passò à Senegaglia, oue fini i suoi giorni, e tra gl'altri honori fatti dal Rè Federico al gran Capitano gli dono due Città, e sette Castella in guiderdone delle sue honorate fatiche, intitulandolo Duca di S. Angelo, e Consaluo ricco di molte vittorie, trionfi, e stati se ritorno al suo Rè in Spagna, dal quale sù incontrato, e riceuuto con honor grande, & oltre di ciò li fe duono di

molte Città, Castella, e Giurisdittioni .

Ma per la venuta del fudetto Rè Carlo VIII.in Napoli vi fi Mal fracese scouerie en brutto, e contaggioso morbo, il qual in quei principij fû tenuto che della nation Francese meschiata vi susse; però fù chiamato mal francese,& i Francesi che d'Italia al ritorno in Francia lo portarono, lo chiamauano mal Napolitano,ma poi che si vidde che questo morbo così contaggioso nell'Indie Occidentali (ritrouate da Christoforo Colombo) molto abondaua, & iui hauere prontissimo rimedio per benignità della natura, come nota il Guicciardini, poiche beuendo solamente del sugo di vn legno nobilissimo che nel-

Cuicciard.

LIBRO SESTO

Pifteffi luoghi nasce, facilmente se ne liberano, & esso male iui caufarfi, perche gl'Indiani souente di carne humana si nutriscono; su creduto ch'el Colombo da quei luoghi nell'Europa il portasse. Altri poi han detto che questo morbo non venno altrimente portato dall'Indie:ma che quello nacque in Italia per l'istessa causa che nasce nell'Indie, imperciò che venendo il Rè Carlo VIII. co'l suo essercito à conquistar il Regno di Napoli i Viuandarij di quel Campo auidi del guadagno, mancando loro carni fresche da far i solitisaporetti à quei foldati, il più delle volte delle carni humane fi ferujuano, fcore ticando secretamente i corpi morti, e di quelle farrone pastoni,e saporetti ben conditi, e speciati li dauano a i soldeti, le quali magiate da quelle con buona fede, ne veniua à generar questo morbo cosi contaggiolo, il quale misteriosamente, e con raggione fù mal francese chiamato, perche essi lo causarono in Napoli, e seco in Francia lo portarono, e che sia il vero, che per mangiar carne dell'illessa specie si genera questo brutto morbo, Gio: Giacomo Baratto Dottor Chirugico Na. Gio: Giacopolitano assegna due raggioni, dicendo esser chiarissimo che'l mo Baratto

corpo di quell'animale chiamato porco haue gran amilitu. Chirugico e dine col corpo humano, e si vede per lunghissima esperienza, che coloro che spessio s'empiono di carne fresca di questo animale diuentano rognosi, & animorbati di brutti maliji altra taggione che dice questo buon Dottore, e l'esperienza da lui fatta, poich'egli afferma hauer legato vn cane dentro vna stanza, e per mosti giorni nodrito di carne arrossita d'vn'al-

tro cane, onde dopò alcuni giorni si vidde il cane spilare re-

stando con la nuda pelle, & vscirle alcune vscere, Per il che si approua quanto si è detto.

Essendo il Rè Federico rimasto vnico possessione del Regiono, desiderando in santa pace quello godere, si risolul metter fine alle molte differenze, gare, inimicitie, che vertiuano trà i Nobili delle cinque Piazze, con li Cittadini delle Piazze bili, e Popus Populati circa gli honori, e preminenze dicià Città, l'origine laticidelle quali fi dall'Asta del Pallio, che Rè fertante poco inanzi alli Cittadini del Popolo concessa haueua, imperciòche l'Asta del Pallio, e, che anticamente si portaua nella processone del Santissimo Sacramento erano solamente quattro delle quali vna ne portaua il Rè, vn'altra il suo Primogenito,

50A.

530 DELL'HISTORIA DI NAPOLI

e del'e due altre il Rè ne honorana alcuni Oratori,e Prencipi forestieri, ò altri à suo beneplacito; e se alle volte il Rèper estraordinaria occasione ne volcua honorare più di due ne faceua ordinare fei, & alle volte otto nel cui modo fi era proceduto più, e più anni; Finalmente hauendo il Rè Ferrante. Secondo concella l'Afta predetta alli Crttadini delle Piazze Populari (come si è detto nel precedente Capitolo) quelli delli detti cinque Seggi cominciorono à pretendere anch'essi nell'Aste predetti, in virtà del Secondo Capitolo della senteza lata per il Rè Roberto, la quale stà notata nel Capitolo 3. del terzo libro, in tanto che nel principio del regnare de derto Rè Federico intorno l'anno 1497. Ottennero vna d'esse Afte: la qual'era portatt da gl'Eletti di essi Nobili scambienolmente ciascuno nella sua Regione, ò Piazza; Ma non contenti di ciò i Nobili predetti, cominciarono dopò à pretender cinque Afte , al che il'Re Federico molto s'inclinaua , & essendo ciò presentito dalli Cittadini del Popolo, dissero che non voleuano ciò soffrire, perche se li Nobili pretendeuano cinque Alte per rappresentare cinque Piazze, il Popolo ne poteua pretendere 27. rappresentandone altre tate di numero, del che hauendo vn pezzo litigato parle al Rè Federico por fine à tanti litigij, e di commune volontà delle parti, ello Rè rimelle tutte le lor differenze à cinque huomini di authorità, i quali in termiue di quattro giotni douesser in ogni modo quelle concordare, diffenire, e determinare, con conditio . ne che passato lo detto termine non essendosi determinate le cose predette, la dechiaratione, e concordia predetta in arbierio di Sua Macità restasse, quali huomini compromissari, furono li sequenti, cioè Antonio di Guevara Conte di Potenza, Ferrate Duca di Calabria primogenito del Rè, Vito Pifanello Secretario di Sua Maesta, Luiggi de Palladinis Milite, Siluestro de Masculis V.I.D.Regio Configliero, i quali hauédo pratticata, e trattata la concordia predetta, e non essendos diterminata dopò i quattro giorni assegnati, rimase la detta dechiaratione a! Rè, il quale volendo metter fine à tante discordie per buona pace, e quiete della Città, vdite le parti,& etiamdio li cinque prenominati Compromissarij in più, e più volte, e le dette parti di nuono rimettendosi all'arbitrio della prefata Maesta, come li parea decidere,e determinare, de-

Afta del Pal lio concella alli Nobili 1497

chiarò, e determinò nel modo seguente, e fù nelli 12. di Lug lio 1498.

In primis, che li cinque Eletti Nobili, & vno del Popolo debbiano continuare nel Tribunalo di S. Lorenzo à trattare . per seruigio del Rè, e per comodità, e beneficio della Città di Napolitutti li negotij publici, e priuati spettanti ad essa Città,i quali per li voti della maggior parte di effi Eletti finir si debbano .

Item, che gl'Eletti predetti elegger si debbiano secondo il folito, cioè i Nobili eleggono i Nobili ; & il Popolo, quello la Città di del Popolo.

Item, che li Nobili secondo il solito elegger debbiano per ogni Seggio li fei,ò cinque Officiali.

Item, che quelli del Popolo possono anch'essi elegger li X. Deputati, ò Consoltori, i quali giontamente con il loro Eletto fia lor lecito congregarnofi nel luogo folito in S. Agostino e trattar le cole particolari di esso Popolo, e che essi Deputati, el'Eletto predetto di tutto quello, che farà necessario tanto per servitio di tutta l'Vniuersità, quanto delli priuati, consultar debbiano; & eseguirnosi poi nel Tribunal di S. Lorenzo nel modo, che fi è detto nel fouradetto Capitolo, & hauendosi à trattare alcune cose nel tempo di Peste, ò di mutuo, ò di alcuna impositione, ò pagamento similmente nel detto Tribunale di S.Lorenzo per li detti lei Eletti trattar fi debbia, ma la esecutione della conclusione di esse far si debbia con l'interuento, & autorità del Regio Officiale, che farà à ciò deputato.

Item, che li Capitoli delle Piazze del Popolo fi debbian eleggere, & ordinare per Sua Maesta, e suoi successori.

Item che nella sollennità del Corpo di Christo resti in arbitrio di Sua Maeltà il che si dichiararà appretto.

Item in caso di prestar il Giuramento di Homaggio per tutti li sei Eletti, ouero per gl'huomini eletti, tanto per li No-

bili, quanto per il Popolo prestar si debbia.

Item, che l'Amministratione delle cose predette à tempo di Guerre, Sua Maestà le riferua alla sua volontà, reservandosi anco la dechiaratione, & interpretatione foura qual si voglia dubbio e trattandofi alcune cose ingiuste ( il che non piaccia à Dio)la parte aggrauata à Sua Maestà ricorso hauer possa.

Tome. 2.

Elettione de Napoli.

Semicza del Pallio.

1400 Pallio con-

Item Sua Maesta nelli 18. di Giugno 1499. per sentenza Rèfederico diffinitiua dichiarò, quel che di fopra referuatos'haueua in portar il circa la sollenuità del Santissimo Corpo di Christo soura il portare l'Aste del Pallio, e volse Sua Maesta, che sin come per il tempo passato i Nobili portauano vna di esse Aste del Pal-Afte 5. del lio predetto, al presente, & in ogni futuro tempo, cinque portar ne poressero cioè vna per qualsuoglia Seggio: e che ciacelle alli No. feun Seggio eligga il fuo Nobile a questo effetto: & il Popolo -vna fol Affa portar poffa,e l'altre due à complimento delle otto vna Sua Maetta, e l'altra il Duca di Calabria suo primogenito, e futuri lor soccessori nel Regno, ò altra persona, che-

piacerà à Sua Maellà. E perche l'intentione di esso Rè, è che la sentenza predet-

ta inviolabilmente offernar fi debbia,e che non fia lecito alla parti predette in nullo futuro tempo contro di essa attentare,ne di nuono dimadare,ma che fenz'altro esse parti la presente senteza osseruar debbiano, & in niun futuro tepo à quel la contrauenire; & in caso che alcuni d'esse parti contra il tenor di quella attentar volesse, ò di nuovo doma dare, thia in arbitrio, e volontà di S. Maesta, e di suoi soccessori, subito priuar la parte contradicente, delle gratie, honori, e prerogatiue prederre, qual fentenza fu da quelli del Popolo non fenza ramarico gradiffimo inteface fe be per all'hora mostrarno quie tarti, nondimeno dopò fempre na ferono refent mento. Hor hauendo il Rè Federico veduto li molti di biti lasciati d'ilRè Ferrante suo Nipote cagionate dalle guerre, e volendo e la Maesta sodisfare, nelli 27. di Nouembre del 1498, chia nò 1 fe Dometio Caracciolo, Zaccaria de Capolo, Gabriele Beancare, Alberto della Picciola, e Fracesco d'Acampora, all'hora Maettri, e Gouernatori del Sacro. Hospitale dell'Annuciata, à qu' li Magistratico nomine assignò l'entrata della Gabella Reale del a came, & anco-quella delle quatten sbarre, che i efigano nelli Borghi del a Cutal, acciò delli frutti di quelle. in nome di Sua Maetta le ne pagastero i regij creditori , la. maggior parte delle quali furno fatti per li argeti che il detto Re Ferrante tolle dalle Chiefe, come fi è detto nel precedente Capitolo, per la qual administratione d'entrate il detto Rè Federico donò al d. Sacro Spedale annui duc. 200. quali entrati à noftritépi végono nominate li Célali della Niitiata, e le ne caua ogn'anno circa duc. 27.m.

Centali del: I-Annunt.

Confederatione del Re di Spagna con Lodonico Redi Fran cia per l'acquifto del Regno di Napols , e prima come il Re di Francia prende Te Milano.

## CAP IV

F Orto che fù Carlo VIII. Rè di Francia l'anno 1498. e M non hanendo egli lasciato figlinoli, li soccesse in quel Regno Lodouico Duca d'Orliens, come più propinquo al fangue Reale, imperciò che Lodouico suo Auolo nacque di Carlo V-Rè di Francia, e su questo nouello Rè chiamato Lo. donico XII.il quale hauendo presa la Corona del Regno gli venne defiderio di conquistar il Stato di Milano, perciò hauendo fatto vn grand'apparecchio di guerra, nell'Estate del 1400, in persona calò in Lombardia, e tosse Milano dalle mani di Lodonico il Moro, del quale si è detto di sonra, e preggione lo menò in Francia, one dopò molti anni miseramente finì i suoi giorni dentro vna gabbia di ferro ( come nota il Ferrari ) il modo come il Moro fu da Francesi preso secondo l'illesso Autore, fù che essendo il Rè Lodouico accorto dell'error del Moro in hauer tutto il suo essercito stipendiato di Suizzeri trattò co i capi di quelli promettendo vna gran subornatione, che gli lo dessero nelle mani, onde quei infedediffimi barbari ce lo vendero veftito sbizzero, con vn caldaio sù le spalle, con che egli pensato hauea saluarsi. Il Guicciardi. Guicciard. ni ferine che essendo Lodouico condotto à Lione ou era venuto il Rè, cocorfe infinito numero de genti d veder quel Prin cipe, che poco innanzi, di tanta allegrezza, e maesta, per la sua felicità invidiato da molti, all'hora caduto in tanta miseria; donde intromesso al cospetto del Rè, su in pagamentodella sua ambirione condotto nella Torre di Loues, in angufla carcere, que effendo flato diec'anni mileramente fini i fuoi giorni come di sù è detto.

Lodonica

XII. Rè di

Scriue Monfignor Gio: Battifta Cantalicio nell'Istoria del le guerre fatte in Italia dal gran Capitano, c'havendo il Rè Federico intefa la presa di Milano, e la carceratione del Duca Lodouico Sforza si sgomentò, e dubitando, che contro 1608

DELL'HISTORIA DI NAPOLI.

di lui non venisse l'istessa ruina, mandò subito Ambasciadori à Ferdinado Rè di Spagna, pregandolo di Confeglio, e di foccorfo in cosi estremo bisogno, poiche Lodonico Rè di Francia fi era legato con il Papa, e Venetiani, e s'intendeua che palsar volelse nel Regno di Napoli, e poner ogni cola fottofopra; vdi Ferdinando volentieri l'imbasciata, e prendendo sopra di sè la difesa di Federico, ordinò che si ponesser in or dine le Galere, e i Soldati, e che inniati fussero in aiuto del Regno di Napoli;ma dubitando Federico, che prima di questo loccorlo non gli fuse sopragionto l'esercito Francese sopra, come vuol il fudetto Autore, ò pur com'è più probabile, che pentito forsi Federico di essere ricorso à quel Rè, il quale con la pretendenza, c'hauena fopra del Regno, comele dira, glie lo hauesse tolto; venne perciò in tanta confusione che determinò ricorrer all'istesso Rè di Francia, il che offese grandemente l'animo del Rè Ferdinando, il qual con tanta. amorenolezza haucua rifoluto di mandarli foccorfo; mandò dunque Federico in Francia Bernardino Bernaudo, il qual sempre haucua trattato negotij importanti de' Signori Aragonefi,ne quali s'era mostrato fidelissimo, e gionto costui in-Francia trattò con quel Rè dital modo, che le le cole fossero state poi osferuate, il Rè Federico sarebbe stato telicissimo; ma perche, ò i Cieli toglieffer à Federico il fenno, ò perch'egli no sapelle doue appigliarsi, si portò di tal maniera, che tutto il diluuio inondo sopra i suoi tetti, perche metre lui s'ingegnaua di guadagnar l'animo d'ameudue i Rè, si procacciò l'odio dell'vno, e dell'altro; vdito dal Rè Cattolico gli apparecchi grandi de Francesi per passar nel Regno di Napoli, e conosciuta la instabilità di Federico per hauer cercato il suo aiuto, e poi procurato per mezzo del Bernaudo farsi tributario di Francia, acciò quel Rè l'hauesse lasciato viuer quieto, gli parle non douer ciò foffeire, pretendendo egli che'l Regno di ragg one à lui venir douelle come figlio, & herede di Giouani tratello di Alfonso Primo, presupponendo, che Ferrante padre di Federico per non ester stato figlio legitimo non haueua à far nulla in ello Regno , & drifpetto della parentela. haueua ciò tanto tempo diffimu'ato contro la volonta d'Isabella sua moglie, che sempre no lo stimulana, e perciò egli comandò al gran Capitano, che le ne statle in Sicilia, con gli già

fatti

fatti preparamenti, di guerra fino à canto che vedesse oue haneuan à percuoter i Francesi. E perche l'vno, e l'altro di quefti Rè era in timore, e sospetto, quel di Francia perche nongli fulle chiula l'entrata al Regno di Napoli, e quel di Spagna perche non gli fusse tolto quel Reame, che gli doueua ricadere, l'vno, e l'altro per tor via le discordie, che in ciò hauesser potuto nascere, per mezzo d'Ambasciadori si confederorno msieme, e si divisero il Regno di Napoli in questo modo, che quel di Francia posseder douesse Napoli con tutta Terra di Lauoro, el'Abbruzzo, e quel di Spagna la Calabria, Bafilicata, Puglia, e Terra di Otranto per esserno alla sua Sicilia vicine . Hor confederati insieme questi Rè destinarono doi esserciti l'vno de Spagnoli per la parte di Puglia forto il gonerno del gran Capitano Confaluo Fernandez di Cordoua, e l'altro de Francesi per la parte di Terra di Lauoro sotto il Gouerno di Francesco Sanseuerino Conte di Caiazzo, e di Monsignor di Obegni (come scriue il Cantalicio ) e come vuol il Dottor Cantalicie. Ferrari fotto il gouerno di Lodouico di Armignach Duca di Ferrari. Nemoricon, e marciando quelto essercito per Campagna di Roma, come fulgore sepza contrasto giunse alle mura di Capua, oue era l'esercito di Federico, qual'era di 300. huomini d'Armi,3000, fanti, & alcune Compagnie di Caualli leggieri, qual essercito hauena per Capo Fabritio Colonna, & hauenano tutti fermato l'animo, ò morirsi in quel luogo, ò poner in rotta i Francesi, & affogarli al Volturno, e certo sarebbe riuscito ogni disegno se i Franc: si non sussero stati aiutati da Cefare Borgia figliuolo di Papa Alessandro, il quale mutatofi fi accostò alla parte Fracese, ma sbigottiti i Capuani, e dubitando di elserno preli a forza penfando faluarnoli fecretamete lenza farlo sapere à Fabritio Colonna, il Sabbato à notte, delli 24. di Luglio del 1501. aperfero al nemico Francese le porte,ma poco lor giouò, perche furono i Capuani (accheggiati,e fenza pieta niuna tagliati a pezzi,e verfo le donne infinice violenze, e sceleratezze vsate, ne anco alle Sacrate Verginiperdonarono, e fu cofa di gran merauiglia che le Donne Donne Ca-Capuane spauentate più della perdita dell'honore, che della puane relomorte, si gettanano ne' pozzi, e chi nel Fiume; Il Colonna co ie dell' hotutte le genti Capuane furono fatti cattiui, e poi con gran, nore. denari rescattati, per il che spauetate l'altre Città, da se stesse

I Rè di Spa gna, eFracia diuidono il Regno di Napol

1501

rendo spettacolo per effer frare fatto; quafi infaccia del Rè-Federico, lo doneua far odiofitlimo coni dalle persone; come del nome Francele, ma fece al cor lad vn contrario effetto concjosia che nell'animo suo deliberò di voler andar in Fracia dal Rè Lodouico, e farfi suo Tributario; e benche di ciò Risolatione ne fusie dissuaso da Fabritio, e da Prospeto Colonna suo Cudel Rè Fe- gino, & anco da Giacomo Sanazzaro fuo familiare, volle pur

ne portanano al Francele varciror le chiatti Quello cofi hor-

derico. Monfignor d'Obegni

eleguir il sub intento . Per il che nel principio di Agotto ritiratoli con fua moglie, e figli, e con Luigi Cardinale fuo nipote nel Castelló d'Ischa, mandò à pregar Monsignor d'Obegni (ch'alla guardia di Capua rimast'era)con vo sa'uo condotto che l'andalle à trouare, che gli harrebbe detti alcuni fecretii ou'ellendo colui andato, li diffe di hauer fatte deliberatione di andar in Francia; e lo pregò, che pregaffe il Duca di Nemarfcon, che seriuesse al Rè per vn saluo condotto, di poter andar ficurof& à fine che fuffe cerro della parola, gl'offerfe darli pegno il Castello di Napoli; e partito il Capitan Francele con detto appontamento frà pochi giorni venuto il faluo condorto dal Rè di Francia, confignò Federico corra vo-Ionta di Co'onnesi, e de gl'altri Capitani suoi Consiglieri le Cafte la al Duca e lasciaro il Castello d'Ischa raccomandato ad Indico d'Auolos Marchele del Vasto (come vuol il Guic-

di Napoli in Francia.

ciardini, & altri) egli con lette Galere palsò in Francia, ouc non fù riseunto da quel Rè come fi credeua, perciò che gionto ad Ambola ou era la Real Corte, fu da pochislimi Signorii riscontrato, e dal Rè à pena, fin la porta della sua prima Camera, pur hanendoli il Rè Federico narrato la caggione della sua andata, gli su tepidamente risposto di volerlo riceuere nella sua protettione, e licentiato dalla sua presenza, douendolo far star libero ouunche voleua, dal primo giorno gli fu polto intorno vna guardia di 200, huomini guidati dal Marchefe di Botellino, che non gli permettena l'andar in alcunluogo feñza la fua compagnia, non offetuando quel Rè pun to il faluo condotto da lui fatto, anzi non fù fi presto partito il Rè Federico da Ischa, che i Francesi hauendo in lor domi-Napoli pre- nio le Caltella di Napoli alli 25. d'Agolto 1501. firitrouarofa da France no padroni non folo di Napoli, ma di tutta Terra di Lauoro. Fabritio, e Prospero Colonna per vitimo rimedio passorno

11,1501.

### LIBRO SESTOL

al foldo del Rè Cattolico ; i quali dal gran Capitano furono con grandiffimo honore accolti; Dall'altra parte Confaluo, Fernandez, partito che fù il Rè Federico dal Regno, egli si fè padrone (secondo la convention fatta con il Rè di Francia), della Calabria, e della Puglia, & hauendo vitimamente allediato il Castello di Taranto, oue D. Ferrante Duca di Calabria figlio del Rè Federico fortificato si era, al fine non po- Ferrante Die tendo il ponero Giouane resistere alle forze di Consaluo se ca di Calagli refe;dal quale fù tenuto in buona guardia fin'alla venuta del Rè Cattolico come se dirà.

Ma ritorniamo al Rè Federico, il quale ritrouandosi quasi priggione in Francia fenza effergli pur riuscito il suo mal cofigliato dilegno, risoluette partirsi, ma essendogli ritenute le Galere in Marfeglia, non gli riusci il suo pensiero; Tra tanto hauendo già inteso la certezza della perdita del Regno co la prigionia del Duca di Calabria suo figliuolo, persa ogni speranza, se n'andò al Rè Lodouico, rimertendosi alle sue gratie, dal quale n'hebbe la Duchea d'Angiò con 30. mila. ducati di rendita, e dopò due anni, che fu il di 9. di Settem-Guicciard. bre come nota il Guicciardini 1504 morinella Città di Tor- Morte di Fe fe,e fù nella Chiefa di S. Francesco di Paola sepolto. Fù costui l'vitimo Rè delli descendeti del Rè Alfonso primo Aragonefe;e mori l'anno della fua età 52, hauendo regnaro circa anni cinque. Hebbe questo suenturato Rè due mogli, la prima fu figlia al Duca di Sanoia, e di lei hebbe vna fola figliola chiamata Maria,comenota Michel Riccio;la qual mori infanto. MichelRiclina da seconda fu lsabella figlia di Pino del Balzo Principe d'Altamura, Duca di Venola, e Conte di Monte Scagliolo, e. di Caferta, che per mancamenti de maschi, i suoi Stati peruenero alla detta sua figlia, di cottei il detto Rè Federico, n'hebbe cinque figli cioè D. Ferrante Duca di Calabria (già detto) Don Alfonso, Don Cesare, Donna Isabella, e Donna Giulia, la cui infelice moglie haneado celebraro i fusierali del marito, con grandiffimo ramarico fi condutte in Ferrara in cafa. del Duca Alfonso da Este nipote del marito, oue morì nell'anno 1533, hauendo prima visto morire in diuersi tempi i: fuoi quattro figliuoli .

Habella di Aragona Duchessa di Milano nipote del Rè-Federico dimorando nel Castello di Capuana, come di soura.

Morte d'Ip- è det polita figlia la,la della Duchella diMi lano.

è detto, nell'ano 1501 gli morì Hippolita (ua minor figliuola, la qual fit con degne effequie fepolta nella Chiefa dall'Annunțiata; o ue non fono molti mefi c'hò vedato i li uo Corpo ancora intiero in via Caffa couerta di drappo nella Sacrifità di cisa Chiefa, timanendogli Bona vnica figliuola, la qual venuta in età nelli 1516. la maritò con Sigifmondo Rè di Polonia, e gli donò in dote il Ducato diBari, & efsendo poirmafla vedoua, venne à morir in Puglia (come nel fuo luogo fidrà) & Ilabella fua Madre poi ne gli 11. di Febraro 1524, morì in Napoli nel detto Caftello di Capuana; e fit fepoltanella Sacretità di S. Domenico in via gran Tomba couertadi Broccato, one anco hoggi dila fua bella Cortina di broccato fi fcorge, la qual è la più ricca, che in quella Chiefa vi fia nella cui Tomba vi fip polito il feguente Cartiglio latino.

Morte d'Isa bella Duchessa diMi lano).

> Hie Ifabella iaces, centum fata fanguine Regum à Qua cum Maieftas Itala prifea iaces. Sed qua lustradar radys regalibus orbem Occidit inquam, alio nune agit orbe diem. Obyt ann. M.D.XXIV.

In volgare dice così .

Ifabella è fepotra in questa tomba; Di cento Regi che di fangue è nata; L'Amicha Maestà sua, che ribomba Per rutt' Italia, bà seto qui serrata; E ch'illustraua can raggi reali, 'Il Mondo, all'altro ha vi spiegato l'ali, Mori nell'anno 1524.

Di questa Isabella più volte hò inteso raccontar da vecchi vna cosa degna di memoria, la qual nom mi par in sitentio la ficiatla, e si che nel tempo che il Rè Federico eca trauagiato per le continue noue della confederatione delli due Rè oemici; il Regno della predetta Isabella retto era, auuenne che titrouandosi vn Gegaliluomo della famiglia de Caraccioli

della

# LIBRO SESTO!

della Piazza Capuana, Signor d'vna Terra in Calabria, & effendo fortemente acceso d'amore d'una donzella vergine sua elemplare. to il padre della giouene di homicidio, per il che lo fece carecrare, e non potendo il pouer'huomo di ciò hauer giustitia gle parue espediente mandar la moglie con la figlia al Signore la giouane veduta hebbe, parendogh senursi dital occafione con secrete parole, disse alla madre, che il marito era inpena di morte, ma se desiderana il suo scampo non vi era altro rumedio, iolo lasciargli la figliuola in casa sua, al che la ne del marito, ò alla pudicitia della figliuola, lacrimando fe n'andò alle carceri; & il tutto per ordine al marito raccontò, il quale conoscendo la determinatione del Signore, diede licenza alla moglie, che per il fuo feampo efeguiffe quanto il Signor chiedea; il che eleguito fù tofto dalle carcere liberato . Poco dopò volendo cottui di tal ingiuria rifentirfi, colle cutta la fua famiglia venne in Napoli al Castello di Cappana,e per ordine il tutto con lagrime sù gli occhi ad l'abella, che il gouerno della giustitia tenea raccontò; qual enorme reso, onde subito se porre i querelanti in vna stanza del Casendosi ella chia ita, mando in Calabria per hauer il delinsentassero il malfattore, ma non essendo comparso passat'il termine, la Duchessa meontinente mandò 25, huomini con. istrumenti ferrei à disfabricare le Case, e Palazzi di nutta la Fa mig la de' Caraccioli, & hauendo quelli per vu giorno disfabricata buona parte d'vna casa all'incontro delle scale delquente, il qual non hauendo potuto occultar il delitto, fu cocennato d'ipolar la giouane, e dotarla di bonissin a son ma. de denari, e poi effer decapitato; Finalmente nel determinato giorno fù nel Mercato il tutto eseguito, spettacolo veramente memorando, perche gionta la seuera giustitia nel Mercaro, comparfe la gionane auante il luogo del supplicio, oue sù da Tomo 3.

Hhhh

quel-

que'lo con le follennita di Santa Chiefa sposata, e con luna del supplicio, quali imagini fi i à nostri tempi iui fi len que

Morte di Piazza di Porta notta, ccellentifilmo Poeta e ianili o libera fuo Signor in Francia, dopo la un moratorina un Minima gionto all'età di anni 72 mon in Romanimando I a cho da lui stesso composto, dopò vi su mesto il secondo como

Nam vaga post obstum, ambri delivrines .

Vixit Ann.LXXII. Jans Domini MIST.TX.

Elle anni 72 empilanio 1530.

Effendo rimasti gli Spannuoli Signori della Calabria, co de la Pugha, e li Francesi Signori del rimanente del Regno; & accio le oro differenze non venissero à terminarse con . l'arme, ordinorno i due Generali, che in tutti quei luoghi de i l'altro Rè fin à ta ito, che la quettione fusse decisa, e mentre i predetti Generali, cioè il gran Capitano, & il Duca Nemotfo in Atella Terra di Bafilicata, trattauano la determina. tione de' lor litigi, vna Compagnia di Spagnuoli cercando d'alloggiare alla Tripalda, la trouò piena de fo dati France fi, & ingombrato ogni cola; in tanto che furono prima a le parole,e da quelle a i fatti,e prese le armi,dopò lunga contesa. gli Spagnuoli cacciorno fuori i Francest, il che inteso da Mofignor d'Obegni corle in aginto di costoro, & venne d nuoperche fu abbattuto, & vinto insieme con tutti i suoi; per il Spagnunti, e menati legati fino a loro alloggiamenti; Finalnatione, cialcheduno difendeua le fue parti,ma no veuali eraprese ne i termini della Puglia, ma il General Francese negli altri quei della Famiglia Sanfeuerina, come Berardino Principe di Bisignano, Roberto Principe di Salerno, & Honorato Conte di Mileto, i quali haucano fin'all'hora feguito

Duelle trà Italiani, Franceli. Damiani. Spagneto.

Cantaliclo, gli Angioini come vuole Monfignor Cantalicio, per lo de contralicio, per lo de contralicio diuenute le forze di amendue gli Esferciti pari, feronimie me molte battaglie,e final mente vn celebre Duello, e delura timento de 13. Italiani con 13. Francesi, l'occasione di custo (come à pieno scriue Gio: Battista Damiani) ch'vo an mo-Gio:Baitiffa hauedo cenato Carles de Torques Titolato co Milippior la Morta Francese in Barletta nella casa di Don Hensen & Carles Tor- Mendozza Capitano Spagnuolo, ou'eran'anco Indico Lossa quesFracele Don Pietro d'Origno Prior di Messila, & altri , e raggionar-Indico Lo- do delle guerre, e del valore d'Italiani, di le Indico Lopas pes Capitan ch'egli haueua in Barletta vna buona Compagnia d'Italiani, conto faceua per efferno vili, e codardi; Lopes replico, ch'elli tenea l'Italiani in bonissima riputatione, & in quella contidaua come alla propria nation Spagnuo a, e che gli Italiani che erano in Barletta à combatter con Francesi all'rontan si larebbeno. In tanto che dopò molta proteccie decrie fu coguadagnalle, e cento scudi d'oro di più, e fue end per compo vn luogo fra Andri e Corato fi eleffero anco quettro tre nola Genouese, & Alonso Lopez Spagnuolo. Per la parte

4 Riccio di Palma da Somma .

5 Gontielmo d'Albamonte Sici jano .

100 qua

# LIBRO SESTO!

- 6 Marino di Abignente di Sarno.
- 7 Gio:Capozzo Romano -
- 8 Gio: Brancalcone Romano.

  o Lodouico d'Abenauolo da Teano.
- 10 Hettorre Giouenale Romano.
- 11 Bartolomeo Tanfulla Parmiggiano
- 12 Romanello da Forli.
- 13 Meale Tefi di Paliano.

# 113. Combattenti Francesi surono i seguenti -

- L Carles di Torgues.
- 2 Marco di Frigne.
- 3 Giraut di Forses.
- 4 Claudio Graiam d'Afte.
- Martellin de Lambris.
- 6 Pier di Liaie.
  7 Giacobo della Fontena :
- 8 Eliot di Baraut
- 9 Gionanni di Landes
- 10 Sacet di lacet.
- 11 Francesco di Pisas.
- 12 Glacopo di Guigne

Hor fattafi dall' m'è l'altra parte l'afficuratione del Campottanto per Confaluo Fernando Duca di Terranoua Genale del Rè Cattolico, commorante col fuo Efsectito in Barletta, quanto etiandio per Giacomo de Cabanis detto Monfignor della Pelizza, il qual'era Gonernator del Rè di Fracia in Apruzzo, commorante anco coni fuo Efercito à Buuo; il Lunedi matino à 13. di Febraio 1503. Hauendo i 13. Combattenti Italiani in Andri vitra la Mella, il gran Capitano efortò il Fernanofca, e compagni con van bellaffina oratrone in fuo linguaggio, la qual fu feritta dall'Autor Spagnuolo (notato da me nella Tauola) nel modo che fegue in verfi in quatta tima.

# 618

# DELL'HISTORIA DI NAPOLI I

Oracion del gran Capitan à los Senores Italia 100.

Depues quel diui fos, los baya animado Y a fuerza les fuerza fus hontras myrav A todos ya suntos comienza narrar Mirad Canalleros , que os fea acordado

Como de los Muzsos aueys emanado

De Dezios, Cornelios, Papirsos, Zipiones De Tazios, de Fabios, de Emilios Cantones Y d'otros que Galos han fiempre domado.

Los vuestros somaron qual quiera grandeza, Y el gran Vinucrfo fo fulo metieron Franzeses son z fra a lo que hizaeron, Y gente domenos elle furtaleza.

Tan impetuosos con su vegere- 1 No gnardan lo honesto h 15 cm r 1 dad Vos vertudy gloria siber, Magestad Tencys mas que otros en la redond 24.

Queneste e mbate que hauers de hazer Esta la vitoria de Vtalia estada, V aues de aqui honra qual cumple sacada Senna es en tado des un las venzer.

Franzeses que a trajen el auestro valer Todas razones os den la visoria Alead sas manos ardiense, en gloria Libr mos d'Italia de aquel supoder.

Y quellos porte sen vos visrazar Merad va firas honras que os tengo per selve Q e havramoy fus penas por cos de fus male T a se efpro in Dios cos o han de pagar.

Ellos comientan a si a riplicar Esperamos en Dios y en la Virgen Maria, Que nos cedo a no el si y etracrya Ay ha Barylisa por los presentar.

Finita l'oratione del Gran Ci (12), & hauf do i Combat. Ordine delte iti fatta moderata collatione fi armorno, e montati dea la canalcata uallo al luogo destruato del Campo s'i mirrono preced ndo dei 13. Itain questo modo; andanano primie anie ce 13, canalil del i l'anivello il e unbattenti condotti da 13. Capitani di Farraria i in dopo Campo. ua'lo armati di tutte armi da gli elluetti in fuora ; apprello legumano 13. Gentil'huomi ii, quali pertauano ji'i elizati, e le aurie de gli prenominati comoattitori, e continuando il camino verso il Campo, gionsero vu mi lio vi in'a quello oue li scontrarono con i quattro Giudici Itali ini già derti di sopra, quali ferno intender, ch'erano stati u la me con i quattro Giudici Francesi, e che il campo figi ato filuca 10, & ordinati i patti del combattere, ma che i 13. Co numerori Fracesi sin'a quell'hora comparsi non erano; Laonde parue ad alquanto vicino al Campo smontarono di canallo, e fatta alquanto Oratione al Signore, Hettorie parlo del cumpagni cun dire. Compagni,e fratelli miet, s 10 p. - Lillache, and O at me di mic poche parole più animo, e vigore aggiunate i i diructo. Hettorre alro di quel che la Natura vi ha concesso, certo ciali carina di l'Com agni dotti a questa si magnanima impresa, e dimpilirato e li ramen e que l'animo, che dà qualfinoglia cor remoto Canthere in fimil caso si mostrarebbe, ond'to conos endo il vost o fer folo di quei stata fatta honoreno!e elettion: , lono di cio tutto fodisfatto, e contento, ma perche gi'in mici infin'a q i n'auaza,m'ha parfo manifeltarui i prefano dell'allino mio: il qui l'vi rende certi, e volontorofi ad acquilla e que honoinunicitia, altri per iracondia, chi per inguiria riccuuta, chi per desiderio di robbe, tesori, stati, e beni di forti 14, a tri per amor di donne, e chi per vn'occorrenza, e chi per vn'a tra, lecondo, che l'occasione se gli porgeua, Voi hoggi combattete alla buon hora principalmente per la gloria, ch'e il puà

pretiofo, & honorato preggio, che dalla Fortuna i milino: mini valorosi propor si potesse; Questa v'infiamma, questa vi accompagni all'immortalita, liberandoni da ogni trillo all'iferrimo caso di vil morte, facendoui per sempre famosi . & non fol portate hoggi quelto si vostro particolar hunore 19 le vostre braccia, ma insieme co voi l'honor, e gioria di tulla voi ridurla in quell'altezza di fama, che fu al tepo che Idillo diede legge al Mondo, e tanto più contra taj, e si mini mi gran danno danneggiati, e prouocati stati semo, Spero dunque hoggi li mostraremo, che sopraviue anco in noi quel sme de' nostri progenitori, che tante volte gli ha sottoposti tura vittoria va precedente mal fegno della lor futura i e demolto maggior gli effetti, e portamenti voltri faranni selte. tutti oratio i a Dio ne' caualli copertati cara'-orno, princidofi ci sfe no l'elmetto in testa, e le lancie in ma o verso il

Ordine dela caualcata le' 13 F. ancesi verso il

a defimanente unella fiella mattina vdita la mella, & rom il il a Monfignor della Pelizza ni fua cafa a diar collarme, il anili rono, gopi Monfignor de la Motta, hauendo fista di soi Epagni via belli filma, e brene oratione, cen o licenza dal de to Monfignore, de gla latti signori tranecti che una avio, e montati a cauallo verfo il Campo s'inuitatoro in quello medo, & ordine. Andaua piuno vi Genti humo il Prances d'anallo, quai portaua l'elimetto, el alancia di Mono in regiona Motta, dopo figuitano 12, altri Gentifhuomini di due con debito interualo, e ciafcun di loro la latcia, el di metto alli Combattenti portauano finilmente à cauallo, il guiuano poi i 12. Combattiori armati di tutt'arine lora di metti filminente à de a due à cauallo con l'il cilo ordine appreilo feguiua la Motta folo, e dietro d lui ne venna le che

### LIBRO SESTO

pir, amicinatelia quallo per puro (patin, accusterii de pli Caudian Italiani, el aprovidicuano, e circoiumo il Camio, la le in mano con grand'alle ezza a topro il Campo proumini lo andarono, poi in vn luogo all'oppo ito de gil Caua- Batta lia di

Qui Hettorre Fieramolca lor fec'intenders , ch'entraffe- e 13. Fraceh ro los pria nel Campo, perche cosi era di ragione, in tanto ne tron taplare, s moraro con jurno rullo verso i francesi,e & cilo do l'voa,e l'altra parte cilla re da so, pulli cominciapra gl'Italia i, i quali ciù scorgendo de bro dicdero mu a flo à terra vn Fracese nominato Granian d'Alle, il just 12u indo riceunte a une ferite, a gl'altri Franceli fu inccovi, vii Frinzele foura il qua crestarono tre Italiani, e gl'altri valurulamente abbunuto.

Dile 'alt Frinceti al baltuti counte data in a di tra la mella depot del fer tre a della la venda in that a Sandana, l'altro frame incultor in a sur ficche e regiona gli communicati in the rimena me che i data in la correctiona mellacui, and magnetti me a motor a facilità della mellacui and magnetti me a motor de facilità della mellacui and magnetti mellacui and magnetti mellacui and come franca a la la mellacui and magnetti mellacui and come franca a la mellacui and magnetti mellacui a motor della mellacui and a mentra della mellacui and a mentra della mellacui and mentra della mellacui and mentra della mellacui and mentra della mellacui and mellacui

bade 1-

for a head manning or thing control on the deal of a philar case of a british magnetic for a complete or the form of the complete of the compl

Privations.

# LIBRO SESTO:

Priatro Italiano firmo de vas flores ta alescufeit, e anni Dalian, vedendo che fi trommono di longi Seperioti , con. old got an imper mobile subject care no fall Campo volatto trance exchangement fall onl Car pe, and quali due. le ne trouviano serias o, & ruo à piedi, che vitorilar ente fi de contraro, pur rese a saudo a tanto murero de logibattenti relifter non percento, vno fire e prigginne, e l'aitro Ili per l'urza cacci l'o cal Campo, restando filo il Francese à precedic allior in que, & por in la per il Campo fuggendo, Campo fu caccitto fito ra in tanto che la vittoria di talimorela dell'Industrello, i qua't ma infieme con Herrorre nel culmo d'incinta G'oria fi rimpequano, e cofi alegri per fratio di merell ora per il Ca. no con gi calo, e suon di Trobe, e d'altri illiumenti da suerra correndo, e caua carlo, ancarono, ch'humana lingua elprie e nol potria E cosi con l'iltefsa all'egtezza al camil o verfo Bar era y Ingiaro en in usello modo, effendo pria per ordured Hazarre public pression I cauglo i mali l'vi dopò made , and are furnito , femilia not and cont's matter buyeif any mutual mean approximation is the V melconi, the dopocanti con la total desputa l'angre ; er-odella a parcera la mua de l'In ca di Tenmule, che au bonome li venimeno, queel accommo tutti, ch'a reua di se la comprime alla rezza brest l' potenzione contra compratitatique e l'unione placeunible con tutta la Cente d'Armei l' von pero, e la famavia 49 -1-2, il qual affrontatofi con Hettoric cini a sigt-272. continubile gli dille cosi; Hettorre hoggili Francifi, cNci

aits Spagmoil vintantes, bening a voice de se perference, compagni in quella non aix au fluit en inminute la reputatione Italia, a roba la plata di emani di vinta tra Natione, e cofi albracci in vino per in notifici Vintante com marangho aleria a. 8. di sime nutti. Plet i analien & huomini di lima feccio, chi di prefetti france opposito albrito sintefe un beloncerto di Trombice popi il rui, mirri, & altri belliu rifrumantico con el di 82 non di finanzione di cato di considera di co

pene d infamia, e dishonori - chi il coere men

do gl'altri Vincitòri con l'ol'osiline accom, a meti e cristiquei Canaj irri Irai abi e prepioli, e o e i promonente lei.
Effercito i camino verò Burletta (aumonente lei.
Effercito i camino camino de la cominata (aumonente lei.
Effercito i camino camino de la cominata (aumonente lei.
Egido i camino camino camino de la cominata (aumonente lei.
Egido i camino per le peri camino de l'accionente cominata
di varia i finoles per le peri camino per le finoles, cominata
di varia i finoles, per le peri camino de l'accionente cominata
di varia i finoles, per le peri camino de l'accionente cominata
formo, camino porti camino de l'accionente cominata
di varia i finoles per le peri camino de l'accionente cominata
doma, camino de l'accionente d'accionente de l'acci

In personal Traceformer displacement is glorest and color of a unitarity control of the personal of the color of the color

## LIBRO SESTO:

35E

simo Signore voise del suo proprio rimu lerar si Vincirori Staliani, per il che hauendoli statto consignar l'arme, e si Carralli da Francossi, il e pagare del suo cento scuti per vuo, e gil armò da Canaglieri con bellissima cerimonia, e pompa; onda in memoria di si gloriosa impresa, pietro Summonte Napolareno vi compose il seguente Epigramma l'atino si come nota Gio:Battista Damiani.

isattita Danitani. Anfonia filendor, durifg;exercise bellis Hector:ab antiquis quem genus ornas auis. Equafit veterum, qui fortia facta virorum, Haroi sollens imuidam generis. I Falix a quare alio fub fole triumphos,

Nondatur in patry's nomen habere locis. Si non Alcides charis migraffet ab Argis: Non foret Eois notus, & Hefperys: Fertur post varios infigni Martelabores

Ferrea Tartares i anua aperta domus. Ferrur Iafonia pubes commissa carina: ansamares tumidas prima secare vias.

Cessis Gangaridam, lanci gloria Tellus : Pelleo, & longe Fama petita Duci .

In pretio semper nimio peregrina fuere : Nescio cur , sordent dum sua cuique domi . Adde quod ér melius translata reponitur arbos:

Tanta est mutati gratia, honos que soli . I felix nec te Patria, aut remorentur améci ,

Aut de cognato sanguine sidus amor.
Fortibus omne solum Patria est, bos adiunat ipsa,

Virtus, & his calum, terraq, nuda fautt. Prima tibi vicisse pios Victoria amores; Incipe mox laudes accumulare nonas.

wetpe mos: lauaes accumulare nouas.

Nec tibi decrunt, aternis qui grandia chartis

Facta canant, digna concelebrent que lyrà.

Quis nevet all'iduo renouari lacula curlu.

Quis neget assiduo renonari sacula cursu, Quin meliora poiest ducere longa dies. Pietro Summonte Napolitano. Gio: Battiffa Damiani.

DELL'HISTORIA DI NAPOLI En sopita diu, surgit tandem inclyta virtus, Haroefque nouos facula nofera ferune. AEmulus Iliaco, noftris fuit Hector inarmis : Pro decore Italia pralia bonefra gerens . Hector, proposita cassit cui gloria palma: Deuictis Gallis nomen in Aufonium . Nullius bic armis cedat, quoscunque vetustas Et Graia, & latia iactat in Historia . Tempus erit, quò te Dux à fortissime postquam Sub titulos icrint plurima bella tuos .

Te Capua excipiat, spoly sque assurgat opimis Porrigat & meritis laurea ferta Comis .

Cum Patres, equitefq; & Plebs numerofa merentem, Deducant Patry limina, ad alta Iouis .

Cum vox omnis lo clames, geminataq; ad auras, Reddat Io, cum te femina, virq; canas. Hot precor, huic winam feruent me Numina Fame

Hec celeri ventar fidere funda dies Et hauendo Confaluo Fernando prefo animo grande fe n'andò tosto con suoi alla Cirignola, oue alli 28. d'Aprile di Venerdi d 27. hore dell'anno predetto vi se sanguinosa battaglia, one i Francesi vinti, e rotti furono con la morte di più di 3000. d'essi, e guadagnò Consaluo la Cerignola con lo allogiamento, & Artegliaria de Francosi con quasi tutta la Puglia, e l'Apruzzo, e poco appresso ne hebbe tutta Terra di Lauoro, e così arricchito di tante Vittorie fermatofi ful Territorio di Beneuento, mandò Ambasciadori a Napolitani a perfuadergli à tornarfene all'Antica deuotione Aragoneles senza voler far esperienza dell'Armi, e per muouer con più essicacia gl'animi di quei Cittadini vi mandò Berardino Bernaudo suo secretario, il qual era stato carissimo al Rè Federico, e gionto coltui in Napoli presentò la lettera del gran Capitano à gl'Eletti della Città , la qual fu letta in publico ou era gran moltitudine de genti,e fu tale che commosse vniuersalmente tutti, così Nobili, come del Popolo, e s'intese rumor di giubilo e desiderio grande di ritornar à i suoi primi

### LIBRO SESTO

Rè Aragonefi, & effendosi chiamati à Conseglio tutte le sei Piazze, fi fe decreto che fi spalancassero tutte le Porte al gran Capirano, rimandandofi in dietro l'Ambasciadore con talri- Ambasciado fposta, & infieme con lui 12. Ambasciadori della Città cioè 10 ri Napolitade la Nobiltà, e due del Popolo (come scriue il Cantalicio) i pitano. quali portarono l'infegne Aragonese con potesta di formare Cantalicio. qualunque accordo con Confaluo; e perche non potessero esfer imputati d'infedeltà, chiamarono il Secretario del Rè di Francia, protestandos che non vedendo niuna speranza alle cose loro crano forzati prouedere à i danni, e ruine che li poteuano venir sopra; Tra tanto Consaluo, che si era aunicinatoin Napoli fù da gli 12. Ambasciatori alla Cerra incontrato, i. quali hauendogli presentate le chiaue della Città, furono da quello con fomma allegrezza raccolti; & essendo richiesto di fermar i Capitoli , e Privilegij concessi da i Predecessori Rè Aragonefi, fu con piaceuolezza grande eleguito, e ciò fatto gl'Ambasciadori ritornorono alla Città allegrissimi; e radunatoli il Confeglio, fù inteso quanto gl'Ambasciadori concluso haucuano, e subito dierno ordine a preparar le stanze , adornar le ftrade , & a ragunar le schiere de soldati , e di Cittadini per andar ad incontrat il gran Capitano e furono anco poste per tutta la Città le bandiere co l'in- Fernando re fegne dell'Inuitt > Rè di Spagna, con l'Aquila ornate; A 15. di cenuto in Maggio del 1503.gionto Confaluo d Porta Capuana (come Nap.1503. vuole il Giouio, & il Cantalicio) fu con pompa reale fotto vn ricco Baldacchino ricenuto, portato dalli Deputati della Città, e nel seguente giorno gli su giurato homaggio, e sedeltà per il suo Rè,e su questo Consaluo il primo Vice Rè del Reano di Napoli, come se dira nel seguente Libro, e con e nota. Vice Rè del Giuliano Passaro, il giorno inanziarrinò in Napoli D. Indi- Reg. di Naco d'Auolos Marchese del Vasto, il quale presentò al gran- poli. Capitano le chiane del Castello d'Ischia; il terzo giorno Cósaluo chiamò i suoi Capitani à Conseglio, e si concluse d'e- Passaro. spugnar prima le Castelle della Città, che da' Francesi erano guardate, e di poi si douesse assediar Gaeta, doue si erano ricouerati molti ribelli, e capi de nemici, in tanto che fu eletto à tal pensiero Pietro Nauarro huomo non solo di animo Pietro Nainuitto, e Guerriero grade, ma anco d'ingegno fottile, il qual uarro gran. hauendo hauuto sopra di sè, questo pelo , cercò con ogni sua Guerriero.

Giuliano

#### DELL'HISTORIA DI NAPOLI

industria abbatter il Castello Nuono, ch'era talmente difeso dalta Torre di S. Vincenzo, che il Nauarra fu altretto adoprar il fuo ingegno, e perciò haucdo fatta vna piccola armata di Barche couerre acciò non potessero esser offete, con le quali nell'oscuro della notre assaltò la Torre predetta, e fu taco all'impronifo fopra gli Nemici con l'Arteglierie, che i miferi Francesi non hebbero pur spatio di difendersi, ne possetrero dar fuoco alle lor Artigliarie, ne adoprar cofa veruna in lor difesa,in tanto che sur costretti a rendersi, e dar la Torre al Nauarro, & volendo espugnar il Castel Nuouo, piantò l'Ar tegliarie sù la radice del Monte di S. Eramo, dal cui luogo fi scorgeua la Porta reale di marmi, one sono i trofei del ReAlfonfo Primo,e cominciò da due parti a danneggiar i foldati che stauan in guardia della fortezza, così dalla parte di mare dalla Torre di S. Vincenzo, come dalla parte di Terra dalle radice di detto Monte e tra tato fe cauar vna mena fotto ter ra per quella parte che si và al Ponte di soura il Castello, il qual vien posto in mezo fra le due porte, e peruenuto à fine. non fenza fatica di molti giorni la fece empire de mine de polucre, e finalmente datouj il fuoco in vn momento cadò il muro che riguardana la porte di Terra, il quale vecife gran. quantita di Soldati, che stauano nella Citadella, e posto à terra il muro,gli Spagnuoli montorono sù francamente, e dopò molte battaglie, finalmente i Francesi fi refero, salue le persone . Quiui fii guadagnata vna ricca preda , perciò che molti delli Cittadini principali, e di forattieri ancora della parte. Angioina, vi haucuano come in faluo le miglior cole loro Constanza portate, poco appresso n'hebbe il Castello dell'Ouo, e poi il Castello d'Ischia da Costanza d'Auoles ( come nota il sudetto Antore) Donna di gran Gouerno figlia d'Indico Marchese del Vasto, e vidua di Federico del Balzo Prencipe di Alta-

mura: Comandò poi Consaluo che passasse nell'Apruzzo d prender le Terre c'haueuan alvate le bandiere francele, al che fü eletto Fabritio Colonna, Bistagnone Cantelmo, & il Con-

corlo di genti-, e di Vittuaglie che'l Rè Lodonico li man-

d'Auoles.

te di Montorio, i quali in poco tempo li ridusser tutte all' bedienza Aragonefe, & in tanto hauendo Confaluo dati molti affalti à Gaeta, vi troud gran refistenza, si per la moltitudine de Nemici, che quiui ridotti fi erano, com'anco, per lo soc-

daua

## LIBRO SESTO

can antiberando tenudo i brancer e elimente a cuandi fipte del fine con del fine con del fipte del fine con d

Ma haron In Janvier Cap, IV. de precedente lo o tacco e pointant la morte di tra culto Cappoia Gome d'Inno, o accidentamente folloppo fun fin lumin in finalmente meta Parina desapteante de supremente en compositante de la media della della

#### DELL'HISTORIA DI NAPOLI

LIBRO SESTO.

equate free metals not the first and have an amount of the free control of the control of the free control

Front That a Colombidge I inhere del RèCatofin, la challe de propriète de avoit le consent de la composition of propriète de la come de dra nelle activitée de la composition of propriète de RèAlfon perde avoit le consent de activitée de RèAlfon perde avoit le committée de la colombidation de la methie de la composition de la methie de la composition de la composition

Mary di V

I will O no.

The reflections arrive to Family

talliner Federal Roll a fortis att

Line - Wer Co Il rio, aign milister

Linds Ferdinando K.Z. Calous, ob

TATAM

(rroren klia: A toglo A in yu 63

# DELL'HISTORIA DI NAFOLI

rara n en res in rel us dem belle la la cem in edintife a reptiff.

Supoft rorp as munitim

Annu vens LXXIII an essi grimio mertalli ai explesat, Andreas vranc, & Matus Nipotes, Au Ost, at these

testim nium amoris, & pietetti exolore et suntrettis tdibus Decemb.M.D.XXVII.

Ch'in volgare i ce così .

Vigila actiò

Questi a les harres

Har partie of the Me

A Vito Filancia Introduction and a substantion to be directly for the month of the first of the

Andrea, Francisco Charles per a cultural of a conf è Produit for Albuman and the manufactural and a confermente Cara in an alabam. Ta resource of a functional

End Wil Tires Tome

75005







